

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









.

•

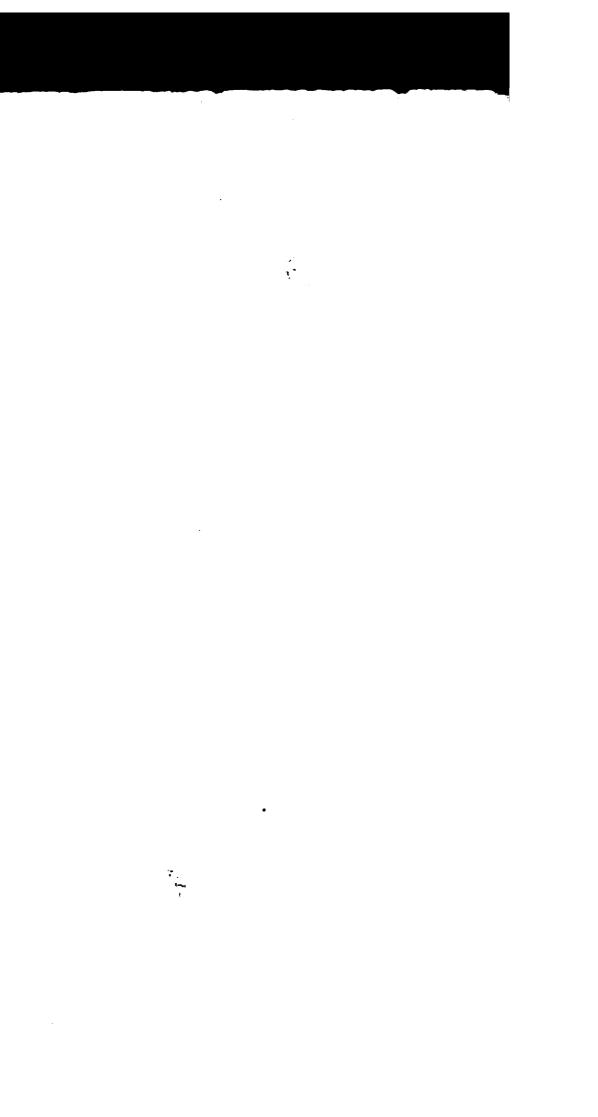



# ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ

TA

### ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΠΑΝΤΑ.

# ORIGENIS OPERA OMNIA

QUAB

GRAECE VEL LATINE TANTUM EXSTANT

B T

#### EJUS NOMINE CIRCUMFERUNTUR.

Ex variis Editionibus et Codicibus manu exaratis, Gallicanis, Italicis, Germanicis et Anglicis collecta, recensita atque annotationibus illustrata, cum vita Auctoris et multis Dissertationibus

Rdiderunt

CAROLUS ET CAROL. VINCENT. DE LA RUE Presbyteri et Monachi Benedictini e Congregatione S. Mauri.

Denuo Recensuit Emendavit Castigavit

Carol. Henric. Eduard. Lommatzsch Philos. Dr. Theolog. Licent. ejusdemq. in Seminar. Viteberg. Professor.

#### TOMUS IX.

(8. J. Joseephy.)

Berolini 1839. Sumtibus Haude et Spener.

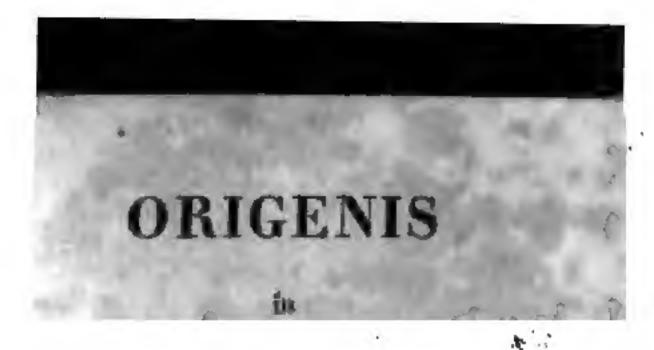

# rodum et Leviticum

## Homilia é.

Ż.

Nova Editionum Parisiensium

Recognitione

Cum

Integro

Utriusque Ruaei Commentario
idectis Huetii Aliorumque Virorum Observationibus

Edidit

Carol. Henric. Eduard. Lommatzsch

Berolini 1839.

Sumtibus Haude et Spener.
(8. J. Josephy.)

// O. R. 5/0



•

•

•

### MONITUM AD ORIGENIS

BEHFHTIKA

### IN EXODUM.

Triplen sait Origenis in Exodum εξηγητικών genus; Tomi nimirum, excerpta seu scholia, et Homiliae. Tomorum sustam, excerpta seu scholia, et Homiliae. Tomorum sustam; fronti enim fragmenti secundi praesixus est hic inclus: ... καλ πάλιν εν άλλφ Τόμφ εν ταῖς αὐταῖς εἰς την Εξιδιν σημειώσεσιν." Tria haec fragmenta primo loco repræsentat nostra editio.

Excerpta seu Scholia commemorat Hieronymus apud Rusinum lib. II. Invectiv. At nihil horum hodie superess, nisi forte aliquid inde excerptum habeant êxloyal in Exodum, quae sub Origenis nomine in Catenis graecis manuscriptis circumferuntur, quasque nos Tomorum fragmentis subjunximus.

Homilias denique edidit Origenes, quas Rusinus in fine Commentariorum ejus in epistolam ad Romanos perorans magno a se labore translatas monet, dum "supplere, inquit, cupimus ea, quae ab Origene in auditorio 
ecclesiae ex tempore non tam explanationis, quam aedisectionis intentione perorata sunt, sicut in homiliis sive 
oratiunculis in Genesin et in Exodum secimus.... Quem 
laborem adimplendi, quae deerant, ideireo suscepimus, ne

<sup>1)</sup> Cf. ed. Rusci Tom. II, pag. 110. et 111.

pulsatae quaestiones et relictae (quod in homiletico dicendi genere ab illo fieri solet) latino lectori fastidium generarent." Ex his duodecim tantum commemorat Cassiodorus de Instit. Div. litt. cap. 1., sed tredecim hodie supersunt, quae a nemine, quod sciam, in dubium revocantur. Duplex ex homilia octava fragmentum affert Jonas Aurelianensis episcopus lib. I. de Institutione Laicali cap. 19., et ejusdem libri cap. 13. alterum exhibet ex homilia de-Id unum optarent eruditi, ut labore supplendi, quae deesse existimabat, Rusinus supersedisset. Cum enim jam' textus graecus perierit, vix certo distingui potest, ubi solus Origenes loquatur, aut ubi suas nobis merces obtrudat Rufinus. Ut ut est, cum extemporaneae sint hae homiliae, ex illarum numero sunt, quas Origenes teste Eusebio lib. VI. histor. Eccl. cap. 36. jam sexagenario major a Notariis excipi permisit, cum id antca fieri nunquam concessisset: proindeque post annum Christi CCXLV. habitae sunt. 1)

<sup>1)</sup> Cfr. de indice locorum Tom. X.

### ORIGENIS

IN

### EXODUM

#### HOMILIA I.

Videtar mihi unusquisque sermo divinae!) scripturae umilis case alieui seminum, cujus natura haec est, ut, can juctum sucrit in terram, regeneratum in spicam, rd in quancunque aliam sui generis speciem multipliciter diffundatur, et tanto cumulatius, quando vel pemu agricola plus seminibus laboris impenderit, vel benelicium terrae fecundioris indulserit. Sic ergo efficitur, u culturae diligentia exiguum semen, verbi causa, sinapis, gred est minimum omnium, esticiatur majus omnibus olembu, et fiat arbor: "ita 2) ut veniant volatilia coeli, et Libitent in ramis ejus." Ita et hic sermo, qui nunc nodis ex divinis voluminibus recitatus est, si peritum invemit et diligentem colonum, cum primo attactu videatur ciques et brevis, ut coeperit excoli, et spiritualiter tracari, crescit in arborem, in ramos et in virgulta difsuditar: ita ut possint venire disputatores, 4) rhetores,

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: scripturae divinae.

<sup>1)</sup> Matth. XIII, 32.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: retraçtari.

<sup>4)</sup> Sie Mes. Alias (v. c. in edd. M.): "disputatores restrores hujus mundi, qui velut" etc. R.
Ougens Opena. Tom. IX.

de mundi, qui velut ave borum diamtaxat pompa, excela wationibus capti velint habitare i non loquendi decor est, sed so faciemus et nos de his, quae Thi Dominus concedere dignaretur de sciplinam, să peritiam colendi rur his, quae recitata sunt, in tantu que diffundi, si tamen et audite que diffundi, se explicandum suffice amen pro virábus nostris aliqua di nobis universa explicare, neque vo nobis universe expueste, mibile est. Quis et boc ipsum sgn res mostres sit horum scientis, noi peritise. Videntant ergo, quid stat ctio continent, et que possumus l acdificationem aus ditorum sufficit, p pretibus vestris jenvetis, ut adsit no dux nostri digneces : case sermonis,

2 "Hoce") seest, inquit, nomi eressi sunt in Accyptum uns c musquisque cum expireres domo s - 2 In con, Levi, Judas," et ceteri pai m, inquit, crat in Acgypto. En mae de Jacob acptuaginte quinque, rio et illud esse pulo, quod per quis advertere potest: "in 1) Aegyp mens, ot 4) habitaret ibi. et in Ass Si quis ergo potest invicera sibi ist

38

त्र दल

Б

Bdd. Merlini; po Exod. I. 1. 2.

que vel a prioribus mostrie, vel 1) etism a conequalibus, ed a mobie non numquest disputata sunt, intelligere patrit, quae at 2) Acgyptus, in quam populas Dei non ad habitandum, quest ad incoltadum, descondit, qui den int Asyvil, qui cos vim facientes abduzerunt, consquater adverset, quie ait patriarcharum numerus et ai, queve curum despur et families designentur, ques = = Jacob petre suo ingresse diéuntur?) in Aegy-Per Discundit unim Ruben cum tota demo sua, et lei tem toth deserci sua, sed et ceteri ommes. Joseph me, inquit, ?) cret in Acgypto, et azoren de Acgypto espit, et licet ibi positus, tamen in petriercherum nusere labeter. Si quie orgo potest spiritualiter ista discome, et Apostoli sensum sequi, quo discornit et segrethe land, et dicit ') esse quendam secundum carnem , had, a slium sine dubio indicet esse secundum spiri-: ed et si quis sermonem Domini diligentius considesignat, cum dicit de quodam: secs 6) verus Israelita, in quo dolus non est:" et dat inthe cos aliquos veros Israelitas, aliquos sine dubio veres: poterit fortasse spiritualibus spiritualia confem, « novis vetera, ac veteribus nova componens, my-Ariem Aegypti et patriarcharum in cam descensionis 1) shatere. Sed et differenties tribuum contemplabitur, e conjiciat, quid eximium visum sit in tribu Levi, quod es es sacerdotes Domini eliguntur ac ministri: quid etiam is tibe Juda praecipuum Dominus senserit, quod ex ca rque assenuntur et principes: et quod est majus omnium,

<sup>1)</sup> Mes.: "vel etiam a coacqualibus." Alias (v. c. in cd. M.): "vel etiam ab acqualibus." R.

<sup>2)</sup> Decet weit" in edd. M.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: dicantur.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Raod. I, 5. 1) Cfr. I Cor. X, 18.

<sup>6)</sup> Ev. Joenn, I, 48.

<sup>7)</sup> Alias (v. c. in edd. M.) "descensionem." R.

quod ex ipsa etiam Dominus et Salvator noster secundum carnem nascitur. Nescio enim si 1) hujuscemodi privilegia ad illorum merita referenda sint, ex quorum stirpe nomen vel originem ducunt, id est, vel ad ipsum Judam, vel ad Levi, vel ad unumquemque corum, qui tribui nomen dedit. Movet enim me in hac intentione et illud, quod Joannes in Apocalypsi de populo hoc, qui Christo eredidit, scribit. Dicit 2) enim, quia ex tribu Ruben duodecim millia, ex tribu Simeon duodecim millia, similiter autem et ex singulis quibusque tribubus duodena millia, quos simul omnes dicit esse centum quadraginta quatuor millia, qui se cum mulieribus non coinquinaverint, sed virgines permanserint. Quod utique cum dicitur, nec qualiscunque vel inepta potest esse suspicio, quin ad istas tribus Judacorum Simeon, et Levi, et ceteras, quae de Jacob genus ducunt, possint revocari. Ad quos igitur patres iste numerus virginum reserendus sit, tam aequalis, tam integer, tamque compositus, ita ut nullus altero superior aut inferior numeretur, ego quidem progredi ultra inquirendo non audeo, sed et hactenus pene cum aliquo discrimine incedo. Apostolus tamen quasdam suspiciones his, qui altius intueri possunt, subjecit, com dicit: "propter 3) quod flecto genua mea ad patrem Domini nostri Jesu Christi, ex quo omnis paternitas in coelis et in terra nominatur." Et quidem de terrenis paternitatibus intellectus non videtur esse dissicilis: patres etenim tribuum vel 4) domorum, ad quos successio posteritatis refertur, simul omnis paternitas appellantur. In coelo vero quod dicit, quomodo aut qualiter

3) Ephes. I, 14. 15.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: si hujusmodi — meritum etc.

<sup>2)</sup> Cfr. Apocal. VII, 5. seqq. coll. vers. 4.

<sup>4)</sup> Sic Mss. Alias vero (v. c. in edd. M.): "vel domorum sunt, ad quos — refertur, simul omnis paternitas appellatur." R.

int patres, aut pro quibus posteritatibus coclestis paterniu nominetur, ipaius est nosse solius, cujus "coclum!) udi est, terram autem dedit filiis hominum."

2 Descenderunt ergo in Aegyptum patres, Ruben, Sneen, Levi, amusquisque?) neum omni domo sua." Quando quis et hoc edisserat, 3) quod cum omni domo m introierunt in Acgyptum? quibus 4) additur: "et 1) cue, inquit, animes, ques introisrant cum Jacob, uzv. Hie jam mominande animas pene nudaverat mysermo propheticus, quod ubique contexerat, ut product, quod non de corporibus, sed de animabus base čit. Veruntamen habet adhue velamon suum. sempe esse creditur, animas pro hominibus appellari. beein 1xxv. animae descenderunt cum Jacob in Aegypun. Istae sunt animae, quas genuit Jacob. Ego non pue, quod quilibet hominum possit animam gignere, nisi s qui sone talis sit, qualis ille, qui dicebat: "nam 6) etsi mb min paedagogorum habeatis in Christo, sed non makes patres. Nam in Christo Jesu per Evangelium ego ve semi" Isti tales sunt, qui generant animas, et partwint eas, sieut et alibi dicit: "filioli 7) mei, quos iterum putario, donec formetur Christus in vobis." Alii enim bijumodi generationis curam, aut nolunt habere, aut sequent. Denique statim in initiis ipse Adam quid 8) de carne mu." sec 10) tamen addidit: et anima de anima mea.

<sup>1)</sup> Psalm. CXV, 16.

<sup>2)</sup> Cfr. Exod. I, 1. coll. vers. 2.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: disserat.

<sup>1)</sup> Aliquot Mss: "de quibus dicitur." R.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Exod. I, 5. <sup>4</sup>) I Cor. IV, 15.

<sup>1)</sup> Galat. IV, 19.

<sup>1)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "qui dicit." R.

<sup>1)</sup> Genes. 11, 23.

<sup>18)</sup> Pro his vocibus: "nec tamen addidit: et anima

Sed velim mihi diceres, o Adam, si os de tuis agnovisti, et carnem de tua carne sensisti, cur nor lexisti etiam animam de tua anima processisse? S omnia, quae in te erant, tradidisti, cur non etiam facis cum ceteris mentionem, quae melior totius l pars est? Sed videtur per haec intelligentibus in dare, quod 1) cum dicit: nos 2) de ossibus meis, de carne mea:" quae de terra sunt sua esse profite audere vero sua dicere, quae scit non esse de terr et Laban similiter cum dicit ad Jacob, quoniam meum, et caro mea es tu," nec ipse amplius aliq detur audere auum dicere, nisi quod terrenae esse sanguinitatis agnoscit. Alia quippe est animarum tio, quae vel Jacob descendenti in Aegyptum s vel ceteris patriarchis, et sanctis sub enumeratione cae posteritatis adscribitur. Sed qui vicinum teri vigantes servare disposuimus cursum, et ipsam q modo oram littoris stringere, in altum nescio qu undarum nos violentior aestus abducit. 5) Redean tur ad ea, quae consequenter adduntur.

4. "Mortuus") est, inquit, Joseph, et omnes ejus, et omnis generatio illa. Filii autem Israel runt, et multiplicati sunt, et in multitudine magna sunt, et invaluerunt multum valde: multiplicavit e los terra." Donec viveret Joseph non refertur, que tiplicati fuerint filii Israel, nec aliquid omnino in augmentis et numerositate memoratur. Ego crede

de anima mea," Cod. Remigianus habet: "cur no lexisti etiam animam de tua anima processisse?" l

<sup>1)</sup> Vel expungendum (?) illud "quod," vel il gendum: "sua esse profitetur, non audet vero" etc

<sup>2)</sup> Genes. II, 23. 3) Genes. XXIX, 14.

<sup>4)</sup> Deest "esse" in edd. M.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: adducit.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Exod. I, 6. 7.

bis Domini mei Jesu Christi, in lege et prophetis iota celen unum aut unum apicem non puto esse mysteriis ucon, nec puto aliquid horum transire posse, donec emia fiant. Verum quoniam exiguae capacitatis sumus, et suc tantum pulsemus, quibus tutius incedamus. Antepan moreretur noster Joseph, ille, qui distractus est zicita argenteis ab uno ex fratribus suis Juda, valde parci erant filii Israel. Cum vero pro omnibus gustavit notes, per quam destruxit 1) eum, qui habebat mortis imperium, id est, disbolum, multiplicatus est fidelium populus, et diffusi sunt filii Israel, et multiplicavit eos terra, et creverunt mimis valde. Nisi enim, sicut ipse dixit,2) ecidiset granum frumenti in terram, et mortuum suisset, non utique fructum hunc plurimum totius orbis terrec ecclesia attulisset. Igitur posteaquam cecidit granum in terram, et mortuum est, omnis haec ex ipso surrexit Eddissa seges, et multiplicati sunt filii Israel, et invaluereet zimi valde. "In 3) omnem enim 4) terram exivit moss Apostolorum, et "in fines orbis terrae verba corange et per ipsos, sicut scriptum est, verbum 5) "Domin. crescebat, et multiplicabatur." Haec quantum ad meem pertinet intellectum. Sed et moralem in his ace emittamus locum. Aedificat enim animas auditorum. laier et in te si moriatur Joseph, id est, si mortificatio-1-m Christi in corpore tuo suscipias, et mortifices membra tua peccato, tunc in te multiplicabuntur filii Israel. Vai Israel sensus boni et spirituales accipiuntur. Si ergo carnis mortificentur, sensus spiritus crescunt, et Posidie emorientibus in te vitiis, virtutum numerus au-(mar; sed et terra te multiplicat in operibus bonis, quae

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, Cfr. Hebr. II, 14. <sup>2</sup>) Ev. Joann. XII, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, Psalm. XIX, 4. (XVIII, 5.)

Decst "enim" in edd. M.

<sup>1)</sup> Act. VI, 7.

per officium corporis ministrantur. Verum si vis, ut ostendam tibi de Scripturis, quis est, quem terra multiplicaverit, intuere Apostolum Paulum, quomodo dicits, "si¹) autem vivere²) in carne, hic mihi fructus operis est, et quid eligam ignoro. Coarctor enim ex duobus, desiderium habens dissolvi, et esse cum Christo; multo enim melius: permanere autem³) in carne magis necessarium propter vos." Vides quomodo hunc⁴) terra multiplicat? Dum enim manet in terra, id est, in carne sua, multiplicatur condendo ecclesias, multiplicatur acquirendo populum Deo, et ab Hierusalem in circuitu usque ad Hlyricum Dei Evangelium praedicando. Sed videamus, quid additur in consequentibus.

5. "Surrexit<sup>5</sup>) autem, inquit, rex alius in Aegypto, qui nesciebat Joseph. Et dixit genti suae: ecce, gens filiorum Israel grandis multitudo est, et valet super nos." Primo omnium requirere volo, quis est rex in Aegypto, qui scit Joseph, et quis est rex, qui nescit Joseph. Dum enim ille regnaret, qui sciebat Joseph, non referentur afflicti esse filii Israel, neque in luto et latere consumti, neque masculi eorum necati, et feminae vivificatae. Sed cum surrexit iste, qui non noverat Joseph, et coepit ipse regnare, tunc, haec omnia gesta referuntur. Quis ergo est iste rex, videamus. Si Dominus regit nos, et sensus mentis nostrae illuminatus on Domino Christi semper memoriam tenet, faciens illud, quod Paulus ad Timo-

<sup>1)</sup> Philipp. I, 22. 23. 24.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: viverem.

a) Deest "autem" in edd. M.

<sup>4)</sup> Mss.: "hunc terra" etc. Alias (v. c. in edd. M.): "haeo terra" etc. R.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Exod. I, 8. 9.

<sup>\*)</sup> Edd. Mcrlini: illuminatur a domino, si Christi — tenet etc.

thous scribit: "memor") esto Jesum Christum resurrein a mostuis:" dom 2) hace meminit in Aegypto, id et, in capus mostra, spiritus moster regnum cum justitia tue, colline Israel, quos supra diximus rationabiles senen el minuse virtutes, in luto el latere non consumit, me curis coe terremis et sollicitudinibus atterit. Si vero publicit horum memorism sensus noster, declinaverit a In, nescierit Christum, tunc sapientia carnis, quae inisie est Deo, succedit in regnum, et allequitur gentem 3) corporcas scilicet voluptates, et vitiorum ducibus ad ) consilium convocatis, initur deliberatio adversus filin larel, questodo circumveniantur, quomodo opprimentar, et luto et lateribus affligantur, ut mares expoant, feminas alant, ut aedificent civitates Aegypti, et civistes munitas. Non nobis hace ad historiam scripta unt, neque putandum est libros divinos Aegyptiorum gesa marrare: sed quae scripta sunt, ad 5) nostram doctrium et commonitionem scripta sunt: ut tu, qui haec má, si forte jam gratiam baptismi consecutus es, et adsuperstus es inter filios Israel, ac suscepisti in te Deum reçus, et post hace declinare volueris ad opera saeculi, sere actus terrae, et lutea explere ministeria, 6) scias et amoscas, quia surrexit in te rex alius, qui nescit Jowph, rex Aegypti, et ipse te cogit ad opera sua, et ipse u sacit laterem sibi operari et lutum. Ipse Est, qui te serpositis magistris et compulsoribus ad opera terrena Lyris ac verberibus agit, ut aedifices illi civitates.

<sup>1)</sup> Il Timoth II, 8.

<sup>2)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "dum hie vivit in" etc., pd Mss. ut in nostro textu. R.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: ad gentem suam.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: ad concilium vocatis.

<sup>&</sup>quot;) Edd. Merlini: ad nostram doctrinam scripta dunt,

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: mysteria.

venit, in his occupat mentes, quae ad hoc factae sunt ut videant Deum. Prospicit tamen imminere sibi bellum. et maturum genti 1) suac assuturum sentit exitium. Ideca dicit, quia gens Israel valet super nos. Utinam et de nobis hoc dicat, sentiat nos valere super se! Quomodo sentire hor poterit? Si cum mihi cogitationes injicit malas, et concupiscentias pessimas, ego non suscipiam, sed jacula ejus ignita scuto fidei repellam, si in omnibus, quaecunque suggerit menti meae, ego memor Christi mei Dominia dicam: "vade 2) retro, Satana. 3) Scriptum est enim: Dominum Deum tuum adorabis, et ipsi soli servies." Sä ergo hacc omni side, omni constantia agamus, dicit et de nobis, quia gens Israel magna est, et valet super nos. Sed et hoc, quod dicit: "ne 4) forte accidat nobis bellum, et consentiant<sup>5</sup>) et hi cum adversariis nostris: " ex propheticis vocibus praevidit venturum sibi bellum, et derelinquendum se a filiis Israel, a quia consentient 6) adversario ejus, et adjicientur ad Dominum. Hoc est enim, quod de co Hieremias propheta praedixerat: "clamavit") perdix, congregavit, quae non peperit, fecit divitias suas nom cum judicio: in dimidio dierum ejus derelinquent euros. et in novissimis suis erit stultus." Intelligit ergo perdicem se dictum, quae non peperit, congregasse, et quod hi, quos non cum judicio congregavit, in dimidio dierum suorum derelinquent eum, et sequentur Dominum, et creatorem, suum Christum Jesum, qui 9) eos genuit. Ille au-

<sup>)</sup> Edd. Merlini: gentis.

<sup>2)</sup> Matth. IV, 10. coll. Dcut. VI, 13.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: Satanas.

<sup>4)</sup> Exod. I, 10. coll. p. 10. not. 5.

Dedd. H. et R. hoc loco, cfr. pag. 10. not. 7"consentiant."

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: consentiant.

<sup>7)</sup> Jerem. XVII, 11.

s) Sic Mss. Alias (v. c. in edd. M): "qui nos genuit." R.

en congregavit, ques non genuit. Et ideo remanebit rules in novissimis suis, cum ad factorem et ad parenen sum universa, quae nunc pro huius tyrannide consenseit, creatura confugerit. Et hoc indignatur, et dicit: erpugnantes, inquit, nos, exeant de terra nostra." No valt nos exire de terra sua, sed vult, ut semper portemu inaginem terreni. Si enim ad adversarium ejus comprimus, eum, qui nobis praeparavit regna coelorum, serue est, ut relinquamus imaginem terreni, et suscipiamaginem coelestis. Propterea ergo Pharao statuit suitres operum, qui nos suas artes doceant, qui nos moces malitiae faciant, qui nobis magisterium malorum' preheast. Et quia multi sunt isti magistri et doctores misiae, quos praesecit Pharao, et est ingens multitudo bijucanodi compulsorum, qui omnes exigunt, imperant, "t evarquent opera terrena: ideo veniens Dominus Jemi fria dios magistros, et doctores, qui pugnantes adtenne, illes et subjicientes omnes corum principatus, et paraties, et virtutes, desendant a violentiis corum silios land et doceant nos opera Israelitica: et rursum doceant Les meze Deum videre, relinquere 2) opera Pharaonis, un de terra Aegypti, abjicere Aegyptios et barbaros Rom, deponere totum veterem hominem cum actibus M'n et induere novum, qui secundum Deum creatus est, "2614ri emper de die in diem ad imaginem ejus, qui 3) ini non. Christi Jesu Domini nostri, cui est gloria et Age:un in saecula saeculorum. Amen.

Liod. I, 10. coll. p. 10. not. 5.

<sup>1,</sup> Edd. Merlini: et relinquere.

Miss (e. c. in edd. M.): "qui secit nos in gloriam"

rao, odit hujusmodi mares, qui seminas amat. Iste etian obstetrices corrumpere aggreditur, et per ipsas implere quod desiderat: quarum etiam nomina nobis per provisionem spiritus sancti, qui hace scribi voluit, indicantur Sephora, inquit, una, quae interpretatur passer: et Phua quae apud nos vel rubens, vel verecunda dici potest Per has igitur necari mares, et vivisicari solas seminas quaerit.

2. Sed quid dicit Scriptura? "Et 1) timebant, inquit obstetrices Deum, et non secerunt, sicut praecepit iis res Aegypti." Istas obstetrices dixerunt ante nos quidam, rationabilis eruditionis formam tenere. Obstetrices enim medicae 2) quaedam sunt, et tam masculos nascentes quam feminas fovent. Eruditio ergo ista communis rationabilis scientiae, ad omnem propemodum pervenit semsum, omnes instruit, omnes sovet. Si quis in ea virils animi suerit, et voluerit coclestia quaerere, et divina se ctari, veluti medicatus, et fotus per hujusmodi eruditio nem, 3) ad divinorum intelligentiam paratior venical Una 4) est enim velut passer, quae celsiora docet, et rationabilibus doctrinac pennis in altum volare provoca animos. Alia, quae rubens est, vel verecunda, morali est, mores componite verecundiam docet, instituit hone statem. Mihi tamen, quoniam dicit de his Scriptura, qua timebant Deum, et non secerunt praecepta regis Aegyps videntur obstetrices istae duae utriusque testamenti figes ram servare, et Sephora, quae passer interpretatur, les quae spiritualis est, posse conferri; Phua vero, quae re bens vel verecunda est, indicare Evangelia, quae Chris sanguine rubent, et per universum mundum passionis cju

<sup>1)</sup> Exod. I, 17.

<sup>,2)</sup> Sic Mss. Alias (v. c. in edd. M.): "mediae quae dam sunt." R.

<sup>3)</sup> Alias (c. c. in edd. M.): "erudiționes." R.

<sup>1)</sup> Edd. Merliui: Est enim una velut passer etc.

milat cruore. Ab his ergo animae, quae nascuntur in edeis, velut obstetricibus medicantur, quia ex Scriptuwen lectione cuncta in eas 1) eruditionis medicina con-Les Tentat tamen Pharao per hace necare ecclesiae weeden cum studiosis quibusque in scripturis divinis betten sensus, et perversa dogmata suggerit. Sed stat Timent enim obstetrices made fundamentum Dei. Den id est, timorem Dei docent, quia "initium 2) sapuie timer Domini." Sic denique competentius aptari m a ilud, quod in posterioribus scriptum est, ubi did' spis 1) timebant obstetrices Denm, secerunt sibi dowa" Quod dictum nullam consequentiam secundum liten labere potest. Quis enim ordo est, ut dicat: spin 1) timebant obstetrices Deum, fecerunt sibi domos?" propteres domus fiat, quis timetur Deus. Hoc si a scripitur, ut scriptum est, non solum nihil consepraise, sed et inanitatis plurimum habere videbitur. Sa men videas, quomodo scripturae novi ac veteris tetueni inerem Dei docentes domos ecclesiae faciant, w. micram orbem terrae orationum domibus repleant, bat. god scriptum est, rationabiliter scriptum videbitur. Su mo istae obstetrices, quia timent Deum, et timorem Di decent, non faciunt praeceptum regis Aegypti, sed viwat muculos suos: nec tamen dicitur, quia paruerint Farepto regis Aegypti, ut vivisicarent seminas. Ego con-Hener sudeo dicere secundum Scripturae 6) sensum, obme itae non vivisicant seminas. Neque enim vitia tenter in ecclesiis, aut luxuria praedicatur, aut peccata

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: ea.

<sup>1)</sup> Psalm. CXI, 10. (CX.)

<sup>1)</sup> Exod. I, 21. coll. Codd. V. T.

<sup>4,</sup> Exod. 1, 21. coll. pag. huj. not. 3.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et.

Alias (e. c. in edd. M.): "scripturae sensus." R.

Ouceus Opena. Tom. IX.

minas jubet —, sed sola virtus excolitur, et ip tritur. Verum haec ad unumquemque nostrur Et tu si times Deum, non facis praeceptum pti. Ille enim tibi praecipit, ut in deliciis vi gas praesens saeculum, ut praesentia concupit Deum times, et exhibes obstetricis officium a si ei salutem conferre cupis, non facis haec, masculum, qui in te est, interiorem tuum ho dicaris et foves, et ipsi per actus aut intellectu tam conquiris aeternam.

3. Sed post haec ubi vidit Pharao, quod trices non posset necare masculos Israel: "prae quit, omni populo, dicens: omne masculinum que natum fuerit Hebraeis, in flumen projicit femininum vivificate." Videte quid princeps la praecipit suis, ut infantes nostros rapiant, et projiciant, primae statim nativitati nostrorum continuo, ut ubera ecclesiae prima contigeri diripiant, persequantur, undis et fluctibus h absorbeant. Videte, quid audiatis, sapientia I lemonem dieit: nintelligibiliter 2) intellige, qua tur tibi." Vide, statim ut natus, imo ut rei quid tibi imminet. Hoc illud est, quod in E gis, quia Jesus statim, ut adscendit de baptismo est ab spiritu in desertum, ut tentaretur : Hoc ergo est, quod et hoc loco Pharao pri pulo suo, Hebracos infantes estatim ut nati si dant, diripiant, aquis submergant. Hoc fortassi et 4) per prophetam dicitur: "quia.5) intrave usque ad animam meam. Defixus sum in lim

<sup>1)</sup> Exod. I, 22. 2) Prov. 'XXIII, 4.

<sup>3)</sup> Matth. IV, 1. 4) Deest "et" in ed.

<sup>\*)</sup> Pealm. LXIX, 1. 2. (LXVIII.)

d non est substantia." Sed propterea Christus superavit et vicit, ut tibi vincendi iter aperiret. Propterea jejunans nich, et et tu scias hujusmodi genus daemoniorum jepais et orationibus superandum. Propterea et oblata shi ennia regna mundi, et gloriam corum contemnit, ut t ta contemnens gloriam mundi possis superare tentanten Aegyptii vero, 1) quibus Pharao dedit praecepta, miss tantum vivificant, oderunt masculos: oderunt nampe virtutes, vitia tantum et voluptates nutriunt. Et nunc stur insidiantur Aegyptii, si forte Hebraeis nascatur alisei musculus, ut statim persequantur et interficiant, nisi trem, aisi observent, et occultent germen masculinum. Desique resert Scriptura, quod de tribu Levi quaedam greit masculum, 2) et videns infantem esse elegantem, ecceltarit eum mensibus tribus. Vide, si non propterea robit praccipitur, ne bonos actus in publico geramus, ne ". wan nostram coram hominibus faciamus, sed ut clauso osis crears patrem in occulto, et quod facit dextera nostra. id 1, nesciat sinistra. Nisi enim in occulto fuerit, displetar ab Aegyptiis, invadetur, in flumen jactabitur, un Lie factibus submergetur. Ergo si facio eleemosy-235, quia opus Dei est, masculum genero. Sed si ita ham, at hominibus innotescat, et ab hominibus laudem seram, et non earn occultavero, rapta est ab Aegyptiis elemospa mea, et in flumen demersa est, et tanto lakantoque studio Aegyptiis masculum genui. Pro-Pera o vos populus Dei, qui haec auditis, nolite putare, e sepe jam diximus, veterum vobis fabulas recitari, sed derit vos per haec, ut agnoscatis ordinem vitae, instituta Borum, fidei, virtutisque certamina.

4 "Videntes" 4) ergo isti de tribu Levi "elegantem

Ldd. Merlini: ergo.

<sup>2:</sup> Alias (e. c. in edd. M.): "masculinum." R. — ir Exod. II, 1. 2.

<sup>7.</sup> Deest "id" in edd. M. 4) Exod. II, 2-6.

esse infantem, celaverunt eum mensibus tribus. Cumque non possent amplius celere eum, sumsit, inquit, mater ejus tibin, 1) et linivit bitumine, et injecit infantem in eam, et posuit in palude secus flumen: et observabat soror ejus de longe, ut videret, quid accideret ei. Descendit autem filia Pharaonis, ut lavaretur in flumine, et audivit plorantem infantem, et misit, inquit, et assumait eum, et dixit filia Pharaonis, quia de infantibus Hebraeurum est hic." Post haec jam refertur, quomodo soror ejus diait, at matrem pueri vocaret, quae eum autriret. "Et 2) dixit, inquit, ad illam filia Pharaonis: custodi mihi hunc infantem, et nutri eum mihi, ego autem dabo tibi mercedem. Cumque nutrisset cum, et fortior factus esset, induxit illum ad filiam Pharaonis, et factus est ei in filium, et nominavit nomen ejus Mosen, dicens: quia de aqua eum assumsi." Singula hacc immensis repleta mysteriis, tempus exigunt grande, et totius diei spatium 3) si in his consumamus, vix fortasse sufficiat. Breviter tamen aliqua nobis pro ecclesise aedificatione pulsanda sunt. Puto filiam Pharaonis ecclesiam, quae congregatur ex gentibus, videri posse, quae quamvis impium et iniquum habeat patrem, tamen dicitur ad camper prophetam: "audi 4) filia, et vide, et inclina aurem tuam, et obliviscere populum tuum, et domum patris tuiquia concupivit rex speciem tuam." Haec ergo est, quas exiit de domo patris, et venit'ad aquas, ut lavaretur a peccatis, quae contraxerat in domo patris sui. Denique statim viscera misericordiae suscipit, et miseratur infantems. Hace ergo ecclesia ex gentibus veniens, in palude invenis jacentem Mosen, abjectum a suis et expositum, dat eura nutrici, et nutritur apud suos, ibi agit infantiam. Cuma

<sup>1)</sup> Edd. M. et R., cf. Codd. V. T.: "tibin."

<sup>2)</sup> Exod. II, 9. 10. 3) Edd. Merlini: spatia.

<sup>4)</sup> Pealm. XLV, 10. 11.

i **means tracontar expositat.** Ascendt ergo tax conme buinamodi tegmina, et pice ac bitumine oblita, et terreis!) Judacorum sensibus sordebat obsepta, quo ecclesia veniret ex gentibus, et adsumeret cam m et palustribus locis, atque intra aspientias anlas dia tecta conscisceret. Hace tamen lex infantism esed suos transigit. Apud illos enim, qui spirituaen intelligere nesciunt, parvula est et infant, et laa habens cibos. Com vero ad occlesiam venit, telence ingreditor domum, fortior est et validier s. Amoto enim velemine literae, perfectus in lectione sie, et solidus invenitur. Quid tamen est, quod et den natrimentorum a filia percipit Pharaonia, illa, que lex et nata est, et nutrita? Quid est, quod 151 accipit de ecclesia? Puto illud intelligi posse, idem Moses scribit, dicens. "ego 2) in non gentem missionem vos inducam, in gentem insipientem in 3) me concitabo." Et synagoga ergo de ecclesia istud de secipit, ut altra idola non bolat. Videns enim ti et gentibus sunt, ita ad Denm conversos case, ut dela nesciant, Denn practer unum neminem venehabuimus patrem etiam si nos in operibus malis genu princeps hujus mundi, cum venimus ad aquas, assums mus ad nos legem Dei, nec nobis sordeat literae ejus vil tegumen et obscurum, quae parva ejus sunt et lactent concedamus, quae perfecta et valida sunt, sumamus, atqu haec intra cordis nostri tecta regalia collocemus. Gras dem et validum habeamus Mosen, nihil de eo parvus nihil humile sentiamus: sed magnificum totum, totum egre gium, totum elegans. Totum enim magnum est, quicqui spirituale, quicquid sublimis intelligentiae est. 1) Et or mus Dominum Jesum Christum, ut ipse nobis revelet, ostendat quomodo magnus est Moses, et quomodo subl mis est. 2) Ipse enim revelat, quibus vult, per spiritus sanctum. Ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum Amen.

### HOMILIA III.

De eo, quod scriptum est: "ego<sup>2</sup>) autem gracili vot sum, et tardus lingua."

1. Donce esset Moses in Aegypto, et crudiretur om sapientia Aegyptiorum, non erat gracili voce, nec tarda lingua, nec profitebatur ) se esse ineloquentem. En enim, quantum ad Aegyptios, et sonorae vocis, et el quentiae incomparabilis. Ubi autem coepit audire ve cem Dei, et eloquia divina suscipere, tunc sensit exile et gracilem vocem suam, tardamque et impeditam es suam intelligit linguam: tunc se pronuntiat mutum, cu

<sup>1)</sup> Desideratur nest" in edd. M.

<sup>2)</sup> Desideratur "est" in edd. M.

<sup>3)</sup> Exod. IV, 10.

<sup>4)</sup> Alias (e. c. in edd. M.): "profitetur." B.

proficisci jubet ex Aegypto, videamus: "viam,1) inqua trium dierum ibimus in eremo, et ibi immolabimus Da mino Deo nostro." Quae est via trium dierum, quae ne bis incedenda est, ut exeuntes de Aegypto pervenire pos simus ad locum, in quo immolare debeamus? Ego view illum intelligo, qui dixit: ,Ægo 2) sum via, et veritas « vita." Hacc via triduo nobis incedenda est. Qui enir consessus 3) fuerit in ore suo Dominum Jesum, et credi derit in corde suo, quod Deus illum suscitavit a mortui tertia die, salvus erit. Haec ergo est tridui via, per quan pervenitur in locum, in quo Domino immoletur, et red datur sacrificium laudis. Haec, quantum ad mysticum pertinet intellectum. Si vero etiam moralem, qui nobi perutilis est, requirimus locum, iter tridui de Aegypt proficiscimur, si ita nos ab omni inquinamento anima et corporis ac spiritus conservemus, ut, 4) quemadmodus dixit Apostolus, integer "spiritus vester,") et anima, « corpus in die Jesu Christi servetur." Tridui iter profi ciscimur de Acgypto, si rationalem, naturalem, moralem sapientiam de rebus mundialibus auferentes ad statuta di vina convertimus: tridui iter de Aegypto proficiscimus si purificantes in nobis dicta, facta, vel cogitata, - trisunt enim hace, per quae peccare homines possunt csficiamur mundi corde, ut possimus Deum videre. autem videre, quae 6) hujusmodi sunt, quae in Scriptusti indicat Spiritus sanctus? Pharao hic, qui est princep Acgypti, ubi se videt vehementius perurgeri, ut dimitte populum Dei, secundo loco hoc cupit impetrare, ne lors. gius abeant, ne totum triduum proficiscantur, et dicit "non?) longe abeatis." Non vult longe a se fieri popu-

<sup>1)</sup> Exod. III, 18. 2) Ev. Joann. XIV, 6.

<sup>3)</sup> Cfr. Rom. X, 9. 4) I Thess. V, 23.

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: noster. 6) Edd. Merlini: quod-

<sup>7)</sup> Exod. VIII, 28.

in Dei: valt cum si non in facto, vel in sermone peccare: simm in sermone, vel in cogitatione delinquere. Non vult, statum a se triduum proficiscantur. Vult in nobis vel uvan dien seum habere: in aliis duos, in aliis totum triduum an peridet. Sed illi beati, qui integrum ab co triduum miles, et mellem in iie suam possident diem. Non ergo puis quia tunc tantummodo eduxit Moses populum de Le nune Moses, quem habemus nobiscum, -Mosen, et prophetas —, id est, lex Dei tit reducere de Aegypto: si audias cam, vult te longe ten a Pharaone. Eruere te cupit de opere luti, et pabrun; à tamen audies legem Dei, et spiritualiter intelin Non valt te in carnis et tenebrarum actibus perware, sed exire ad eremum, venire ad locum perturbimbu et fluctibus sacculi vacuum, venire ad quietem Perba enim sapientiae in silentio et quiete di-Ad hunc ergo locum quietis cum veneris, ibi petris innelare Domino; ibi legera Dei, et virtutem divinat recis agnoscere. Propterea ergo cupit te Moses ejiere de medio fluctuantium negotiorum, et de medio perrepetien populorum. Propterea cupit te exire de Aema il est, de tenebris ignorantiae, ut legem Dei auis, a lucem scientiae capias. 1) Sed obsistit Pharao: reme te non vult rector tenebrarum harum; non vult tatabi de tenebris suis, et ad scientiae lumen ad-Li audi quid dicit: "quis 2) est, inquit, cujus auweem? Nescio Dominum, et Israel non dimittam." 🛏 quid respondit princeps hujus mundi: nescire se Donec in lahominum non est, et cum hominibus non slagelropterea tenuit eum superbia. Denique videbis rale post, quantum proficit in flagellis; quanto me-

<sup>1,</sup> Edd. Merlini: cupias. 2) Cfr. Exod. V, 2.

<sup>7,</sup> Cfr. Psalm. LXXIII, 5. 6. (LXXII.)

bat, quia nexpedit 1) vobis, ut moriatur unus pr sed quid diceret nesciebat. Nam, ut Apostolus sti 2) "bonus odor sumus; sed aliis, inquit, od in vitam, aliis autem odor de morte in morter propheticus sermo suavis odor est credentib vero et incredulis, et his, qui se populum confi Pharaonis, odor exsecrabilis efficitur. Sed et dicit ad Dominum, quia nex 3) quo loquutus Pharaone, afflixit populum tuum." Certum quia antequam sermo Dei audiatur, antequam divina nascatur, non est tribulatio, non est tent nisi buccinet tuba, non committitur bellum; u gnum belli tuba praedicationis ostenderit, ibi, quitur afflictio, ili omnis tribulationum pugna Ex quo ergo loqui coepit Moses et Aaron ad P affligitur populus Dei. Ex quo in animam tu Dei perlatus est, necessario certamen intra te adversum vitia suscitatur; prius vero quam veni qui argueret, vitia intra te in pace durabant sermo Dei facere coepit uniuscujusque discrir perturbatio magna consurgit, et sinc foedere na Cum injustitia enim quando potest con stitis, impudicitia cum sobrictate, cum veritate me Et ideo non magnopere perturbemur, si vid noster execcrabilis esse Pharaoni. Exsecuation et vitiis ducitur virtus. Quin potius, ut in pot dicit, quia stetit Moses ante Pharaonem, sten nos contra Pharaonem, et non flectamur, se "succincti 4) lumbos nostros in veritate, et calce in praeparatione evangelii pacis." Sic enim nos Apostolus dicens: "state ) ergo, et nolite ite

<sup>1)</sup> Ev. Joann. XI, 50. 2) II Cor. II, 45

<sup>3)</sup> Cfr. Exod. V, 23. 4) Cfr. Ephes. VI.

<sup>1)</sup> Cfr. Gal. V, 1.

erere." Norma dicit: "in 1) quo stamus, et me gieriae Dei." Stemus autem confidenum deprecemur, ut statuat pedes mostros ne nobis illud eveniat, quod idem promei 2) autem paulo minus moti sunt pedes, is effusi sunt gressus mei." Stemus ergo m, id'est, obsistamus ei in certainine, sient stolus dicit: "cui") resistite fortes in fide." : nibilominus dicit: state 4) in fide, et visilienim fortiter steterimus, consequetur illud, Paulus pro discipulis, dicens, quia "Dens") a sub pedibus vestris velocitor." Quanto stantius et fortius steterimus, tante infirmior rit Pharao. Si autem nos vel infirmi coevel dubii, ille adversum nos validior et con-Et vere illud implebitur in nobis, in quo guram. Cum enim ipse elevaret 6) manus palech. Si vero velut lassas dejiceret, et na deponeret, invalescebat Amalech., Ita s in virtute crucis Christi extollamus branus in oratione sanctas manus in omni loco ceptatione, ut Domini mercamur auxiliam. nque et Jacobus Apostolus cohortatur, di-:1) autem diabolo, et fugiet a vobis." Agani side, ut non solum sugiat a nobis, sed et tanas sub pedibus nostris, sicut et Pharao in mare, et in profundo abyssi exstinctus. i recedamus de Aegypto vitiorum, fluctus am iter solidum evademus, per Jesum Chri-

Rom. V, 2. 2) Psalm. LXXIII, 2. r. V, 9. 4) 1 Cor. XVI, 13. XVI, 20.

<sup>.</sup> XVII, 11.

b. IV, 7.

stum Dominum nostrum, cui est gloria et imperium saccula sacculorum. Amen.

### HOMILIA IV.

De decem plagis, quibus percussa est Aegyptus.

1. Historia quidem famosissima nobis recitata est, quae pro sui magnitudine universo mundo sit cognita, p quam designatur, quod ingentibus signorum ac prodigi rum verberibus Aegyptus cum Pharaone rege castigata : ut Hebracorum populum, quem ex liberis patribus nate violenter in servitutem redegerat, ingenitae redderet libe tati. Verum ita gestorum contexta narratio est, ut si si gula diligenter inspicias, plura, in quibus hacreat intel' etus, quam in quibus expedire se possit, invenias. Et qu longum est, singula per-ordinem Scripturae dicta prop nere, continentiam totius historiae compendiosius recen bimus. Igitur primo signo projecit virgam suam Aarc et facta est draco, et convocati incantatores et malei Aegyptiorum secerunt similiter ex virgis suis dracones. draco, qui ex virga Aaron fuerat effectus, absorbuit drac nes Aegyptiorum. Quod cum stupori esse debuerit Ph raoni, et ad credulitatem proficere, in contrarium versum e Dicit enim Scriptura, quia "induratum 1) est cor Phara nis, et non exaudivit eos." Et hic quidem dicit, quia ind ratum est cor Pharaonis; sed et in prima nihilominus plas ubi aqua in sanguinem vertitur, similiter rescriptum est, in secunda cum ranae debulliunt, sed et in tertia cum cir phes 2) ingruunt; in quarta quoque cum cynomyia ed

<sup>1)</sup> Exod. VII, 13.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini constanter: scinipes.

our, et in quinta, ubi manus Domini fit super pecora Aquetiorum, paria super hoc dicuntur et similia. ma vero, ubi sumsit savillam de sornace Moses, et repersit, et sacta sunt ulcera, et vesicaé serventes in homiwhen et in quadrupedibus, et jam non poterant stare malcini in conspectu Mosis, non dicitur, quia indutatum es es Pharaonis, sed terribilius aliquid dicitur. Scripes est enim, quia "induravit!) Dominus cor Pharaoin non audivit illos, quemadmodum constituit Domi-Rursum in septima, cum grando et ignis Aegypose vastat universam, induratur quidem cor Pharaonis, ed ace a Domino. In octava, ubi locusta producitur, Domines dicitur indurare cor Pharaonis. Sed et in nona tenebrae palpabiles fiunt per totam terram Acgypti, Pherocais cor Dominus scribitur indurare. Ad ultimum Tieque cum custinctis primogenitis Aegyptiorum Hebraeus Popula discessisset, post multa dicitur: "et 2) induravit Danien cer Pharaonis regis Aegypti, et servorum ejus, et mecutas est post filios Israel." Sed et cum Moses de terra Madian ad Aegyptum mittitur, et praecipitur ei terre cania prodigia, quae dedit Dominus in manu ejus, see nfacies,3) inquit, ca in conspectu Pharaonis. Est sutem induro cor Pharaonis, et non dimittet popu-Hic primo dictum est a Domino: "Ego indus cor Pharaonis." Sed et secundo ubi enumerati principes Israel, post pauca addit ex persona Do-Lgo, b) inquit, induro cor Pharaonis, et multiplico Pu Dea."

Quod si credimus divinas esse has literas, et per sanctum scriptas, non puto, quod tam indigne de divino spiritu sentiamus, ut fortuitu in tanto hoc spec sacta sit ista varietas, ut nunc quidem Dominus di-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>, Exod. 1X, 12. <sup>2</sup>) Exod. XIV, 8.

<sup>1,</sup> Exod. IV, 21. 4) Exod. VII, 3.

Ξ

catur indurasse cor Pharaonis, nunc autem non a Domino, sed quasi sponte induratum dicatur. Equidem con- 3. fiteor me minus idoneum, et minus capacem, qui valeam 🚤 in hujuscemodi varietatibus divinae sapientiae secreta ri- , 😜 mari. Paulum tamen Apostolum video, qui propter inhabitantem in se spiritum Dei dicere considenter audebat: "nobis 1) autem revelavit Dominus per spiritum suum. !-Spiritus enim omnia scrutatur, etiam alta Dei.44 Hune, inquam, video tanquam intelligentem, quid differat induratum esse cor Pharaonis, et indurasse cor Pharaonis Dominum, dicere. Alibi quidem dicit: "an?) divities bonitatis ejus, et patientiae, et longanimitatis contemnis, 2) ignorans quia patientia Dei ad poenitentiam te adducit? Secundum duritiam autem tuam, et cor impoenitens thesaurizas tibi iram in die irae, et revelationis justi judicii Dei." Per quod eum sine dubio, qui sponte induratus est, culpat. Alibi vero velut quaestionem super hoc quandam proponens dicit: "ergo 4) cui vult miseretur, et quem vult indurat. Dieis itaque mihi: quid igitur adhue conqueritur? Voluntati enim ejus quis resistit? Addit etiam. his: "o ) homo, tu quis es, qui contra respondeas Deo? Per quod de co, qui a Domino dicitur induratus, notate tam quaestionis absolutione, quam Apostolica auctoritat respondit, credo, non judicans dignum, pro incapacitat auditorum, chartis et atramento hujuscemodi absolutionus secreta committere. Sicut et in alio loco de quibusdas verbis ipse dicit, 6) audisse se quaedam, quae non lis hominibus loqui. Unde et in consequentibus eum, non tam studiorum merito, quam sciendi cupiditate

<sup>1)</sup> I Cor. II, 40. 2) Rom. II, 4. 5.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: contemnis? ignoras quia — ducit? Secundum etc.

<sup>4)</sup> Rom. IX, 18. 19. 6) Rom. IX, 20.

<sup>6)</sup> Cfr. II Cor. XII, 4.

criscibus se quaestionibus curiosius 1) immergit, magnisci dectoris severitate deterret, cum dicit: no 2) homo,
ta pris es, qui contra respondeas Deo? Numquid dicit
spentum ei, qui se sinxit: quid me secisti sic?" et caetera. Unde- et nobis hace observasse tantum, et insperius afficiat, atque ostendisse auditoribus, quanta sint
in les sivina prosundis demersa mysteriis, pro quibus dien in eratione debeamus: nde 2) prosundis clamavi ad
ta Derine."

2 Sed et illa non minus mihi intuenda videtur obserie, cum quaedam verbers Aaron inferre dicitur Planeni, vel Acgypto, quaedam Moses, quaedam vero in Dominus. Nam in prima plaga, cum aquas vertit in suguinem, Aaron dicitur elevasse 4) virgam, et percussize aquam. Sed et in secunda, cum percussit aquas, et eduxit ranas, et in tertia, cum extendit manu sua virgam, a percusit pulverem terrae, et facti sunt ciniphes. In ha tribes verberibus Aaron ministerium fuit. In quarto vers Dominus fecisse dicitur, ut adveniret cynomyia, et replacet domes Pharaonis. Sed et in quinto, cum exstinruntur pecora Aegyptiorum, Dominus nihilominus fecisse ern: verbum hoc. In sexto vero Moses adspergit fade sornace, et fiunt ulcera, et vesicae cum servore in beninibus et pecoribus. Sed et in septimo Moses cle-The manum suam in coclum, et fiunt voces in coclo, et male, et discurrit ignis super terram. In octavo quope iden Moses extendit manum suam in coelum, et Dowas inducit') ventum tota die et tota nocte, et addua locustas. Sed et in nono idem nihilominus Moses colum, et fiunt tenebrae, et

<sup>&#</sup>x27;, Edd. Merlini; curiosus.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>, Rom. 1X, 20. <sup>3</sup>) Psalm. CXXX, 1.

<sup>,</sup> Ed. Ruaci sola: levasse.

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: induxit.

caligo super omnem terram Aegypti. In decimo v finis et perfectio totius operis a Domino ministratur. enim scriptum est: "sactum") est autem") circa med noctem, et Dominus percussit omne primogenitum in t Aegypti, a primogenito Pharaonis, qui sedebat super tl num ejus, usque ad primogenitum captivae, quae es lacu, et omne primogenitum pecoris."

4. Est et alia in his differentia, quam observavia quod in prima quidem plaga, cum aqua in sanguii fluit, nondum dicitur Mosi, ut intraret ad Pharaon sed dicitur ei: "vade 3) in occursum ejus ad ripam minis, cum procedit ad aquam." In secunda vero pl postesquam prima ab iis constanter et fideliter minist est, dicitur ad eum: "intra 4) ad Pharaonem, et ingre dic: haee dicit Dominus," et reliqua. Jam vero in tia, ubi ciniphes inferuntur, magi qui prius obstites cedunt confitentes, quia "digitus!) Dei est hoc:" in qu quoque vigilare jubetur Moses mane, et stare contra I raonem procedentem ad aquam, cum cynomyia rep tur Aegyptiorum domus. In quinta nihilominus, ubi cora Aegyptiorum delentur, intrare jubetur ad Pharaoi Moses. In sexta sane contemnitur Pharso, et non re tur, quod intraverit Moses vel Aaron ad Pharaonem, facta sunt ulcera et vesicae cum fervore etiam super leficos Aegypti, et non poterant resistere Mosi. ptima vigilare jubetur mane valde, et stare contra I raonem, cum grandinem et ignem producit, et voces. octava praecipitur intrare ad eum, cum locusta prod tur. In nona rursum contemnitur Pharao, et praecip ad coelum manus extendere Moses, ut fiant in tota t Acgypti palpabiles tenebrae; et non quidem per se in

<sup>1)</sup> Exod. XII, 29. 3) Edd. Merlini: enim.

<sup>3)</sup> Cfr. Exod. VII, 15. 4) Exod. VIII, 1.

<sup>5)</sup> Exod. VIII, 19. - Edd. Merlini: est hic.

al vecetur a Pharaone. Similiter et in decima cum princitiva delezatur, et cogitur cum sestimatione exire de Agypte. Sant et aliae permultae observationes, in quila ingulis divinae demonstrantur indicia sapientiae. Inwie cein, quod primo non flectitur Pharao, nec diviin vehicleus cedit, cum aquae in sanguinem versae sunt. la musio vero parum quid molliri videtur. "Vocavit') cin Mosen et Aaron, et dixit ad cos: orate pro me ad Daisen, ut tellat ranss a me, et a populo meo, et dime populum." In tertio magi cedunt, et dicunt ad Person: "digitus") Dei est hoc." In quarto per cysurjum verberatus dicit: neuntes?) immolate Domino Des vestre, sed non longius tendetis 4) iter. Orate igitur pro me ad Dominum." In quinto nece pecudum caediw, et see seium nou cedit, sed et amplius induratur. Smilter et in sexto super plagas ulcerum facit. In se-Pers vers cum grandine vastatur et ignibus: "misit 5) Equi, Phono, et vocavit Mosen et Aaron, et dixit illis: pecani, et sunc Dominus justus est, ego autem et popu-La meu impii. Orate igitur pro me ad Dominum." la octavo cum locustis urgeretur: "ct 6) sestinavit, inquit, Phras, et vocavit Mosen et Aaron, dicens: peccavi ante Deum Vestrum, et in vos. Suscipite peccatum was etiam nunc, et orate pro me ad Dominum Deum votrum." In nono cum tenebris offunditur: "vocavit, 7) Pharao Mosen et Aaron, dicens: ite, servite Do-Deo vestro." Jam vero in decimo cum primitiva

<sup>1</sup> Exod. VIII, 8.

<sup>17</sup> Exad. VIII, 19. — Edd. M. hoc quoque loco, 17. pag. 38. not. 5.2 "est hic."

<sup>\*,</sup> Cir. Exod. VIII, 25. coll. 28.

Ld. Ruaei sola: tentetis.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>, Exod. IX, 27, 28. <sup>6</sup>) Exod. X, 16, 17.

Exod. X, 24.

hominum exstinguuntur et pecorum: "vocavit, 1) inqui Pharao Mosen et Aaron nocte, et dixit illis: surgite exite de populo meo, et filii Israel: ite, servite Domii Deo vestro, sicut dicitis: oves et boves vestros assume tes pergite, sicut dixistis. Benedicite autem et me. cogebant Aegyptii populum quam celerrime exire de tes Aegypti. Dicebant enim, quoniam omnes nos moriemus

5. Quis est ille, quem repleat illo spiritu Deus, q replevit Mosen et Aaron, cum haec prodigia et signa pe ficerent, ut codem spiritu illuminatus possit, quae per ill sunt gesta, disserere? Aliter enim non arbitror has inge tium rerum varietates ac differentias explanari, nisi code spiritu, quo gesta sunt, disserantur, quia et Paulus Az stolus dicit,2) quod spiritus prophetarum prophetis st jectus sit. Non ergo quibuscunque ad explanandum cta prophetarum, sed prophetis dicuntur esse subjec Verum quonism idem beatus Apostolus hujus gratiae, est, prophetalis doni, tanquam ex parte sit et in potest nostra, imitatores nos fieri jubet, dicens: "aemulamini autem dona meliora, magis autem ut prophetetis:" ten mus et nos aemulationem suscipere bonorum, et si qu est in nobis, a nobis exigere, a Domino vero plenitu nem muneris exspectare. Pro hoc enim dicitur a I mino per prophetam: "aperi4) os tuum, et replebo lud:" pro illo vero alia scriptura dicit: "punge 5) o lum, et producit lacrimam: punge cor, et producit s sum." Ne ergo ex desperatione silentio nos tradan quod utique non aedificat ecclesiam Dei, de quibus p sumus, et in quantum possumus, breviter repetamus. 6)

<sup>1)</sup> Exod. XII, 31. 32. 33.

<sup>2)</sup> Cfr. I Cor. XIV, 32.

<sup>2)</sup> Cfr. I Cor. XII, 31. coll. XIV, 1.

<sup>4)</sup> Psalm, LXXXI, 10.

<sup>5)</sup> Cfr. Sap. Sirac. XXII, 19. (Ecclesiastic.)

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: reputamus.

& Puto ergo, - ut sentire possum -, quod Moses Acgytum vemiens, et deserons virgam, qua castigat et bent Aegyptum decem plagis, Moses hie lex Dei sit: se data est huic mundo, ut eum decem plagis, id est, un mendatis, quae in decalogo continentur, corripiat, t mulet. Virga ergo, per quam geruntur haçe omnia, m qua Acgyptus subjicitur, et Pharao superatur, crux Più it, per quam mundus hic vincitur, et princeps ijs mendi cum principatibus et potestatibus triumphan. Qued autem virga projecta fit draco, vel serpens, derent Aegyptiorum magorum serpentes, qui id simiter fecerant: serpentem pro sapientia poni, vel prudena, indicat evangelicus sermo, cum dicit: nestote 1) pruintes traquam serpentes." Et alibi: "serpens 2) erat pruimier emaibus animantibus 3) et bestiis, quae erant in pendise." Crux ergo Christi, cujus praedicatio stultitia victur, quam Moses, id est, lex continet, sicut Domim dm: de 4) me enim 'ille scripsit:" haec, inquam, cres, de qua Moses scripsit, postquam in terra projecta es, id est, posteaquam ad credulitatem et fidem homiwait, conversa est in sapientiam, et tantam sapienwe que omnem Aegyptiorum, id est, hujus mundi sa-Piccian devoraret. Intuere ergo, quomoda stultam fed Des sapientiam hujus mundi, posteaquam manisestade Christum, qui crucifixus est, Dei virtutem esse et Dei mentiam: et universus jam mundus comprehensus est ab es, qui dicit: "comprehendens 6) comprehendam sapienm in astutia corum." Quod vero aquae sluminis vermer in sanguinem, satis convenienter aptatur. Primo nidem ut is fluvius, cui Hebraeorum parvulos crudeli

<sup>&#</sup>x27;) Matth. X, 16. 2) Cfr. Genes. III, 1.

<sup>3/</sup> Edd. Merlini: animalibus.

<sup>4)</sup> Ev. Joann. V, 46.

<sup>)</sup> Cfr. 1 Cor. III, 19. coll. Job. V, 13.

nece tradiderant, auctoribus sceleris poculum sanguinis redderet, et cruorem polluti gurgitis, quem parricidali caede maculaverant, potando sentirent. Tum deinde, ut allegoricis legibus nihil desit, aquae vertuntur in sanguinem, et sanguis suus Aegypto propinatur. Aquae Aegypti, erratica et lubrica philosophorum sunt dogmate, quae parvulos quosque sensu, et pueros intelligentia deceperunt: ubi crux Christi mundo huic veritatis lumen ostendit, necis corum poenas, et reatum sanguinis exigunt. Ita. enim et ipse Dominus dicit, quia "omnis 1) sanguis, qui. effusus est super terram, a sanguine Abel justi usque ad. sanguinem Zachariae requiretur a generatione hac." Per secundam vero plagam, in qua ranae producuntur, indicara figuraliter arbitror carmina poëtarum, qui inani quadam ett. inflata modulatione, velut ranarum sonis et cantibus mundon huic deceptionis fabulas intulerunt. Ad 2) nibil enim aliuda illud animal utile est, nisi quod sonum vocis improbim et importunis clamoribus reddit. Post hoc ciniphes producuntur. Hoc animal pennis quidem suspenditur pear aëra volitans, sed ita subtile est et minutum, ut oculi visum, nisi acute cernentis, effugiat: corpus tamen cum insederit, acerrimo 3) terebrat stimulo, ita ut quem volitamtem videre quis non valeat, sentiat stimulantem. ergo animalis genus dignissime puto arti dialecticae comparari, quae minutis et subtilibus verborum stimulis animans terebrat, et tanta calliditate circumvenit, ut deceptus nes videat, nec intelligat, unde decipitur. Quarto quoque an loco cynomyiam Cynicorum sectae comparaverim, qui ad reliquas deceptionis 4) suae improbitates, etiam volupte-

<sup>(1)</sup> Cfr. Matth. XXIII, 35. 36. coll. edd. N. T.

<sup>2)</sup> Ed. Ruaei: "Ad nihil enim illud animal utile est nisi" etc., edd. Merlini: "Ad nihil enim aliud animal illud utile est, nisi" etc.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: accrbissimo.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: deceptiones suae improbitatis.

en et libidisem summum praedicant bonum. Quoniam ijim per baec singula prius deceptus est mundus, advesim sumo, et lez Dei, hujuscemodi eum correptionibus apit, et ex qualitate poenarum, qualitates proprii agnoantemis. Quod vero quinto in loco animalium nece vel funda Aegyptus verberatur, vecordia in hoc arguitur shiique mortalium, qui tanquam irrationabilia 1) pecon chan et vocabulum Dei diversis imposuerunt figuim solum hominum, sed et pecudum, ligno et lapide impressis, Hammonem Jovem in ariete venerantes, dalis in case, Apin quoque colentes in tauro, cetes proque, quae Aegyptus deorum portenta miratur, ut is puber cultura credebant 2) incese divinum, in his vidurat miseranda supplicia. Ulcera post hace et vesicae exerce, sexto in verbere producuntur. Et videtur whi god in ulceribus arguatur dolosa et purulenta malei, in resicis tumens et inflata superbia, in 3) servore ire e ferris insania. Hucusque per errorum suorum िर्याप = endo supplicia temperantur.

Pon haec vero verbera veniunt de supernis vore, inqui, tonitrui, sine dubio et grando, et ignis discurres a trandine. Vide temperamentum divinae correres son cum silentio verberat, sed dat voces, et doresus coclitus mittit, per quam possit culpam suam caresus agnoscere mundus. Dat et grandinem, per quam
a tesera adhuc vastentur 1) nascentia vitiorum. Dat et
seen, sciens esse spinas et tribulos, quos debeat ignis
ale depascere, de quo dicit Dominus: "ignem 5) veni mitter in terram." Per hunc enim incentiva voluptatis et
linini consumuntur. Quod autem locustarum in octavo

<sup>&#</sup>x27;, Edd. Merlini: irrationalia.

Edd. Merlini: credebatur.

<sup>,</sup> Edd. Merlini: in servore scilicet irae etc.

<sup>&#</sup>x27;, Edd. Merlini: vastantur. 5) Luc. XII, 49.

loco fit mentio, puto per hoc genus plagae, dissides semper a se et discordantis humani generis inconstanti confutari. Locusta enim cum regem non habeat, si Scriptura dicit: "una 1) acia ordinatum ducit exercitum homines vero cum rationabiles 2) a Deo facti sint, neg semet ipsos ordinate regere potuerunt, neque Dei re patienter moderamina pertulere. Nona plaga tenebi sunt, sive ut mentis corum caecitas arguatur, sive ut i telligant divinae dispensationis et providentiae obscuris mas esse rationes. "Posuit 3) enim Deus tenebras latit lum suum," quas illi audacter et temere perscrutari : pientes, et alia ex aliis asserentes, in crassas et palpabi errorum tenebras devoluti sunt. Ad ultimum primitir rum infertur interitus, in quo fit fortassis aliquid suj nostram intelligentiam, quod commissum ab Aegyptiis deatur in ecclesiam primitivorum, quae adscripta est coelis. Unde et exterminator angelus 4) ad hujusceme ministerium mittitur, qui parcat illis tantum, qui utrosq postes agni sanguine inventi fuerint habere signatos. I lentur interim primogenita Aegyptiorum, sive hos prin patus et potestates, et mundi hujus rectores tenebrari dicamus, quos in adventu suo Christus dicitur 6) tras xisse, hoc est, captivos duxisse, et triumphasse in lig crucis: sive 6) auctores et inventores falsarum, quae hoc mundo suerunt, religionum dicamus, quas Christi ritas cum suis exstinuit et delevit auctoribus. Hacc que tum ad locum mysticum spectat.

8. Jam vero si etiam moralis nobis sigura tractaz est, dicemus, quod unaquacque anima in hoc musz

<sup>1)</sup> Prov. XXX, 27. (Cfr. cap. XXIV.)

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: rationales - facti sunt etc

<sup>3)</sup> Psalm. XVIII, 11. (XVII.)

<sup>4)</sup> Cfr. Exod. XII. 5) Cfr. Coloss. 11, 15.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: sive inventores falsarum, sive auc res, quae — fuerunt, religionum etc.

des is enoribus vivit et ignorantia veritatis, in Aegypto pais et. Huic si appropinquare coepețit lex Dei, aquas e weit is sanguinem, id est, fluidam et lubricam juvenwim convertit in sanguinem veteris vel novi testaani. In deinde educit ex ea vanam et inanem loperiata, et adversum Dei providentiam ranarum simila podem. Purgat etiam malignas cogitationes ejus, 4) inhum mordacitati similes calliditatis aculeos dis-Libidinum quoque morsus cynomyiae spiculis sials depellit, stultitismque in ea, et intellectum pecudiin initen delet; per quem's) "homo s) cum in honore. me, non intellexit, sed comparatus est jumentis insipiende, et similis factus est illis." Arguit enim et ulcera permerum, atque arrogantiae tumorem fervoremque in a feer's extinguit. Adhibet post bacc etiam voces fiform tonitrui, id est, evangelicas apostolicasque doctri-Sed et castigationem grandinis admovet, ut luxurim volquitesque coerceat. Adhibet simul et ignem pecsitatie, ut et ipsa dicat: "uonne 4) cor nostrum ardes ent intra nos?" Nec locustarum ab ea subducit cample, quibus mordeantur, et depascantur omnes in-Piri notus ejus et turbidi, quo et ipsa dicat, quod Apozelu docet, ut5) "omnia sua secundum ordinem fiant." Ubi ren sufficienter fuerit castigata pro moribus, et pro emendienis vitae correptione coercita, cum auctorem verbeme senserit, et consiteri jam coeperit, quia digitus Dei et. et parum quid agnitionis acceperit, tunc praegestorum suorum tenebras videt, tunc errorum caliginem sentit. Cumque in hoc venerit, tunc acchiur, ut exstinguantur in ea primogenita Aegypti.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et scinipum mordacitatem similis

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: quam.

<sup>1)</sup> Psalm. XLIX, 12, (XLVIII.)

<sup>1)</sup> Luc. XXIV, 32. 1) Cfr. I Cor. XIV, 40.

in Domino, et viriliter agite:" cum ergo hoc modo steterimus adversum ipsum, ille artifex antiquus et callidus etiam vinci se simulabit et cedere, si sorte per hoc megligentiores nos efficiat ad certamen. Sed et poenitentian simulabit, et deprecabitur nos discedere quidem, sed nos longe discedere. Vult nos esse sibi aliqua ex parte vicinos, vult nos a suis finibus non longe discedere. nos nisi ab eo longius recedamus, et transcamus mare, e dicamus: "quantum 1) interjacet ortus ab occasu, elongavit 2) a nobis iniquitates nostras: « salvi esse non possumus. Propter quod deprecemur misericordiam Domini ut et nos eripiat de terra Aegypti, de potestate tenebrarum, et Pharaonem cum exercitu suo, tanquam plumbum demergat in aquam validissimam. Nos autem liberati cum gaudio et exultatione hymnum "cantemus") Domino gloriose enim honorificatus est:" quia ipsi gloria et ho nor in saecula saeculorum. Amen.

# HOMILIA V.

- . De profectione filiorum Israel de terra Aegypti.
- 1. Doctor 4) gentium in side et veritate Apos Paulus tradidit ecclesiae, quam congregavit ex gen quomodo libros legis susceptos ab aliis, sibique is prius, et valde peregrinos deberet advertere, ne alic stituta suscipiens, et institutorum regulam nesciens, i egrino trepidaret instrumento. Propterea ergo nonnullis intelligentiae tradit exempla, ut et nos

J) Psalm. CIII, 12. (CII.)

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: elongabit.

<sup>3)</sup> Exod. XV, 1. 4) Cfr. I Tim. II, 7.

dicit: "patres!) vestri manna manducaverunt in et mortui sunt. Qui autem manducaverit de par ego do ei, non morietur in aeternum." Et post cit: "Ego 3) sum panis vivus, qui de coelo d Tum deinde de sequenti petra sperte pronuntia et dicit: "petra,") vero erat Christus." Quid igit dum nobis est, qui hujusmodi a Paulo ecclesiae intelligentiae instituta suscepimus? Nonne videtui ut traditam nobis hujusmodi regulam simili in ce vemus exemplo? An, - ut quidam volunt -, ha tantus ac talis Apostolus tradidit, relinquentes, ru Judaicas fabulas convertamur? 4) Mihi quidem aliter, quam Paulo videtur, exponam, hoc puto nus dare inimicis Christi, et hoc esse, quod prop cit: "vae, 5) qui potat proximum suum subversior lenta!" Accepta ergo a beato Paulo Apostolo sen ritualis intelligentiae, in quantum nos Dominus vestris illuminare dignabitur, excolamus.

2. "Et ") levantes, inquit, filii Israel de Ram nerunt in Sochoth, et profecti de Sochoth, ven Othon." Si quis est, qui proficisci de Aegypto quis est, qui cupit obscuros mundi hujus actus, rum tenebras derelinquere, primo omnium ex ei proficiscendum est. Ramesse vero interpretat motio tineae. Si ergo vis venire in Sochoth, u mus tibi dux sit, et in columna nubis te praeceda quatur te petra, quae tibi escam spiritualem, et po hilominus praebeat spiritualem, proficiscere, et ex messe, nec thesaurizes ") ibi, ubi tinea exterminat

<sup>1)</sup> Cfr. ev. Joann. VI, 49. 50. coll. edd. N."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ev. Joann. VI, 51. <sup>3</sup>) I Cor. X, 4.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: convertamus. 4) Habac.

Exod. XII, 37. et XIII, 20.

<sup>1)</sup> Cfr. Matth. VI, 20.

non permittebat cos in tantum proficere, ut possent tertii diei mysteriis perfrui. Audi enim prophetam, quid dicit: nresuscitabit 1) nos Deus post biduum, et in die tertia resurgemus, et vivemus in conspectu ejus." dies nobis passio Salvatoris est, et secunda, qua descendit in infernum, tertia autem resurrectionis est dies. ideo in die tertia Deus antecedebat eos, per diem in columna nubis, per noctem in columna ignis. Quod si sccundum ca, quae superius diximus, in his verbis recte nos Apostolus docet<sup>2</sup>) baptismi mysteria contineri: necessarium est, ut, qui baptizantur 3) in Christo, in morte ipsius baptizentur, et ipsi consepeliantur, et cum ipso die tertia resurgant a mortuis: quos et secundum hoc, quod dicit Apostolus: "simul 4) secum suscitavit, simulque fecit sedere in coclestibus." Cum ergo tibi tertii diei mysterium fuerit susceptum, incipiet to deducere Deus, et ipse tibi viam salutis ostendere.

3. Sed videamus, quid post hace dicitur ad Mosen, quae via praecipitur eligenda. "De <sup>5</sup>) Othon, inquit, conversi, iter facite inter Epauleum et inter Magdalum, quod est contra Beelsephon." Hace autem sic interpretantur: Epauleum quidem adscensio tortuosa: Magdalum, turris: Beelsephon adscensio speculae, vel habens speculam. Tu fortasse credebas, quia iter, quod Deus ostendit, planum esset et molle, et nihil prorsus haberet difficultatis aut laboris. Adscensio est et <sup>6</sup>) adscensio tortuosa. Non enim proclive iter est, quo tenditur ad virtutes; sed adscenditur, et anguste ac difficulter adscenditur. Audi etiam Dominum in evangelio dicentem, quia <sup>7</sup>) "arcta et

<sup>1)</sup> Hos. VI, 2. 2) I Cor. X, 2.

<sup>3)</sup> Rom. VI, 3. 4) Ephes. II, 6.

<sup>5)</sup> Cfr. Exod. XIV, 2. coll. LXX. virorum versione.

<sup>6)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "et descensio tortuosa," sed Mss. ut in nostro textu. R.

<sup>&#</sup>x27;) Mauh. VII, 14.

esto, nec dubites de hujusmodi fide, sciens, quia Deus tibi ostendit hanc fidei viam. Ipse enim dixit: "tollentes 1) de Othon castra, collocate ea inter Epauleum, et inter Magdalum contra Beelsephon." Fugiens ergo Aegyptum venis ad haec loca, venis ad has operum adscensiones et fidei, venis ad aedificium turris, venis etiam ad mare, et occurrunt tibi fluctus, Non enim iter vitae sine tentationum fluctibus agitur. Sicut et Apostolus dicit: "omnes, 2) qui volunt pie vivere in Christo, persecutiones patientur." Sed Job nihilominus pronuntiat, quia "tentatio 3) est vita nostra super terram." Hoc est ergo venisse ad mare.

4. Sed si Mosen, id est, legem Dei sequens agas hoc iter, Asgyptius te quidem persequitur, et insectatur, sed vide quid fiat: "levavit, 4) inquit, angelus Domini, qui antecedebat castra Israel, et abiit post illos. Elevavit et columna nubis a facie eorum, et stetit post illos, et intravit inter castra Aegyptiorum et Israelitarum." Hacca columna nubis populo quidem Dei efficitur murus, Aegyptiis vero obscuritatem imponit et tenebras. Non enim transfertur columna ignis ad Aegyptios, nt videant lucem, sed in tenebris permanent, quia "dilexerunt") tenebras magis quam lucem." Et tu ergo, si ab Aegyptiis recedas, et de potestate daemonum fugias, vide quanta divinitus tibi praeparantur auxilia, vide quantis adjutoribus uteris. Tantum est, ut permaneas fortis in fide, nec te Aegyptiorum equitatus, et quadrigarum formidò perterreat, mee reclames contra legem Dei et Mosen, et dicas, sicut quidam ex illis dixerunt: "tanquam 6) non essent sepulcra in Aegypto, ita eduxisti nos, ut in deserto hoc moriamur. Melius fuerat nos servire Aegyptiis, quam mori

<sup>1)</sup> Cfr. Exod. XIV, 2. coll. LXX. virorum versione.

<sup>2)</sup> II Tim. III, 12. 2) Job. VII, 1.

<sup>4)</sup> Exod. XIV, 19. 20. 5) Ev. Joann. III, 19.

<sup>6)</sup> Cfr. Exod. XIV, 11. 12.

lat pro sanctis." Sic ergo interpellante Spiritu sancto apud Deum, per silentium sanctorum clamor auditur.

5. Et quid post hoc? Jubetur Moses virga percutere mare, ut ingredienti populo Dei dehiscat et cedat, ac voluntati divinae elementorum famulentur obsequia; et aquae, quae timebantur, dextra laevaque famulis Dei murus effectae, non solum perniciem nesciant, sed et munimen exhibeant. Cogitur ergo fluctus in cumulum, et unda in semet ipsam repressa curvatur. Soliditatem recipit liquor, et solum maris arescit in pulverem, ut sicca planta populus Dei transiret. Bonitatem Dei creatoris intellige, si voluntati ejus obtemperes, si legem ejus sequaris, ipse tibi: elementa etiam contra sui naturam servire compellit. Audivi a majoribus traditum, quod in ista digressione: maris, singulis quibusque tribubus filiorum Israel, singulae aquarum divisiones factae sint, et propria unicuique. tribui in mari aperta sit via, idque ostendi ex eo, quodo in Psalmis scriptum est: "qui 1) divisit mare rubrum in. divisiones." Per quod multae divisiones docentur factaer. non una. Sed et per hoc, quod dicitur: "ibi 2) Benjamin, junior in stupore, principes Juda duces corum, principes Zabulon, et principes Nephthalim:" nihilominus unicuique tribui proprius enumerari videtur ingressus. Hace a majoribus observata in scripturis divinis, religiosum credidi non tacere. Quid ergo nos docemur per haec? Jam superius diximus, quis sit in his Apostoli 3) sensus. Ber ptismum hoc nominat in Mose consummatum in nube et\_ in mari, ut et tu, qui baptizaris in Christo, in aqua et in Spiritu sancto, scias insectari quidem post te Aegyptios. et velle te revocare ad servitium suum, rectores scilicets

<sup>1)</sup> Psalm. CXXXVI, 13. (CXXXV.)

<sup>2)</sup> Psalm. LXVIII, 27. (LXVII.) — Edd. M. et R., Neptalim."

<sup>3)</sup> Cfr. I Cor. X, 2. 3. 4.

qui in carne nati sunt, figuraliter equi sunt. Sed hi l bent adscensores suos. Sunt equi, quos Dominus adsce dit, et circumeunt omnem terram: de quibus diciti "et 1) equitatus tuus salus." Sunt autem equi, qui adscen res 2) habent diabolum, et angelos ejus. Judas equus es sed donec adscensorem habuit Dominum, de equitatu 1 salutis. Cum ceteris enim Apostolis missus, aegrotis salut et sanitatem languentibus praestabat. Sed ubi se diabsubstravit, - post buccellam enim introivit 3) in illum ! tanas —, et adscensor ipsius effectus est Satanas, et ill habenis ductus adversus Dominum et Salvatorem nostri coepit 4) equitare. Omnes ergo, qui persequuntur sanct equi sunt hinnientes, sed habent adscensores, quibus age tur, angelos malos, et ideo feroces sunt. Si ergo vide aliquando persecutorem tuum nimium saevientem, sci quia ab adscensore suo daemone perurgetur, et ideo si vus, ideo truculentus est. Dominus ergo "equum ) adscensorem projecit in mare, et factus est mihi in sal tem. Hic Deus meus, et honorisicabo eum: Deus patris m et exaltabo cum." Hic ergo et meus est Deus, et Deus patris mei. Pater noster, qui nos fecit, et genuit, Ch stus est, et ipse dicit: "vado 7) ad patrem meum, et p trem vestrum, Deum meum, et Deum vestrum." Si er agnoscam, quod Deus meus sit Deus, glorificabo eu Si vero etiam istud agnoscam, quomodo patris mei Ch sti sit Deus, exaltabo cum. Altior namque intellectus e quomodo Christus, ut unius Dei constringat et mun

<sup>1)</sup> Habac. III, 8.

<sup>2)</sup> Sic Mss. Alias vero (v. c. in edd. M.): "adsce sorem habent" etc. R.

<sup>3)</sup> Cfr. ev. Joann. XIII, 2.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: coepit equitari.

<sup>5)</sup> Cfr. Exod. XV, 1. 2.

<sup>6)</sup> Decst "Deus" in edd. M.

<sup>7)</sup> Ev. Joann. XX, 17.

est, si per ordinem velimus exponere: sufficiat pauca per stringere.

5. "Quis, 1) inquit, similis tibi in diis, Domine? Qui similis tibi? Gloriosus in sanctis, mirabilis in majestatibus faciens prodigia." Quod dicit: "quis similis tibi in diis? non simulacris gentium comparat Deum, nec daemonibu qui sibi falso deorum nomen adsciscunt, sed deos illo dicit, qui per gratiam, et participationem Dei, dii appel lantur. De quibus et alibi Scriptura dicit: "Ego 2) dixi dii estis." Et iterum: "Deus 3) stetit in congregation deorum." Sed hi quamvis capaces sint 4) Dei, et honomine donari per gratiam videantur, nullus tamen Der similis invenitur, vel in potentia, vel in natura. Et lice Joannes Apostolus dicat: "filioli, 5) nondum scimus, qui futuri sumus; si autem revelatum nobis fuerit," - de Do mino scilicet dicens, - ,, similes illi erimus: similitudo ta men haec non ad naturam, sed ad gratiam revocatur Verbi causa, ut si 6) dicamus picturam similem esse ei cujus imago in pictura videtur expressa: quantum ad gratiam pertinet visus, similis dicitur, quantum ad substantiam, longe dissimilis. Illa enim species carnis est, et decor corporis vivi: ista colorum fucus est, et cera tabuli sensu carentibus superposita. Nullus ergo in diis simili Domino: nullus enim invisibilis, nullus incorporeus, nul lus immutabilis, nullus sinc initio et sine fine, nullus creator omnium, nisi Pater cum Filio et Spiritu sancto.

6. "Extendisti") dexteram tuam, devoravit eos terra." Impios quidem et hodie devorat terra. An non tibi videtur terra devorare illum, qui semper de terra cogitat qui semper terrenos habet actus, qui de terra loquitur,

<sup>1)</sup> Exod. XV, 11. 2) Psalm. LXXXII, 6.

<sup>3)</sup> Psalm. LXXXII, 1. 4) Edd. Merlini: sunt.

<sup>1)</sup> Cfr. I Joann. III, 2.

<sup>6)</sup> Deest "si" in edd. M. 7) Exod. XV, 12.

etiam cum per consolationem Spiritus sancti in virtute sua, et in requie sua, Futurorum namque spes, laborantibus requiem parit: sicut et in agone positis dolorem vulnerum mitigat spes coronae.

7

•

.

Ŋ

٩

.

ž

٠,

:

8. "Audierunt 1) gentes et iratae sunt, dolores comprehenderunt habitatores Philistiim. Tunc festinaverunt duces Edom, et principes Moabitarum: apprehendit 2) illos timor et tremor. Tabuerunt omnes inhabitantes Camaan." Quantum ad historiam pertinet, nullum ex hisgentibus intersuisse mirabilibus, quae facta sunt, constat. Quomodo ergo videbuntur tremore deterriti, 3) vel festinasse, ut dicit, vel irati esse Philistiim, et Moabitae, et Edom, et reliquac, quas enumerat, nationes? Sed si redeamus ad intelligentiam spiritualem, inveniemus, quia Philistini, id est, cadentes populi, et Edom, qui interpretatur terrenus, trepidant, et horum omnium principes cursitant, et pavent constricti doloribus, cum vident regna sua, quae in inferno sunt, penetrata ab co, qui descendit in inferiora terrae, ut eriperet cos, qui possidebantur'a morte. Hinc cos comprehendit timor et tremor, quia senserunt magnitudinem brachii ejus. Hinc etiam tabuerunt omnes inhabitantes Canaan, qui mutabiles interpretantur, et mobiles, cum vident moveri regna sua, alligari fortem, et vasa ejus diripi. "Veniat") ergo super cos timor et tremor magnitudinis brachii tui." Quid timent daemones? Quid tremunt? Sine dubio crucem Christi, in qua triumphati sunt, in qua exuti sunt principatus corum, et potestates. Timor ergo et tremor cadet super cos, cum signum in nobis viderint crucis fideliter fixum, et magni-

<sup>1)</sup> Exod. XV, 14. 15.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: apprehendit illos tremor. Tabuerunt etc.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: deterritae, —, vel iratae esse: Phi-

<sup>4)</sup> Cfr. Exod. XV, 16. coll. LXX, virorum versione.

hii illius, quod Dominus expandit in cruce, ota 1) dis expandi manus mess ad populara m, et contradicentem mihi. Non te ergo et, nec aliter tremor tuus veniet super cos, a te crucem Christi, nisi et tu potueris 1) diautem absit gloriari, nisi in cruce Domini per quem mihi mundus crucifixus est, et ego

4) tanquam lapis, donec trenscat populus , donce transcat populus tuus hie, quem acri tanquam lapidem, non est metura cose laenim fieret, nisi quod non erat. Hoe promus, qui malae naturae Pharaonem, val Ac-: fuisse, et non ex arbitrii libertate in hoc ; sed et propter cos, qui creatorem Deum sam saevum, quod homines vertat in lapipriusquam blasphement, considerent summa lae scripta sunt. Non enim dixit: "fiant") :" et tacuit; sed tempus statuit, et mensuationis decernit. Ait enim: "donec transcat Domine." Quo seilicet post transitum potanquam lapides. In quo mihi videtur prod latere. Video enim, quia prior populus, nos, factus est tanquam lapis durus et inrum non eatenus, ut in lapidis natura perdonec transeat populus hie, populus hie, us 6) acquisivit: "caecitas 7) enim ex parte ael secundum carnem, donec plenitudo geniret." Cum enim plenitudo gentium subin-

LXV, 2. 2) Ed. Ruaei sola: potueris.

VI, 14. 4) Exod. XV, 16.

Ixod, XV, 16.

Dominus" in editis (e. c. edd. M.) omissa, fiss. R.

lom. XI, 25.

traverit, tunc ețiam omnis Israel, qui per incredulitatis duritiam factus fuerat sicut lapis, salvabitur. Et vis videre quomodo salvabitur? "Potens!) est, inquit, Deus de lapidibus istis suscitare filios Abrahamo." Manent ergo lapides nunc, donce transcat populus tuus, Domine, populus tuus hic, quem acquisisti. Sed si ipse Dominus creator est omnium, videndum est, quomodo hic acquisisse dicatur, quae sua esse non dubium est. Dicitur et in alio cantico Deuteronomii: "nonne<sup>2</sup>) hic ipse Deus tuus, qui secit te, et creavit te et acquisivit te?" videtus enim unusquisque illud acquirere, quod non fuit suusa. Inde denique et haeretici dicunt de Salvatore, quia non erant sui, quos acquisivit. Dato etenim pretio mercatus est homines, quos creator fecerat. Et certum est, aiunti unumquemque non illud emere, quod suum est. Apostolus enim ait: "pretio 3) emti estis." Sed audi, quid. dicit propheta: "peccatis 4) vestris venundati estis, et proiniquitatibus vestris dimisi matrem vestram." Vides ergo, quia Dei quidem creatura omnes sumus, unusquisque vero peccatis suis venundatur, et pro iniquitatibus suis a proprio creatore discedit. Dei igitur sumus, secundum quod ab eo creati sumus. Effecti vero sumus servi diaboli, secundum quod peccatis nostris venundati sumus. Veniese autem Christus redemit nos, cum serviremus illi Domine. cui nosmet ipsos peccando vendidimus. Et ita videtur tanquam suos quidem recepisse, quos creaverat, tanquam alienos autem acquisisse, quia alienum sibi dominum sive errando, sive peccando quaesiverant. Et fortasse recte quidem dicitur redemisse nos Christus, qui pretium nostri sanguinem suum dedit. Quid tale autem, ut nos merca-

<sup>1)</sup> Matth. III, 9.

<sup>2)</sup> Deut. XXXII, 6. coll. LXX. virorum versione.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) I Cor. VIII, 23. — Edd. Merlini: pretio enim emti estis.

<sup>4)</sup> Jesai. L, 1.

#### Opposite

10. "Inducens 1) planta cos in sac n valt nos Deus in Accypto plant in humilibus locis, sed in monte ntare, ques plantat. Tum praetel cena 5) planta coa:" num tibi vide dicere, qui inducuntur ad scholas, , inducantag ad omnem erudition hees, si taken habes aures audit ntat: ne forte, cum audis cum iz tes cum fiens in terra, ant alia hu igere. Andi et alibi quomodo pla it: "vincam 4) ex Aegypto transtul et plantasti caso. Pervium iter fe i radices ejus, et replesti terram. ejus, et arbusta ejus cedros Dei." do plantat Deus, et ubi plantat? us, sed in montibus excelsis, et sul m educit de Aegypto, quos de sa n, non vult see iteram in humi versationem corum vuit cas subl ntibus habitare, sed in ipsis pibile t nos super terram repere, nos ul ui dejectos habere fructus, sed vu duci, in alto collocari, traduces ! quibuscunque humilibus arboribus altissimis cedris Dei. Cedros D ostolos puto, quibus nos si adjuns ypto transtulit Deus, et per ramo e diffundantur, atque ipsis inni: iamur caritatis ad invicem vincul dubio plurimum adferemus.

<sup>1)</sup> Exod. XV, 17. 2) Exod.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: hujusmodi.

<sup>4)</sup> Psalm. LXXX, 8, 9, (LXXI)

<sup>\*)</sup> Matth. VII, 19.

aliud saeculum dicatur, aliquis sine dubio longior qui dem, tamen ponitur finis; et quoties saecula saeculorun nominantur, fortasse licet ignotus nobis, tamen a Det statutus aliquis terminus indicatur. Quod vero addit is hoc loco: "et¹) adhuc:" nullum sensum termini alicujus aut finis reliquit. Quodeunque enim illud cogitaveris, is quo finem³) putes posse consistere, semper tibi dici sermo propheticus: "et adhuc:" velut si loquatur ad te et dicat: putas in saeculum saeculi Dominum regnatu rum? "Et adhue," putas³) in saecula saeculorum? "E adhuc." Et⁴) quomodocunque dixeris illud de regnejus spatiis, semper tibi dicit propheta: "et⁵) adhuc."

quadrigis, et adscensoribus in medium mare, et induxi super cos Dominus aquas maris: filii autem Israel ambu laverunt per siccum in medio mari." Et tu si filius Israe es, potes ambulare per siccum in medio mari. Si fueri in medio nationis pravae, et perversae, sicut lumen soli verbum vitae continens ad gloriam, potest fieri, ut in me dio peccatorum incedentem te non infundat humor pec cati, ) potest fieri, ut transcuntem te per hunc mundum nulla libidinis unda respergat, nullus cupiditatis aestus verberet. Qui autem Aegyptius est, et sequitur Pharao nem, ille vitiorum fluctibus mergitur. Qui vero sequitu Christum, et sicut ipse ambulati, ita et ipse ambulat aquae ei murus fiunt dextra laevaque, ipse autem media

<sup>2)</sup> Exod. XV, 18. 2) Edd. Merlini: fine.

<sup>\*)</sup> Verba: "putas in saccula sacculorum? Et adhuc," in antea editis (c. c. edd. M.) omittuntur, sed habentuin Mss. R.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: Et quodeunque dixeris etc.

<sup>\*)</sup> Exod. XV, 18. \*) Exod. XV, 19.

<sup>7)</sup> Edd. Merlini: peccati? Potest etc.

<sup>8)</sup> Edd. Merlini: aestus everberet? Qui Aegyptiu: est, et sequitur etc.

via incedit per siccum. Non declinat ad dexteram, neque ad sinistram, usquequo exeat ad libertatem, et hymnum victoriae Domino concinat dicens: "cantemus!) Domino, glariose enim honorificatus est" per Jesum Christum Domino nostrum, cui est gloria, et imperium in saccula mecalerum. Amen.

#### HOMILIA VII.

De amaritudine aquae Marae. 2)

1. Post transitum maris rubri, et magnifici secreta wsteri, post choros et tympana, post triumphales hymass, venitur ad Maram. Marae autem aqua crat amara, que populus Dei bibere. Quid ergo post tanta et tan mirifica mirabilia ad amaras aquas et pericelum sitis adducitur populus Dei? Ait enim: "et3) ve-Berut: fili Israel in Maram, et non poterant aquam bibere de Mara, quia amara erat: et propter hoc appellatur est nomen loci illius amaritudo." Sed quid addit pon bacc? "Clamavit, 4) inquit, Moses ad Dominum, et seedit illi Dominus lignum, et misit illud in aquam, et iscu est dulcis aqua. Et ibi, inquit, posuit illi Deus justias et judicia." Ibi, ubi amaritudo, ubi sitis, et quod est gravius, sitis in abundantia aquarum, ibi posuit ei Deus jæitias et judicia. Alius non erat locus dignior, aptior, werior, quam iste, in quo amaritudo ) est? Tum pro-

<sup>&#</sup>x27;) Exod. XV, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>, Edd. M. constanter: "Myrrhae," ed. Ruaei:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Exod. XV, 23. 4) Exod. XV, 25.

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: amaritudo est. Tum etc.

pterea quod dixit: nostendit 1) illi Dominus lignum, et misit illud in aquam, et facta est dulcis aqua:" mirum admodum est, ut Deus lignum ostenderet Mosi, quod mitteret in aquam, et faceret eam dulcem. Efficere Dem aquam dulcem sine ligno non poterat? Aut Moses me sciebat lignum, ut ei Deus ostenderet? Sed videnden est, quid decoris in his interior habeat sensus. Ego puto, quòd lex, si secundum literam suscipiatur, satis amara sit, et ipsa sit Mara. Quid enim tam amarum, quam ut puer octava die circumcisionis vulnus accipiat, et rigorem serri tenera patiatur infantia? Amarum satis, et peramarum est hujusmodi poculum legis, in tantum ut populus Dei, non ille, qui in Mose baptizatus est in mari, et in nube, sed iste, qui in spiritu et aqua baptizatus est, non possit bibere de ista aqua; sed ne gustare quidem de circumcisionis amaritudine potest, neque hostiarum ferre amaritudinem valet, nec sabbati observantiam. Si vero ostendat Dens lignum, quod mittitur in hanc amaritudinem, ut dulcis aqua siat legis, potest de illa bibere. Quod est istud lignum, 2) quod Dominus ostendit Mosi? Salomon edocet nos, cum dicit de sapientia, quia "lignum<sup>3</sup>) vitae est omnibus amplectentibus eam." Si ergo lignum sapientiae Christus missum fuerit in lege, et ostenderit nobis, quomodo intelligi debeat circumcisio, quomodo sabbata, quomodo lex leprae servanda sit, qualiter mundi et immundi discrimen habeatur, tunc essicitur aqua Marae dulcis, et amaritudo literae legis convertitur in dulcedinem intelligentiae spiritualis, et tune potest bibere populus Dei. Si enim non interpretentur haec spiritualiter, po-Pulus, qui idola dereliquit, et ad Deum confugit, si audiat legem de sacrificiis praecipientem, continuo resugit, et non potest bibere: amarum quippe hoc sentit et aspe-

<sup>1)</sup> Exod. XV, 25. 2) Edd. Merlini: signum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Prov. III, 18.

5i 1) emira, inquit Apostolus, quae destruxi, hacc esedifico, praevaricatorem me constituo." In 2) amaritudine Marae, id est, in ista litera legie, cus justities, et testimonia. Non tibi hoc videtur zia velut in vasculo quodam, ita in legis litera et scientise suse thesauros condiderit Dens? rgo, quod dieit: "et ") ibi posnit ei Deus justitimonia." Hoc erat, quod et Apostolus dicebat: (4) autem thesaurum hunc in vasis fictilibus, ut virtutis Dei sit, et non ex nobis." Ut erge hi aqua bacc de Mara, ostendit Deus liggum, tatur in cam, ut qui biberit ne ') moriatur, non nem sentiat. Unde constat, quod si quis sine e, id est, sine mysterio crucis, sine fide Christi, ligentia spirituali bibere voluerit de legis litera, itudinem nimiam morietur. Haec sciens Paulus s dicebat, quia "litera 6) occidit." Hoc est aperte pia aqua Marae occidit, si non mutata bibatur, kedinem versa fuerit.

ed quid addidit? 7) Postquam posuit illi Deus zi judicia: "et 4) ibi, inquit, tentabat eum dicens: audieris vocem Domini Dei tui, et quae plam illo seceris, et audieris praecepta ejus et cuomnem insirmitatem, quam induxeram Aegyptiis,

Galat. II, 18. - Edd. Merlini perperam: de-

Edd. Merlini: Et in bac ergo etc.

Exod. XV, 25. — Edd. Merlini perperam h. loco, 73. not. 4.: "et ibi posuit eis Deus" etc.

II Cor. IV, 7.

Edd. Merlini: non moriatur.

Cfr. II Cor. III, 6.

Edd. Merlini: addit, postquam - judicia? Et

Exod. XY, 25. 26.

non inducam super te. Ego enim sum Dominu tuus, qui sano te." Videtur mihi, quo prospectu justificationes, et judicia et testimonia legis, exp tentaret, inquit, cos Deus, si audirent vocem D quee mandabantur, custodirent. Nam quantum rem populum spectat, quid iis boni, aut persecti rantibus et contradicentibus mandaretur? Deniq post etiam ad idola convertuntur, et obliti ben et mirabilium Dei caput vituli statuunt. Propt dantur iis praecepts, in quibus tententur. Inde et per Ezechielem prophetam dicit Dominus ad "dedi<sup>2</sup>) vobis praecepta, et justificationes non quibus non vivetis in iis." Tentati enim in Domini non inveniuntur fideles. Ideo enim "in est iis mandatum, quod erat ad vitam, hoc esse tem:" quia unum atque idem mandatum si servet si non servetur, generat mortem. Secundum quod non servantibus generat mortem, dicuntur non bona, in 4) quibus non vivant in iis. Sed miscuit iis lignum crucis Christi, et in dulcedir sunt, et spiritualiter intellecta servantur, eadem i data vitae appellantur: sicut et alibi dicit: "aud mandata vitae." Sed videamus, quid iis prom serventur. "Si,6) inquit, servaveritis praecepta 1 inducam super vos omnes aegritudines, quas in 857Ptiis.4 Quid ergo videtur dicere? si quis ser data, nullam acgritudinem patiatur? hoc est, nequ meque alios dolores corporis ferat? Neque pu hace sint, quae promittantur divina mandata se

Desideratur "Deus" in 'edd. M.

<sup>2)</sup> Ezech. XX, 25. - Edd. Merlini perpera

<sup>3)</sup> Cfr. Rom. VII, 10.

Alias (v. c. in cdd. M.): "in quibus nor

iis." ) Baruch. III, 9. 6) Exod. XV, 26.

Aliequia indicio nobis est Job justissimus, et totius pietais observantissimus, qui ') a capite usque ad pedes repletur ulcere pessimo. Non his carere dicuntur infirmitabus, qui mandata custodiunt, sed non habebunt illas
idiraitates, quas Aegyptii habent. Aegyptus namque
tambus figuraliter appellatur. Diligere ergo mundum, et
ta, que in mundo sunt, Aegyptius languor est. Dies observe, et menses, et tempora, signa requirere, stellarum
cuitas adhaerere, Aegyptius languor est. Deservire cartis lauriae, et voluptatibus operam dare, vacare deliciis,
legpius languor est. Caret ergo his infirmitatibus et lanpunbus, qui mandata custodit.

2 Post baec dicit, quia "venerunt 2) in Elim, et erant hi daodecim fontes aquarum, et septuaginta arbores pal-Putasne habet aliquid rationis, quod non ante in Elim ducitur populus, ubi crant duodecim sontes aquarem, quibes nihil amaritudinis inerat, imo potius ubi erat amocaisas plurima ex densitate palmarum: sed primo duetus est ad aquas falsas et amaras, quibus per lignum monstratum a Domino dulcibus effectis, postea venitur ad sontes? Si historiam solam sequamur, non multum mes adificat scire, ad quem locum primo venerit, et ad per secundo. Si vero rimemur in his mysterium lams, invenimus ordinem sidei. Primo enim ducitur po-Poles ad literam legis. Ab hac litera legis, donec permame in amaritudine sua, recedere non potest; cum vero per lignum vitae dulcis sucrit essecta, et intelligi lex spimaliter coeperit, tunc de veteri testamento transitur ad norm, et venitur ad duodecim Apostolicos sontes. Ibi thim arbores reperientur septuaginta palmarum. soli duodecim Apostoli sidem Christi praedicaverunt, nd et alii septuaginta missi ad praedicandum verbum Dei

<sup>&#</sup>x27;) Ed. Ruaei sola: quia a capite etc.

Level. XV, 27. - Edd. M. et R.: "Helim."

THE APPLACEMENTS. AND CHART J CRESDES, QUI princhamur, de quibus dicit Apostolus: quia spites?) et peregrivi testamentorum Dei, spem tes, et sine Deo in hoc mundo errantes," Vepon datur manna de coclo in illa die, qua prihe fit, sed in ilia, qua secondom. de coelo descendit, non venit ad illos, qui primitasem celebrabant, sed ad nos, qui secundam "Nostrum 1) enim pascha immolatus est qui verue nobie panie de coelo descendit. Sed beaus, quid est, quod in hac die gestum mou-Quinta () decima, inquit, die mensis secundi i populus, et dizit, quia melius fuerat nos mosi , quando sedebamus super ollas carnium." O gratus desiderat Aegyptum, qui Aegyptios vies! Carnes Asgypti requirit, qui Asgyptiorum t marie piscibus, et coeli alitibus datas. Murseversom Mosen, imo adversum Deum levant. rimo quidem ignoscitur, ignoscitur et secundo, tertio: verumtamen si non desinant, sed perdi quid postbac \*) murmurantem populum

it, Dominus ad Mosen: ecce, ego pluam vobis panes et exibit populus, et colliget unius diei in diem, tillos, si ambulant in lege mea, an non. Et die sexto, parabunt quodeunque 1) intulerint: et deplum quodeunque intulerint quotidianum in die." super hac scriptura velim primo cum Judacis super hac scriptura vonner.

Rimonem, quibus credita dicuntur?) eloquia Dei, videatur de co, quod dicit: "sex.") diebus concolligetis: die autem sexto duplum colligetis. () die autem sexto universitäten, quae ante Ponitur, que apud nos parasceve appellatur. Ponitur, quas apud nos paracero ergo, qua die coclitus dari, et volo comparare dominiedin sabbato Judaeorum. Ex divinis namapparet, quod in die dominica primo in datum est manna. Si enim, ut Scriptura dicit, sex est manna. Si enim, ut Scriptura catalinuis collectum est, septima autem die, quae Print Cessalum est, sine dubio initium ejus a die Prince Ceasalum est, sine dubio initium -,...

Ceasalum est, sine dubio initium -,...

Cominica Deus pluit de Constat, quod die dominica Deus pluit de Coelo, et in sabbato non pluit, intelligant Jude coelo, et in sabbato non pluit, intemperadio praelatarra esse dominicam nostram Judaico Preclatarn esse dominicam nostram --
lunc indicatum, quod in sabbato ipsorum

----lla descenderit, panis coe
Dicit Dei de lunc indicatum, quod in sabbato aperitation de coelo nulla descenderit, panis coencert. Dicit phi est coelo nulla descenderit, pana ti alibi se mo Dei, ad eos nullus venerit. Dicit d'abus se debunt filii d'abus se d'abus se debunt filii d'abus se debunt filii d'abus se debunt filii d'abus se debunt se d'abus se d te est cos de coeso num.

d'alibi de mo Dei, ad eos nullus veneru.

d'al strifficio sine principe, sine propheta, sine hostia, toper l'ine principe, sine prophets, sur ...

toper de saccerdote." In nostra enim dominica

mannia de coelo. Sed t ho-Doning Plait manna de coelo. Sed t ho-

Alle (c. c. in edd. M.): "quicunque intulefr. Row. III. 2. 3) Exod. XVI, 28.

71, 4.

22. coll. 5.

die ego dico, quia pluit Dominus manna de coelo. Coelestia namque sunt eloquia ista, quae nobis lecta sunt, et a Deo descenderunt verba, quae nobis recitata sunt, et ideo zos felices, qui tale manna suscepimus. Semper manna nobis datur de coelo: illi infelices dolent, et espirant, et se miseros diennt, quia manna sieut acceperunt patres ipsorum, ipsi non merentur aceipere. Illi nunquam manna manducant: non enim possunt illud manducart, quod est minutum sicut semen coriandri, et candidum sicut pruina. Nihil enim in verbo Dei minutum, nihil subtile, nihil sentiunt spirituale, sed totum pingue, totum crassum: "incrassatum') est enim cor populi illius." Sed et interpretatio nominis hoc idem sonat. Manna enim interpretatur: quid est hoc?' Vide, si non ipsa nominis virtus ad discendum ta provocat, ut,3) cum audis legem Dei recitari, inquiras semper, et interroges, et dieas doctoribus: quid est hoe? Hoc enim est, quod indicat manna. Tu ergo si vis manducare manua, id est, si cupis suscipere verbum Dei, scito illud minutum esse, et valde subtile sicut semen coriandri. Habet emm aliquid in se-oleris, quo nutrire, et recreare possit infirmos, quia "qui 3) infirmus est, olera manducat." Habet aliquid rigoris, et ideo ut pruina est. Candoris autem et dulcedinis habet plurimum. Quid enim candidius, quid splendidius eruditione divina? Quid dulcius, quidve suavius eloquiis Domini, quae sunt super 4) mel et favum? Sed quid est, quod dicit, ) ut in die sexto duplum colligatur in repromissione, quantum sufficiat etiam sabbato? Hoc secundum nostram intelligentiam con otiosi, nec securi praeterire, vel transire debe-

<sup>1)</sup> Jesai. VI, 10. 2) Edd. Merlini: et.

<sup>3)</sup> Rom. XIV, 2.

<sup>4)</sup> Cfr. Psalm. XIX, 10. (XVIII.)

<sup>\*)</sup> Exed. XVI, 22. 26.

inquit, replebimini panibus." Nobis 1) et panis, verbum Dei est. Ipse 2) enim panis vivus, qui de coelo descendit, et vitam dat huic mundo. Sed quomodo dicit mane dari hunc panem, cum adventum ojus in carne factum dixerimus ad vesperam? Hoc modo intelligendum puts, quod ad vesperam quidem vergentis mundi et props snem cursus sui positi Dominus venerit, sed adventu sue, quoniam ipse est sol justitiae, novum credentibus reparaverit diem. Quia ergo novum mundo scientiae lumes accendit, diem 3) suum quodammodo effecit, et suum mane tanquam justitiae sol produxit, et in hoc mane re plentur panibus, qui ejus praecepta suscipiunt. Nec mireris, quia verbum Dei et caro dicitur, et panis, et la dicitur, et olera dicitur, et pro mensura credentium, ve possibilitate sumentium diverse nominatur. Potest tames et hoc intelligi, quod post resurrectionem suam, quan mane ostendimus factam, credentes repleverit panibus, pre eo, quod libros legis et prophetarum ignotos prius et in cognitos dederit nobis, et ad instructionem nostram has ecclesiae instrumenta concesserit, ut ipse sit panis in Evan gelio: ceteri vero libri legis, vel prophetarum, vel histo riarum, plures appellati sunt 4) panes, ex quibus repleas tur, qui ex gentibus credunt. Quod tamen non sine pre phetica auctoritate factum docemus. Praedizerat namqu Resias propheta hoc modo: "ascendent 5) in montem, b bent vioum, ungentur unquento." Trade hace omnia ges tibus: consilium enim Domini omnipotentis est hoc.

<sup>1)</sup> Alias (c. c. in edd. M.): "Nobis in quo posite est panis, verbum Dei est." Sed Mss. ut in nostro textu-

De Edd. Merlini: Ipse est enim panis vivus etc. - Cfr. ev. Joann. VI, 33.

Mss.: "diem." Alias: "mane." R. — Edd. Merlini, accondit, suum quodammodo mane essecit etc.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: sint.

<sup>5)</sup> Cfr. Josai. LVII, 7. 9.

op competenter et carnes ad vesperam accepimus, et pashe replemur mane, quia nec possibile erat nobis mane anes edere, nondum enim tempus erat, sed nec meri-Epstersons. Vix enim angeli edunt carnes meridie, 4 % fortessis ordini meridianum conceditur tempus, Interes et illud intelligere possumus, quod unique mane est, et initium diei illud tempus, que pri-In hoc tempore, que adhuc in principiis fidei!) sumus, verbi Dei comedere non possumus, id est, perfoet consummatae doctrinae nondum capacas existimus. bi pest longa exercitia, post profectum plurimum, cum perimi suprus ad vesperam, et ad ipsum finem perbiscis urgemur, tune demum solidioris cibi, et perfecti whi expeces heri possumus. Nunc ergo festinemus coebet mana suscipere: istud enim manna, prout vult quis-14. Men saporem reddit in ore ejus. Audi enim et Desire dicentem iis, qui accedunt ad se: "siat2) tibi menden idem tuam." Et tu ergo si verbum Dei, quod access praedicatur, tota fide, tota devotione suscipies, the ipsum verbum, quodeunque desideras. Verbi grai s' s'a tribularis, consolatur te dicens: "cor 3) contritum \* hadistum Deus non spernit." Si laetaris pro spe Len, cumulat tibi gaudia dicens: "laetamini") in Doet exsultate justi." Si iracundus es mitigat te di-(m: ndesine 5) ab ira, et derelinque indignationem. Si in Monbus, sanat te dicens: "Dominus") sanat omnes lan-Pers tuos." Si paupertate consumeris, consolatur te

۽ ر

:

÷

<sup>1)</sup> Vox "fidei" deest in antea editis (v. c. edd. M.),

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Matth. VIII, 13. <sup>8</sup>) Psalm. LI, 17. (L.)

<sup>&#</sup>x27;) Pealm. XXXII, 11. (XXXI.)

<sup>&#</sup>x27;) Psalm. XXXVII, 8. (XXXVI.)

<sup>(</sup>CII.) Coll. LXX. virorum

dicens: "Dominus 1) allevat de terra inopem, et de : core erigit pauperem." Sic ergo manna verbi Dei dit in ore tuo saporem quemcunque volueris. Hoc men si quis infideliter suscipiat, et non comedat, sed condat, vermes ex eo ebulliunt. Putasne eo usque ducendum est verbum Dei, ut etiam vermis sieri pute Non te hic turbet auditus, audi prophetam ex per Domini dicentem: "ego 3) autem sum vermis et nos mo." Sicut enim ipse est, qui fit aliis in ruinam, autem in resurrectionem: ita et ipse est, qui nunc manna fidelibus quidem dulcedo mellis, infidelibus at vermis efficitur. Ipse est enim sermo Dei, qui iniquo mentes arguit, et correptionum spiculis peccatorum scientias terebrat. Ipse est, qui et ignis essicitur in dibus illorum, quibus adaperit scripturas, qui dic "nonne \*) cor nostrum ardens erat intra nos, cum aj ret nobis scripturas?" Et aliis ipse ignis est, qui co: grat spinas de terra mala, id est, qui malignas cogit. nes in corde consumit. Et ideo peccatoribus quidem, que vermis arguens 4) unquam moritur, neque ignis rens aliquando restinguitur; justis autem et fidelibus manet dulcis et suavis. "Gustate 5) enim et videte, ( miam suavis est Dominus," ipse Dominus et salvator ster Jesus Christus, cui est gloria et imperium in sac sacculorum. Amen.

<sup>1)</sup> Cfr, Psalm. (CXIII, 7. (CXII.) coll. LXX. in pretum versione.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Psalm. XXII, 7. (XXI.)

<sup>3)</sup> Luc. XXIV, 32.

<sup>4)</sup> Alias: "arguens iniqua moritur." R. — Edd. I lini: "arguens inique moritur."

<sup>5)</sup> Psalm. XXXIV, 8. (XXXIII.)

## HOMILIA VIII.

### De initio Decalogi.

Dannis qui didicit contemnere praesens sacculum, peraliter Acgyptus appellatur, et per verbum Dei, dum scriptures dicam, 1) translatus est, et non r, quia ad sacculum futurum festinat ac tendit, modi anima dicit Dominus: "Ego 2) sum Domis trus, qui eduzi te de terra Aegypti, de domo "." Non ergo hace ad illos tantum dicuntur, qui pto profecti sunt, sed multo magis ad te, qui sdis ista, si tamen proficiscaris ex Aegypto, et Aeultra non servias, dicit hace Deus: "Ego sum Do-Dens tuus, qui eduxi te de terra Acgypti, de domo ia" Vide, si non negotia saeculi, et actus carnis, ex servitutis: sicut rursum e contrario relinquere sis, et secundum Deum vivere, domus est libertat et Dominus in evangelio dicit: "si 3) permanseverbo meo, vos agnoscetis veritatem, et veritas livos." Ergo Aegyptus domus est servitutis, Judaea Hierusalem, domus est libertatis. Audi et Apode his secundum sapientiam, quae ei in ministerio trat, pronuntiantem: "quae 4) autem sursum est, Hierusalem, libera est, quae est mater omnium Sicut ergo Aegyptus, ista terrena provincia, rael domus dicitur servitutis, ad comparationem : et Hierusalem, quae iis domus esticitur libertatis: comparationem coelestis Hierusalem, quae, ut ita mater est libertatis, totus hic mundus, et omnia,

Edd. Merlini: dicas. 2) Exod. XX, 2. Ev. Joann. VIII, 31. 32, Galat. IV, 26.

quae in hoc mundo sunt, domus est servitutis. niam de paradiso libertatis pro poena peccati ad l modi ventum fuerat servitutem, idcirco primus serm calogi, id est, prima mandatorum Dei vox de lib prosertur, dicens: "Ego 1) sum Dominus Deus tuu eduxi te de terra Aegypti, de domo servitutis." vocem in Aegypto positus audire non poteras, e tibi injungatur, ut pascha facias, etiamsi accingaris lu et sandalia accipias in pedibus, etiamsi virgam ten manu, et azyma cum amaritudine comedas. Et quid in Aegypto positus haec audire non poteras? inde quidem profectus in prima statim mansione andire potuisti, nec in secunda, nec in tertia, nec transires rubrum mare, etismsi ad Maram voneris, e rit ibi amaritudo in dulcedinem versa, etiamsi in veneris ad duodecim fontes aquarum, et septuagin: borcs palmasum, etiamsi Raphidim praeterieris, ce que profectus ascenderis: nondum ad hujuscemodi idoneus judicaris, sed cum perveneris ad montem S Multis ergo ante laboribus peractis, multis aerumn tentationibus superatis, vix aliquando mereberis p pta suscipere libertatis, et audire a Domino: "Ego 3 Dominus Deus tuus, qui eduxi te de terra Aegyp domo servitutis." Verum hic sermo nondum sermo dati est, sed quis sit qui mandat, ostendit. Nune videamus, quid sit initium decem mandatorum legis si non occurrimus ad 5) omnia, initia saltem, prou minus dederit, explicemus.

2. Primum ergo mandatum est: "non 6) crus

<sup>1)</sup> Exod. XX, 2.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: Syna. 3) Exod. XX, 2.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: cliam si non etc.

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: ad omnia initia, saltem etc.

<sup>6)</sup> Exod. XX, 3.

ment precepts mes." Heec omnis simul nontent esse 1) unum mandatum. Quod si ita putes complebitur decem numerus mandatorum. Et i mit decalogi veritas? Sed si co modo dirimatur, see in superiori pronuntiatione distinzimus, intemandatorum numerus apparebit. Est ergo a mandatum: "non 4) erunt tibi dii alii praeter Mandom vero: "non") facies tibi idolum, neque initadinem," et cetera. Incipiamus ergo a primo 🏎 Sed et ego auxilio indigeo ipsius, qui hacc Pi Dii, ad dicendum, et vos purgatioribus egetis and endiendum. Si quis ergo vestrum habet auwiese, audiat, quomodo dictum est: "non b) erunt E all practer me." Si dixisset: non sint dii practe: absolution sermo videretur. Nune autem quia -ma') cruntajbi dii b) alii praeter me:" non nemi sint, sed ne illi sint, cui hacc omnia ") praedetur, inhibuit. Hine puto et 10) Apostolum Pau-

lum sumsisse illud, quod ad Corinthios scripsit, dice "si 1) quidem sunt, qui dicuntur dii, sive in coelo, s' in terra." Et addit: 2) "et 3) sicut sunt dii multi, et d mini multi, nobis tamen unus Deus pater, ex quo oms . et nos per ipsum, et unus Dominus Jesus Christus, p quem omnia, et nos per ipsum." Sed et4) in mil aliis invenies Scripturae locis deos nominari, sicut et ali dicit: "quoniam<sup>5</sup>) Dominus summus, terribilis, et r magnus super omnes deos:" et: "Deus 6) deorum Don nus locutus est: et: "in 7) medio autem deos discernit." I dominis idem Apostolus dicit: "sive 6) throni, sive dom nationes, sive potestates, omnia per ipsum, et in ip omnia creata sunt." Dominationes autem nihil alin sunt, quam ordo quidam et multitudo dominorum. quo, ut mihi videtur, sensum legis lucidiorem fecit Ap stolus Paulus. Tale est enim, quod dicit: licet sint mu domini, qui aliis gentibus dominentur, et dii multi, q ab aliis colantur, sed nobis unus Deus et 9) unus Dom nus. Quid autem causae sit in Diis multis, vel domis multis, si intente et patienter auditis, ipsa nos Scriptu poterit edocere. Ait enim idem Moses in Deuteronom cantico: "cum 16) divideret, inquit, excelsus gentes, et d spergeret filios Adami, statuit terminos gentium secundu numerum angelorum Dei. Et facta est portio Domis populus ejus Jacob, funiculus haereditatis ejus Israel

<sup>1)</sup> I Cor. VIII, 5. 2) Edd. Merlini: addidit.

<sup>3)</sup> Cfr. I Cor. VIII, 5. 6.

<sup>4)</sup> Deest "et" in edd. M.

<sup>1)</sup> Cfr. Psalm. XLVII, 2. (XLVI.) coll. LXX. virc rum versione.

<sup>6)</sup> Psalm. L, 1. (XLIX.)

<sup>7)</sup> Psalm. LXXXII, 1. (LXXXI.)

<sup>8)</sup> Coloss. I, 16.

Deest "et" in ed. Ruaei. Cfr. pag. huj., not. 3.

<sup>10)</sup> Deut. XXXII, 8. 9.

a gracethe commune factus est ad ruspam. Unde ted exectabiles illus fecit praevaricatio, non nad ergo, o populus mens Israel, qui pars Dei es, lus haereditatis ejus effectus es, non ") "erunt, " a Dii praeter me:" quia vere Deus unus est rere Dominus unus est Dominus. Ceteris vero, o creati sunt, contulit nomen istud non natura, Verum ne existimes bacc tantum ad illum , qui secondum carnem natus est. Multo masi te dicuntur, qui Israel effectus es mente Deum te circumciana es corde, non carne. Nam et si states sumus, in spiritu Israel sumus, propter dinit: "pete 4) a roc, et dabo tibi gentes baeream, et possessionem toam terminos terrae:" et m, qui iterum dixit: "Pater"), omnia mea tua ia mea sunt, et glorificatus sum in his:" si tagas, ut dignus sis para esse Dei, et in funiculo s ejus metiri. Alioqui si indigne agas, exemploli, qui ad hoc vocati fuerant, ut essent pare scatis suis hoc meruerunt, ut dispergerentur per ites. Et qui prins educti fuerant de domo ser-



vel etiam ad vitanda mala, quae nunc sermo Dei uni versa complectens simul abjurat, et abjicit, et non solum idolum sieri vetat, sed et similitudinem omnium, quae it terra sunt, et in aquis, et in coclo.

4. Addit autem et dicit: "non 1) adorabis?) ea, meque coles ea." Aliud est colere, aliud adorare. Potest quis interdum et invitus adorare, sicut nonnulli regibus adulantes, cum cos ad hujuscemodi studia deditos vide rint, adqrare se simulant idola, cum in corde ipsorum certum sit, quia nihil est idolum. Colere vero est, tote his affectu et studio mancipari. Utrumque ergo resecut sermo divinus, ut neque affectu colas, neque specie adores. Sciendum tamen est,3) quod cum decreveris praecepti ejus servare mandatum, et omnes ceteros deos el dominos repudiare, et praeter unum Deum et Dominum neminem habere vel Deum, vel Dominum, hoc est bellum sine foedere denuntiasse omnibus ceteris. Cum ergo venimus ad gratiam baptismi, universis aliis diis et dominis renuntiantes, solum consitemur Deum Patrem, et filium, et Spiritum sanctum. Sed hoc confitentes, nisi toto corde diligamus Dominum Deum nostrum, et tota anima, et tota virtute adhaereamus ipsi, non sumus effecti pars Domini: sed velut in confinio quodam positi, e illos offensos patimur, quos refugimus, et Dominum, ad quem consugimus, propitium non essicimus, quem non es toto et integro corde diligimus. Et ideo luget nos pro-

<sup>1)</sup> Exod. XX, 5.

<sup>2)</sup> Graeca hujus fragmenti verba, desumta e schedi Mss. Combessii, hacc sunt: ,, Οὐ προσχυνήσεις αὐτοῖς οὐδὲ λατρεύσεις αὐτοῖς. ' Αλλο προσχυνείν, καὶ ἄλλ λατρεύειν. Ό μὲν γὰρ ἐξ ὅλης ψυχῆς δουλεύων τούτος οὐ μόνον προσχυνεῖ, ἀλλὰ καὶ λατρεύει ὁ δὲ καθυπ ο κρινόμενος, καὶ διὰ τὰ ἔθνη ποιῶν, οὐ λατρεύει μὲ προσχυνεῖ δέ. Εὐρήσεις δὲ τοιούτους ἐν τοῖς Αριθμοί χαριζομένους γυναιξὶ, καὶ εἴδωλα προσχυνοῦντας.

<sup>3)</sup> Desideratur "est" in ed. Ruaci.

pleta, quos videt bujuscemodi inconstantia fluctuare, et del: "vae, 1) duplices corde et animo." Et iterum: "usque 3) quo claudicatis utrisque genibus vestris?" Sed et Apostolus Jacobus dicit: "vir'3) duplex animo inconstans et in camibus viis suis. 4) Sumus ergo nos, qui non wan, nee persecta fide sequimur Deum nostrum, et ab meessimus diis, velut in medio quodam confinio Princet ab alienis quasi fugaces caedimur, et a nostro Pais tanquam instabiles et dubii non desendimur. ham hee est, quod et prophetae spiritualiter imagimar de amatoribus Hierusalem, cum dicunt, 1) quia wateres tui ipsi inimici facti sunt tibi? Ita ergo intellige « minne trac multos fuisse amatores, qui delectati sunt decre ejus, cum quibus meretricata est. De quibus et cedet: post 6) amatores meos ibo, qui dant mihi vineum, et oleum meum," et cetera. Sed venit jam Med tempes, ut diceret: "revertar") ad virum meum prierce, quia melius mihi erat tunc, quam modo." Repess es ergo ad virum tuum priorem, offendisti sine de la committe de la Nui erro nunc tota fide permaneas cum viro tuo, et toto e en glutimeris, ex multis sceleribus, quae commisisti, mata es ei, omnis motus tuus, et aspectus tuus, ipse incessus, si fuerit negligentior, displicabit. in te lascivum videre, nihil dissolutum et prodigum Mes. At ubi parum quidem a viro tuo diverteris ocutatim necesse est memoriam sieri priorum. Ut ergo Pin deleas, et fides tibi possit haberi in reliquis, non

<sup>1)</sup> Sap. Sirac. II, 14. (Ecclesiastic.)

<sup>2)</sup> I Begg. XVIII, 21. (III Regg.)

<sup>3)</sup> Jacob. I, 8.

<sup>6)</sup> Deest "suis" in ed. Ruaci.

<sup>1)</sup> Cfr. Thren. I, 2. 6) Cfr. Hos. II, 5.

<sup>1)</sup> Hos. II, 7.

se ad eam ingressum esse mulicrem, quae prostitut: et cunctis volentibus patet; et ideo 1) indignari non est, si cum ca etiam alios videat 2) amatores. Qui legitimo utitur matrimonio, non 3) patitur uti ux peccandi potestate, sed accenditur zelo ad castitatem trimonii conservandam, quo possit ex ea fieri legi pater. Hoc ergo exemplo intelligamus omnem ani. aut prestitutam esse daemonibus, et liabere plurimos tores, its ut intret ad eam modo quidem spiritus ! cationis, illo discedente intret spiritus avaritiae, post veniat superbiae spiritus, inde irae, inde invidiae, ctiam vanae gloriae, aliique cum iis plurimi spiritu. mundi. Isti autem omnes ita cum infideli anima i tricantur, ut alter alteri non invideat, nec zelotypia veantur ad invicem. Et quid dico, quod alter alt non excludat? Imo et invitant se invicem, et spor convocant, sicut paulo ante jam diximus, quod in l gelio scriptum est de illo spiritu, qui exiit ab ho et regressus adduxit secum septem alios nequiores se ritus, ut in una anima simul habitarent. Sic ergo n zelotypiam amatorum suorum patitur anima, quae monibus prostituta est. Si vero legitimo conjunci viro, illi viro, cujus matrimonio Paulus animas con et sociat, sicut et ipse dicit: "statui 4) enim vos uni virginem castam exhibere Christo: et de quo in ev liis scriptum est,5) quia rex quidam fecit nuptias suo: in hujus ergo viri nuptias cum se anima de

<sup>1)</sup> Deest "ideo" in ed. Ruaei.

<sup>2)</sup> Ed. Ruaci sola: videt.

<sup>3)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "non patitur in potestatem peccandi." R.

<sup>4)</sup> II Cor. XI, 2.

<sup>\*)</sup> Desideratur nest" in ed. Rusei. - Cfr. I

et1) legitimum cum to sortita sucrit matrimonium, etiam n fuit aliquando peccatrix, etiam si meretricata est, tamen si se buie viro tradidit, ultra cam peccare non patiw. Non potest ferre, ut rursum anima, quae se sortita est virum, alludat cum adulteris, quia excitatur super cam sche ejus viri, et desendit conjugii castitatem. wie dicitur Dominus, quia animam sibi mancipatam m patitur daemonibus admisceri. Alioquin si cam vidi temerantem jura conjugii, et occasionem quaerere al peccandum, tunc, ut scriptum est, dat ei libellum repai, et dimittit cam dicens: "ubi?) est libellus repudii wie vestrae, quo dimisi cam?" Quibus ctiam addit et dit: pecce, peccatis vestris venundati estis, et propter niquitates vestras dimisi matrem vestram." Hacc qui lo-Pilar, zelans est, et zelo commotus haec dicit: post agminaem enim sui, post illuminationem verbi divini, post traire baptismi, post confessionem fidei, et tot tantisque wastu matrimonium confirmatum, non vult nos ultra peccare, non patitur animam, cujus ipse vel sponsus, rel vir appellatur, cum daemonibus ludere, scortari cum mandis spiritibus, cum vitiis et immunditiis volutari. ?wd et si sorte aliquando?) eveniat inseliciter, saltem " convartatur, et redeat et poeniteat, miseratus exspectat. Norma enim hoc bonitatis ejus 4) est genus, ut 5) etiam Maddlerium, revertentem tamen et ex toto cordo poealemem suscipiat animam. Sicut et ipse per prophetam En ,numquid ) mulier, si exierit a viro, et dormierit ra alio viro, revertetur ad virum suum? Nonne coutaminatione contaminabitur? Tu autem fornicata es cum

<sup>1)</sup> Alias (e. c. in edd. M.): net legitimo eum sortita fuern matrimonio." R.

<sup>2;</sup> Jesai. I., 1. 2) Edd. Merlini: aliqualiter.

<sup>,</sup> Deest "ejus" in ed. Ruaei.

<sup>&#</sup>x27;, Edd. Merlini: ut - revertentem tamen ex toto etc.

<sup>\*;</sup> Cfr. Jerem. III, 1. coll. LXX. virorum versione.

amatoribus multis, et revertebaris ad me." Item alibi di cit: net1) poșteaquam fornicata es in omnibus his, dixi revertere ad me; et nec sic reversa es, dicit Dominus. Hic ergo Deus zelans si requirit et desiderat animam tuas adhaerere sibi, si te servat a peccato, si corripit, si casti gat, si indignatur, si irascitur, et velut zelotypia quades erga te utitur, spem tibi esse salutis agnosce. Si vero ca stigatus non resipiscis, correptus<sup>2</sup>) non emendaris, verbt ratus contemnis: scito, quod si co usque peccando pro seceris, discedit a te selus ejus, et dicetur tibi illud, que per Ezechielem prophetam ad Hierusalem dicitur: mpre pterea 3) discedet zelus meus a te, et non irascar ults super te." Vide misericordiam et pietatem boni De Quando vult misereri, indignari se dicit, et irasci, sicu per Hieremiam dicit: "dolore") et flagello castigaber Hierusalem, uti ne abscedat anima mea abs te." si intelligis, miserantis Dei vox est: ubi irascitur et zel tur, ibi adhibet dolores et verbera. "Flagellat") ens omnem filium, quem recipit." Vis autem audire inc gnantis Dei terribilem vocem? Audi, quod dicit per pr phetam; cum enumerasset multa nefanda, quae commises populus, addit etiam haec: "et 6) propter hoc, inquit, 24 visitabo super filias, cum fornicantur, neque super nurus stras, cum moechantur." Hoc est terribile, hoc extremes cum jam non corripimur pro peccatis, cum jam non corr gimur delinquentes. Tunc enim cum excesscrimus peccasi modum, Deus zelans avertit a nobis zelum suum, sici superius dixit: "auferetur") zelus meus a te, et non ist

<sup>1)</sup> Cfr. Jerem. III, 7. coll. LXX. interpretum va

<sup>2)</sup> Alias (e. c. in edd. M.): "correctus non" etc. 1

<sup>3)</sup> Cfr. Ezech. XVI, 42. 4) Jerem. VI, 7. 8.

<sup>4)</sup> Hebr. XII, 6. 6) Hos. 1V, 14.

<sup>7)</sup> Ezcch. XVI, 42.

ser super te ultra." Hace de co, quod dictum est:

6. Videamus nunc et quod sequitur, quomodo reddi dicenter peccata patrum in filios, in tertiam et quartam progeniem. In hoc enim sermone solent nos haeretici walke, quod non sit boni Dei sermo, qui pro peccain in a lium plecti dicat. Sed secundum ipsorum minen, qui 2) Deum legis mandantem hace licet non , justum tamen dicunt, ne ipsi quidem possunt wire, quomodo secundum sensum suum justitiae suac maire videatur, si alius alio peccante puniatur. Supet igitur, ut Dominum deprecemur, ut 3) ostendat no-Expersodo praecepta haec insto bonoque conveniant Sepe jam diximus, quod scripturae divinze non mis ad exteriorem hominem, sed perplura ad interiorea loquentur. Interior igitur homo noster aut Deum bere patrem, si secundum Deum vivit, et quae Di unt sgit; aut diabolum, si in peccatis sit, et volunbes Mis gerat: 4) sicut evidenter in evangeliis Salvator Madi, cum dicit: "vos 5) de patre diabolo estis, et depatris vestri facere vultis. Ille homicida fuit ab et in veritate non stetit." Sicut ergo semen Dei nabis dicitur manere, cum verbum Dei servantes in mon peccamus, ut Joannes dicit: nqui 6) autem ex Des est, non peccat, quia semen Dei manet in co:" ita cum a diabolo ad peccandum suademur, semen rescipinus. 7) Cum vero etiam opere 9) implemus

<sup>1)</sup> Cfr. Exod. XX, 5.

<sup>2)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "qui dum legis mandatum licet non bonum, justum" etc. R.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et ostendat etc.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: gerit. 5) Ev. Joann. VIII, 41.

<sup>6)</sup> Cfr. I Joann. III, 9.

<sup>7)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "efficimur." R.

Deest "opere" in edd. M.

quod suascrit, tunc jam et genuit nos. Nascimur en ei filii per peccatum. Verum quoniam peccantes fere accidit, ut sine adjutore peccemus, sed aut minist peccati, aut adjutores semper requirimus: verbi causa adulterium quis molitur, non potest hoc solus admitte sed necesse est etiam adulteram consortem fieri socia que peccati: tunc praeterea etsi non plures, esse tan necesse est aliquem, vel aliquam in 1) ministeriis ad cietatem peccati: qui omnes velut unus ex altero sec dum persuasionis ordinem generati, ex patre diabolo : ziae nativitatis progeniem ducunt. Et ut ad ea, qu scripta sunt, veniamus, Dominus majestatis Jesus Chris salvator noster crucifixus est. Hujus piaculi auctor pater sceleris sine dubio diabolus est. Sic enim . ptum est: "cum<sup>2</sup>) autem introiisset diabolus in cor dae Iscariotis, ut traderet eum." Pater ergo peccati e bolus est. Iste in hoc scelere primum filium generat dam, sed solus hoc Judas implere non poterat. ergo scriptum est? "Abiit, 3) inquit, Judas ad scribas Pharisacos, et ad pontifices, dicens iis: Quid mihi di et ego vobis eum tradam?" Nascitur ergo ex Juda ge ratio tertia et quarta peccati. Et hunc ordinem des hendere poteris etiam in singulis quibusque pecci Nune ergo videamus secundum hanc, quam diximus r geniem, quomodo Deus peccata patrum reddat in fil in tertiam et quartam progeniem, et in ipsos non red patres. Nihil enim de patribus dixit Deus. ergo, qui peccandi jam modum excessit, sicut propl

<sup>1)</sup> Mss. Turonenses: "de ministris et nuntiis ac ciis peccati." R.

<sup>2)</sup> Cfr. ev. Joann. XIII, 2. coll. Luc. XXII, 3. Edd. Merlini: Judae Scariothis.

<sup>3)</sup> Matth. XXVI, 14. 15. coll. Marc. XIV, 10 Luc. XXII, 1.

cit, quanadmodum vestimentum 1) in sanguine concrem, non crit mundum, ita et ipse non crit mundus in к meculo, meque corripitur pro petcato, neque flagelter: omnia namque ei servata sunt in futurum. Unde ipse sciens sibi istud 2) statutum tempus esse poenaen dicebat ad Salvatorem: "quid 3) venisti ante temproquere nos?" Dum ergo stat hic mundus, peccata recipit diabolus, qui est peccantium pater. Redsetem in filios, id est, in cos, quos genuit per Perm. Etenim homines in carne positi corripiuntur Mino, verberantur, flagellantur. Non enim vult4) baises mortem peccatoris, sed ut revertatur, et vivat. le propterea benignus et misericors Dominus reddit pectan patrum in filios, ut, quoniam patres, id est, diabolus « wedi ejus, ceterique principes mundi hujus et 6) retenebrarum harum, - et ipsi enim essiciuntur pabes peccati, sicut et diabolus -, quoniam, inquam, pabu mi meigni sunt, qui in praesenti saeculo corripianter, zel is suturo recipient, quae merentur, silii eorum, il es, ques peccare persuaserint, et qui nihilominus per Per ediciti sucrint ad consortium societatemque peccati, hie recipiant 6) quae gesserunt: ut purgatiores ad sutureseculum pergant, et ultra diabolo socii non efficintar in poena. Quia ergo misericors est Dominus, et homines vult salvos fieri," propterea dicit: "viin virga serres facinora corum, et in slagellis Peccata corum. Misericordiam autem meam non aufema ab iis." Visitat ergo Dominus animas, et requirit,

<sup>1,</sup> Cfr. Jesai. IX, 5. 2) Edd. Merlini: illud.

<sup>3)</sup> Cfr. Matth. VIII, 29.

<sup>4)</sup> Cfr. Ezech. XXXIII, 11.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: ac rectores.

Ledd. Merlini: recipiunt. ') I Tim. II, 4.

<sup>\*)</sup> Cfr. Psalm. LXXXIX, 32. 33.

quas iste pessimus persuasione peccati genueritapater dicit ad unamquamque earum: "audi, 1) filia, et vide inclina aurem tuam, et obliviscere populum tuum, et mum patris tui." Visitat ergo te post peceatum, et c monet te, et in flagello et virga te visitat pro?) pece quod tibi pater diabolus suggessit, ut reddat tibi illes sinum, id est, dum in corpore degis. Et sic comple reddi<sup>3</sup>) peccata patrum in sinum filiorum, in tertism quartam progeniem. Deus enim zelans est, et anim quam sibi despondit in fide, non vult illam permaner contaminatione peccati: sed vult cam cito purgari, cam velociter abjicere omnes immunditias suas, si 4) forte subjecta est. Si vero permanet in peccatis; dicit: non audiemus vocem Domini, sed sacientes fa mus voluntates nostras, et incendemus ignem reginae co sicut exprobratur per prophetam: 5) tunc servantur et ipsi ad illam sapientiae sententiam, quae dicit: "quoniar quidem vocabam, et non obaudiebatis, sed irridebatis mones meos: itaque et ego vestrae perditioni supe debo:" vel illam, quae posita est illis in evangelio, dice Domino: "discedite?) a me in ignem aeternum, qu praeparavit Deus diabolo, et angelis ejus." ut, dum in hoc saeculo sum, visitet Dominus peccata n et hic mihi restituat, ut ibi dicat etiam de me Abrah sicut dixit de paupere Lazaro ad divitem: "memente fili, quod recepisti bona in vita tua, et Lazarus simil mala. Nune autem hic requiescit, tu vero cruciai

<sup>1)</sup> Psalm. XLV, 10.

<sup>2)</sup> Alias (e. c. in edd. M.): "pro peccatis, quae pater diabolus."

<sup>.\*)</sup> Edd. Merlini: reddit - in sinus filiorum etc.

<sup>4)</sup> Alias (e. c. in edd. M.): "si cui forte subrept est." R.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cfr. Jerem. VII, 18. <sup>6</sup>) Prov. I, 24. 25. 26

<sup>7)</sup> Matth. XXV, 41. 8) Luc. XVI, 25.

erge cum eneripimur, cum castigamer a Donon debemus ingrati, sed intelligemus, proin presenti secculo corripi, ut in futuro renequemur, sicut et Apostolus dicit: "cum!) tigamer a Domino, corripimer, ne cam hoc Propterea deniqué et beatus Job scipiebat cumeta supplicia, et dicebat, quia "si 2) pimus de mana Domini, nonne et mala telerabiominus 3) dedit, Dominus abstulit, sicut Demino factum est. Sit nomen Domini benedictum! rutem et discricordism in millis iis, qui diligunt i enim diligunt, correptione non indigent, nopeccant, sicut et Dominus dicit: "qui b) diligit sta mea custodit." Et ideo "persocta") disectio it timorem." Ob hoc ergo diligentibus sola lia posita est: beati?) enim misericordes, quia rebitur Deus in Christo Jesu Domino nostro, ena et imperium in saccula sacculorum. Amen!

## HOMILIA IX.

De tabernaculo.

quis digne intelligat, vel ex Aegypto Hebracoectionem, vel transitum maris rubri, sed et onc viam, quae agitur per desertum, et metatioilas quasque castrorum: si horum ita exstiterit
etiam legem Dei suscipiat scriptam on atraed spiritu Dei vivi: si quis, inquam, ad hacc ita
nem prosectuum persecte veniat, ut singula quae-

Cfr. I Cor. XI, 32. 2) Job. II, 10. Job. I, 21. 4) Exod. XX, 6. Ev. Joann. XIV, 21. 4) I Cor. IV, 18. Matth. V, 7. 9) Cfr. II Cor. III, 3.

que implens in spiritu assecutua sit, et ea, quae in I indicantur, augmenta virtutum: ille poterit 'consequeil ctiam ad visionem, et intelligentiam tabernaculi pervent De quo tabernaculo multis quidem in locis moment scripturae divinae, et indicare quaedam videntur, quint vix capax esse possit humanus auditus: praecipue tugi apostolus Paulus de intelligentia tabernaculi quaedam a bis prodit scientiae excelsioris indicia, sed, nescio & pacto, fragilitatem fortassis intuens auditorum, clauquodammodo ipsa, quae pandit. Dicit namque ad H bracos scribens: ntabernaculum 1) enim factum est p mum, in quo erat candelabrum, et 2) mensa, et prop sitio panum, quod dicebatur sancta sanctorum. Post : cundum autem velamen, tabernaculum, quod dicitur sa ctum, habens aureum altare incensi, et arcam testamen et intra eam duas tabulas, et manna, et virgam Aare quae fronducrat." Sed iis addidit: "de 3) quibus non modo dicendum per singula." Quod ergo ait: "de qu bus non est modo dicendum:" quidam ad illud temp reserunt, quo Hebraeis scribebat epistolam. Aliis ve videtur, quod pro mysteriorum magnitudine omne tes pus praesentis vitae ad hace explananda idoneum neg Verum non usquequaque tristes nos relinquit Apostoli sed, ut sibi moris est, aperit pauca de multis: ut els sum sit quidem negligentibus, inventatus autem a pulsa tibus, et quaerentibus aperiatur. Repetit ergo rursum tabernaculo, et dicit: "non 4) enim in sancta manu 1 cta ingressus est Jesus, exemplaria verorum, sed in ipse coclum, ut appareat nunc vultui Dei per 3) velamen, est, per carnem suam." Qui ergo velamen interioris

<sup>1)</sup> Cfr. Hebr. IX, 2. 3. 4. coll. N. T. edd.

<sup>2)</sup> Alias (v. c. in edd. M.) desunt verba: p.

<sup>3)</sup> Hebr. 1X, 5. 4) Hebr. 1X, 24.

<sup>1)</sup> Cfr. Hebr. X, 20.

coclum, vol coclus, Bensisten vero Christen pena, cunque dicit introfines!) "sessel in espeta, serelantione invents:" ex his passis sermonibus, si intelligere newit Poulisipassum; potest adverters, quanintelligentian pelagus patefactrit. Soil qui seliteram legis Mocie, spiritam vero ejus rufugiunt, intelligentian Paulum interpretationes haintelligentian.

diffitunes ergo, si non cliem reterum senctorum Spiritean tahamaculi longo alian, quan iiti nune Datid namque eximite prophetaper magnifico de tabornaculo sentit, ensculta: ") dila, inquit, miki per singulos dies, ubi est hace memorates sum, et effedi in me animam. ponian ingrediar in locum tabernaculi admira-Et iteram quarte decimo Poins dit: Domine, 4) quis habitabit in tabernaculo he? at sei requiescet in monte sancto tue? Qui inmis macula, et operator justitiam," et cetera. 🚧) 🗫 est iste locus tabernaculi admirabilis, ex Presiter usque ad domum Dei, cujus quia memor a, elfusa est im ipso anima ejus, at velut quodam desiderio resolutus est? Itane tandem crees, quie istud tabernaculum, quod ex pellibus etque operimentis ciliciis, aliuque nostri usus censtabat, propheta desiderans effonderet () ani-\* tota mento converteretur? Vel certe quomodo 🛰 🖙 de isto dici tabernaculo, quod non babitet in

Bebr. 1X, 12. 2) Edd. Merlini: hujumodi.

<sup>1)</sup> Ptoles. XLII, 3. 4. (XLI.)
1) Ptoles. XV, 4. 2. (XIV.)

Lie Merlini: Quis ergo etc.

Aliza (e. c. in odd. M.); peffunderetur animo,

tur, ibique ex auro velut!) basis tabula quaed catur, quae appellatur propitiatorium, sed et reum incensi. Tum praeteres in exteriori loca brum ponitur aureum in parte austri, ut respicia lonem. In parte vero aquilonis mensa collocata positio panum super eam. Nec non et altare storum junta velamen interins ponitur. Sed qu his revolve per singula? Vix ad hace tantum aufficimus, viz nobis ipsa rerum materialium duci ante oculos potest, et quomodo quis late mysteria expedire sufficiet? Verumtamen, causi fieri deberet tabernaculum, in superioribus inves dicta, dicente Domino ad Mosen: "facies, 2) in sanctificationem, et inde videbor vobis." Vult pt faciamus el sapetificationem. Promittit enim fecerimus si sanctificationem, possit a nobis videt Apostolus ad Hebraeos dicit: "pacem.3) seq. sanctificationem, sine qua nemo videbit Deur ergo est sanctificatio, quam jubet Dominus fier Apostolus in virginibus esse vult, 4) ut sint sa pore, et spiritu: sciens sine dubio, quad, qui f mino sanctificationem per cordis sui et carpo tem, ipse videbit Denm. Faciamus ergo et me cationem Domino, et omnes unam, et unusqui singulos unam. 1) Omnes fortasso sanctification siatu facimus, quae est sancta, ") non babeni

<sup>1)</sup> Alish (v. c. in edd. M.): "velut basis ii collocatur, ac sedes, quod appellatur." Sed mostro textu. R.

<sup>2)</sup> Ezod. XXV, S. - Alias (e. c. in edd. cietis." R.

<sup>. 3)</sup> Hebr. XII, 14. coll. edd. N. T.

<sup>4)</sup> Cfr. I Cor. VII, 34.

etificationem ecclesiam faciamus." Mes. ut in nost

<sup>4)</sup> Cfr. Ephes. V, 27.

mt rugam, hoc modo, si columnas habeat doctores et mistres sues, de quibus dicit Apostolus: "Petrus,1) Jamba, et Joannes, qui videbantur columnae esse, dextras iderent mihi et Barnabae societatis." In tabernaculo bec columnae seris interjectis junguntur, dum in ecdoctores datis sibi dextris sociantur. Sed coluitse inargentatae sint, et bases carum inargentatae. ducen bases columnis singulis deputentur: una, quae Tacitar, et superponitur: alia, quae vere basis apet columnae velut fundamentum subjicitur. In-The ergo sunt columnae ideirco, quia qui 2) verbum medicant, accipient ) per spiritum neloquia ) Doque sant "eloquia casta, argentum igne probabi autem praedicationis suae bases habent pro-Super fundamentum enim Apostolorum, et 1) Politura, ecclesiam collocant, quorum testimoniis Mente, seem Christi confirmant. Caput autem colu-, et ille, ut opinor, de quo dicit Apostolus, quia "in Christus est." Seras vero columnarum, sopostolicae datas sibi invicem dextras supra 7) jam Tentoria, quae ansulis assuta, et circulis suspensa, Finera funibus, ad modum cortinarum viginti et ede à longum, atque in lature quatuor cubitis distenhabeatur reliqua credentium plebs, quae haeret et Pole in sunibus sidei. Funis enim triplex non rumpi-🛰 🇫 est tripitatis fides, ex qua dependet, et per quam viginti autem et octo cubito-

3

<sup>1)</sup> Galat. II, 9. 2) Deest "qui" in ed. R.

<sup>1)</sup> Ed. Ruaei sola: accipiunt.

<sup>4)</sup> Cfr. Psalm. XII, 6. (XI.)

Mss.: "et prophetarum ecclesiam collocant." Alias (c. c. in edd. M.) simpliciter: "et prophetarum collectur." R.

<sup>1)</sup> Cfr. I Cor. XI, 3.

<sup>&#</sup>x27;) Deest "supra" in cd. Ruaei.

rum, quot in longum distenditur, et in Jatum quatue atrii unins. mensura, puta quod inserta lex evangeliis d signetur. Septenarius namque numerus legem significa solet, pro multis septenarii 1) numeri sacramentis. consociatur ad quatuor, quater septem consequenter v ginti et octo numerum faciunt. Decem vero hace stri fiunt, ut integrum persectionis numerum teneant, et les decalogum signent. Jam vero cocci, et hyacinthi, Sya ac purpurae specie, multa ac diversa opera explica tur.2) Inde tentoria, inde velum exterius, et interis inde tota sacerdotalis, et pontificalis vestis, auro et gen mis expeditur adjunctis. Sed ne diutius per singulare demoremur species virtutum, possumus breviter diesi illa significari per bacc, quibus 3) ornaretur ecclesia. des ejus 4) auro conferri potest, sermo praedicationis ej argento; lapidibus pretiosis, aes patientiae; lignis imputi bilibus scientia, quae per lignum venit, aut incorrupt castitatis, quae nunquam veterascit; bysso virginitas; coc confessionis gloria; purpurae caritatis fulgor; hyacintl spes regni coclorum. Istae sint interim materiae, ex qu bus omne tabernaculum construatur, induantur sacerd tes, ornetur et pontifex. Quorum indumenta, quae sit vel qualia, in alio loco pronuntiat propheta, et die "sacerdotes 5) tui induantur justitiam." Sunt ergo oms ista indumenta justitiae. Et iterum Paulus Apostolus cit: "induite 6) vos viscera misericordise." Sunt ergo i dumenta misericordiae. Sed et alia nihilominus Apost lus indumenta nobiliora designat, cum dicit: "induite

<sup>1)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "septimi numeri." R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: explicant.

<sup>3)</sup> Mss.: "quibus significatur ecclesia." R.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: enim.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Psalm. CXXXII, 9. <sup>6</sup>) Coloss. III, 12.

<sup>&#</sup>x27;) Rom. XIII, 14.

re magneta postunt, cur non et tanemacuit se in semet ipso formam possit explore? Has t cofemus sibi aptare virtutum, columnas ar-I est, patientiam rationabilem. Potest enim esse s homine, quae videatur patientia, sed quae ranon sit. Nam et qui non sentit injuriam, et non reddit, patieus videtur, sed non est ratioa patientia. Iste ergo habet quidem columnas, unt argenteae. 2) Qui vero propter verbum Dei t fortiter fert, iste columnis argenteis decoratus mina. Potest in se et atria distendere, cum dilar suum secundum Apostoli vocem, dicentis ad s: "dilatamini") et vos." Potest se et seris mua se unanimitate dilectionis adstriuxerit. Potest enteas bases stare, com super stabilitatem verbi i prophetici et apostolici collocatur. Potest haolumna deauratum caput, si caput aureum sit ibristi. "Omnis") namque viri caput Christus zem vero atria potest in semet ipso distendera,



bonitatem, modestiam, fidem, continentiam, adjecta, quae est mater omnium, caritate protulerit. Habeat adhue in se anima ista, quae non dederit 1) somnum oculis suis. nec palpebris suis dormitationem, nec requiem temporis bus suis, donce inveniat locum Domino, tabernaculum Deo Jacob: babeat, inquam, in se desixum et altare, in quo orationum hostias, et miscricordiae victimas offerat Deo: in quo continentiae cultro superbiam quasi taurum immolet, iracundiam quasi arietem jugulet, luxuriam omnemque libidinem tanquam hircos et hoedos litet. Scia tamen ex his etiam sacerdotibus separare dextrum brachium, et pectusculum, et maxillas, id est, opera bonso, et opera dextra. Nam sinistrum nihil reservet. Pectusculum quoque integrum, quod est cor rectum,3) et mens Deo sacrata; et maxillas ad verbum Dei loquenduma Sciat sibi in sanctis etiam candelabrum luminis collocaradum, ut sint 3) ei lucernae semper ardentes, et lumbi succincti, et ipse tanquam servus, qui exspectat Dominus suum redire de nuptiis. De his enim lucernis et Dominus dicebat: "lucerna 4) corporis tui est oculus tuns... Sed istud candelabrum lucernarum in austro collocet, ad aquilonem respiciat. Accenso etenim lumine, id esta vigilanti corde respicere semper debet ad aquilonem, observare cum, qui ab aquilone est. Sicut et prophete videre se dicit ) succensum lebetem, vel ollam, et facie ejus a facie aquilonis. Ab aquilone enim accenduntus mala universae terrae. Vigilans ergo et sollicitus et ardens intucatur semper astutias diaboli, et semper adspiciat, unde sit ventura tentatio, unde hostis irruat, unde inimicus abrepat. Dicit enim et Petrus Apostolus: "quia

<sup>1)</sup> Cfr. Psalm. CXXXII, 4. (CXXXI.)

<sup>2)</sup> Ed. Ruaci sola: correctum.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Luc. XII, 35. <sup>4</sup>) Matth. VI, 22.

<sup>\*)</sup> Cfr. Jerem. I, 11. seqq. \*) I Petr. V, 8.

adversarius vester diabolus, sicut leo rugiens, circuit quacme quem transvoret." Mensa quoque propositionis habes duodecim panes, in parte collocetur aquilonis respicim ad austrum. Panes isti, apostolicus ei tam numero per virtute sit sermo, quo indesinenter utens, 1) - quesamque hos ante Dominum juhetur apponere -, respiciat ad austrum, unde Dominus venit: "Doenim ex Theman veniet," sicut scriptum est, met de austro. Habeat in penetralibus pectoris sui hare incensi, ut ipse dicat: "quia ) Christi bonus Habeat et arcam testamenti, in qua sint legis, ut in lege Dei meditetur die ac noete, et mi ejus arca et bibliotheca efficiatur librorum Dei, repheta beatos dicit eos, qui memoria tenent cjus, ut faciant ea. Sit intra ipsum urna manreposita, intellectus verbi Dei subtilis et dulcis. Sit a im Aron intra eum, doctrina sacerdotalis, et florida Regitas disciplinae, supra omnem vero gloriam sit ei Pericale ornatus. Potest enim intra se agere pontisipen illa, quae in eo est pretiosissima omnium, Pridam principale cordis appellant, alii rationalem , aut intellectualem substantiam, vel quocunque appellari potest in nobis portio nostri illa, per quam Care esse possumus Dei. Ista ergo pars in nobis vepidam pontisex exornetur indumentis, et monilibus Priesis, ac podere byssino. Indumenti hoc genus est, red uque ad pedes deducitur totum contegens corpus. to designatur, ut primo omnium totus sit castitate

Alias (e. c. in edd. M.): "utimur." Sed omnes "utens." R. — Edd. Merlini: "utimur quotidic. Leque — apponere. Rursum." etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Habac. III, 3.

<sup>1)</sup> Il Cor. II, 15. — Edd. Merlini perperam: "quia - bonus ordo sumus."

vestitus. Accipiat postmodum et humerale geminatum, in quo fulgor operum collocatur, ut videntes 1) homina opera 2) sua magnificent patrem, qui in coelis est. Ascipiat et logium, qu'od rationale dici potest, pectori super positum, quaterno lapidum ordine distinctum. Sed es aprea lamina in fronte resplendeat, quod Petalum appellatur, in quibus utrisque veritas, et manifestatio dicitur collecta Ego in his, quae in pectore locari dicuntur, sermones evangelicum sentio, qui quadruplicato ordine veritatem & dei nobis et maniscatationem trinitatis exponit, cuncta referens ad caput, ad unius scilicet Dei naturam. est ergo omnis veritas, et omnis manisestatio veritatis. Igi tur si recte vis pontificatum gerere Deo, evangelicus ses mo, et trinitatis fides semper tibi habeatur in pecters Cui convenit etiam apostolicus sermo tam virtute, quas numero, tantum ut nomen Dei semper habeatur in capit et ad unum Deum cuncta reserantur. Habeat etiam 3 interioribus pontisex partibus operimenta sua, habeat pe denda contecta: ut corpore et spiritu sanctus sit, et es gitationibus et operibus purus sit. Habeat etiam per is dumenti circuitum tintinnabula, at ingrediens, inquit, 1 sancta, det sonitum, et non intret cum silentio. Et ha tintinnabula, quae semper sonare debent, in extremo stimenti sunt posita, ideireo credo, ut de extremis tempe ribus, et fine mundi nunquam sileas, sed inde semper s nes, inde disputes, et loquaris, secundum eum, qui dizi "memor 4) esto novissimorum tuorum, et non peccabis Ad hunc ergo modum homo noster interior Deo pozi fex adornetur, ut introire possit non solum in sancta,

<sup>1)</sup> Cfr. Matth. V, 16.

<sup>2)</sup> Sic Mss. Alias vero (c. c. in edd. M.): "ope vestra bona magnificent patrem vestrum, qui in co lis est." R.

<sup>3)</sup> Cfr. Exod. XXVIII, 35.

<sup>4)</sup> Sap. Sirat: VII, 36. (Ecclesiastic.)

4') in sancta sanctorum: ut possit adire propitiatorium, di sent Cherubien, et inde appareat ci Deus. Sancta punt ese es, quae in praesenti, saeculo habere sancta structure potest. Sancta vero sanctorum, in quae soed testamenodo intratur, ad coclum esse transitum puto, in propitiatorium, et Cherabim, abi et mundis corde poterit Deus, vel quia Dominus dicit: "ecce,") Dei intra vos est." Hace interim, quantum ad per in transcursu occurrere sensibus nostris potuit, Proque moderari auribus potuimus auditorum, de wale dicta sint, ut 2) unusquisque nostrum studeat intra se tabernaculum Deo. Non enim frustra de Pilm refertur, 4) quia in tabernaculis habitaverunt. 4 se intelligo Abraham habitame in tabernaculis, et Les & Jacob. Construxerunt namque isti intra se tabunchen Deo, qui se tantis ac talibus virtutum splender dornaverunt. Resulgebat namque in iis insigne min popura, propter quod dicebatur ad Abraham a (Line 5) Deo rex in nobis tu es." Splendebat d com: propterea enim ad jugulandum duxit 6) Deo et propteres dextram illius angelus tenuit. Splenhacinthus, cum coelum semper intuens coeli Dosequebatur. Sed et in ceteris similiter ornabatur. intelligo et dieni festum tabernaculorum, qui medatur in loge, ut exeat populus certa die anni, et in thruculis habitet, habens ramos palmarum, et frondes ac populi, et rames arboris frondosac. Palma vicarine signum est illius belli, quod inter se caro et spireit. Arbor autem populus, et salix, tam virtute, re nomine virgulta sunt castitatis. Quae si integre

<sup>1)</sup> Deest net" in edd. M. 2) Luc. XVII, 21.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et. 4) Cfr. Hebr. XI, 9.

<sup>3)</sup> Genes. XXIII, 6.

Cir. Genes. cap. XXII.

conserves, habere potes et nemorosae ac frondentis ai ris ramos, quae est acterna et beata vita, cum te De mus in loco viridi collocaverit super aquam refectie per Christum Jesum Dominum nostrum, cui est glori imperium in saccula sacculorum. Amen.

## HOMILIA X.

De muliere praegnante, quae duobus viris litigantil abortiverit.

1. "Quod!) si litigabunt duo viri, et percuss mulierem praegnantem, et exierit infans ejus nondum matus, detrimentum patietur, quantum indixerit vir lieris, et dabit cum honore. ' Quod si formatus fe dabit animam pro anima, oculum pro oculo, dentem dente, manum pro manu, pedem pro pede, combuste pro combustura, vulnus pro vulnere, livorem pro livi Primo omnium in his requirendum esse puto, sub legis titulo hujusmodi statuta censentur. Non enim simplicioribus videtur, cuncta, quae statuuntur, lex tur, sed quaedam quidem lex, quaedam testimonia, mandata et justitiae, quaedam judicia appellantur. Ç evidentius in unum collectum, octavus decimus ed Psalmus, cum dicit: "lex2) Domini irreprehensibilis, vertena animas: testimonium Domini sidele, sapien praestans parvulis. Justitiae Domini rectae, lactifica corda, praeceptum Domini lucidum illuminans oc Timor Domini sanctus permanens in sacculum sac judicia Domini vera, justificata in semet ipsa." ergo istae diversitates corum, quae in lege statuta i

<sup>1)</sup> Exod. XXI, 22 - 25.

<sup>2)</sup> Psalm. XIX, 7. 8. 9. (XVIII.)

labentur, nune sermo, qui habetur in manibus, sub titile justitiarum, vel justificationum scriptus est. Sie enim mperius: "et 1) has justitiae, quas propones palam Mon est autem praesentis temporis, uniuscujusque hom exponere differentias; exigimur emm ad explanation borum, quat lecta sunt. Sciendum sane est, quod maque ex his, de quibus disserendam nobis est, in secundum Matthaeum posita est, dicente Doboc modo: "audistis, 2) quia dictum est antiquis:" with pro oculo, dentem pro dente." "Ego autem in whis, non resistere malo. Sed si quis te percussesia destram maxillam, converte ci et alteram." Sed mi qui Scripturas attentius legit, dicat ca, quae de Legio scripta memoravimus, non de hoc Exodi sumbec, sed magis Deuteronomii, ubi nihilominus hoc pale quedam scripta referuntur: "quod 4) si steterit, mi, tatis iniquus, testimonium ferens adversum homide impietate, statuentur utrique homines, quibus est Commingentia, ante Dominum, et ante sacerdotes, et ante in quicunque illi fuerint in diebus illis, et discutient Mes diligenter, et examinabunt. Et si invenerint, quia miquus testatus est injuste, et surrexit adversum framum, facietis ei, quemadmodum ipse conatus est les fratri suo, et auferetis malignum de medio vestrum, \* eteri audientes metum habeant, et non adjiciant ultra beer secundum verbum hoc malum inter vos. jutet oculus tuus super eum, animam pro anima, denpro dente, manum pro manu, pedem pro pede." Filatur quidem in utroque loco similia dici, non taevidenter ostenditur, ex quo potissimum loco sermo,

<sup>&#</sup>x27;) Exod. XXI, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Maul. V, 38. 39. coll. Exod. XXI, 24.

<sup>)</sup> Edd. Merlini: assumta.

beat. XIX, 16-21. coll. LXX. interpretum versione.

qui in evangelio positus est, videatur assumtus, cum i dicit: "quie 2) audistis quod dictum est: oculum pro oculo, dentem pro dente."

2. Verumtamen nunc ad ea, quae nobis in Exod scripta sunt, sermo vertendus est, ubi duo viri litigant, e percutiunt mulierem praegnantem, et ita percutiunt, u cueat infans ex ea, vel formatus jam, vel nondum forma tus. Primum quidem videamus de co, qui nondum for matus exierit, quomodo jubetur damno pecuniae percut unns ex his, qui litigant, cum a Scriptura culpa litis no ad unum, sed ad utrumque rescratur? Quid etiam, quo vir mulicris 3) indicit, vel imponit ei, et non iis? et dabi et non pouus dabunt cum honore? Et quis iste est be nor? Quod si infans jam formatus exicrit, percussa a l tigantibus viris praegnante muliere, animam dari pu anima facile intelligimus, hoc est, ut morte vindicetur as missum. Quae sequuntur autem, operae pretium est e: plicare: "oculum 4) pro oculo, dentem pro dente." N que enim videtur esse possibile, ut infans, quem percus mulier abortierit, quamvis formatus exierit, intelligamu quod viri litigantis calce percussus oculum in ventre pe diderit, pro quo percussor 5) orbari oculo a judicib debeat. Sed pone, sit et hoc, quia jam formatus rese tur, quid et de dente dicemus? Numquid in ventre m tris dentes habuit, quos percutientis ictus excuteret? vero hoc referamus ad eam, quae abortierit, quomozursus conveniet, ut abortiens mulier oculum perdat, deutes dolcat? Sed pone, quia percussa dicatur in ocul aut in dente, et inde causa aborsus exorta sit, pone vorem, pone vulnus acceperit, quid etiam dicemus cos

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: quem.

<sup>2)</sup> Matth. V, 38. coll. Exod. XXI, 24.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: mulieri. 4) Exod. XXI, 24.

<sup>5)</sup> In editis (v. c. edd. M.) deest vox "percusso! quae reperitur in Mss. R.

beteram pro combustura? Numquid litigantibus viris asites mulier comburi potuit, ut combustura pro comluters solvatur? Quae tamen singula videntur mihi nec à Desteronomii quidem locis, ubi similiter scripta resefacilem habere exitum posse. Ponamus enim et di currenisse testem iniquum, testimonium falsum diadversum hominem de impietate. Adhibeatur indicio, inquirant judices diligenter, deprehendant vel testem illum falsa dixisse: quomodo juspi parcere non debet falso testi, et animam rei pro intis anima damnare, quomodo, inquam, poterit calum pro oculo eximere? Quasi vero is, qui inin oculo laedendus fuerit ab accusamain dente, vel manu, vel pede. Haec autem a dets sunt, ostendere volentibus, quod in utroque he que scripta sunt, edisseri non facile queant. Oporwin mos!) prius secundum historiam discutere, The lepenter, et sic, quoniam lex spiritualis est, spirituala is intelligentiam quaerere.

Werum, quantum ad praesens spectat, ctiam ipsa adia alegoriae pars, quae semper patere latius solet, in them cogitur. Tamen, prout possumus, quid nobis a lec loco videatur, explanare tentabimus. Frequenter fains, quod in Scripturis iisdem vocabulis, iisdemque stas, membra animae nominentur, quibus utuntur, vel pellutur corporis membra. Verbi causa, ut cum dicite: vides 2) festucam in oculo fratris tui, et ecce, in tolo tao trabes subjecet. Certum est enim, quod non de oculo corporis dicat, in quo trabes jaceat, sed de teale animae. Et cum dicit: "qui 3) habet aures audicidi, audiat: et: "quam 4) speciosi pedes evangelizan-

<sup>1)</sup> Deest "nos" in ed. R.

<sup>2;</sup> Cfr. Maub. VII, 3. 4.

<sup>1)</sup> Matth. XIII, 9. 4) Jesai. LII, 7.

tium pacem: et multa his similia. Haec autem idcir praemisimus, uti ne super membrorum nos vocabulis. militudo conturbet. Sint ergo duo viri isti, qui litiga duo disputantes, et de dogmatibus vel quaestionibus ja secum invicem conquirentes, et, ut Apostoli sermose 1 camus, rixantes circa verborum pugnas. Unde et ide Apostolus, sciens inter fratres hujusmodi lites exsurge praecipit, et dicit: "noli 1) verbis contendere, ad mi enim utile est, nisi ad subversionem audientium." alibi: "quaestiones") autem legis devita, sciens qui generant lites. Servum autem Dei non oportet litigag Quia ergo isti, qui in quaestionibus litigant, ad subv sionem audientium litigant, ideireo percutiunt mulier praegnantem, et ejiciunt infantem ejus, vel formatum is vel nondum formatum. Mulier praegnans dicitur anis quae nuper Dei concepit verbum. De tali autem ce ceptione legimus in alio loco scriptum: "a.") timore to Domine, in utero concepimus, et peperimus." Qui es concipiunt, et statim pariunt, isti nec mulieres exist mandi 4) sunt, sed viri, et perfecti viri. Denique at et prophetam dicentem: "si b) peperit terra in una d et nata est gens de 6) semel." Ista ergo est genero perfectorum, quae statim sub die, ut concepta fuerit, z scitur. Verum ne tibi novum videatur, quod viros I rere diximus, jam dudum praemissimus, quomodo met brorum appellationem suscipere debeas, ut recedas a ce poreis sensibus, et interioris hominis capias intellectus Si autem vis, ut adhuc et in hoc de Scripturis tibi sat faciam, audi Apostolum dicentem: "filioli") mei, qu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) II Tim. II, 14. <sup>2</sup>) II Tim. II, 23. 24.

<sup>)</sup> Jesai. XXVI, 18.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: existimandae.

<sup>5)</sup> Jesai. LXVI, 8.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: de Semel: ista est generatio etc.

<sup>&#</sup>x27;) Gal. 1V, 19.

perturio, donce formetur Christus in vobis." Peri esp sunt et viri sortes, qui statim, ut concipiunt, igs, id est, qui conceptum fidei verbum in opera dituit. Anima autem, quae concepit, et in ventre with a new parit, ista mulier appellatur, sicut et prodes: "dolores!) partus advenerunt ei, et virtus Li son est in ea." Hacc ergo anima, quae nunc ilimitate sui mulier appellatur, duobus inter se li-📤 viris, et in certamine scandala proferentibus, — Mibere semper verborum contentio solet --, percues sendalizatur, ita ut verbum fidei, quod tenuiter mant, abjiciat, et perdat, et hace est lis et contentio deminen audientium. Si ergo nondum formatum que scandalizata est, abjecerit verbum, qui scandennum dicitur pati. Vis scire, quia est in alifinatum verbum, in aliquibus nondum formatum? sos docet Apostoli sermo, quem supra memoait: "donec") formetur Christus in vobis." est Verbum Dei. Per qu'od ostendit, quia \* topere, quo scribebat, nondum erat in illis forma-Verbenn Dei. Si ergo nondum formatum exierit, patietur. De damnis doctorum etiam Apostobet, cum dicit: "si3) cujus autem opus arserit, patietur. Ipse autem salvus erit, sic tamen per ignem." Sed et Dominus in evangeliis dicit: mim prodest homini, si universum mundum lusaimam autem suam perdat, aut damnum faciat?" vietur ostendi, quod quaedam peccata ad damnum pertineant, non tamen ad interitum: quia qui passus fuerit, ipse tamen salvari dicitur, licet per To Unde, credo, et Joannes Apostolus in epistola m dicit') quaedam esse peccata ad mortem, quaedam

<sup>1)</sup> Jesai XXXVII, 3. 2) Gal. IV, 19.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I Cor. III, 15. 4) Matth. XVI, 26.

<sup>1)</sup> I Joann. V, 16.

non esse ad mortem. Quae autem sint species pecc rum ad mortem, quae vero non ad mortem, sed ad mnum, non puto facile a quoquam hominum posse cerni. Seriptum namque est: "delicta 1) quis intelli Verumtamen ex his, quae in evangelio per parabolis feruntur, ex parte aliqua cognoscere possumus, cuiul sint, quae damna nominantur, cum ibi iterum vide ad lucrum deputari quaedam, quae per negotiation quaesita dicuntur. Verbi gratia, cum referuntur?) quinque mnas acquisitae esse aliae quinque, vel duas acquisitae aliae duae: aut cum drachma, vel rius, vel talentum ponitur, et quasi pecunia quaeda quaestu operum nominatur: sed et cum dicitur') familias ponere rationem cum servis suis, et offerti unus, qui debebat decem millia talenta. Talis ergo dam ratio damni est: ut, verbi gratia, qui pro me sua accepturus erat decem mnas, non accipiat deces octo, vel sex, aut etiam minus: et hoc damno percel citur is, qui causam scandali infirmiori et mulichi buit animac.

4. Dabit autem, inquit, 4) secundum quod ince vel imposuerit vir ejus, et dabit cum honore. Anim discentis vir, magister ejus est; secundum quod ince rit 6) ergo vir iste, vel Christus, qui omnium mu est, vel qui pro Christo ecclesiae praeest doctor rum, ille, qui ad subversionem audientium verbis en dit, patietur damnum pro anima illa, quae nondum

<sup>1)</sup> Psalm. XIX, 12, (XVIII.)

<sup>2)</sup> Cfr. Matth. XXV, 14. seqq.

<sup>3)</sup> Cfr. Matth. XVIII, 23. seqq.

<sup>4)</sup> Cfr. Exod. XXI, 22.

Alias (v. c. in edd. M.): "Animae discenti, si magister" etc. R.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: indixerit. Ergo vir isto etc.

intem. Quod potest forte de scandalo i nondum formati. Potest enim fieri, ni laesit, instruat, reparet, restituat ani-lidit, et hace jam faciet cum honore, inm patientia: sicut Apostolus dicit: dine corripiens?) cos, qui resistunt:\*

t prius, cum scandalum intulit.

formatus jam fuerit infans, dabit auf-Formatus infans potest videri sermo animae, quae gratiam baptismi conseevidentius et clarius verbum fidei consi nimia contentione doctorum percussa et inventa fuerit esse de illis, de quiplus: "jam 4) enim quaedam conversae tanam:" animam pro anima dabit. Vel sceipiendum est apud Deum judicem, et corpus perdere in gehennam: quia neta ad Jerusalem: "dedi \*) commutaptum, Acthiopiam, et Soënen ) pro test fortassis etiam illud aptari, ut, qui scandali fuerit, ponat anunam suam juem scandalizaverit, et usque ad morquemode redeat, quemodo reparetur, ar ad fidem. Ponat etiam oculum prolaesit animae, id est, intellectum ejur oculus ipsius ab eo, qui ecclesiae pracrjus ille turbuleutus et ferox, qui scan-

<sup>, 25.</sup>c. in edd. M.): "corripiantes cos, qui
Non" etc. R.
i, 23.
i) I Tim. V, 15,
ini: in die — apud cum judicem etc.
II, 3.
in edd. M.) male: "Sidonem." Omnes

dalum generat, desecetur. 1) Sed et si dentem laesit au ditoris, quo suscipiens cibum verbi Dei, vel comminuer vel molaribus terere solitus! erat, ut subtilem ex his ac ventrem animae transmitteret sensum: si hunc dentem ille vexavit, et evellit, ut contentione ipsius non possit anima subtiliter et spiritualiter suscipere verbum Dei anferatur dens ejus, qui non bene Scripturarum comminuit et attrivit cibos. Fortassis enim propter hoc et alibi dicitur a Domino: "dentes 2) peccatorum contrivisti." alibi nihilominus scribitur: "qui 3) manducat uvam acerbam, obstupescent dentes ejus." Et alibi: "molas 4) leonum confringet 1) Dominus." Sic ergo per membra dicitur laedi anima et percuti, manum quoque pro manu et pedem pro pede deposcitur. 6) Manus est animae vir tus, qua tenere aliquid, et constringere potest, velut s dicamus actus ejus, et fortitudo: et pes, quo incedit ad bona, vel mala. Quia ergo si scandalum patiatur anima non solum in side, sed et in actibus dejicitur, qui per manum significantur: et pedes auserentur illius, qui offends culum praebuit, et 7) manus, quibus non bene operatus et pedes, quibus non bene incedit. Recipiet etiam combusturam pro combustura, qua combussit, et gehennas tradidit animam. Per quae singula ostenditur, ut iste percussor omnibus detruncatis membris, a corpore excidates ecclesiae: ut ceteri, inquit, ) videntes timorem habeans et non faciant similiter. Idcirco et Apostolus, cum dectorem describit ecclesiae, inter cetera praecipit ) eum non esse percussorem, ne percutiens praegnantes mulio-

<sup>1)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "deseretur." R.

<sup>2)</sup> Psalm. III, 7. 3) Jerem. XXXI, 30.

<sup>4)</sup> Psalm. LVIII, 6. (LVII.)

<sup>5)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "confregit." R.

<sup>6)</sup> Edd. M. et R.: "deposcitur."

<sup>1)</sup> Deest "et" in edd. M. 8) Deut. XIX, 20.

<sup>9)</sup> Cfr. I Tim. III, 3.

animes 1) insipientes, ponat animam pro anima, ocupre oculo, dentem pro dente. Tales sunt et illac ne, quas etiam Dominus in evangelio desset, cum di-"vae 2) praegnantibus, et nutrientibus in illis die-" in quibus scandalisabuntur, si 3) "fieri potest, etiam is Sciendum tamen est, quod non est perfectorum Misari, sed aut mulierum, aut parvulorum, sicut et in evangelio dicit: "si 4) quis scandalizaverit m de pusillis istis minimis." Pusillus ergo est, et min qui scandalizari potest: "spiritualis") autem diju-\* con: " omnia ) probat, et quod bonum est, cone, et ab omni se specie mala abstinct. Hacc, prout 1 ) occurrere potuerunt, in praesenti capitulo dixi-L Poscamus vero a Domino, ut, quae persecta siunt, . \* nobis revelare dignetur per 8) Jesum Christum Donostrum, cui est gloria et imperium in saecula Amen!

## HOMILIA XI.

populi in Raphidin, et de bello Amalechitarum, et de praesentia Jethro.

L Quoniam omnis, qui vult ) pie vivere in Chripersecutionem patitur, et ab hostibus impugnatur,
uier vitae hujus semper debet esse armatus, et stare

<sup>1,</sup> Edd. Merlini: animos.

<sup>2)</sup> Matth. XXIV, 19.

<sup>2)</sup> Cfr. Matth. XXIV, 24.

<sup>4)</sup> Matth. XVIII, 6.

<sup>&#</sup>x27;; I Cor. II, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>; Edd. Merlini: et omnia etc.

<sup>7)</sup> Deest "nobis" in ed. Ruaei.

<sup>,</sup> Edd. Merlini: per Christum Jesum.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cfr. II Tim. III, 12.

semper in castris. Ideo et de populo Dei refertu secta 1) est, inquit, omnis synagoga filierum Israe sorte Sin, secundum castra sua, per verbum I Bet ergo una quidem synagoga Domini, sed hace tuor castra dividitur. Quetuor namque castra de fer circa tabernaculum Domini posita, sicut rel Numeris. 2) Et tu ergo si semper vigiles, et ser matus sis, et scists te in castris Domini militare, illud mandatum, quia "nemo 3) militans Deo, im negotiis saccularibus, ut ei placeat, cui se probavi si ita milites, ut a robus saccularibus liber sis, e stris Domini agas semper exculsias, et de te d quia per verbum Domini exeas de deserto Sin, o in Raphidin. "Sin" enim tentatio interpretatur; din" vero sanitas judicii. Qui bene exit 1) d tione, et quem tentatio probabilem reddit, iste sanitatem judicii. In die enim judicii sanus erit, tas cum eo erit, qui in tentatione non fuerit vul sicut et in Apocalypsi scriptum est: "qui 6) aute rit, dabo ei de ligno vitae, quod est in para mei." Venit ergo ad sanitatem judicii, qui bene sermones suos in judicio.

2. Sed quid est, quod sequitur? "Sitiit?) ibi populus aquam, et murmurabant adversum Mosei deatur fortasse ex superfluo dictum, quod dixi aquam sitierit populus. Suffecerat enim dicere, tiit; quid opus fuit addere, aquam sitiit? Non es flua adjectio. Sunt enim diversae sites, et unus habet propriam sitim. Qui beati sunt, secundu bum. Domini, esuriunt, et justitiam sitiunt: et

<sup>1)</sup> Exod. XVII, 1. 2) Cfr. Num. cap. II.

<sup>3)</sup> Cfr. II Tim. II, 4. 4) Edd. Merlini: d

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: exiit. 6) Apoc. II, 7.

<sup>7)</sup> Exod. XVII, 3. 8) Cfr. Matth. V, 6.

ses dicunt: "sitivit ) snima mea ad te, Deus." ero, peccatores sunt, patiuntur non sitim 2) aquae, famem panis, sed sitim audiendi verbum Dei. Idigitar et hic addit, quia populus sitiit aquam, qui Deum sitire, qui debuit sitire justitiam. Verum les vere eruditor est infantium, et magister insiin, corrigit culpas, et emendat errores, et dicit ad A at sumat virgam, et percutiens petram, educat iis Nult enim cos jam de petra bibere, vult cos im, et ad interiore venire mysteria. Murmuravecin adversus Mosen, et propteres jubet Dominus, tadat iis potram, ez qua bibant. Si quis est, qui " Mosen murmurat adversus com, et displicet ei lex. mendem literam scripta est, quod in multis non rare consequentiam, ostendit ei Moses petram, I the Christus, et adducit eum ad ipsam, ut inde bina reciat sitim suam. Sed haec petra, nisi fuerit squas non dabit: percussa vero fontes producit. mim Christus, et in crucem actus, novi testasissetes produxit: et propteres dictum est de co, parcuista 3) pastorem, et dispergentur oves." Neerat illum percuti. Nisi enim ille fuisset perun exisset de latere ejus aqua, et sanguis, omnes verbi Dei pateremur. Hoc ergo est, quod et blu interpretatus est, quia "omnes 4) enndem manwent cibum spiritualem, et omnes eundem spirituatherent potum. Bibebant autem de spirituali set petra; petra vero erat Christus." Observa tamen, disit hoe in loco Deus ad Mosen: nantecede 5) m, et duc tecum majores natu, id est, presbyteros in Non solus Moses ducit populum ad aquas pe-

Pealm. LXII, 2. 2) Cfr. Amos. VIII, 11.

<sup>)</sup> Cfr. Zachar. XIII, 7.

<sup>.</sup> Cfr., I Cor. X, 3. 4. b) Exod. XVII, 5.

trae, sed et seniores populi cum ipso. Non eni lex annuntist Christum, sed et prophetae, et patr et omnes majores natu.

3. Post haéc bellum describitur gestum cum chitis, pugnasse refertur populus et 1) vicisse. manducaret panem de coelo, et biberet aquam d non refertur populus pugnasse, sed dicitur ad eun minus<sup>2</sup>) pugnabit pro vobis, et vos tacebitis." ] tempus, quando Dominus pugnat pro nobis, nec tit nos tentari supra id, quod possumus, nec imp ribus sinit ad fortis venire congressum. Denique omne illud tentationis suae samosissimum certam perfectus implevit. Et tu ergo cum coeperis ma manna, panem coclestem verbi Dei, et bibere aq petra, cumque ad interiora doctrinae spiritualis ac sperato pugnam, et praepara te ad bellum. Bel imminente, videamus quid praccipiat Moses: "dixi quit, ad Jesum: elige tibi ipsi viros, et exi, et cum Amalech crastino." Usque ad hunc locu nominis Jesu nusquam facta est mentio. vocabuli bujus splendor effulsit. Hie peimum Moses Jesum, et dixit ei: "elige 4) tibi ipsi viros ses vocat Jesum, lex vocat Christum, ut eligat viros potentes de populo. Non poterat Moses sed Jesus solus est, qui possit potentes viros eligdixit: "non<sup>5</sup>) vos me elegistis, sed ego vos eleg enim est 6) electorum dux, ipse potentium prince qui confligit cum Amalech. Ipse est enim, qui domum fortis, et alligat fortem, et vasa ejus diri

4. Sed interim videamus, quid nune histor

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et evicisse.

<sup>2)</sup> Exod. XIV, 14. 3) Exod. XVII, 9.

<sup>4)</sup> Exod. XVII, 9. 4) Ev. Joann. XV, 16

<sup>6)</sup> Desideratur "est" in ed. Rusei.

millis: net 2) factum est, inquit, cum elevaret ons, superior fiebat Israel." Moses quidem ele-. non extendit: Jesus autem, qui universum rae exaltatus in cruce complexurus erat brachiis : \_extendi 1) manus mess ad populum non cret contradicentem mihi." Moses ergo elevat mael cum elevaret manus, vincebatur Amalech. sames, hoc est, opera et actus elevare ad Deum, dere actus deorsum dejectos, et humi jacentes, placitos, et ad coclum erectos. Elevat ergo ma- .. thesprizat in coclum: obi coim thesaurus ejus, des ejus, ibi et manus ejus. Elevat manus et Beit: nelevatio 4) mannum mearum sacrificium m. Si ergo eleventur actus nostri, et non sint vingitur Amalech. Sed et Apostolus praccipit \*) setas manus sine ira et disceptatione, et ad choebat: "demissas 4) manus, et disspluta genua erietos gressus facite pedibus vestris." Si ergo serles legeus, elevat Moses manus, et adversarins Si non servat legem, invalescit Amalech. Quia nobis pugna est adversus principes, et potestates,

crevisse in multitudidem, sed et scidisse et corrupisse populum Dei, quia descendens in Aegyptum accepit Susachim's) rege uxorem, Thecimenae uxoris ejus soi rem. Sed interim venit Jethro ad Mosen, adducens. cum filiam suam, uxorem Mosis, et filios ejus. "Et venit, inquit, Aaron et omnes presbyteri de Israel me ducare panem cum socero Mosis in conspectu Dei.4 N omnes panem manduestat in conspectu Dei, sed qui pr byteri sunt, qui seniores, qui perfecti sunt, et meritic probati, ipsi manducant panem in conspectu Dei, qui « servant îllud, quod Apostolus dieit: "sive 5) manduca sive bibitis, sive aliud quid facitis, omnia ad gloriam l facite." Omnia ergo, quae faciunt sancti, in conspe Dei faciunt. Peccator autem a conspectu Dei fu Denique scriptum est, quia Adam postquam peccavit, : git a conspectu Dei, et interrogatus respondit: "audivi vocem tuam, et abscondi me, quia eram nudus." Sed Cain, postquam pro fratricidio 7) condemnatus a II est, exiit, 1) inquit, a "facie Dei, et habitavit in terra Nai Exit ergo a facie Dei, qui indignus est conspectu I Sancti autem manducant et bibunt in conspectu Dei, omnia, quae agunt, in conspectu cjus agunt. Ego a plius adhuc locum praesentem discutiens, video, quia pleniorem scientiam Dei accipiunt, et plenius divinis i buti sunt disciplinis, isti etiam si malum faciunt, cor-Deo faciunt, et in conspectu ejus faciunt, sicut ille, qui dixit: "tibi 10) soli peccavi, et malum coram te fec

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: corrupuisse.

<sup>2)</sup> Cfr. I Regg. XI, 19. (III Regg.)

<sup>\*)</sup> Exod. XVIII, 12. 4) Edd. Merlini: meriti.

<sup>\*)</sup> I Cor. X, 31. (6) Genes. III, 10.

<sup>7)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "parricidio." Sed Ma "fratricidio." R.

<sup>\*)</sup> Genes. IV, 16. - Edd. Merlini: in terra Nain

<sup>9)</sup> Deest nqui" in cd. Ruaei. 10) Psalm. Ll, 4.

Quid ergo plus habet, qui malum coram Deo facit? ][lad profecto, quod continuo poenitet, et dicit: "peccavi") Qui antem discedit a conspectu Dei, nescit converti, et peccatum poenitendo purgare. Hoc ergo interest, malum coram Deo facere, et a Dei conspectu discesima peccantem.

& Sed, ut video, Jethro non frustra venit ad Mosen, me fustra manducavit panem cum senioribus populi in empectu Domini. Dat enim consilium Mosi probabile et utile, ut eligat viros, et constituat principes popet, vires Deum colentes, potentes, et odientes superbiam. Tales enim oportet esse principes populi, qui non solum mperbi non sint, sed et qui oderint superbiam: id 2) est, ut non solum ipsi absque vitio sint, sed et in aliis oderint vitia. Non homines dico odisse, sed vitia: "et 3) ordinabis, inquit, eos tribunos, et centuriones, et quinquastaties et decanos, et judicabunt populum omni hora. Verben autem, quod gravius fuerit, reserent ad te." Audiest principes populi et presbyteri plebis, quia debent con lora populum judicare, semper et sine intermissione sedere in judicio, dirimere lites, reconciliare dissidontes, 4) in gratiam revocare discordes. Discat unusquique ex scripturis sanctis officium suum. Moses, inquit, ut sit in his, quae ad Deum sunt, et verbum Dei edimerat populo: ceteri autem principes, quos appellant tribanos, - tribuni enim ex co dicuntur, quod tribui praesint -, ceteri ergo tribuni, vel centuriones, vel quinquagenarii, praesint minoribus judiciis, quae ad singulos quosque pertinent dirimentes. Puto autem hanc ipsam

<sup>&#</sup>x27;) Il Sam. XII, 13. (Il Regg.)

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: id est non solum - sint, sed et ut

<sup>3)</sup> Exod. XVIII, 21. 22.

Alias (v. c. in edd. M.): "dissidentes in gratia, recordare discordes." At Mss. ut in nostro textu. R.

figuram non solum in praesenti sacculo ecclesiae datam, verum etiam in futuro servandam. Audi denique, quid Dominus dicat in evangelio: "cum 1) sederit, inquit, filius hominis super thronum gloriae suae, sedebitis et vos super duodecim thronos, judicantes duodecim tribus Israel." Vides ergo, quia non solum Dominus judiest, cui omne judicium pater dedit, sed et constituit sibi et alios principes, qui judicent populum de minoribus causis, verbum autem, quod gravius fuerit, referant ad ipsum. Ideireo dicebat 2) et Dominus de quodam quidem, quia "reus crit consilio," de alio autem: "reus crit judicio," et de alio: "reus crit gehennae ignis." Sed et de omni verbo otioso dicimur praestaturi rationem, et non dixit, quia Deo praestabimus rationem, sicut de perjurio dicit: "reddes 3) autem Domino juramenta tua." Verum et . "regina 4) Austri surget in judicio cum viris generationis hujus, et condemnabit eos." Ecce et aliud judicii genus. "Qui 5) habet aures audiendi, audiat!" Hace enim omnia typus et umbra sunt coelestium, et imago futurorum. Verum sicut 6) scriptum legimus, quia mon 7) satistur oculus videndo, nec auris audiendo," nec nos satiari possumus intuendo et considerando, quae scripta sunt, quot ex partibus nos aedificent, quantis nos instruant modis. Etenim cum perspicio, quod Moses propheta Deo plenus, cui Deus facie ad faciem loquebatur, consilium accepit a Jethro sacerdote Madian, admiratione nimia stuporem

<sup>1)</sup> Matth. XIX, 28. 2) Matth. V, 22.

a) Cfr. Matth. V, 34. 4) Cfr. Matth. XII, 42.

<sup>5)</sup> Matth. XIII, 43.

<sup>6)</sup> Alias: "sicut scriptum est, quia" etc. Sed Mss. ut in nostro textu. R. — Edd. Merlini: "sicut scriptum est, legimus, quia" etc.

<sup>7)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): non satiatur oculus visu, nec auris auditu." Sed Mss. ut in nostro textu. R. — Cfn Ecclesiast. I, 8.

naliter non possunt. Potest et lex leprae spiritualiter servari, quae secundum literam non potest. Sie ergo quomodo nos intelligimus, quomodo nos sentimus, et consilium damus, omnia facit lex: secundum literam sutem non omnia, sed admodum pauca.

7. Post hace autem cum profectus esset Jethro, et venisset Moses ex Raphidim in desertum Sina, ibique in columna nubis descendisset Dominus ad Mosen, ut videns populus crederet ei, et verba ejus audiret, ait Dominus ad Mosen: "descende, 1) protestare populo, et purifica illos hodie, et cras, et lavent vestimenta sua, et sint parati in diem tertium." Si quis est, qui ad audiendum verbum Dei conveniat, audiat quid 2) praecepit Deminus: sanctificatus venire debet ad audiendum verbum, lavare debet vestimenta sua. Si enim sordida huc detuleris vestimenta, audies et tu: "amice, 3) quomodo huc introisti, non habens vestem nuptialem?" Nemo ergo potest audire verbum Dei, nisi prius fuerit sanctificatus: id est, nisi fuerit sanctus corpore et spiritu, nisi vestimenta sua laverit. Ingressurus est cuim paulo post ad cocnam nuptialem, manducaturus est de carnibus agni, potaturus est poculum salutaris. Nemo intret ad hanc coenam sordidis vestimentis. Hoc enim et alibi sapientia praecepit, dicens: ',,in 4) omni tempore sint vestimenta tua munda." Lota sunt enim semel vestimenta tua, cum venisti ad gratiam baptismi, purificatus es corpore, mundatus es ab omni inquinamento carnis et spiritus. Quae ergo Deus mundavit, .tu immunda ne feceris. Audi igitur nunc et sanctificationis genus: "nc 5) accesserițis, inquit, ad mulierem hodie, et crastina, ut die tertia audiatis verbum Dei." Hoc est, quod et Apostolus dicit: "bo-

<sup>1)</sup> Exod. XIX, 10. 11. 2) Edd. Merlini: qod. .

<sup>3)</sup> Matth. XXII, 12. 4) Ecclesiast. IX, 8.

<sup>5)</sup> Cfr. Exod. XIX, 15. coll. LXX. virorum versione.

guntur, statim discedunt. Nulla ex his, quae dicta si inquisitio ad invicem, nulla collatio, nusquam memo mandati illius, quo te divina lex commonet: ninterrogi patres tuos, et dicent tibi, presbyteros tuos, et annun Alii ne hoc ipsum quidem patienter ess ctant, usque quo lectiones in ecclesia recitentur. vero nec si recitantur, sciunt, sed in remotioribus do nicae domus locis, saccularibus fabulis occupantur. quibus ego ausus sum dicere, quia, cum legitur Mo jam non velamen super cor corum, sed paries quidan murus est positus. Si enim ille, qui adest, qui audit intentus est, et quae audit retractat, et discutit, et q assequi non potest, percontatur, et discit, vix potest libertatem scientiae pervenire: ille, qui abscondit au suas, ne audiat, et terga in faciem legentis obvertit, q modo dicendus est velamen habere superpositum co ad quem ne ipsum quidem velamen literae, quo ser velatur, qui est sonus vocis, accessit? Evidens igitur fig est, quomodo gloriosa efficitur facies Mosis: habent e gloriam ea, quae loquitur: sed haec tegitur, et occu tur, et est omnis gloria ejus intrinsecus.

3. Illud quoque intuere quale sit, quod in lege vu quidem Mosis glorificatus refertur, licet velaminescon gatur: manus autem ejus intra sinum missa, leprosa cta memoratur sicut nix. In quo mihi videtur son totius legis plenissime designari. In vultu enim ejus sen legis, in manu opera designantur. Quia ergo ex op bus legis nullus erat justissicandus, nec aliquem ad pe ctum adducere poterat lex, ideireo manus Mosis lepus sit, et in sinum reconditur, tanquam nihil persecti op habitura: sacies vero ejus glorisicata est, sed velamine gitur: quia sermo ejus habet scientiae gloriam, sed octam. Unde et propheta dicit: "nisi2) audieritis, occi

<sup>1)</sup> Deut. XXXII, 7. coll. LXX. virorum versione

<sup>2)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "nisi audieritis occu

catus descendit de monte, sed totus glorificatus adscendit in montem, Gavisus est sine dubio Moses, quod eum, de quo dixerat: "prophetam 1) vobis suscitabit Dominus Deus vester ex fratribus vestris, sicut me ipsum audicis per omnia:" nunc adesse cernebat, et fidem facere sermonibus suis. Et ne cunctaretur in aliquo, audit peternam vocem dicentem: "hic 2) est filius meus dilectus, in quo mihi bene complacui: ipsum audite." Moses dudum dixit: "illum audictis:" nunc pater dicit: "hic 3) est filius meus: ipsum audite:" et praesentem, de quo dicit, ostendit. Gaudere etiam mihi pro hoc videtur Moses, quia et ipse quodammodo nunc deponit velamen conversus ad Dominum, cum evidenter, quae praedixit, implentur: vel cum tempus advenit, ut per Spiritum sanctum, quae obtexerat, revelentur.

4. Retractandus tamen est sancti Apostoli sensus, et considerandum, quid ei visum sit, cum dixissét: "si4) autem conversus quis fuerit ad Dominum, auferetur velamen:" ut adderet: "Dominus") autem spiritus est." per quod quasi interpretari videtur, quid est Dominus. Quis enim nescit, quod Dominus spiritus est? Sed numquid in hoc loco de Domini vel natura, vel substantia tractabatur, ut diceret, quia Dominus spiritus est? Videamus ergo, ne non solum, cum Moses legitur, sed et cam Paulus legitur, velamen sit positum super cor nostrum. Et maniscate, si negligenter audimus, si nihil studii ad eruditionem et intelligentiam conserimus, non solum legis et prophetarum scriptura, sed et Apostolorum et Evangeliorum grandi nobis velamine tegitur. Ego autem vereor, ne per nimiam negligentiam et stoliditatem cordis, non solum velata sint nobis divina volumina, sed et si-

<sup>1)</sup> Deut. XVIII, 15. 16. coll. LXX. virorum versione.

<sup>2)</sup> Matth, XVII, 5. 3) Cfr. Matth. XVII, 5.

<sup>4)</sup> II Cor. III, 16. •) II Cor. III, 17.

neta: ut si detur in manus hominis nescientis literas lir legendus, dicat, quia nescio literas: si detur in mas hominis scientis literas, dicat, quia signatus est. Unde tenditur, non solum studium nobis adhibendum esse ad scendas literas sacras, verum et supplicandum Domino, : diebus ac noctibus obsecrandum, ut veniat agnus ex Juda, et ipse accipiens librum signatum diguetur paire. Ipse est enim, qui Scripturas adaperiens, accen-Et corda discipulorum, ita ut dicant: "nonne!) cor nosum erat ardens intra nos, cum aperiret nobis Scriptuw?" Ipse ergo etiam nune nobis aperire dignetur, quid s, quod Apostolo suo inspiravit, ut diceret: "Domim²) autem spiritus est; ubi autem spiritus Domini, ibi bertas." Ego quidem, quantum pro parvitate intelligenise meae sentire possum, puto, quod Verbum Dei pro m, quod auditoribus interest, — ut sacpe jam diximus -, wene via, nune veritas, nune vita, nune resurrectio nominator, nunc etiam caro, nunc vero spiritus dicitur. Quanti enim vere ex virgine substantiam carnis accepei qua et crucem pertulit, et resurrectionem initiavit: men est ubi Apostolus dicit: "etsi3) cognovimus Chrine secundum carnem, sed nunc jam non novimus." leis ergo et nunc sermo ejus ad subtiliorem et spirituanintelligentiam provocat auditores, et vult eos nihil masle in lege sentire, 4) dicitur: Qui vult auferri velasea de corde suo, convertatur ad Dominum: non quasi d earnem Dominum, est enim et hoc, quia "Verbum ) To factum est:" sed quasi ad spiritum Dominum. zia quasi ad spiritum Dominum convertatur, de carnades ad spiritualia veniet, et ad libertatem de servitute

<sup>1)</sup> Luc. XXIV, 32. 2) II Cor. III, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) II Cor. V, 16.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: sentire, dicit ut qui vult etc.

<sup>&#</sup>x27;) Ev. Joann. I, 14.

transibit: nubi 1) enim spiritus Domini, ibi et libertas." Et ut adhuc evidentius siat quod dicitur, utamur et aliis Apostoli sensibus. Ad quosdam dicit, quos senserat incapaces, quia "nihil<sup>2</sup>) me judicavi aliud scire inter ves, nisi Christum Jesum, et hune crucifixum." Istis talibus non dicebat, quia Dominus spiritus est, nec dicebat iis, quia Christus Dei sapientia est. Non enim poterant ?) agnoscere Christum secundum hoc, quod sapientia Dei est, sed secundum hoc, quod crucifixus est. Illi autem; quibus dicebat: "sapientiam 4) loquimur inter perfectos, sapientiam autem non hujus saeculi, neque principum hujus mundi, qui destruuntur, sed loquimur Dei sapientiam in mysterio absconditam: " non indigebant, ut Ver-. bum Dei secundum hoc susciperent, quod caro factum est, sed secundum hoc, quod sapientia in mysterio abscondita est. Sic ergo et in hoc loco iis, qui de carnali ad spiritualem intelligentiam provocantur, dicitur: "Do-" minus 3) autem spiritus est: ubi autem spiritus Domini, ibi et libertas." Ut autem ostenderet, quia ipse jam pervenit ad scientiae libertatem, et exutus est de velaminis servitute, addit his, et dicit: "nos 6) autem omnes revelata facie gloriam Domini speculantes." Si ergo et nos Dominum deprecemur, ut velamen de corde nostro dignetur auserre, capere possumus intelligentiam spiritualem, si tamen convertamur ad Dominum, et libertatem scientiae requiramus. Sed quomodo invenire possumus libertatem, qui servimus saeculo? qui servimus pecuniae? qui servimus desideriis carnis? Ego me ipsum corripio, me ipsum judico, ego meas culpas arguo, viderint qui audiunt, quid de semet ipsis sentiant. Ego interim dico, quod, donec alicui horum deservio, non sum conversus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) II Cor. III, 47. <sup>2</sup>) I Cor. Il, 2.

<sup>3)</sup> Cfr. I Cor. I, 21. seqq: 4) I Cor. II, 6. 7.

<sup>\*)</sup> II Cor. III, 17. \*) II Cor. III, 18.

cainum, nec ullam consecutus sum libertatem, dolia me negotia, et sollicitudines stringunt. Illius, 1) constringor, Aegotii et sollicitudinis servus sum. nim scriptum 2) esse, quia unusquisque, a quo vinmic et servus addicitur, ctiam si me amor pecuna superat, 3) etiam si possessionum et divitiarum en stringit, laudis tamen cupidus sum, et gloriam humanam, si de hominum vultibus et sermonibus , quid de me ille sentiat, quomodo ille me habeat. displiceam, si illi placeam. Donec requiro ista, Sed volebam ex hoc saltem satis borom sum. ni possim liber fieri, si 4) possim jugo soedaé huritatis absolvi, et pervenire ad libertatem secundum li commonitionem, dicentis: "in 5) libertatem vois, nolite sieri servi bominam." Sed quis mihi dak manumissionem? Quis me ab hac servitute turliberabit, nisi ille, qui dixit: "si ) vos filius libe-, vere liberi eritis?" Etenim scio, quia servus non libertate donari, nisi fideliter serviens, nisi Domidigens. Et ideo etiam nos fideliter serviamus, et corde, et ex toto animo, et ex tota virtute nostra us Dominum Deum nostrum, ut mereamur liberzari a Christo Jesu filio ejus Domino nostro: cui ia et imperium in saecula saeculorum. Amen!

Edd. Merlini: Illius, cujus constringor negotiietc. Cfr. II Petr. II, 19.

Alias (v. c. in edd. M.): "superet." Sed Mss.:

Alias (v. c. in edd. M.) omittitur "soedae," et lesi possim de jugo hujus servitutis absolvi." Sed tionem nostri textus exhibent. R.

Cfr. Galat. V, 13. coll. I Cor. VII, 23.

Ev. Joann. VIII, 36.

## HOMILIA XIII.

De his, quae offeruntur ad tabernaculum.

1. Jam quidem et prius de tabernaculo pro vir dixeramus; verum quoniam saepe in Exodi libro rej tur ipsa descriptio: - dicitur enim et cum Dom praecepit Mosi, qualiter sieri debeat, et iterum cum ses praecepit populo, ut offerat construendo operi m rias, sicut hacc lectio continet, quae nobis modo rec est: sed et postmodum enumerantur singula, cum per selehel, et ceteros sapientes viros fabricantur: et ite cum ad conspectum Mosis deseruntur: et rursum, per 1) praeceptum Domini dedicantur. Fit praetere in aliis, vel libris, vel locis, horum commemoratio, et quenter repetitur, utpote quod necessario commonetu Nunc ergo recitatus est nobis ille sermo, ubi dicit: " dixit Moses ad omnem synagogam filiorum Israel dic hoc est verbum, quod praecepit Dominus dicens: su a vobis ipsis redemtionem Domino. Omnis qui co pit corde, offerat initia Domino: aurum, argentum, : mentum, hyacinthum, purpuram, coccum doplicatur byssum tortam, pilos caprarum, et pelles arietum ri catas, et pelles hyacinthinas, ligna imputribilia, el laj sardinos, et lapides ad sculpturam in humerali et pod et omnis sapiens corde in vobis veniat, et operetur of quae praecepit Dominus." Cum considero me ir primum, et discutio, piget ad haec aperienda manum tere. Vereor enim, ne forte, etiamsi Dominus revi dignetur alicui, sicut forte dignatur, - de me enim sum ausus dicere -, vereor, inquam', et valde du

<sup>1)</sup> Mss.: "per praeceptum." Libri editi (v. c. M.): "praecepto." R.

<sup>2)</sup> Exod. XXXV, 4-10.

a') inveniat auditores: et cum ita sit, ne forte ab eo, qui explanare conabitur, requiratur, 2) dominicae margasize, abi vel quomodo, vel ante quos mittantur. Verum quosism magnopere exspectatis, ut aliqua ex his, quao leta sunt, disserantur, et praecepit mihi Dominus meus, com: poportebat 3) te dare pecuniam meam ad menen et ego veniens cum usuris utique exegissem cam:" pro regado, ut verbum meum suam pecuniam facere dien, uti non meam pecuniam, non meum aurum vohi, and ipsius foenerem, ipsius vobis verbo, et ipsius se loquer, et ad auditus vestri hacc deferam mensam. Ve jun videritis suscipientes dominicam pecuniam, quosedo usuras ejus venienti Domino praeparetis. Usurao sent verbi Dei, habere in usu vitae et actuum ea, praecepit sermo Dei. Si ergo audientes verbum vimini co, et agitis secundum ca, quae auditis, et secunbec vivitis, usuras Domino pracparatis: et potest bei, et unusquisque vestrum de quinque talentis faciat decen, et audiat a Domino: "euge, 4) serve bone, et sideand potestatem habens super decem civitates." alled videte, ne quis vestrum acceptam pecuniam, in sudario colliget, aut defodiat 5) in terram, quia bjemodi hominis in adventu Domini quis sit exitus, Tentabimus igitur pauca de multis, imo beae postis. Peciera de paucis, quippe quibus et noster sermo liberadus sit, 6) et vester auditus.

2 Primo igitur omnium videamus, quid est, quod di-

<sup>1)</sup> Sie Mss. Libri autem editi (e. c. edd. M.) habeat: "si inveniam auditores" etc. R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: requirantur dominicae margaritac,

<sup>2)</sup> Matth, XXV, 27.

<sup>4)</sup> Luc. XIX, 17.

<sup>1)</sup> Edd. Mcrlini: diffodiat.

<sup>4)</sup> Deest "sit" in ed. Ruaci.

cit Moses ad filios Israel: "sumite!) a vobis ipsis rede tionem Domino: omnis qui conceperit corde, offerat : tia Domino." Non vult Moses, ut aliquid offeras I quod extra te est: "a vobis ipsis, inquit, sumite, et in offerte Domino, prout unusquisque concepit corde." 1 rum jubetur et argentum deserri, aes et ceterae mater quomodo hoc possum ego de me ipso offerre? Ne quid intra me aurum nascitur, aut argentum, et cet quae jubentur? Nonne hoc unusquisque de promtua et de scriniis suis prosert? Quid est ergo, quod c Moses: offerte<sup>2</sup>) a vobis ipsis, et unusquisque sicut c cepit corde? ·Illud quidem aurum et argentum, cetes que materiae, unde tabernaculum constructum est, c stat de scriniis et promtuariis uniuscujusque prolat Spiritualis autem lex aurum requirit ad tabernacul quod intra nos est, et3) argentum, quod intra nos et omnes reliquas materias illas deposcit, quas et i nos habere possumus, et proferre de nobis. Dicit e Scriptura, quia "prope 4) est verbum in ore tuo, et 5 corde tuo: quia, si consessus sueris in ore tuo Domii Jesum, et credideris in corde tuo, quod Deus illum citavit a mortuis, salvus eris." Si ergo credideris corde tuo, cor tuuro, et sensus tuus aurum est. Obtu igitur aurum ad tabernaculum, id est, sidem cordis Si vero confessus fueris, sermonem obtulisti, sermo: confessionis argentum. Ideirco ergo dicit Moses, qu est lex spiritualis: "sumite") a vobis ipsis." Haec ipso sumis, hacc intra te sunt, hacc, etiamsi nudus habere potes. Sed et quod addidit: "unusquisque 8) s

<sup>1)</sup> Exod. XXXV, 5. 2) Edd. Merlini: afferte

<sup>3)</sup> Deest "et" in ed. R. 4) Rom. X, 8. 9.

<sup>5)</sup> Desunt verba: "et in corde tuo," in cd. Ruac

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: quia est etc.

<sup>7)</sup> Exod. XXXV, 5. 6) Exod. XXXV, 5.

uncepit corde:" hue respicit. Non enim poteris aliquid de sensu tuo offerre Deo, vel de verbo ino, nisi prius, que scripte sunt, corde conceperis: nisi intentus fueris, deligenter audieris, non potest aurum tuum probatum half Seripturam dicentem: "eloquia 1) Domini, eloquia de argentum igne probatum, purgatum septuplum." Rep quae scripta sunt, corde conceperis, erit aurum in il est, sensus twas probus, et argentum tuum, qui Came tues, probatum. Quid etiam de aere dicemus? To est est aere ad tabernaculi constructionem. Videtur più ses pro fortitudine suscipi, et loco poni posse faindinie et constantiae: sed ne quis dicat, hoc divinare et, quam explanare, ubi quod dicitur, non de Scri-Person auctoritate munitur, puto ergo aes accipi posse Por wee. Aliud enim est sermo, aliud vox. Sermo dibenela rationi subniza. Vox vero est, verbi causa, i bie, a graece dicatur, si elevatius, si pressius. Scd les sensario ut de Scripturis probemus, exigitis. Audi Fil dest Apostolus: "si<sup>2</sup>) linguis hominum loquar et mplerum, ceritatem autem non habeam, factus sum ut sonans, aut cymbalum tinniens." beni linguis, et interpretari ex alia in aliam linguam, acsilatio est. Necesse est enim omnia habere taberna-Dei, et nihil deesse in domo Domini. Est igitur, # dimus, acris oblatio vox. Vox autem est, quae alteres sensum in alteram linguam vertit. Sermo vero est, misensum proprium profert. 3) Omnia ergo offerantur Des, et sensus, et sermo, et vox.

3. Quid de ceteris dicemus? Multa sunt enim, et

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Psalm. XII, 6. (XI.) <sup>2</sup>) I Cor. XIII, 1.

<sup>3)</sup> Mss.: "prosert." Alias (v. c. in edd. M.): "relert." R.

vinus describit. Utinam mihi esset possibile unum ex principibus, et offerre gemmas ad ornamentum ; ficis humeralis, et logii. Sed quia hacc supra me certe vel pilos caprarum habere merear in tabere Dei, tantum ne in omnibus jejunus et insecundus niar. "Unusquisque 1) ergo sicut concepit corde." dete si concipitis, videte si tenetis, ne forte essuant, dicuntur, et pereant. Volo vos admonere religion strae exemplis: nostis, qui divinis mysteriis interesse suestis, quomodo, cum suscipitis corpus Domini, omni cautela et veneratione servatis, ne ex co p quid decidat, ne consecrati muneris aliquid dilal Reos enim vos creditis, et recte creditis, si quid ind negligentiam decidat. Quod si circa corpus ejus co vandum tanta utimini cautela, et merito utimini: modo putatis minoris esse piaculi, verbum Dei negle quam corpus ejus? Initia ergo jubentur offerre, ho primitias. Qui offert quod primum est, necessarie beat ipse, quod reliquum est. Vide, quantum nos tet abundare auro, quantum argento, ac reliquis omr quae jubentur offerri, ut et Domino offeramus, et : supersit. Primo enim omnium debet sensus meus ligere Deum, et ipsi offerre primitias intellectus sui cum Deum bene intellexerit, reliqua consequenter : scat. Hoc etiam sermo faciat, hoc et omnia, quae in bis sunt, agant. Sed videamus et cetera, hyacinthu purpuram, et coccum duplicatum, et byssum to: Quatuor ista sunt, ex quibus consiciuntur vel pon indumenta, vel cetera, quae ad sacrum parantur orn: De his dixerunt quidam ante nos: et sicut non aliena furari, ita conveniens puto bene dictis alterius abuti fatentem. Ista ergo, ut<sup>2</sup>) et prioribus visum

<sup>1)</sup> Exod. XXXV, 5.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: ut de prioribus etc.

terre. Hyacinthus ergo ad aërem resertur, — hoc mipse indicat color —, sient et coccus ad ignem. spura aquae tenet siguram, quasi quae de aquis acciminam. Byssus terrae, quia oritur ex terra. Habemup et nos hace omnia in nobis, et quia ex his primir Domino jubemur osserre, ideo dicit: "sumite")

4 Verum istud 2) considerandum puto, quod, cum hours simpliciter dixit Moses, tantum de cocco addeplicatum, et byssum tortam. Requiritur ergo, cur figure materias, ex quibus et cetera indicantur elebeste, simpliciter dixerit: coccum, quo ignis designatur, posuerit duplicatum. Dissicilià hacc ad intelligenet ad proferendum multo difficiliora. Verumtamen Prest Dominus dederit, tentabimus explanare. Oportet dici aliqua, et aliquanta servari. Videamus ergo, mine coccum dixerit duplicatum. Color iste, ut fine, ignis indicat elementum. Ignis autem duplicem wittetem, unam, qua illuminat, aliam, qua incendit. . He est historiae ratio. Veniamus et 3) ad intellectualia. in ipsis ignis duplex est. Est ignis quidam in hoe seculo, est et in futuro. Dominus Jesus dicit: "ignem 4) mittere in terram." Ignis iste illuminat. Item rur-Dominus dicet in suturo operariis iniquitatis: "itc 5) a mem aeternum, quem praeparavit pater meus diabolo, " agelis ejus." Ille ignis incendit. Verumtamen iste quem venit mittere Jesus, illuminat 6) quidem omnem

<sup>1)</sup> Exod. XXXV, 5. 2) Edd. Merlini: illud.

Libri antea editi (v. c. edd. M.): net ad intellealium. Etiam ignis ipse duplex est." Sed Mss. ut a sostro textu. R.

<sup>4)</sup> Lnc. XII, 49. 5) Matth. XXV, 41.

<sup>)</sup> Cir. ev. Joann. I, 9,

hominem venientem in hunc mundum, habet tamen quid, 1) quod et incendat, sicut consitentur illi, qu cunt: nonne 2) cor nostrum ardens erat intra nos, adaperiret nobis Scripturas?" Simul ergo et incend et illuminabat, adaperiens Scripturas. Nescio autem et ille ignis in futuro sacculo, qui incendit, habeat quid, 3) quod et illuminet. Est ergo, ut ostendimus, tura ignis duplex, et ideo jubetur offerri coccus dup tus. Quomodo ergo nos offerre possumus ignem i duplicatum ad aedificium tabernaculi, videamus. ctor es, exstruis tabernaculum aedificans ecclesiam dicit ergo et ad te Deus, quod' et ad Jeremiam é "écce, 4) dedi verba mea in os tuum:" id est, ignem ergo docens et aedificans ecclesiam Dei, increpes tan modo et arguas et castiges, et peccata populi expro nihil autem consolationis proferas de scripturis di obscurum nihil explanes, nihil scientiae profundiori tingas, nec aliquid intelligentiae sacratioris aperias, c listi quidem coccum, sed non duplicatum. Ignis tous incendit tantummodo, et non illuminat. Et rur si docens mysteria legis aperias, secretorum arcana d tias, peccantem vero non arguas, negligentem non c pias, severitatem disciplinae non tencas, obtulisti qu coccum, sed non duplicatum. Ignis enim tuus tantur luminat, non accendit. Qui ergo recte offert, et recte vidit, coccum offert duplicatum, ut cum scientiae lui igniculum severitatis admisceat.

5. Quid autem sibi velit et byssus torta, videa Et hic enim dedit aliquid additamenti prae ceteris mentis. Byssum diximus terrae habere formam, quos

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: aliquid et quod incendat, sicut

<sup>2)</sup> Luc. XXIV, 32.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: aliquid et quod illuminet. Est

<sup>4)</sup> Jerem. I, 9.

ere nestre. Carnem ergo non vult offerri Deo fluitanhu, et deliciis resolutam, sed torqueri jubet cam, # contingi. Quis ergo est, qui torquebat 1) carnem ma? Me nimirum, qui dixit: "macero 3) corpus meum, «i serviztem subjicio, ne forte, cum aliis praedicavein per reprobus efficiar." Sic ergo est offerre et bystetem, carnem abstinentia, vigiliis, et meditationum conficere. Offeruntur et pili caprarum. Hoc gependis in lege pro peccato jubetur offerri. mapecies est emortua, exsanguis et exanimis. Felint, estendit in se sensum peccati jam mortuum, min membrie suis ultra vivere, aut reguare peccatum. Pas quoque offeruntur arietum. Arietem etiam ante ridam pro furore posuerunt. Et quia pellis morminalis indicium est, ostendit in se furorem mortuum, Pi Des offert arietum pelles. Post haec: "et 3) viri, inmulieribus suis, omnes, quibus 4) visum et ma, et attulerunt gemmas, et inaures, et annulos, et dextralia." Vides et hic, quomodo Facunt dona Deo, qui corde vident, qui intellectum concipiunt, qui mentem intentam et deditam haverbum Dei. Isti ergo afferunt munera, et affenet ciam a mulicribus suis ninaures, 5) inquit, et gemet dextralia." Mulier 6) secundum allegoricam rabienen, saepe jam diximus, quod caro accipitur, et vir Bonae sunt ergo istae mulieres, quae delinat viris suis. Bona est caro, quae jam spiritui repugnat, sed obtemperat et consentit, et ideo

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: torqueat. 2) I Cor. IX, 27.

<sup>1)</sup> Cfr. Exod. XXXV, 22.

<sup>4)</sup> Mss.: "visum est sensu." Libri editi (v. c. edd. L.): "visus est sensus." R.

<sup>&#</sup>x27; ') Exod, XXXV, 22.

Mss.: "Mulier." Libri editi (v. c. edd. M.): "Mu-

"si 1) duobus vel tribus in vobis convenerit, ex qua que re petieritis, fiet vobis," dicit Dominus. Ofse ergo a mulicribus suis inaures. Vides, quomodo Doi offertur auditus. Sed et dextralia Domino offerus opera dextra, et quera bona, quae per carnem gerui Hacc Domino offerat rationabilis sensus. Sed et di minalia offeruntur. Offert discriminalia, qui bene discernere, quid agendum sit, quid vitandum, quid placeat, quidve displiceat, quid justum sit, quid injus Ista sunt discriminalia, quae Domino offeruntur. ergo mulieres inaures Domino offesunt, quia sunt mi res sapientes. Venerunt enim, inquit, mulieres sapies et secerunt quaecunque necessaria erant ad indum pontificis. Illae vero mulieres, quae inaures suas obt runt, ut sieret vitulus, insipientes erant, quae a ver quidem averterunt auditum, ad fabulas autem impietat que se converterunt, et ideo obtulerunt inaures suas. fieret caput vituli. Sed et in Judicum libro 2) aliud hilominus idolum invenimus ex mulierum inauribus ctum. Istae ergo beatae mulieres, beata ista caro, q Domino offert inaures suas, et dextralia sua, et anni suos, et omnia opera manuum suarum, quae in mand Domini agit.

6. Additur post haec, quia et apud quem invisunt ligna imputribilia, obtulit Deo. Si quis diligit C stum<sup>3</sup>) Dominum, lignum imputribile in incorrupti offert Domino. Beatus ergo, apud quem invenitur, sensus incorruptus, vel corpus incorruptum, et hoc of Deo. Unde et bene valde dixit: "apud<sup>4</sup>) quem invesunt ligna imputribilia." Non enim apud omnes in

<sup>1)</sup> Cfr. Matth. XVIII, 19.

<sup>2)</sup> Cfr. Judic. cap. XVIII.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: Christum dominum in incorruptio lignum imputribile offert etc.

<sup>4)</sup> Cfr. Exod. XXXV, 24.

meter ligna imputribilia. De auro non dixit, neque de meto, apud quem inventum est. Potest enim apud meto inveniri sensus et sermo. Sed nec de quatuor combus hoc dixit. Omnium namque est ex quatuor comme accondum corpus elementis. Ligna autem imputribilia id est, incorruptionis et virginitatis gratia, apud ratum pemque inveniri potest, sicut et Dominus dicit:

2 Sed et principes,2) inquit, obtulerunt dona sua. Quemt ista dona, quae principes offerunt? "Gemmas, ) inga, chulerunt, et lapides smaragdos, et lapides repleten, a lapides adhumerales." Lapides replotionis dicunn qui ponuntur in logio, hoc est, qui in pectore pon-Se tellecantur, inscripti 1) nomine tribuum filiorum lead Hoe quod dicitur logion, id est, rationale, qui es pensas exiguus ex auro et gemmis, coloribusque va-🖦 a aperhumerali contra pectus pontificis annectebawe, fernam habet sensus rationabilis, qui in nobis est. let positi dicuntur lapides repletionis, qui tamen coburnt, et connexi sunt ad lapides humerales, atque ex in unicentur adstricti. Humeralis ornatus indicium est stem bonorum. Actus ergo cum ratione, et ratio cum with speintur, ut sit consonantia in utroque: "qui b) we fecerit et docuerit, hie magnus vocabitur in regno beduren." Sit ergo in nobis sermo de actibus pendens, - armonero actus exornent. Hie enim pontificia referwometen. Sed ad have explenda principes requirun-

<sup>17</sup> Matth. XIX, 41.

<sup>1,</sup> Eaod. XXXV, 27.

<sup>1)</sup> Exod. XXXV, 27.

Min. "inscripti nomine," Libri editi (v. c. edd.

<sup>,</sup> Cfe. Matth. V, 19.

MARIE OPERA. TON. LE.

tur: iste ornatus corum est, qui in ') tautum profecerum ut pracesse populis mercantur. Offerent ctiam oleus principes ad usus duplices profuturum, lucernis et chris mati. Debet enim lucerna corum, qui populis pressunt non abscondi, aut sub modio poni, 3) sed super cande labrum, ut luccat omnibus, qui in domo sunt. Sed et incensi compositionem principes offerunt, quae compens tur per Mosen in odore suavitatis Domino, ut et ipsi di cant, quia "Christi") bonus odor sumus." Et postesquan obtnlit populus, vocavit, inquit, Moses omnem sapienten ad fabricandum, et architectum, ut componerent, et fa bricarentur singula quaeque, quae scripta sunt. Sed mulieres, inquit, sapientes vocavit, ut facerent quae comnirent in tabernachlo Domini. Vides ergo 4) haec 5) commi quae fiunt, a sapientibus fieri, et mulieres sapientes cantur, et viri sapientes. Omnia enim opera Domini sapientia fiunt. Venit ergo unusquisque sapiens'sensu .... facit opera Domini. Non sufficit nobis, si offeramus tom tum, sed opus est, ut cum sapientia ca, quae in neme sunt, operemur, sciamus miscere aurum cum bysee, cocoum duplicare, vel miscere cum purpura. Quid emme tibi prodest, si habeas hace, et uti his nescias, neque ag = seas, quomodo unumquodque in suo tempore, et in loco aptare debeas et proferre? Et ideo danda nobisopera, ut sapientes simus, et haec, quae audimus de pturis sanctis, proferre in tempore et aptare possins et. ) componere, atque ex his adornare tabernacu Deo Jacob, per Jesum Christum Dominum nostrum, est gloria et imperium in saccula sacculorum. Amen-

<sup>1)</sup> Deest "in" in edd. M. 2) Cfr. Matth. V, 42

<sup>3)</sup> Cfr. II Cor. II, 15. 4) Deest "ergo" in ed -

<sup>\*)</sup> Deest "baec" in edd. M.

<sup>6)</sup> Deest "et" in ed. R.

# QPICENOYS EKAOTAI1)

EIE

## AEYITIKON.

· Δείτικον ωνόμασται, trulig to της legendúνης, και τα των θυσιών, και δοα τούτε προσεταζεν ο θεός, έν τούτω Λευϊτικώ φέρετο Τρυ μέν ούν καὶ ἡ Εξοδος τοῦ θεοῦ νομοθεthe, in al trektodyana of leptic xproderres, xal έσες εκεπινάσθη ή σχηνή, καλ σύμπηξιν έλαβεν άρρεσω, τι άλλα πλείονα Ιστορεί το Λευϊτικόν. El de τα άφε του περιέχει, οδ θαυβιαστόν επιγραφή γάρ κα Δεθεικόνα του έν αθτώ καιριωτέρου δηλωτικόν. «Τοῦ αὐτοῦ." Τὸν περί θυσιών λόγον οἱ μὴ όρ-🗪 κὶ μηδέν ἄξιον τοῦ δημιουργοῦ έχούσης, 🧃 αὐτο τις δημιουργού ώς εύτελή νομοθετούντος ασεβώς σουγηθονται. 'Ο δε νοήσας το του Δαυίδ και του τους, του μέν λέγοντος' ,, αποκάλυψον\*) τους του του τα πανοήσω τὰ θαυμάσια έχ του ου τοῦ δὲ βοώντος ,,ὁ νόμος ) πνευματικός

Depromta sunt hace Excerpta, in sola ed. R. ob-

Levit. I, 4.

Palm. CXIX, 48. (CXVIII.)

έστι. δύναται διαβλέψαι, ώς άξια θεού έστιν απ πουμμένα έν τούτοις μαθήματα.

,, Ανθρωπος ') ξξ ύμων, ξάν προσαγάγη δως κυρίφι. Τετηρήκαμεν δὲ πολλαχοῦ τῶν γραφῶ μὲν δῷρα ἔπὶ τῶν ζώων λέγεσθαι, τὰς δὲ θυσίας τῶν ἀψύχων, κατὰ τὸ ἔν τῆ Γενέσει λεγόμενον ,, ἐπεῖδεν ὁ θεὸς ἔπὶ "Αβελ, καὶ ἔπὶ τοῖς δώροις α ἔπὶ δὲ Κάϊν καὶ ἔπὶ ταῖς θυσίαις αὐτοῦ οὐ προσέσ, "Βτι δὲ καὶ τοῦτο ὁητέον ἔπὶ μὲν τῶν ἔμψύχων θρωπος, ε) φησὶν, ἔξ ὑμῶν, ἐὰν προσαγάγη δὰ ἔπὶ δὲ τῶν ἀψύχων ,, ἐὰν ΄) ψυχή. Τὸ ἄψυχ ψυχή τοῦ τοῦ αψύχου ὑπὸ τοῦ πυρὸς νενικημένου μείνοι τὸ ἔμψυχον μόνον.

,,Προχεούσι ) το αίμα επι το θυσιαστήριον. σιαστήριον καρπώσεως ο βωμός λέγεται, εφ' ού θ όλοκαυτώσεως θυσιαστήριον δε θυμιάματος, το θυσιαστήριον.

,,Τοῦ αὐτοῦ. Ἐπειδή ἔχαιρον ταῖς θυσία Ἰουδαῖοι, ἐν Δὶγύπτος ταύταις προσεθίσαντες, ὡ ἡ ἐν τἢ ἔρήμο μοσχοποϊία μαρτυρεῖ, ἔπέτρεψεν ὁ ταύτας αὐτῷ προσαγαγεῖν, ταύτη χαλινώσας τῆς π θείας τὰς ἀτάχτους ὁρμὰς χαὶ τοῦ μὴ θύειν δαίμι

"Εὰν") δε ψυχή μια άμάρτη ἀκουσίως." 'Ακο εστιν ὅπερ ἄν τις ποιἢ κακόν. Σημειωτέον, ὅτι ε γνόημα τὸ ἀκούσιον, άμαρτίαν καλεῖ ἡ γραγή. Καλων τινῶν μέμνηται ὁ μακάριος Παῦλος φάσκων "σκε γὰρ εἶχεν ὁ νόμος τῶν μελλόντων."

,, Τοῦ αὐτοῦ. '' ,, Ψυχή <sup>8</sup>) ἐὰν ἀμάρτη ἀχου φησὶ, χαὶ μὴ ποιήση ἀπὸ πασῶν τῶν ἐντολῶν χυρ

<sup>1)</sup> Levit. I, 2. 2) Genes. IV, 4. 5.

<sup>3)</sup> Levit. I, 2. 4) Levit. II, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Levit. I, 5. <sup>6</sup>) Levit. IV, 27.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Hebr. X, 1. ') Cfr. Levit. IV, 27.

φύσιν έχει. Έστι γάρ τάχα τινά καλ προστάμε περίου, ἃ οὐ δεῖ ποιεῖν κατά τό ,,ἔδωκα ) κὐκυνοτάγμετα οὐ καλά. " Ψυχὴ οὐν άμαρτάνει
κούς, ότε προφάσει εὐσεβείας τὸ μὴ δέον τηρεῖ.

Μι δείται δυσίας πρὸς ἄφεσιν οὐ δεομένου θυσίας
κοὶ δείται δυσίας πρὸς ἄφεσιν οὐ δεομένου θυσίας
κοὶ δείται δυσίας πρὸς ἄφεσιν οὐ δεομένου θυσίας
κοὶ δείται κερδήση, καλ περιτεμών τὸν Τιμόθεον.

Το ψυχή ξεείνη νεις ξάν ανήγησαι πανούς πρά-Το παλαθίστου, η θνησιμαίου. Θνησιμαίον δε φησε το ανδενόντα τῷ θεῷ ἀνθρωπον, ῷ χρὴ μηδὲ συνετο γὰρ ἀπτόμενος αὐτοῦ ἀπάθαρτός ἔστι. Καὶ το ἀπόσεριόν ἐστι τὸ θηρευθὲν ὑπὸ τοῦ ἀντιδίκου παίκτις μιν τῷ λόγον πτηνοίδεις, πρὸς θάνατον δὲ ἀμαρτο το λόγον πτηνοίδεις, πρὸς θάνατον δὲ ἀμαρτο ποι τὰ λόγον ὑητόν ,,ἀνθρώπους 1) καὶ κτήνη ποι, καὶ τὰ λέγον ὑητόν ,,ἀνθρώπους 1) καὶ κτήνη

Αέγομεν ώς διατροφής ἀφορμή τος είναι τος είναι.

Διαλούν δε έστι τὸ κέρδος τὸ ἀπὸ τοῦ θύειν το προσάγεται τιμή, καλ ὅτι εἰ θύει τις, οὐκ κοπονήσειεν, οὐδὲ ἄν οἰηθείη θεὸν είναι.

και ') ού μή ἀποθάνητε.' Θάνατον ὁ λύγος ἔοι
απείων Ιερεύσιν, οίνον καὶ σίκερα πίνουσιν, ήνίκα

καὶ τὴν σχηνήν εἰσπορεύωνται. Δεὶ γὰρ τοὺς ὑπὲρ

Etech. XX, 25. 2) Levit. V, 2. Pasim XXXVI, 6. 7. (XXXV.)

Levit. VI, 18. 4) Hagg. II, 14. Levit. X, 9.

τοῦ λαοῦ εὐχομένους ἐπισκόπους ἀποστρέφε μέθης, οὐ μόνον τῆς ἀπὸ οἴνου, ἀλλὰ καὶ τῆς γμάτων, και διαλογισμών άνθρωπίνων. Οὐχ ι δε επαγορεύει τοῦτο, αλλ' δτι ήδει τὸ ακ Ισραηλιτών, ότι οπόταν άψοιντο, είς αμετρία: Ιν' δτε εἰς τὰ ᾶγια εἰσπορεύονται, νηφάλιον 1 χής ακριβές έχωσι, και λεπτόν του θεού μνημ

,,Δια 1) τι ούκ εφάγετε το περί της άμ τόπφ άγιφ; Δείχνυσι δὲ, ὅτι μὴ τῶν ἱερέα των, ατέλεστος ή θυσία, καλ ή αμαρτία μέ γάρ καλ έκ του αξματος είσενεχθηναι, κ φαγείν.

,,Εί 2) σήμερον προσαγηόχασι τὰ περί 1 τίας αὐτῶν. Επεί συνέβη, φησί, τοῖς περί. 'Αβιούδ προσχρούσασι τῷ θεῷ ἀποθανείν, ήν φαγείν αὐτοὺς τὸ περὶ άμαρτίας τοῦ λαοῦ θηναι α ημαρτε, πως οί εν αμαρτίαις ήμει έλεγχθέντες, διά του φαγείν την άφεσιν προ-Χρή γὰρ τὸν ἱερέα πρότερον περὶ αὐτοῦ ἐξιί

,,Ταῦτα 3) τὰ πτήνη, ἃ φάγεσθε." Θηρι ουδαμώς έστι καθαρά. πάντα γάρ ακάθαρτι ελπόντα νόμον ,,παν ) δ ξαν πορεύηται αὐτοῦ ἐν πᾶσι τοῖς θηρίοις, ἀκάθαρτα ἔσι Είη δ' αν γενικώς θηρία πάντες οι ωμότατο θρώπων, πευλ ών φησιν ο προφήτης ,, εν 5) ζειν έπ' έμε κακούντας, του φαγείν τάς σάι και τὰ έξης.

,, Παν 6) κτηνος διχηλούν ὁπλήν. Διχη σεβώς έν τῷ αἰώνι τούτο πολιτευόμενον, κι

<sup>1)</sup> Levit. X, 17. 2) Levit. X, 19.

<sup>3)</sup> Levit. XI, 2. 4) Cfr. Levit. XI, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Psalm. XXVII, 2. (XXVI.)

<sup>6)</sup> Levit. XI 3. — Ed. Ruaci: ,,δικηλοῦν κηλη."

та війна ви вилітом апейдома. Прос де то ν και δνυχιστήρας δνυχίζειν, περιπιρούμενον τά ι καλ νεκρά, ἀπὸ τῶν χειρών, τοῦτ' ἔστι πράξεων. βών, τουτέστι της πορείας. Πρός τούτοις καλ συνετική τον ομειθέμεναν μόνον την πνευμαφοφήν, તેરીને મનો તેમવાμινησχόμενον, καί συνεχώς

pelereberg.

θέτος 1) ο νόμος περί των ατηνών και τών πεπιλ πάσης ψυχής." Πολύν ποιείται λόγον περί το καλ άπαθάρτου. Πρώτον άγιαν είναι την ψυmadeves. El yèq sà quantar salousor olor ex έγματος θεού γέγονεν, ακάθαρτον, πόσοι μάλλον ο μοχθηράς προσιρέσεως, καλ ούκ έκ προστάγμαειο γεγονός; Ελ τὸ, οῦ δεός ποιητής, ἀπάθαρτον νημίζου τις , πόσφι μαλλον τὸ έναντίως έχον πρός ώ δεού βούλημα, καλ ποιούν δπες απηγόρευσεν. ματρώπω 2) εάν τινι γενηται εν δερματι χρωτός. 🖷 🛍 ή. 😘 🕍 Ανάγεται ταθτα έπί τινας μώμους τῆς 🗱 Καλ ώσπες έπλ τών του σώματος τραυμάτων, έτψ δεραπείαν, Ισθ' ότε Ιχνος του πεπονθέναι τοὺς es mantelmerat en til navontend ogrif. ton anton 🕶 ή λαβούσα τραύμα άμαρτίας ψυχή, κάν τυχή θενες, οίονελ ούλην ένίστε έχει καταλειπομένην. Δεί 🔁 τὸν τρόπον τοῦ ἀπ' αὐτῆς καθαρισμοῦ ἢ οὐ κα-Pov čženistuodai.

Ardol 1) \$\frac{1}{\eta}\$ yurant, \$\tilde{\eta}\$ tar yerntan tr avtois aph w." Παρατηρητέον, έφ' ων μέν λέγεται ανθρώ-· nlar 4) τινέ γένηται έν θέρματι χρωτός αὐτοῦ···· blet) hypreint, of tarytrature er adrois aun le-

<sup>1)</sup> Levit. XI, 46. 2) Levit. XIII, 2.

<sup>1)</sup> Cfr. Levit. XIII, 29. - Ed. R. hoc loco, cfr. pag. 5: ,,γένηται αὐτῷ ἀφή<sup>ι,</sup> xτλ.

<sup>4)</sup> Levit. XIII, 2.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Levit. XIII, 29. - Ed. Rusei hoc loco, cfr. hoj. not. 3.: ,,γένηται έν αὐτοῖς ἀφή" πτλ.

πρας " έφ' ων δε σὰρξ, ') ἐὰν γένηται ἐν τῷ δέρμαι αὐτοῦ ἔλχος " ἢ ,,σὰρξ, ') ἐὰν γένηται ἐν τῷ δέρμαι αὐτοῦ κατάχαυμα πυρός." Ταῦτα δὲ θραῦμά ἐστιν.

,, Τὰ ) ἐμάτια αὐτοῦ ἔσται παραλελυμένα. Δα τούτων αἰνίττεται, μὴ δεῖν συγκρύπτειν τὰ ἀμαρτήματα καὶ σκεπάζειν αὐτὰ τὸν τὴν ψυχὴν λελεπρωμένον. Τεπερ τοῦ παραλελυμένου τὰ ἱμάτια οὖ [οὐκ] ἐσκέπαστα ἡ ἀσχημοσύνη οὕτως βούλεται πᾶσιν ἐκκεῖσθαι μὴ γε νόμενον τάφον κεκονιαμένον. Τὸ δέ γε περιβεβλησθα τὸ στόμα, ἔστι τὸ μὴ ἔχειν παρρησίαν ἀνοῖξαι τὸ στόμα τὸ δὲ τῆς παρεμβολῆς ἐξοίχεσθαι, τὸ μηκέτι τοῖς τῷ ἀγίων αὐτὸν συναυλίζεσθαι χοροῖς.

,, Και ) σφάξουσι τὸ δρνίθιον τὸ εν εἰς ἀγγεῖα δστράκινον. Θύεται τὸ δρνίθιον εἰς ἀγγεῖον ὀστράκινον προεμβληθέντος εἰς αὐτὸ ὕδατος ζῶντος, ενα γένηται ἐκαθαρισμὸς ὕδατι καὶ αξματι ᾶπερ ἐξῆλθεν ἀπὸ τῷ πλευρᾶς τοῦ Σωτῆρος. Εὐλον δὲ κέδρινόν ψησι τὸ τῷ σωτηρίας ἡμῶν ξύλον. Τὸ δὲ κεκλωσμένον κόκκινο τύπος ἦν τοῦ τιμίου αξματος, δὶ οὖ καθαίρεται ὁ κῶ σμος ὅλος. Οἶμαι δὲ τὸν ὕσσωπον, τὴν διὰ τοῦ πνεῦ σάρκα σύμβασιν τὸ δὲ σπαρτίον τὸ κόκκινον τὴν πρῶ σάρκα σύμβασιν τοῦ λόγου δηλοῖ.

,, Την ) κεφαλήν αὐτοῦ καὶ τὸν πώγωνα ξυρηθή σεται. Ευράται την κεφαλην, κατὰ τὰ κεφαλαιωσά στερα καὶ ἀρχικώτερα τῶν δογμάτων κατὰ δὲ τὸν κωί γωνας ὅπερ σύμβολόν ἐστι τοῦ ἀνδρὸς, ἀποτιθέμεν τὰ τοῦ ἀνδρὸς ἀμαρτήματα κατὰ δὲ τὰς ὀφρῦς, πᾶσο οἴησιν, καὶ ἵν οὕτως ὀνομάσω, ὀφρύωσιν ἀποτιθέμενο Σύμβολον δέ φησι ταῦτα προσφύντα καὶ ἐξανθήσαν τῆ ψυχῆ, νεκρότητος τρίχες ὀνομαζόμενα.

,, Αήψεται 6) δύο αμνούς αμώμους ενιαυσιαίους.

<sup>1)</sup> Levit, XIII, 18.

<sup>2)</sup> Levit. XIII, 24.

<sup>3)</sup> Levit. XIII, 45.

<sup>4)</sup> Levit, XIV, 5.

Levit. XIV, 9.

<sup>6)</sup> Cfr. Levit. XIV, 10.

ι λόγος διαιρεί τα άναφερόμενα εν μήν τήν προημαστημένων εν δέ, το δλον άναφέρεεώ. Ετερον δέ, το άναφερόμενον έπ' αυτόν αζόμενον τῶν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινομένων. τρία τῆς σεμιδάλεως δέκατα παραλαμβάνεται, τών δεκάτων τῷ σφαζομένο ἀμνῷ συναχθῷ, τερον τῷ λοιπῷ, καὶ τὰ τρίτον τῷ προβάτῳ. » έπε τφ πέμπτφ καθαρισμφ έχει ούχι άλευσεμίδαλιν, ὅπες σύμβολόν ἐστιν ὅλης ἄςτου ταλ ταύτην έλαίφ πεφυραμένην, δπες ώς τρίφωτός χρείαν καλ ού πυρός ξπετελούν παραι. "Εχει δὲ καθ' έαυτὸ, χωρίς τοῦ εἰς φύραωιδάλεως παραλαμβανομένου έλαίου, έλαιον, legéos άναφέρεται μέτρου ποτύλης τυγχάνον. δοχεί μοι ίερέως δεέσθαι τό ,,σεήσει ) ό ίαθαρίζων τὸν ἄνθρωπον τὸν παθαριζόμενον, Erkrit zuglov."

) ήξει τίνος αὐτοῦ ἡ οἰκία, καὶ ἀναγγελεῖ τῷ αὶ οὐθέποτέ φαμεν κατηγορήσοντα τῆς οἰκίας ἐσεῖν ἐέναι τινὰ πρὸς τὸν ἐερέα, τὸν νομο-τὸν ἀλλ' ιδοπερ δὴ μαλλον ἐξ ἐατροῦ τῷ συμ-τάρμακον ἐξαιτήσοντα. Αελεπρῶσθαι δὴ οὖν καν 'Ιουδαίων συναγωγήν. Τὸ δὲ τοῦ ἀναγ-ἐστι πρόσωπον, ὁ τῶν ἀγίων προφητῶν χο-ὰ ἐξαγγέλλονται τῷ μεγάλῳ ἀρχιερεῖ, τουτέστι ἐγανακτήσεως, τῆς ἀπονοίας τῶν 'Ιουδαίων τὰ μίσει, οὐδὲ ἀπεχθεία, ἀλλ' αἰδοῖ τῆ περὶ τὸν συνομολογοῦντες μὲν τὰ ἐκείνων πλημμελή-εισθαι δ΄ οὖν ὅμως παρακαλοῦντες.

erit. XIV, 41. 2) Levit. XIV, 35.

#### $EK T\Omega N$

## ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ

EIE TO

#### AEYITIKON.

'Δπό') τῆς εἰς τὸ Λευϊτικὸν ὁμιλίας δευτέρας, εὐθυς μετὰ τὴν ἀρχήν.

Μή νοήσαντες ) δὲ διαφορὰν Ἰουδαϊσμοῦ ὁρατοῦ καὶ Ἰουδαϊσμοῦ νοητοῦ, τουτέστιν Ἰουδαϊσμοῦ φανεροῦ καὶ Ἰουδαϊσμοῦ τοῦ ἐν κρυπτῷ, οἱ ἀπὸ τῶν ἀθεωτάτων καὶ ἀσεβεστάτων αἰρέσεων, εὐθέως διέστησαν ἀπὸ τοῦ Ἰουσαϊσμοῦ, καὶ τοῦ θεοῦ τοῦ δύντος ταύτας τὰς γραφὰς καὶ δλον τὸν νόμον, καὶ ἀνέπλασαν ἔτερον θεὸν παρεί τὸν δεδωκότα θεὸν ) τὸν νόμον καὶ τοὺς προφήτας παρὰ τὸν ποιήσαντα οὐρανὸν καὶ γῆν. Τὸ δὲ οὐχ οῦσως ἔχει, ἀλλ ὁ δεδωκῶς τὸν νύμον, δέδωκε καὶ τὸ εὐσαγγέλιον ὁ ποιήσας τὰ βλεπόμενα, δέδωκε καὶ τὰ με βλεπόμενα. Καὶ ) συγγένειαν ἔχει τὰ βλεπόμενα, και τὰ με ά ἀρατα τοῦ θεοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασος τὰ βλεπόμενα, ῶστε το ἀροκατα τοῦ θεοῦ ἀπὸ κτίσεως κόσμου τοῖς ποιήμασος ποιήμασος κόσμου τοῖς ποιήμασος κόσμου τοῦς κοσμονος και ποιή και και τοῦς κοσμονος κόσμου τοῖς κοσμονος και τοῦς και τὸ και τὸν και τοῦς και τὸν και τ

<sup>1)</sup> Exhibent hoc fragmentum edd. Philocaliae sus inem cap. I., itemque edd. H. et R.

<sup>2)</sup> Edd. Philoc., Tarino auctore, in notis: "uterquadod. Thuani: νομίσαντες." — Huet. in marg. habe , scrib. νομίσαντες."

<sup>\*)</sup> Deest "θεόν" in sola ed. R.

<sup>4)</sup> Desunt verba: ,, Καὶ συγγένειαν —, καὶ τὰ μεβλεπόμενα, " in sola ed. R.

πούμενα καθοράσθαι. 1) Συγγένειαν έχει καὶ τὰ βλεπόμενα τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν πρὸς τὰ μὴ βλεπόμενα, ἀλλὰ νοούμενα τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν.
Επεὶ οὖν συνέστηκεν ἡ γραφὴ καὶ αὐτὴ οἰονεὶ ἐκ σοῦμῶν τοῦ βλεπομένου, ψυχῆς δὲ τῆς ἐν αὐτῷ νοναίτςς καὶ καταλαμβανομένης, καὶ πνεύματος τοῦ κατὰ
ἀποδείγματα, καὶ σκιὰν τῶν ἐπουρανίων φέρε, ἐπιπέμενοι τὸν ποιήσαντα τῆ γραφῷ σῶμα καὶ ψυχὴν
πνεῦμα, σῶμα μὲν τοῖς πρὸ ἡμῶν, ψυχὴν δὲ ἡμῖν,
πόμα δὲ τοῖς ἐν τῷ μέλλοντι αἰῶνε κληρονομήσουσε
ἰκρ αἰώνεον, καὶ μέλλουσεν ῆκειν ἐπὶ τὰ ἐπουράντα,
πὰλθενὰ τοῦ νόμου, ἐρευνήσωμεν οὐ τὸ γράμμα,
αἰα τὴν ψυχὴν ἐπὶ τοῦ παρόντος. Εὶ δὲ οἰοί τέ
καν, ἀναβησόμεθα ) καὶ ἐπὶ τὸ πνεῦμα, κατὰ τὸν
λίηνα τὸν ) περὶ τῶν ἀναγνωσθεισῶν θυσεῶν.

<sup>1)</sup> Cfr. Rom. I, 20.

Huet, in margine: pserib, ἀναβησώμεθα."

Ed. Ruaei in notis: "Sie Philocal. Mss. In libris editis deest τόν." — Edd. Philocal. omnes, itemque ed Huet.: "τῶν περὶ τῶν" ατλ.

#### ORIGENIS

1N

## LEVITICUM

#### HOMILIAI.

1. Sicut') in novissimis diebus Verbum Dei ex²) Maria carne vestitum processit in hunc mundum, et aliud quidem erat, quod videbatur in eo, aliud, quod intelligebatur: — carnis namque adspectus in eo patebat omnibus, paucis vero et electis dabatur divinitatis agnitio —: ita et cum per prophetas vel legislatorem verbum Dei profertur ad homines, non absque competentibus profertur indumentis. Nam sicut ibi carnis, ita hic literae velamine tegitur: ut litera quidem adspiciatur tanquam caro, latens vero intrinsecus spiritualis sensus tanquam divinitas sentiatur. Tale ergo est, quod et nunc invenimus librum Levitici revolventes, in quo sacrificiorum ritus, et hostiarum diversitas, ac sacerdotum ministeria describuntur. 3)

Collatae sunt hac homiliae cum quatuor Mss., uno Sangermanensi vetustissimo, cujus character uncialis est, altero Gemeticensi, tertio Beccensi, et quarto bibliothecae Franciscanorum Cadomensium. R.

<sup>2)</sup> Sic habent omnes Mss. Libri vero antea edită (v. c. edd. M.): "ex Mariae carne vestitum." R.

<sup>8)</sup> Omnes Mss.: "describuntur;" libri editi (e. c. edd. M.): "adscribuntur." R.

fel hace secundum literam, quae tanquam caro 1) Verbi Dei est, et indumentum divinitatis ejus, digni fortatsis el adapiciant, vel audiant et indigni. Sed et beati sunt M ocali, qui velamine literae obtectum intrinsecus diviom Spiritum vident; et besti sunt, qui ad bacc audienda wadas aures interioris homisis deferunt. Alioquia aperte wh sermonibus occidentem literam sentient. Si enim when quosdam cuato nostrorum intellectum simplimequar, et absque uils, - ut ipsi ridere nor solout -... Anha verbi et allegoriae nubilo vocem legislatoria exci-Im, ego ecclesiasticus aub fide Christi vivens, et in me-· melesiae positus, ad sacrificandum vitulos et agnos, and offerendam similar cum thure et oleo, divini pracupi auctoritate compellor. Hoe enim agunt, qui desertie nes historiae, et servare legis literara cogunt. Sed topu est nos adversus improbos presbyteros uti sanctae. busanze vocibus, quas illi quidem repudiantes, historiam Sammae de catalogo divinorum voluminum descearunt. Se autem et suscipimus et opportune contra ipsos probinus, dicentes: "augustise") mihi undique." Si enim be consensero vobis, ut legis literam sequar: "mors wh ent." si sutem non consensero, "non effugiam mato renew. Sed melius est me sine 1) ullo gestu incidere samos vestras, quam peccare in conspectu Domini." busamus ergo et nos, si ita necesse est, in obtrectationa vestras, tantum ut veritatem verbi Dei sub literae tegsee coopertam ad Christum jam Dominum conversa

<sup>1)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "caro Verbi Dei est, = ejus, digni fortasse" etc., sed Mss. ut in nostro teta. R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hist. Susann. versus 22. 23. (Dan. XIII, 22. 23.)

Veteres editiones (e. c. edd. M.): naugustiae mihi sunt maique; a sed Cod. Sangermanensis omittit verbum:

<sup>1)</sup> Codd. Gemeticensis et Cadomensis: "nullo gestu;"
Cod. Sangermanensis: "sine ullo gestu." R.

Vel si omnis synagoga 1) peccaverit, vel si princeps ?] peccaverit, vel si anima una 3) peccaverit: mandatur sing gulis quibusque, quid offerant, Quid ergo? Inanem pop tamus esse istam personarum distinctionem, ut alied quin dem offerendum sub hominis appellatione, aliud sub a mac, aliud sub pontificis, aliud vero sub synagogas, aliud, etiam sub principis, vel sub unius animae cognominatione mandetur? Ego interim pro exiguitate sensus mei, hen in loco hominem, quem appellavit, et primum in omnibus posuit ad offerendum munus Deo, intelligendum cook omne humanum arbitror genus, et ipsum dici homineme qui holocaustum offerat vitulum ex bobus sine macula-Iste autem vitulus sine macula, vide, si non ille saginatum est vitulus, quem pater pro 1) regresso ac restituto illo, qui perierat, 6) filio, quique omnem ejus substantiame dilapidaverat, jugulavit, et secit convivium magnum, 🚭 lactitiam habuit, ita ut lactarentur angeli in coelo supes uno peccatore poenitentiam agente. Homo ergo iste, que perierat, et inventus est, quoniam nihil habuit proprime substantiae, quod offerret, - cuncta namque dilapidaverat vivens luxuriose —, invenit istum vitulum coelitaquidem missum, sed ex patriarcharum ordine, et connex. ex Abraham generationum successionibus venientem, ideirco non dixit vitulum, et siluit, ut videatur vitul= quicunque mandatus, sed vitulum ex bobus, id est, patriarcharum generatione venientem. Erit 6) autem mas

<sup>1)</sup> Levit. IV, 13. seqq.

<sup>2)</sup> Codd. Sangerman. et Gemetic.: "princeps peccaverit; alias (v. c. in edd. M.): "principes peccaverint." R.—Cfr. Levit. 1V, 22. seqq.

<sup>3)</sup> Levit. IV, 27. seqq.

<sup>4)</sup> Sic Cod. Sangermanensis. Alias (e. c. in ed. M.) deerat "pro." R.

<sup>5)</sup> Cfr. Luc. XV, 11. seqq.

<sup>6)</sup> Sie Cod. Sangermanensis. Alias (v. c. in edd. M.)

legitur: "Est autem — macula. Masculus vero est" etc. B.

Masculus vere est, qui peccatum, nineae fragilitatis, ignorat. Solus ergo ille lus sine macula est, qui poccatum non fecit, 1) ventus est in ore ejus, et qui acceptus contra ffertur ad ostium tabernaculi. Ad ostium ' 10n est intra ostium, sed extra ostium, Extra m fuit Jesus, quia "in 3) sua propria venit, ion receperant." Non est ergo ingressus taillud, ad quod venerat, sed ad ostium ejus in holocaustum, quia extra castra passus est. mali coloni venientem filium patriefamilias foras extra vincam, et occiderant. Hoe est offertur ad ostium tabernaculi acceptum contra et quid tam acceptum, quam hostia Christi, n obtulit Deo?

men "imponet ") manum suam, inquit, super ie, et jugulabunt vitulum contra Dominum, filii Aaron sacerdotis") sanguinem, et effunnem ad altare in circuitu, quod est ad ostium testimonii." Potest quidem videri ob hoc dide filiis Aaron erant Annas et Caiphas, et es, qui consilium agentes adversum") Jesum runt eum reum mortis, et effuderunt sanguiirca basin altaris tabernaculi testimonii. Ibi litur sanguis, ubi erat altare, et basis ejus, sicut ius dixit: "quia") non capit perire prophetam

<sup>.</sup> Jesai. LIII, 9. 2) Ev. Joann. I, 11. tth. XXI, 39.

rit. I, 4. 5. — Codd. Gemetic. et Cadomensis:
Cod. Sangermanensis: nimponit." Alias (v. M.): nimponent." R.

d. M. et R.: "sacerdotis." Cfr. Levit. I, 5.

d. Sangermanensis: "adversum." Alias (v. c. ): "contra." R.

c. XIII, 33.

extra Rieruszleme" Posnit ergo et mahum suam s caput vituli: hoc est, peccata generis humani imp super caput 1) summ. Ipse est enim caput 2) cor ecclesiae saae. Sed et hoc fortasse non sine caus quod, cum superius dixisset: "applicabit.) cum ad ost tabernaculi testimonii:" in posterioribus repetit, et ite dicit: "ad 4) altere, quod est ad ostium tabernaculi 1 monii:" quasi non cundota locum sub cadem narrat semel designame suffectit. Nisi quia forte hoc inte voluit, quod sanguis Jesu non solum in Jerusalem sus est, ubi crat altare, et basis ejus, et tabernaculum stimonii, sed et quod s supernum altere, quod es coelis, ubi et ecclesia primitivorum est, idem ipse sas adsperserit: sicut et Apostolus dicit, quia pacificav per sanguinem crucis suae, sive quae in terra sunt, quae in coelia." Recte ergo secundo nominat altare, q est ad ostium tabernaculi testimonii, quia non solum terrestribus, sed etiam pro coelestibus oblatus est he Jesus, et hic quidem pro hominibus ipsam corpora materiam sanguinis sui fudit, in coelestibus vero se strantibus, - si qui illi inibi sunt -, sacerdotibus, lem corporis sui virtutem, velut spirituele quoddam crificium immolavit. Vis autem scire, quia duplex be in co suit, conveniens terrestribus, et apta coelestib Apostolus ad Hebraeos scribens dicit: "per 7) velamen est, carnem suam." Et iterum interius velamen interi tatur coelum, quod penetravit Jesus, ut adsistat nunc 1

<sup>1)</sup> Omnes Mes.: "corpus." Sed praestare vide priorum editionum (e. c. edd. M.) lectio: "caput." R.

<sup>2)</sup> Cfr. Ephes. I, 22. 23. 2) Levit. I, 3.

<sup>4)</sup> Levit. 1, 5.

<sup>5)</sup> Priores editiones (e. c. edd. M.): "quod sui illud altare, —, idem ipse sanguis adspersus fuerit." R

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Coloss. I, 20. <sup>7</sup>) Hebr. X, 20.

lei pre nobie, semper, 1) inquit, vivens ad interpelm pro his. Si ergo duo intelliguntur velamina, quae postifex ingressus est Jesus, consequenter et sacrifiduplex intelligendum est, per quod et terrestria salit et coelestia. Denique et ea, quae sequentur, plus mi sacrificio, quam terreno videntur aptanda.

L ,Et 2) decoriantes, inquit, holocaustum divident dambratim, et imponent fili Aaron sacerdotis ignem | altare, et constipabunt ligna in ignem: et imponent ilmen sacerdotis divisa membre, et caput, et adipes, et A quae sunt super altare. Interanea vero et pedes but aque, et imponet sacerdos omnia super altere: th est et sacrificium odor suavitatis Domino." Quode decorietur caro verbi Dei, quod hic vitulus nomiet quomodo membratim dividatur a sacerdotibus, ese pretium est advertere. Ego puto, quod ille sacers detrabit corium vituli oblati in holocaustum, et deni pellem, qua membra ejus conteguntur, qui de verbo d abstrabit velamen literae, et interna ejus, quae sunt intelligentiae membra, denudat: et hace mema verbi interioris scientiae, non in humili aliquo loco sed in alto et sancto, id est, super altare collocat: non indignis hominibus, et humilem vitam ac terducentibus pandit divina mysteria, sed illis, qui aln Dei sunt, in quibus semper ardet divinus ignis, et per consumitur caro. Super hos ergo tales membradivisus iste holocausti vitulus collocatur. Dividit sque membratim vitulum, qui explanare per ordinem ™, et competenti distinctione disserere, qui sit pron, Christi fimbriam contigisse: qui vero, pedes ejus ine lacrimis, et capillis capitis extersisse: quanto autem Potius sit caput ejus unxisse myro:3) sed et in pectore

<sup>1)</sup> Hebr. VII, 25. 2) Levit. I, 6. 7. 8. 9.

Cod. Sangermanensis: "myro." Alias (v. c. in M.): "myrrha." R.

ejus recubuisse, quid habeat eminentiae. Horum es singulorum causas disserere, et alia quidem incipientib alia vero iis, qui jam proficiunt in fide Christi, alia 1 tem illis, qui jam persecti sunt in scientia et caritato ej aptare, hoc est membratim vitulum divisisse. Sed et 9 novit ostendere, quae suerint legis principia, qui eti: in prophetis profectus accesserit, quae vero in Evange plenitudo persectionis habeatur: vel qui docere pote quó verbi lacte alendi sint 1) parvuli in Christo, et q verbi olere reficiendi 2) sint, qui infirmantur in fide, q etiam sit cibus solidus et fortis, que impinguandi s athletae Christi: qui hacc singula novit spirituali ratio dividere, potest hujusmodi doctor ille sacerdos videri/ imponit super altare holocaustum per membra divisu Addit et ligna altari, quo ignis animetur, et ardeat, is. quo non solum de corporalibus virtutibus Christi, s etiam de divinitate ejus sermo miscetur. Desursum en est divinitas Christi, quo ignis iste festinat. Convenie ter ergo omnia haec, quae in corpore a Salvatore ge sunt, coelestis ignis absumsit, 3) et ad divinitatis ejus 1 turam cuncta restituit. Lignis tamen adhibitis ignis i succenditur. Usque ad lignum enim in 4) carne pas fuit Christi. Ubi autem suspensus in ligno est, dispe satio carnis finita est. Resurgens enim a mortuis adsce dit in coelum, quo iter ejus natura ignis ostendit. Un et Apostolus dicebat, quia "et 3) si cognovimus Christr secundum carnem, sed nunc jam non novimus."

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: sunt.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman.: "reficiendi." Libri editi (e-edd. M.): "refovendi." Codd. Gemetic. et Cadomens "fovendi." R.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini perperam: adsumsit.

<sup>4)</sup> Omnes Mss.: "in carne." Libri editi (v. c. ed M.): "carnis." R.

<sup>\*)</sup> II Cor. V, 16.

mena coelectibus, et divinis humana sociavit. Interanca ac cum gedibus aqua dilui jubet sermo praecepti, samentum-baptismi sub figurali praedicatione denuntians. Interanca diluit, qui conscientiam purgat. Pedes thit, qui consummationem suscipit sacramenti, et scit, qui mundus est, non indiget 1) nisi ut pedes lavet, tipi partem quis habere non potest cum Jesu, nisi but pedes ejus.

& Verum si haec etiam ad moralem locum inclinare habes et tu vitulum, quem offerre debeas. Vitulus Me quidem valde superbus, caro tua: quam si vis mu-Domino offerre, ut cam castam pudicamque custoaddac cam ad ostium tabernaculi, id est, ubi diviwas librorum suscipere possit auditum. Masculinum \* wones tuum, feminam nesciat, concupiscentiam respuat, splitatem resugiat, nihil dissolutum requirat, aut molle. some cliam manum tuam super hostiam tuam, ut sit ampta Domino, et jugula illam contra Dominum, hoc simpone ei continentiae frenum, et manum disciplinae \* reservas ab ca, sicut imposuit manum carni suae ille, Fidicebat: "macero 2) corpus meum et servituti subjise forte, cum aliis praedicavero, ipse reprobus essi-Et jugula eam contra Dominum, mortificans sine membra tua, quae sunt super terram. Sed et silii Ama sacerdotis offerant sanguinem ejus. Sacerdos in ta, et filii ejus, mens quae in te est, et sensus ejus, Pinerito sacerdos, et filii sacerdotis appellantur: soli sunt, qui intelligunt Deum, et capaces sunt scientiae Da Vult ergo sermo divinus, ut rationabili sensu carteam in castitate offeras Deo, secundum quod Apodicit: "hostiam") vivam, sanctam, placentem Deo,

<sup>1)</sup> Cfr. ev. Joann. XIII, 10. - 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) I Cor. IX, 27. <sup>3</sup>) Rom. XII, 1.

rationabile obsequium vestrum." Et hoc est per sa tem, vel filios sacerdotis, offerre sanguinem ad altan et corpore et spiritu quis castus efficitur. Sunt e ahi, qui offerunt quidem holocaustum carnem sua non per ministerium sacerdotis. Non enim scie nec secundum legem, quae in ore sacerdotis est, of sed sunt quidem casti corpore, animo 2) autem inv tur incesti. Aut enim gloriae humanae concupi maculantur, aut capiditate avaritiae polluuntur, au diae ac livoris infelicitate sordescunt, vel furentis irae immanitate vexantur. Quicunque ergo tales s cet corpore casti sint, tamen non offerunt holocan per manus et ministerium 8) sacordotis. Non est e iis consilium, et prudentia, quae sacerdotio fungitu: Deum: sed sunt ex illis quinque virginibus stultis, 4 virgines quidem fuerunt, et castitatem corporis s runt, oleum autem caritatis, et pacis, et réliquare tutum, vasis suis condere nescierunt, et ideireo e sunt a thalamo sponsi: quoniam sola carnis con: ad altare dominicum non potest pervenire, si reliqu tutibus et sacerdotalibus ministeriis descratur. qui hacc legimus, vel audimus, in utramque parte: ram demus, 6) casti esse corpore, recti mente, corde, moribus emendati, proficere in operibus, in scientia, fide, et actibus, gestis, et intellectib perfecti, ut ad similitudinem hostiae Christi con mereamur, per ipsum Dominum nostrum Jesum

<sup>1)</sup> Cod. Sangermanensis: "scienter." Libri e c. edd. M.): "scientes." R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: anima.

<sup>3)</sup> Cod. Sangermanensis.: "ministerium." Lib (e. c. edd. M.): "ministeria." R.

<sup>4)</sup> Cfr. Matth. XXV, 1. seqq.

<sup>5)</sup> Omnes Mss.: "demus." Libri editi (v. c. ed "dare debemus." R.

per quem Des patri omnipotenti cum Spirita t gloria et imperium in saccula saccularum.

## HOMILIA II.

siorum rita, hoc est, de munesibus et 2) sacriusibus, et pro peccatis: et quomedo affert penp peccato suo, et pro peccato Synagogae, vel sina, quae ex popule terrae peccaverit non voluntate,

perior quidem de principio Levitici disputatio es legem sacrificiorum, quae munera appellanhomo munus 3) offerret, ex animalibus id ofc est ex bobus, vel ovibus, vel etiam capris; si
vibus, turturum par, aut duos pullos columbieret. Si vero anima offerat munus, similam ofclibano, id est, panes ex simila azymos, aut sico conspersam ex sartagine vel etiam craticula.
sacrificium offerat primitiarum, de 4) primitiis
t simila sit recens, id est nova, igni quoque eam
lt, et medio fractam esse, ne multum minutatum
primitiae sunt, et bene purgata sit. Oleum quo-

ecst "Christum" in Cod. Sangermanensi. R.

libris antea editis (e. c. edd. M.) omittuntur
t sacrificiis," sed reperinatur in Codd. Gemetic.
ensi. R.

ibri antea editi (e. c. edd. M.): "munus offerat libus, id offerret ex bobus," sed omnes Mss. ut textu. R.

od. Sangerman.: "de primis fructibus." Cod. Gele primis frugibus id offerat, ut simila." Cod. Ca-"de primis frugibus ut offerat, ut simila." Cod. : "de primis frugibus ut offerat in simila." R.

184

que et thus ut imponantur super cam, et 1) sic offeratur. At vero si quis offerat sacrificium salutare, ex bobus jubetur offerre, vel etiam ex ovibus, sive capris, et exceptis his nullum aliud sacrificii genus substituitur in salutaribus hostiis. Nam pro peccatis non?) voluntariis, generaliter quidem anima jubetur offerre, et post hace per diversas itur, variasque personas: et jubetur, si quidem 'pontisex sit, qui deliquit, et offert sacrificium pro peccato, ut vitulum in holocaustum offerat, sed non eo ritu, quo illum pro munere obtulit. De hoc enim tantum adipes, et duos renes cum adipidibus suis, et adipem, qui tegit interiora, imponet super altare holocaustorum. De sanguins quoque ejus intingens digitum suum, respergit septies contra Dominum, et linit ex eo cornua altaris incensi. Cetsras autem carnes cum corio, et interaneis, et stercore extra castra igni cremari jubet in loco mundo. Observandum sane est, quod in peccato pontificis non addidit legislator, quia per ignorantiam, aut non voluntate percaverit. Neque enim cadere ignorantia potest3) in eum, qui, ut ceteros doceret, provectus est. Si autem totius synagogae peccatum fuerit, vitulum nihilominus in holocaustum synagoga jubetur offerre. Sed in peccato synagogae dicitur: "si 4) ignoraverit, et latuerit verbum ab oculis synagogae, et fecerit unum ab omnibus mandatis Domini, quod non siet." Unde apparet etiam omnem synagogam posse delinquere per ignorantiam. Quod et Dominus consirmat in Evangeliis, cum dicit: "Pater, 1) remitte illis; non enim sciunt, quid faciunt." Quod si princeps fuerit, qui offert hostiam pro peccato, hircum

<sup>1)</sup> Cod. Sangermanis: "et sic offeratur a viro. Si quis" etc. R.

<sup>2)</sup> Cod. Sangermanensis: "non solum voluntariis." R.

<sup>3)</sup> Cod. Sangerman.: "potest." Libri editi (v. c. edd. M.): "poterat." R.

<sup>4)</sup> Levit. IV, 13. 1) Luc. XXIII, 34.

ez capeis jabetur offerre, non holocaustum, sed tantum ut de sanguine ejus imponst sacerdos super altare, et camem adipem ejus offerat in altari: reliquum autem sacardetibus remaneat 1) ad adendum, sanguine tantum ad basin altaris effuso. Si vero anima fuerit, inquit, una, quac effet pro peccato, capram seminam offerat: ritu scilicet colen, quo hircum superius diximus immolatum: "quod 2) i wa valuerit, inquit, manus ejus ad capram, vel ad . . par turturum offeret, ) aut duos pullos colum-Quod si nec hoc inveniet, decimam partem qui's) similaginis sine oleo et sine thure mandatur offine. Haec quidem nobis singula priori lectione recitata ant, verum explanatio corum, quoniam tempore excludebesser, omissa est: de qua nunc paucis commonere studieses quosque, et cos, qui etiam praeteritarum meminerist lectionum, absurdum non puto, quamquam ad ea, que nuper recitata sunt, urgeamur.

2. Et primo velim videre, quae sit ista disserentia, quod alia quidem hominem dicit offerre, alia animam, alia pontificem, alia synagogam, alia principem, alia unam asimam ex populo terrae. Et puto quidem hominem illum debere intelligi, qui ad imaginem et similitudinem Dei factus, rationabiliter vivit. Hic vero munus offert Deo vitulum, cum carnis superbiam vicerit. Ovem, cum imaionabiles motus insipientesque correxerit. Hoedum, cum lasciviam superaverit. Offert etiam par turturum, cum non fuerit solus, sed mentem suam verbo Dei velut vero o conjugi sociaverit, sicut hoc genus avium, unum

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman.: "remaneat." Libri editi: "re-

<sup>2)</sup> Cfr. Levit. V, 7. 3) Edd. Merlini: offerat.

<sup>4)</sup> Omnes Mss.: "ephi." Libri editi (v. c. edd. M.)

<sup>&#</sup>x27;) Omnes Mss.: "vero." Libri ediți (v. c. edd. M.):

dicitur et castum servare conjugium. Ossert etiam et duos pullos columbarum, cum et ipse intellexerit mysterium, quo oculi 1) aponese sicut columbae dicuntur ad plenitudines aquarum, et collum ejus sicut turturis. Hace ergo sunt hominis, secundum quod supra exposuimus, munera. Animae autem munere, longe inferiora describit. Anima hace neque vitulum habet, neque ovem, neque hocdum, quem offerat Deo: sed ne par quidem turturum, aut duos pullos invenit columbarum. Similam tantum habet, ex ipsa panes azymos offert a clibano, ex ipsa in sartagine opus factum, vel in craticula oleo permixtum. Unde?) videtur mihi bacc, quae anima appellata est, homo ille, quem Paulus animalem hominem nominat, intelligendus: qui etiam si peccatis non urgeatur, nec sit praeceps ad vitia, non tamen habet aliquid in sc spirituale, et quod figuraliter carnes verbi Dei reputentur. Sie enim ipse 3) de co Paulus Apostolus dicit, quia "animalis") home non percipit ea, quae sunt spiritus Dei. Stultitia enim est illi, et non potest intelligere, quia spiritualiter dijudicatur. Spiritualis autem examinat omnia." Iste ergo, qui anima nominatur, non potest offerre omnia, quia examinare non potest omnia: sed offert solam similam, et panes azymos, id est, communem hanc vitam, verbi gratis, in agricultura, aut in navigando, aut in aliquibus communis vitae usibus positam: 5) ossert tamen etiam ipse 6) munus, Deo, licet solam similam dicatur offerre oleo tantum conspersam. Omnis enim anima eget oleo divinas misericordiae, pec praesentem vitam evadere quippiam pot-

<sup>1)</sup> Cfr. Cantic. V, 12. — VII, 4. coll. I, 10.

<sup>2)</sup> Deest "Unde" in antea editis (v. c. cdd. M.), sed, exstat in Cod. Sangermanensi. R.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: de eo ipse.

<sup>4)</sup> I Cor. Il, 14. 15. 5) Edd. Merlini: posita.

<sup>6)</sup> Cod. Sangermanensis: "ipse munus." Libri editi: "ipsa mundus." Male. R. — Edd. Merlini: ipsa munus.

enim spiritum vocasset, quem diceret peccaturum. 1) Sed . ne hominem quidem hunc diceret, in quo nequaquam imago Dei peccato interveniente constaret. Non ergo est spiritus ille, qui peccat: "fructus") enim spiritus est, ut describit Apostolus —, caritas, gaudium, pax, patientia," et cetera his similia, quae etiam fructus vitae appellantur. Denique et alibi dicit: "qui 3) seminat in carne, de carne metet corruptionem: et qui seminat in spiritu, de spiritu metet vitam auternam." Quoniam ergo alius est, qui seminat, et alius est, in quo seminatur, seminatur autem vel in carne, cum peccatur, ut metatur corruptio, vel in spiritu, cum secundum Deum vivitur, ut metatur vita acterna: constat animam esse, quae vel in carne, vel in spiritu seminat, et illam esse, quae vel in peccatum ruers possit, vel converti a peccato. Nam corpus sequela ejus est ad quodcunque delegerit: ct spiritus dux ejus est ad virtutem, si eum sequi velit.

•

.

<u>`</u>

- :

:

;

3. Sed hace generaliter dieta sunt: nunc vero per species dividuntur. "Si 4) pontisex, inquit, qui unctus est, peccaverit, ut populum faceret peccare, offeret pro peccato suo vitulum de bobus sine macula Domino." Terror simul et misericordia in divinis legibus ostentatur. Itane tandem tutum 5) est nihil, ne pontisex quidem? et qui pontisex? Ipse, qui unctus est, ipse, qui sacris ignibus divina succendit altaria, qui Deo munera et salutares hostias immolat: qui inter Deum et homines medius quidam repropitiator intervenit, nec iste, inquam, ipse immunis manet a contagione peccati. Sed vide misericordiam Dei, et plenius eam, Paulo docente, cognosce. Ipse

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman.: "peccaturum." Libri editi (v. c. cdd. M.): "peccatorem." R.

<sup>3)</sup> Galat. VI, 8. <sup>2</sup>) Galat. V, 22.

<sup>4)</sup> Levit. IV, 3. - Edd. Merlini: et populum seccrit peccare, offerat etc.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: nihil tutum est, nec pontisex etc.

quem pro desperatione dejiciant, audisti, quant lege sacrificia pro peccatis: audi nunc, quantac missiones peccatorum in Evangeliis. Est ista p: baptizamur in remissionem peccatorum. Secund est in passione martyrii. Tertia est, quae 1) pr syna datur. Dicit enim Salvator: "verum<sup>2</sup>) t: eleemosynam, et ecce, omnia munda sunt vobis nobis fit remissio peccatorum per hoc, quod « mittimus peccata fratribus nostris. Sic enim Dominus et Salvator noster, quia "si 3) remiser tribus vestris ex corde peccata ipsorum, et vob pater vester peccata vestra. Quod si non remi tribus vestris ex corde, nec vobis remittet pat et sicut in oratione nos dicere docuit: "remitt debita nostra, sicut et nos remittimus debitoribe Quinta peccatorum remissio est, cum converteri catorem ab errore viae suae. Ita enim dicit sc vina, quia "qui 6) converti secerit peccatorem viae suae, salvat animam?) ejus a morte, et coi titudinem peccatorum." Sexta quoque fit re abundantiam caritatis, sicut et ipse Dominus men 8) dico tibi, remittuntur ei peccata multa dilexit multum." Et Apostolus dicit: "quoniar cooperit multitudinem peccatorum." Est ad

<sup>1)</sup> Editio Merlini et Cod. Msc. Sangermane pro eleemosyna datur: Genebrardus autem: eleemosynam datur. Codd. Cadomensis et G.,,quae per eleemosynas datur. R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Luc. XI, 41.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Cfr. Matth. VI, 14. 15.

<sup>4)</sup> Mss.: "remiseritis." Libri editi (e. c. "dimiseritis." R.

<sup>\*)</sup> Matth. VI, 12. 6) Jacob. V, 20.

editi (v. c. edd. M.): "animam ejus a morte."

<sup>6)</sup> Luc. VII, 47. 9) I Petr. IV, 8.

turturum ant duos pullos columbarum Domino obtalisti Quod si illa, quae spe et side major est, caritas abundaverit in cords tuo, its ut diligas proximum tuum non solum sicut to ipsum, sed sicut ostendit ille, qui dicebat: "majorem 1) hac 2) caritatem nomo habet, quam ut animam suam ponat quis 3) pro amicie suis:" panes similaceos 4) in caritatatis oleo subactos sine ullo fermento malitiae et nequitiae, in asymis sinceritatis et veritatis te obtulisse cognosce. Si autem in amaritudine fletus tui 5) fueris luctu, lacrimis et lamentatione confectus, si carnen tuam maceraveris, et jojuniis ac multa abstinentia aridam fectris, et dixeris, quia sicut frixorium confrixa sunt ossa mea, tunc sacrificium similam a sartagine, vel a craticula obtulisse<sup>6</sup>) te noveris: et hoc modo inveniris tu verius, et perfectius secundum Evangelium offerre sacrificia, quae secundum legem jam offerre non potest Israel.

5. Sed videamus, quid etiam de his, quae nuper recitata sunt, sentiendum sit: "si 7) autem, inquit, anima una peccaverit nolens ex populo terrae, faciendo unum ab omnibus mandatis Domini, quod non fiet, et deliquerit, et notum factum fuerit illi peccatum quod peccavit, adducet donum suum, capram de hoedis feminam sine macula adducet pro peccato, quod peccavit." Et omnem post haec sacrificii ritum, secundum quod supra expossi-

<sup>1)</sup> Ev. Joann. XV, 13. 2) Ed. Ruaei sola: hanc.

<sup>3)</sup> Deest "quis" in textu ed. Ruaei; eadem tamen in notis: "libri antea editi (v. c. edd. M.): ponat quis protec., at Mss. ut in nostro textu."

<sup>4)</sup> Libri antea editi (v. c. edd. M.): "panes similagineos" etc., at Mss. ut in nostro textu. R.

b) Pronomen "tui" deest in antea editis, sed reperitur in Cod. Sangermanensi." R. — Legitur "tui" in edd. M-

<sup>6)</sup> Cod. Sangermanensis: "obtuleris, et hoc modo invenieris" etc. R.

<sup>7)</sup> Levit. IV, 27. 28. — Edd. Merlini: una anima peccaverit volens ex populo etc.

mus, emerravit. De anima, quam sub peccato factam dicit offeres, qualiter sentiendum sit, in superioribus, prout potrimus, explanavimus: quod vero in hoc loco addidit, dicens: "anima 1) si peccaverit ex populo terrae:" non mili videtur otiosum. Quis enim dubitaret, quin ea, quae tick lex, ad animas, vel ad populum, qui sunt in terra, discustur? Quid ergo necessarium fuit, ut ad hoc, quod dit: "anima 2) una si peccaverit:" adderet: "ex populo Sed videndum est, ne forte ad distinctionem alwis populi, qui non est de terra, hace anima, quae presverit, 2) de populo terras esse dicatur. Neque enim \*\* dictum hoc potest illi, qui dicebat: "nostra 4) mem conversatio in coelis est, unde et Salvatorem expectamas Dominum Jesum." Quomodo ergo istam animen merito dixerim de populo terrae, quae nibil habet commune cum terra, sed tota in coelis est, et ibi conversatur, ubi Christus est in dextera Dei sedens, quo et redire desiderat, 5) et esse cum Christo: multo enim mein: sed permanere in carne necessarium ducit 6) propter mu? Hacc enim anima, quae peccat, de populo terrae est, saciens unum ab omnibus mandatis Domini, quod son fiet. Diu me in hoc sermone quidam stupor attoniten tenuit. Non enim consequenter dictum video, quod peccaverit anima, et secerit unum ex mandatis Domini, god non fiet. Si enim mandatum Domini est, quomodo ber non debuit, cum utique ad hoc dentur mandata Domini, ut fiant? Et quomodo hic dicitur peccasse ani-

<sup>1)</sup> Levit. IV, 27.

<sup>2)</sup> Levit. IV, 27.

<sup>3)</sup> Cod. Sangermanensis: "peccaverit." Libri editi (v. c. edd. M.): "peccavit." R.

<sup>4)</sup> Philipp. III, 20.

<sup>1)</sup> Cfr. Philipp. I, 22. 23.

Cod. Sangerman.: "ducit." Libri editi: "dicit." R. - Edd. Merlini: "ducit."

ma, 1) quae fecerit unum de mandatis Domini, quod non fiet? Et fortassis aliquibus videbitur error2) elocutionis per interpretes factus: sed mihi curiosius inquirenti campertum est omnes interpretes similiter protulisse, et ideo non elocutionis error, sed profundioris intelligentias rerequirendus est sensus. In quantum ergo nobis occurrere potest, hace mihi videtur absolutio. Mandata Domini quaedam data sunt, ut fiant, quaedam, ut non fiant. Sed ca, quae fieri debent, necessitas poposcit humana, ut 'inserta illis proferrentur, quae fieri non deberent. 'Verbi gratis, - ut de his ipsis, quae nunc habemus in manibus, sacrificiis proferamus exemplum -, agnus immolari jubetur 3) in Pascha, non quad 4) vere agni hostiam per singules annos requireret Deus, sed quod designaret 5) immolari debere illum agnum, qui 6) tollit peccatum mundi. Hoc ergo fieri voluit, illud noluit. Sic enim per Esaiam dicit: "quo") mihi multitudinem sacrificiorum vestrorum? dicit Dominus. Plenus sum holocaustis arietum, et adipem agnorum, et sanguinem hircorum, et taurorum nolo." Audisti, quomodo non vuk hostiam arietum, nec adipes agnorum? Dedit tamen mandatum, quomodo vel taurorum vel agnorum hostia deberet offerri. Sed qui legem spiritualiter-intelligit, spiritualiter haec quaerit offerre. Si vero quis 8) secundum speciem mandati carnalis obtulerit,

<sup>1)</sup> Mss.: "anima." Libri editi (v. c. edd. M.): "animam." R.

<sup>2)</sup> Mss.: "error elocutionis — factus." Libri editi (v. ,c. edd. M.): "errorem locutionis — factum." R.

<sup>\*)</sup> Cfr. Exod. XII. 4) Edd. Merlini: quo.

<sup>6)</sup> Cod. Sangermanensis (itemq. edd. M.): "designaret." Libri editi: "significaret." R.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman.: "qui tollit peccatum mundi." Libri editi (v. c. edd. M.): "qui tolleret peccata mundi." R.

<sup>7)</sup> Jesai. I, 11.

Cod. Sangerman.: "quis - obtulerit, hace est anima"

hace est anima una ex populo terrae, quae peccavit nolens faciendo unum ab omnibus mandatis Domini, quod
non fiet, et deliquit, et ideo adjungit in subsequentibus:
"et") cum notum factum fuerit illi peccatum, quod pecewit, adducet munus suum ante Dominum." 2) Debet enim
nume efferre anima, cum ei innotuerit, quia Deus non
queit carnale sacrificium: quia "sacrificium") Deo est
quinas contribulatus." Notum fit ergo ei peccatum suum,
um didicerit a Domino dicente: "misericordiam") malo,
pum sacrificium:" et cum agnoverit immolare sacrificium
ludis in ecclesia, et reddere altissimo vota sua, per Chritum Dominum nostrum, cui laus et gloria in saecula
seculorum. Amen!

## HOMILIA III.

De eo, quod scriptum est: "si<sup>5</sup>) autem anima peccaverit, et audierit vocem juramenti, et hic testis sit, aut viderit, aut conscius fuerit, si non indicaverit, et ipsa accipiet peccatum ejus. Et anima quaecunque tetigerit omnem

rem immundam, aut morticinum, aut a fera captum," et cetera.

1. De sacrificiis, quae offeruntur ab 6) his, qui per sporantiam, vel qui non voluntate peccaverint, sermo est.

etc. Libri editi (v. c. edd. M.): "quae — obtulerit, haec anima" etc. R.

<sup>1)</sup> Cfr. Levit. IV, 28.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman.: "Dominum." Libri editi (v. c. edd. M.): "Deum." R.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Psalm. I.I, 17. (L.) <sup>4</sup>) Hos. VI, 6.

<sup>1)</sup> Levit. V, 1. seqq.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: ab iis etc.

Unde et in superioribus, cum de pontificis sacrifici diceremus, observavimus non esse scriptum de eo, ignoraverit. Sed si quis bene meminit eorum, quae cta sunt, potest nobis dicere, quia sacrificium, quod 1 tificem pro peccato diximus obtulisse, figuram Christi nere posuimus, 2) et conveniens non 3) videbitur, ut C stus, qui peccatum nescit, pro peccato dicatur obtu sacrificium, licet per mysterium res agatur, et idem pontisex, idem ponatur et hostia. Vide ergo, si et ad possumus hoc modo occurrere, quia Christus peces quidem non fecit, peccatum tamen pro nobis factus dum, qui erat in forma Dei, in forma servi case di tur: 4) dum, qui immortalis est, moritur, et impassi patitur, et invisibilis videtur, et quia nobis hominibus mors, vel reliqua omnis fragilitas in carne ex peccati ditione superducta est: ipse etiam, qui in similitudi hominum factus est, et habitu repertus ut homo, sine bio pro peccato, quod ex nobis susceperat, quia pec nostra portavit, vitulum immaculatum, hoc est, car incontaminatam obtulit hostiam Deo. Sed quid facie de eo, quod in sequentibus jungitur? Ubi enim d "si 5) quidem pontisex, qui unctus est, peccaverit:" ibi ditur: "ut 6) populum faceret peccare, offeret 7) pro cato suo." Quomodo ergo conveniet, ut, 8) quia per nem suam, quam suscepit ex nobis Jesus, ipse pecca

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman.: "sacrificiis." Libri editi (edd. M.): "sacrificio." R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: posuimus? et conveniens etc.

Libri antea editi (e. c. edd. M.): "non videb vero Christo, qui peccatum nescit, ut pro peccato" sed Msc. Sangerman. ut in nostro textu. R.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: dignaretur.

<sup>4)</sup> Levit. IV, 3. 6) Levit. IV, 3.

<sup>7)</sup> Edd. Merlini perperam: offerret.

Deest "ut" in edd. M.

se, ") his natus est ad ruinam et résurrectionem Et boc modo per peccatum anum, hoc est, n in 4) erucem actam, in qua nostra peccata mos quidem credentes liberavit a poecato; poo non credentem peccare fecit, quibus ad inı malum, etiam sacrilegii\*) accessit impietas. são postifez isto per soum peccatum peccare fecit, dam in carne positue, et toneri potuit, et am ponamu, verbi gratia, si Dominus majestanisset in carne, non arguisset Judacos, non ils vis etiam ad videndum, non utique teneri peque 4) ad mortem teadi: nunquam sine dabio nguis ejus super ipece, et super filies corum. venit in carne, et pro nobis peccatum factus ze pati potnit, ideireo ipse dicitar peccare poisse, qui focit sum in se posse peccare.

d videaraus jam, quid agit et ista anima, quae m juramenti, et testis est, vel quae vidit aliquid, est, et non indicat, ex quo accepit etiam ipsa ejus sine dubio, qui ") inique aut egit aliquid,

had added the a will Minner allowed account.



aut juravit. Hoc etiam secundum historiam nos aed et docet, ne unquam in peccatis alterius polluamus scientias nostras, ne consensum male agentibus pre mus. Consensum autem dico, non solum pariter ag sed etiam, quae illicite gesta sunt, reticendo. scire, quia consentiant hacc etiam Evangelicis prace Ipse Dominus dicit: "si 1) videris fratrem tuum pe argue cum inter te et ipsum solum. Si te audieri cratus es fratrem tuum. Quod si te non audierit, a tecum alios duos, vel tres. Quod si nec ipsos au dic ecclesiae. Si vero nec ecclesiam audierit, fit tibi ethnicus, et publicanus." Sed evangelicum praecepti ed persoctius datum est, quod indicandi peccati<sup>2</sup>) m disciplinamque constituit. Non vult enim te, si sorte catum videris fratris tui, continuo evolare ad pub et proclamare passim, ac divulgare aliena peccata: esset utique non corrigentis, sed potius infamantis. inquit, inter to et ipsum solum corripe eum. Ubi servari sibi mysterium viderit ille, qui peccaverit, 3 vabit 4) et ipse emendationis pudorem. mari se videat, illico ad denegandi in udentiam co tetur: et non solum non emendaveris peccatum, , duplicaveris. Disce ergo ex Evangeliis ordinem. I inquit, solus inter te et ipsum. Secundo adhibe alios duos, vel tres. Quare duos vel tres? "In 5 enim, inquit, duorum, vel trium testium stabit omn bum." Quoniam quidem tertio correptionem manc ecclesiam deferendam, secundo vult duos, vel tres adhiberi: quibus praesentibus correptus, si emendi

<sup>1)</sup> Cfr. Matth. XVIII, 15. 16. 17.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman.: "peccati." Libri editi (v. ( M.): "peccatum." R.

<sup>3)</sup> Cod. Sangerman.: "peccat."

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: et ipse servabit etc.

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Matth. XVIII, 16.

wee videt in delicto proximi sui, vel non indilum regulam superius datem, vel in testimonium on quae vera sunt dixerit, peccatum, quod comquem celat, ipse suscipiet, et poena commissi ad conscium. Sufficienter ergo in hoc capite, edificavit textus historiae. Puto tamen, quod et quae legit scriptum in lege Dei, quia siuravit 2) nec eum poenitebit: tu es sacerdos in acternum, ordinem Melchisedech: audit vocem juramenti, scribae et Pharisaei semper hace meditantes, , et enuntiare ad populum nolunt, no Christi idventum. Propteres ergo ipsi accipient poccano non enuntiantes ad populum quae vera quat, seiunt 2) Israel.

econque tetigerit omnem rem immundam, aut m jumentorum immundorum, et latuerit cum, et est, aut si tetigerit ab immunditia hominia, ab nunditia, ex qua inquinetur," et cetera. Hace pud Judacos indecenter satis, et inutiliter ob-. Ut quid enim immundus habeatur, qui conti-



gerit, verbi causa, animal mortuum, aut corpus hom defuncti? Quid si prophetae corpus sit? quid si patri chae, vel etiam ipsius Abrahami corpus? quid si et c Samuelis contigerit, immundus erit? Quid si Helis ossa contingat, quae et mortuum suscitant? Immun erit ille, qui contingit, et immundum faciunt ossa p phetae etiam illum ipsum, quem a mortuis suscits Vide, quam inconveniens sit Judaica intelligentia. nos videamus primo, quid sit tangere, et quis sit tac qui faciat immundum, quis 1) veró sit tactus, qui fa mundum. Apostolus dicit: "bonum 2) est homini mu rem non tangere." Hic tactus immundus est: hoc 3) enim illud, quod Dominus in Evangelio dixit: "si 4) q viderit mulierem ad concupiscendum, jam moechatus eam in corde suo." Tetigit enim cor ejus concupisc tiae vitium, et immunda facta est anima ejus. ergo hoc modo tangit aliquam rem, id est, vel per n lieris concupiscentiam, vel per pecuniae cupiditatem, alio quolibet peccati desiderio, immundum tetigit, et quinatus est. Oportet ergo te, si quid tale contige scire, quomodo offeras sacrificium, secundum ca, quae superioribus memoravimus, ut mundus essici possis. tibi ostendam, quae est anima, quae tetigit immundum, immunda facta est, et rursum tetigit mundum, et fac est munda? Illa, quae profluvium sanguinis passa est, erogavit omnem substantiam suam in medicos, nec aliqu proficere potuit, per immunditiam peccati in hoc dev luta est. Tetigerat enim peccatum, et idcirco flagellu carnis acceperat. Sed postquam ) fide plena tetigit fin briam Jesu, stetit fluxus sanguinis ejus, et repente fac

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: qui vero etc.

<sup>2)</sup> I Cor. VII, 1.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: hoc est et illud, quod etc.

<sup>4)</sup> Matth. V, 28. 4) Edd. Merlini: postcaquam.

rende, ques ante per tantum tempus vixit immunda. semadmodum, cum tetigisset Dominum, et Salvatorem, ipse: "quis") me tetigit? Ego enim sensi virtutem : de me: - illam sine dubio virtutem, quae mulieamaverat, et fecerat cam mundam -: sic intelligen-1 est, quia, si quis contigerit 2) peccetum, excet 3) ex » percato virtus quaedam maligna, quae cum, qui se heiat immundum, et hoc est vere contigue imsimili ratione etiam de morticino hominis, vel inticino pecoris mundi aut immundi dicendum est. Minum namque hominis contingit is, qui in peccatis Francesum quempiam vel sequitur, vel imitatur. Sed 4) t singulorum differentiae requirendae sunt, singula remenus. Hominis morticinum, sicut supra diximus, ilpossumus dicere, quod Apostolus ad Corinthios di-: "scripsi, b) inquit, vobis in epistola, ut non commimini fornicariis: non utique fornicariis hujus mundi, savaris, aut rapacibus, idolis servientibus: alioquin detratis de hoc mundo exisse. Nunc autem scripsi vobis, son commisceamini, si quis frater nominatur fornica-4 sut immundus, aut avarus, aut idolis serviens, aut dedicus, aut ebriosus, aut rapax: cum hujusmodi nec han quidem 6) sumere." Illud est ergo hominis morticontingere, qui ei se socium saltem in cibo praeneil, qui in Christo homo effectus, rursum in peccatis mortuus. Nam et illa vidua, de qua dicit Apostolus: me 1) in deliciis vivens mortua est:" morticinum ho-

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Luc. VIII, 46.

Cod. Sangerman. (itemque edd. M.): "contigerit."

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: et exeat etc.

<sup>6)</sup> Cod. Sangermanensis: "Sed si singulorum" etc. R.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cfr. I Cor. V, 9. 10. 11.

<sup>6)</sup> Deest "quidem" in ed. Rusei.

<sup>&#</sup>x27;) 1 Tim. V, 6.

minis dici potest. Sed et animalia morticina nihil quae sunt in ecclesia, requirenda sunt. Si sim quique ad hoc, quod nibil' prudentiae egerunt, e peccatorum sordibus volutentur, hos si quis sequa tangat eo tactu, quo supra exposuimus, morticias malium 1) tetigit. Quod autem ecclesia habeat et lia, audi quomodo dicit in Psalmis: "homines?) menta salvos facies, Domine." Hi ergo, qui verb et rationabilis instituti studium gerunt, homines al tur. Qui vero absque hujusmodi studiis vivunt, e tiae exercitia non requirunt, sideles tamen sunt, quidem, sed munda dicuntur. Sicut enim sunt homines Dei, ita sunt quidam et oves Dei. Scrip enim, quia Moses non erat ovis Dei, sed homo I Helias non erat ovis Dei, sed homo Dei. ' dicit: "si 4) homo Dei sum ego, descendat ignis d et consumat te, et quinquaginta tuos." Vis auten dire de ovibus Dei? Dicitur per prophetam: meae, oves sanctae sunt, dicit Dominus." Et iter vator dicit in Evangelio: "oves 7) meae vocem me diunt." Et non8) puto, quia dixisset de hominib vocem meam audiunt homines, sed oves. Sed hi habet aures audiendi, audiat, quomodo vocem oves, homines autem verbum 9) ejus audiunt. I

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman.: "animalium." Libri edi edd. M.): "animal." R.

<sup>2)</sup> Psalm. XXXVI, 6. 7. (XXXV.)

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: verba Dei.

<sup>4)</sup> Il Regg. I, 10. (IV Regg.)

<sup>)</sup> Libri editi: "enim," sed Mss. (itemq. ed ,,autem." R.

<sup>6)</sup> Cfr. Ezech. XXXIV. 7) Ev. Joann. X

Cod. Sangerman.: "non puto, quia dixise Libri editi (e. c. edd. M.): "non puto eum dixisse"

Od. Sangerman.: "verbum." Libri editi editi editi editi editi.): "verba." R.

lia munda quidem propter Christum, morticina pter peccatum. Quae si quis tetigerit, hoc est, secrit quis in peccato, immundus crit. Et ai, nedi hominis morticinum contigerit, id est, ejus, un rationem vivens primo, et in verbo Dei n exercens, postmodum decidit in peccatum: sequatur, aut imitetur, hominis contingit 1) , et crit immundus. Sed et a fera captum si mmundus eris. Quae est fera? Leo est, an : rapit homines, vel jumenta? Illa, credo, fera dicit Petrus Apostolus: "quia 2) adversarius dus sicut leo rugiens circuit, quaerens quem ') Cui resistite fortes in fide." Et rursum de Apostolus Paulus:" intrabunt 4) enim post disam lupi rapaces, non parcentes gregi." Ab eris si captum videris, noli cum sequi, noli ne et tu efficiaris immundus. Sunt praeterea unda animalia, quorum morticinum vetat conunda animalia sunt homines, qui extra Chriin quibus neque ratio, neque religio ulla est. o omnium morticina, id est, peccata si videas, gislator, ne contigeris, ne adtamineris, ) ne s. Et istae sunt immunditiae, quae merito fu-Hominis autem tactum noli refugere, vel poris, cui magis sepultura religiosa deferenda :ae istae sunt et inutiles fabulae, speciem quiis babentes, virtutem vero ipsius denegantes. lex de immunditiis data est. Si quis jura-

d. Merlini: contigit. 2) I Petr. V, 8. 9.

<sup>1.</sup> Sangerman.: "transvoret." Libri editi (v. c. "devoret." R.

<sup>.</sup> XX, 29.

d. Sangerman. (itemq. edd. M.): "adtaminaveediti: "adtamineris." R.

menti alicujus, vel delicti testis finit, et non indicavis et per hoc immundus quodammodo effectus est et ipse societate peccati. Secunda lex, qua contingere apundum aliquid, ac morticinum vetatur.

4. Tertia nunc lex promulgatur hujusmodi: "et anima, inquit, quae juraverit, pronuntians labiis suis : lefacere, aut benefacere secundum omnia, quaecun dixerit homini cum juramento, et latuerit eum, et cognoverit, et peccaverit unum aliquid de istis, pron tiet peccatum quod peccavit, et offeret3) pro his, q deliquit, Domino pro peccato, quod peccavit, femis de ovibus," et cetera. 'Quomodo quidem, si pronun vero labiis meis, vel juravero benefacere, et non faci peccati reus sim, difficultas non est ostendere: quom antem si jurem, vel pronuntiem malefacere, et non fect peccaverim, 4) verbo adsignare difficile est. Absurd enim videtur, verbi gratia, ut, si per iracundiam dix me hominem occisurum, et non fecero, ne pejerare aut fallere videar, cogar ad explendum opus, quod tem et illicite promisi. Quaeramus ergo, quae sit res, in q si promittimus nos malefacere, et non fecerimus, pec mus; si vero fecerimus, excusemur a peccato, ut ratio biliter stare praecepti veritas possit. Quantum in l loco intelligendum videtur, malefacere adversari alicui et non indulgere ei, ut faciat quod vult. Et nos e cum venimus ad Deum, et vovemus ei nos in castil servire, pronuntiamus labiis nostris, et juramus nos ca

<sup>1)</sup> Codd. Sangerm. et Gemeticensis: "indicavit." bri editi: "indicabit." R. — Edd. Merlini perperam: "dicabit."

<sup>2)</sup> Cfr. Levit. V, 4. 5. 6.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: afferet.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: peccaverim verbo, adsignare etc.

<sup>\*)</sup> Cod. Sangerman.: "pejerare." Libri editi (v. edd. M.): "perjuzare." R.

me cornem nostram, vel male ei facere, atque in servisem com redigere, ut spiritum salvum facere possimus. in cuine et ille jurasse se dixit, qui ait: "juravi, 1) et stani servare omnia praecepta tua." Quia ergo carnis vox th quae dicit: "non 2) enim quod volt ago, sed quod en illud facio:" afflicta sine dubio ab spiritu, et coarcat: resistit enim et repugnat adversum spiritum, simale ei fiat, ut affligatur, et infirmetur, non potet dere spiritus: "cum 4) infirmor, tune potens sum." Litero carni resistenti, et repugnanti adversum spirimai quis juravezit, et pronuntiaverit malefacere, et afhas se macerare cam, et non fecerit, peccati reus est, Apo juravit cruciare se carnem suam, et servituti subjus, et mon secit. 1) Eodem autem juramento et spirisi decernit benefacere. In quo enim carni malefacit, quitai benefacit. Si quis ergo hoc juraverit, et non feent, peccati efficitur reus. Vis autem scire, quia nec pust uni corum benefieri, nisi alii maleseceris? Audi Dominum ipsum dicentem: "Ego 6) occidam, et wiere saciam." Quid occidit Deus? Carnem utique. Et vivere facit? Spiritum sine dubio. Et rursum in sepertibus dicit: "percutiam,") et ego sanabo." Quid percarnem. Quid sanat? Spiritum. Prorsus ut illa dit, iste proficiat, ut faciat te mortificatum carne, viwarm spiritu: ne forte et tu mente servias legi Dei, ane sutem, si mortificata non fuerit, obstringaris 3) legi Pecai. Si ergo istum ordinem promiseris, et servare

<sup>1)</sup> Psalm. CXIX, 106. (CXVIII.)

<sup>1)</sup> Rom. VII, 15.

Cod. Sangerman. (itemque edd. M.): "coarctata."
Lini editi: "coercita." R.

<sup>4)</sup> II Cor. XII, 10. 4) Edd. Merlini: fecerit.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Deut. XXXII, 39. <sup>7</sup>) Deut. XXXII, 39.

Ldd. Merlini perperam: "obstringaris." R.

non quiveris, audi quid legis ordo praecipiat: "si 1) peccaverit, inquit, unum aliquid de istis, pronuntiet pescatura, quod peccavit." Est aliquod 2) in hoc mirabile secretum, quod jubet pronuntiare peccatum. Etenim omni genere pronuntianda sunt, et in publicum proferenda cuncta quae 3) gerimus. Si 4) quid in occulto gerimus, si quid in sermone solo, vel cliam intra cogitationum secreta commisimus, cuncta necesse est publicari, cuncta professi: proferri autem ab illo, qui et accusator peccati est, et incentor. Ipse enim nunc nos ut peccemus, instigat, ipse etiam cum peccaverimus, accusat. Si ergo in vita praeveniamus eum, et ipsi nostri accusatores simus, nequitiam diaboli inimici nostri et accusatoris essugimus. Sic enim et alibi propheta dicit: "dic 5) tu, inquit, iniquitates tuas prior, ut justificeris." Nonne evidenter mysterium, de quo tractamus, ostendit, cum dicit: die tu prior? ut ostendat tibi, quia praevenire illum debcas, qui paratus est ad accusandum. Tu ergo, inquit, dic prior, ne te ille praeveniat: quia si prior dixeris, et sacrificium poenitentiae obtuleris, secundum ea, quae in superioribus diximus offerenda, et tradideris carnem tuam in interitum, ut spiritus salvus fiat in die Domini, dicetur et tibi, quia percepisti et tu in vita tua mala, nune vero hic requiesce-Sed et David eodem spiritu loquitur in Psalmis, et dicit = "iniquitatem 6) meam notam seci, et peccatum meum nom cooperui. Dixi: pronuntiabo adversum me injustitiama meam, et tu remisisti impietatem cordis mei." Vide ergo-

<sup>1)</sup> Cfr. Levit. V, 4. 5.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: aliquid.

Libri editi (v. c. edd. M.): "quae egerimus," sed Cod. Sangerman. ut in nostro textu. R.

<sup>4)</sup> Libri editi: "Si quod — gerimus, si quod" etc-sed Cod. Sangerman. (itemque edd. M.) ut in nostro textu. R.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Jesai. XLIII, 26. <sup>6</sup>) Psalm. XXXII, 5.

Proventus enim diabolus in accusatione, ultra nos accuses non poterit, et si ipsi nostri simus accusatores, profut nobis ad salutem: si vero exspectemus, ut a diabolo termenur, accusatio illa cedit nobis ad puenam. habebit vin socios in gehenas, quos convicerit criminum socios.

L Melcum erit nune hostiarum diversitates, et sacri-Som ritus, ac varietates exsequi, et longe alterius operis, que ejus verbi, quod in communi auditorio vulgus exist. Verum ut aliqua in transcursu perstringere videame, canis quidem pene hostia, quae offertur, habet alisil bemae, et imaginis Christi. In ipsum namque . wii hostia recapitulatur, in tantum ut, postquam ipse the est, omnes hostise cessaverint, quae eum in typo « unhra praecesserant: de quibus, prout potuimus, in 1) merioribus, quomodo vitulus a pontifice oblatus, sive in stere, sive pro peccato, formam ejus haberet, ostendi-Adipes vero, qui offeruntur in munere, operientes imeriora, et renibus cohaerentes, potest sancta illa ejus sina intelligi: quae interiora quidem, id est, divinitatis qui secreta velabat: renibus autem, hoc est, corporali Pateriae, quae ex nobis caste sumta fuerat, cohaerebat: a media inter carnem Deumque posita, deisicandam, 2) metificandam sacris altaribus, et divinis ignibus illustranda, et conservandam secum ad coclos naturam carnis specit. Renunculi autem ignibus traditi, quis dubitet pod nullos in Christo fuisse indicent genitalium parmotus? Quod vero de sanguine hostiae septies ante Dominum sacerdos respergere memoratur, evidenter san-

Libri editi (v. c. edd. M.): "in superioribus diquomodo" etc., sed in Codd. Mss. deest "dixi-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In Cod. Sangerman. decst: "deisicandam." R. Oucrus Opena. Tom. IX. 14

cti Spiritus 1) virtus septemplicis gratiae sub mysterie signatur. Quatuor cornua altaris, quae sanguine listur, Christi passionem referri quatuor Evangeliis cant, qui peana jecoris offertur. In jecore ira jugu In penna velox, et concies vis furoris ostenditur. quus autem sanguis, qui ad basin altaris affunditur, quod illius gratiae formam designet, qua 2) in novis diebus posteaquam plenitudo gentium subintroierit, qui reliquus fuerit Israel, ad ultimum velut ad bas taris positus, effusionem Christi sanguinis etiam ipse cipiet. De aguis vero, et hoedis, turturibus et colu sed et simila conspersa in oleo, aut in panibus a cocta, quantum res pati potuit, supra dietum est:

6. Videamus nune, quae lex proponitur in off dis hostiis pro peccate. "Et") locutus est, inquit, I nus ad Mosen, dicens: anima si qua latuerit, et pec rit non volens a sanctis Domini, offerat pro delicte arietem immaculatum de ovibus, emtum pretio a siclo sancto, in eo, quod deliquit, et quod peccavit : cuis, reddet, et quintas adjiciet ad illud, et dabit sacerdoti, et sacerdos exorabit pro eo in ariete delic remittetur ei." In superioribus legibus, quae de im ditiae sacrificiis referebantur, sicubi dixerit 4) offeren verbi causa, ovem, aut hoedum, addidit: 5) quod si sufficit manus ejus ad hoedum, aut ad agnum, offera torturum, aut duos pullos columbinos. Et iterum: si nec ad hoc sufficiet, offerat similaginem. In hac lege, ubi de peccato, quod in sanctis committitur, di nullam substitutionem inferioris hostiae secundae; ve tiae subrogavit, sed statuit solum arietem offerent nec aliter ostendit solvi posse peccatum, quod in s

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman. habet: "spiritus simplicis tiae." R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: quia. 3) Levit. V, 14. 15.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: dizit. 5) Edd. Merlini: ade

smittitur, nici arietem jugulaverit: et non simpliciter tem, sed arietem pretio emtum, et certo pretio: "si-,1) inquit, sancto." Quid igitur? si quis pauper fueet non habuerit siclum sanctum, unde mercari possit stem, peccatum cjus non solvetur? Quaerendae sunt p unicuique et divitiae, ut peccatum ejus possit absolvi. rem si dignetur Dominus, vel nobis ocules ad videnm, vel vobis ad audiendum aures cordis aperire, quid ni velit legislatoris sensus opertus?) mysteriis, fequirem. Et primo quidem videamus hoc ipsum, quod rein est, secundam literam quale sit. Videtur enim h his dicere, in quorum manibus saneta commissa sunt, det, quae in Domini donis obiata sunt: verbi gratia, et et munera, quae in esclesiis Dei ad usus sanctorum, ministerium sacerdotum, vel quae ob necessitatem paucrum, a devotis et religiosis mentibus esseruntur. De is si quis qualibet praesumtione subtraxerit, decernit lex, t si rememoratus fuerit peccasse se, et sponte compuntionem cordis acceperit: - de eo enim, qui non sponte ompungitur, sed alio arguente convincitur, difficilius resedium est -. Hic ergo, qui sponte recordatus fuerit eccutum suum, reddet, inquit, illud ipsum, quod subtraant, et addet ad illud quintas, et offeret arietem pro eccato emtum pretio siclo sancto. Quod dicit: addet d illud quintas: simpliciores quique existimant ita dietum, #, verbi causa, si quinque nummi subtracti sunt, unus Metur, ut pro quinque sex reddere videatur. Sed qui à diciplina numerorum peritiam gerunt, longe aliter idu vocabuli numerum supputant. Nam et in Graeco son babet neuntor, quod simpliciter quintas facit, sed

<sup>1)</sup> Cfr. Levit. V, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Omnes Mss.: "opertus mysteriis." Libri editi (v. c. edd. M.): "apertis mysteriis." R. — In edd. M. hoc. erdine verba procedunt: "sensus, apertis mysteriis requiremas."

habet EnInternor, quod nos quidem possumus dicere "super quintas:" nisi diceretur istud specialis cujusdam numeri apud illos esse vocabulum, quo indicetur 1) pro quinque alios quinque dandos, et unum super: ut verbigratia intelligatur, qui furatus sit quinque nummos, ipsos quidem quinque restituere, et alios quinque uno superaddito. Nec tamen haec continuo pro furtis aut fraudibus intelligenda sunt, sed quod etiam si quis pro usibus necessariis sibi de sanctis pecuniam sumsit, et moras attulit in restituendo, hujusmodi lege constringitur. Quae lex etiam secundum literam aedificare debet audientes. Valde enim utilis et necessaria est observatio, his praecipue, qui ecclesiasticis dispensationibus praesunt, ut sciant sibi ab his, quae in usum sanctorum oblata sunt, cautius et diligentius observandum.

7. Sed et nos, quibus ista forte non accidunt, videamus, qua ex parte sermo legis aedificet. Et ego hodie, licet peccator sim, tamen quia dispensatio mihi verbi dominici credita est, sancta Dei videor habere commissa. Neque nunc primum, sed saepe jam et olim dispensatione hac erga vos utimur. Si quis ergo ex vobis suscipiat a me dominicam pecuniam, et, ut sieri solet, egressus occlesiam, et diversis occupaționibus saeculi raptus, oblivioni, quae audierat, dedit, nec opus aliquod ex verbo, quod suscepit, implevit, iste est, qui pecuniam de sanctis susceptam non reddidit. Unde vel his auditis in memoriame revocet, quod ea, quae dudum sibi fuerant in verbo Dei commissa, neglexit. Reddat ergo et hoc, quod accepit, et addat ad id quintas eo modo, quo ante jam diximus: id est, ut bis quina sint, et unus superaddatur. Videamus ergo, quomodo quinque isti reddantur. Quinque numerus frequenter, imo pene semper pro quinque sensibus

<sup>1)</sup> Ognnes Mss.: "indicetur." Libri editi: "indiceretur." R. — Edd. Merlini: "indiceretur."

accipitur. Scire ergo debemus, hoc modo istos quinque sensus in sanctis actibus posse restitui, ut, si forte praeemaimus abuti iis in saecularibus actibus, et impendimus men corum in his, quae non secundum Deum gessimus, restituamus nunc et ipsos quinque sanctis actibus religiosique ministeriis, et alios his quinque addamus, qui sunt interieris hominis sensus: per quos vel mundi corde esseti Deum videmus, vel aures habemus ad audienda ea, put docet Jesus, vel odorem capimus illum, quem dicit Aponelus: "quia 1) Christi bonus odor sumus Deo: vel cia gustum sumimus illum, de quo dicit propheta: pette, 2) et videte, quoniam suavis est Dominus:" vel tem illum, quem dicit Joannes, quia "oculis 3) nostris imperimus, et manus nostrae palpaverunt 1) de verbo viw. His autem omnibus unum superaddamus, ) ut ad wem Deum hace cuncta reseramus. Et hace quidem de restituendis his, quae qualibet culpa ex sanctis ablata herant, dicta aint.

& Quid vero dicemus de sacrificio arietis pretio ciuti, a pretio sieli sancti, qui pro peccati expiatione jubetur offeni? Dives futurus est, qui pretio arietis possit delicus purgare. Quae sunt istae divitiae, requiramus. Docet nos sapientissimus Salomon dicens: "redemtio 6) animae viri, propriae divitiae ejus." Audis verba sapientiae, promodo necessariis cum proprietatibus, vim uniuscujusque semonis enuntiant? Divitias dicit aptas ad animae relevationem, et divitias non alienas, neque communes, sel divitias proprias. Per quod ostendit esse quasdam

<sup>1) 11</sup> Cor. 11, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Psalm. XXXIV, 8. (XXXIII.)

<sup>3)</sup> Cfr. I Joann. I, 1.

Cod. Sangerman.: "palpaverunt." Libri editi (v. udd. M.): "contrectaverunt." R.

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: superaddimus.

<sup>4)</sup> Prov. XIII, 8.

divities propries, quesdam vero non propries. Sed ho evidentius Dominus in Evangeliis declaravit, cum dixit ",quod 1) si in alieno fideles non fuistis, quod vestrum est quis dabit vobis?" ostendens per hoc praesentis sacculi divitias non esse nostras proprias, sed alienas. Transcum enim, et sicut umbra praetereunt. Proprise vero sun illae divitiae, de quibus propheta dicit: net 2) ad te congregabo divitias gentium." Ex his fortasse divitiis et Abraham 3) dives factus est valde in auro, et argento, et pe coribus, atque omni supellectili. Vis tibi ostendam, e: quibus thesauris descendant istae divitiae? Audi Aposto lum Paulum diceptem de Domino Jesu Christo: "in 4] quo sunt, inquit, omnes thesauri sapientiae et scientiat absconditi." Sed et in Evangeliis Dominus dicit, quia scriba dives "profert<sup>5</sup>) de thesauris suis nova et veters." De his et Apostolus Paulus dicit: "quia 6) in omnibes divites facti estis in illo, in omni verbo, et in omni scisstia." Ex his ergo divitiis, quae de thesauris sapientiae scientiae proferuntur, mercandus nobis est iste aries, qui offerri debeat pro peccatis, illis scilicet, quae in sancia commissa sunt, et sicli sancti adnumeratione mercands Jam superius diximus, quod omnis hostia typum gerst # imaginem Christi, multo magis aries, qui et pro Isase quondam a Deo substitutus est?) immolandus. igitur sancto comparandus nobis est Christus, qui peccates Siclus sanctus fidei nostrae formam 1 nostra dissolvat. net. Si enim fidem obtuleris tanquam pretium, Christe velut ariete immaculato in hostiam dato, remissionem ac cipies peccatorum. Sentio, quod in explanando vires no stras mysteriorum superat magnitudo. Sed quamvis po:

<sup>1)</sup> Luc. XVI, 12. 2) Cfr. Zachar. XIV.

<sup>3)</sup> Cfr. Genes. XIII. 4) Coloss. II, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cfr. Matth. XIII, 52. <sup>6</sup>) I Cor. I, 5.

<sup>1)</sup> Cfr. Genes. XXII.

cuncta disserere, tamen sentimus cuncta remysteriis. Et ideo studiosis quibusque indi-: sufficiat, quibus excitati ad altiora borum, et 1 perveniant, et intelligant, ex guibus iis greatur vitulus ad hostiam, az quibus ovibus aries s sit. "Habeo!) enim, inquit Jesus, et alias non sunt de hoc ovili: et illes opertet me it fiat unus grex, et unus pastor." Sciant etiam, , ubi columbae requirendee sunt. "Oculi, 2) sicut columbae super plenitudines aquarum." n ergo plenitudines properandum est, in his ae describitur pulchritudo. "Et 3) collum, insicut turturis." În columbis oculi praedicanenim dixit: "columbac 4) super plenitudines ferunt hoc genus avis, cum ad aquas venerit, ilet accipitris insidias pati, venientem desuper rolitantis umbra in 5.) aquis inspecta deprehenilorum perspicacia fraudem periculi imminen-

Quod si 6) et tu ita prospicere potueris inili, et cavere, sacrificium Deo columbas obtuet quibus talia curae sunt, illud etiam requiibus iis agris simila debet offerri. Ego arbiex illius terrae segetibus, quae facit alium cenlium sexagesimum, alium tricesimum fructum.
etiam, nisi plus, quam debet, curiosum videtur,
lentibus simila ista ad sacrificia praeparetur.
teat duas esse, quae molunt, quarum una adet alia relinquetur. Ex illius ergo mola, quae
est, similam oportebit offerre. Sed et siclus

r. ev. Joann. X, 16. 2) Cantic. V, 12.

r. Cantic. VII, 4. coll. I, 10.

ntic. V, 12. 5) Deest "in" in ed. Ruaei.

d. Merlini: et si tu ita etc.

ld. Merlini: adsumitur, et alia relinquitur.

sanctus, qui ad arietis pretium necessarius dici unde, et quomodo perquirendus sit. Siclus peci minicae nomen est, et in multis Scripturarum versis appellationum nominibus, pecunia dominic ratur. Sed quaedam proba, quaedam vero repi tur. Proba erat illa pecunia, quam paterfamili: profecturus, vocatis servis suis dedit unicuique: virtutem suam. Proba erat et illa pecunia, qu rius nominatur, qui cum mercenariis pactus est, vissimis datus est usque ad primos. Scire ergo tet, quia est et alia pecunia reproba. Audi p dicentem: "argentum¹) vestrum reprobum." ( est quaedam proba, quaedam vero reproba, Apostolus, velut ad probabiles trapezitas: "pro inquit, omnia, quod bonum est obtinentes." est Dominus noster Jesus Christus, qui te huju: tem possit edocere, per quam scias discernere, pecunia, quae veri regis imaginem tenet: qua adulterina, et, ut vulgo dicitur, extra monetam quae nomen quidem habeat regis, veritatem auti figurae non teneat. Multi namque sunt, qui nor sti habent, sed veritatem non habent Christi. E hoc dicit Apostolus Paulus: "oportet 3) enim et esse, ut probati manifesti fiant inter vos." Idcii et in praesenti lectione legislator, totus ad my. spiritualem respiciens sensum, addidit, ut aries ob hoc comparatur, ut peccatum possit absolve qualicunque siclo, hoc est, non qualicunque pec siclo sancto comparetur. Quod si non respicieba sterium, quid rationis esse videbatur, ut aries ferretur ad hostiam, et certo pretio? et non su men pecuniae siclo nominasse, sed addidit et :

<sup>1)</sup> Cfr. Jerem. VI, 30.

<sup>2)</sup> Cfr. I Thess. V, 21. 2) I Cor. XI, 1

clo? Quid, si haberet aliquis in gregibus suis arietes speimos, et divinis sacrificiis dignos? Aut quid, si aliquis its pauper esset, ut siclum sanctum habere non posset?1) Hace est ergo legislatoris moderatio, ut, nisi quis habeat certum pecuniae modum, peccatum ejus non 2) possit absolvi? Quod aperte secundum literam quidem videtur absudam, secundum spiritualem vero intelligentiam certum es, quod remissionem peccatorum nullus accipiat, nisi dewleit integram, probam, et sanctam fidem, per quam Percari possit arietem: cujus natura haec est, ut peccata wdentis abstergat. Et hic est siclus sanctus, probata, ut dinas, et sincera fides, id est, ubi nullus perfidiae doh, mila hacreticae calliditatis perversitas admiscetur, ut interam fidera offerentes, pretioso Christi sanguine, tanrem immaculatae hostiae, diluamur: per quem est Deo patri omnipotenti, cum Spiritu sancto, gloria et imperium in sacrala sacculorum. Amen!

## HOMILIA IV.

De eo, quod scriptum est: "si<sup>3</sup>) peccaverit anima, et Pacieriens praeterierit praecepta Domini, et mentietur proximo suo super deposito, aut societate," et cetera.

1. Si secundum divinae legis sidem hace, quae legunmobis, Dominus locutus est ad Mosen, puto, quod taquam Dei verba non debeant secundum incapacitatem tadientium, sed secundum majestatem loquentis intelligi.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: possit? Haec etc.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: non possit absolvi. Quod etc.

<sup>2)</sup> Cfr. Levit. VI, 1. 2. seqq.

"Dominus,') inquit, locutus est." Quid est Dominus? Apostolus tibi respondeat, et ab ipso disce, quod "Dominus 2) spiritus est." Qnod si tibi Apostoli serme men sufficit, audi ipsum Dominum in Evangeliis loquentem, quia "Deus") spiritus est." Si ergo et Dominus, et Deus. spiritus est, quae spiritus loquitur, spiritualiter debemus audire. Ego adhuc et amplius aliquid dico, quia quas Dominus loquitur, non spiritualia tantum, sed et spiritus esse credenda sunt. Non meo sensu hacc, sed de Evangeliis approbabo. Audi Dominum et Salvatorem nostrum ad discipulos suos dicentem: "verba 4) quae locutus sum vobis, spiritus et vita sunt." Si orgo ipsius Salvatoris voce didicimus, quia verba, quae locutus est Apostolis, spiritus et vita sunt, 1) nequaquam dubitare debemus, qued etiam quae per Mosen locutus est, spiritus et vita eredenda sint

2. Sed videamus quae sint, de quibus nunc, pront possumus, aliqua dicere debemus. (a) ,,Et (b) locutus est inquit, Dominus ad Mosen, dicens: anima quaecunque peccaverit, et praeteriens praeterierit praecepta Dominis et mentietur proximo super deposito, aut societate, aux rapina: aut nocuit aliquid proximo, aut invenit perditionem, et mentietur de ea, aut juraverit inique de uno aux omnibus, quaecunque fecerit homo, ut peccet in his:

<sup>1)</sup> Levit. VI, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) II Cor. 111, 17.

<sup>2)</sup> Ev. Joann. IV, 24. — Edd. Merlini: domination spiritus est.

<sup>4)</sup> Ev. Joann. VI, 63.

<sup>)</sup> Ed. Ruaci sola: est.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: debeamus.

<sup>7)</sup> Cfr. Levit. VI, 1. 2. 8. 4. 5.

commendatum 1) est ei, aut perditionem, quam 2) inveniu ab omni re, pro qua juraverit injuste, et restituet ipsum caput, et quintas insuper augebit, et cujus est ci reddet, qua die convictus fuerit." Hucusque interim ) peccati species exponuntur, postea vero purgatio ejus per besties imperatur. Si 4) qui infirmi sunt, et incapaces prefundioris mysterii, aedificentur ex litera, et scient, quia, a quis praeteriens praeterierit praecepta Domini, et menthe fuerit proximo super deposito, aut societate, aut rapins, peccati ingentis statuetur reus. Sed absit hoc ab edesia Dei, ut ego credam esse aliquem in coetu isto metorum, qui se tam inseliciter agat, ut depositum proi sui neget, aut societatem fraude contaminet, aut vel ie aliena diripiat, aut ab aliis rapta suscipiat, et pro his, a ab co requirantur, contra conscientiam juret. Absit, abit, inquam, ut haec ego de aliquo fidelium sentiam. Considenter ergo de vobis dico, quia vos non ita didicistis Christum, neque ita docti estis, sed neque lex ipsa bec sactis et fidelibus praecipit. Vis scire, quia non ad sactos et justos ista dicantur? Audi Apostolum ista distinguentem: "justo, 5) inquit, lex non est posita, sed injutis, et non subditis, scelestis, et contaminatis, patriciantricidis," et horum similibus. Quia ergo hujusmedi hominibus Apostolus legem dicit impositam, ecclein Dei, quam absit in hujusmodi facinoribus maculari, rticta aliis litera, sanctius aedisicetur a spiritu.

3. Videamus itaque nunc, quod est depositum, quod

<sup>1)</sup> Omnes Mss.: "commendatum." Libri editi (v. c. cl. M.): "commodatum." R.

<sup>2)</sup> Edd. Ruaei sola: quam invenit ab omni re etc.

Libri editi (v. c. edd. M.): "enim." At Mss. ut is nostro textu. R.

<sup>4)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "Sed qui insirmi sunt."
At Mss. ut in nostro textu. R.

<sup>1)</sup> I Tim. 1, 9. seq.

fidelium unusquisque suscepit. Ego puto, quod et ipsam animam nostram, et corpus depositum accepimus a Deo. Et vis videre majus aliud depositum, quod accepisti a Deo? Ipsi animae tuae Deus imaginem suam, et similitudinem commendavit. Istud ergo depositum, tam integrum ') tibi restituendum est, quam a te constat esse susceptum. Si cnim sis misericors, sicut pater tuus in coelis misericors est, imago Dei in te est, et integrum depositum servas. Si persectus es, sicut pater tuus in coelis persectus est, imaginis Dei in te depositum manet. Similiter et cetera omnia, si pius, si justus es, si sanctus, si mundus corde: et omnia quae in Deo praesto sunt per naturam, si tibi per imitationem subsistant, depositum apud te divinae imaginis salvum est. Si vero e contrario agas, et pro misericorde crudelis, pro pio impius, pro benigno violentus, pro quieto turbulentus, pro liberala raptor exsistas, abjecta imagine Dei, diaboli in te imaginem suscepisti, et bonum depositum tibi divinitus commendatum abnegasti. Aut non hoc erat, quod sub mysterio Apostolus electo discipulo mandabat Timotheo, dicens: "o<sup>2</sup>) Timothee, bonum depositum custodi?" Ego etiam illud addo, quod et Christum Dominum depositum suscepimus, et sanctum Spiritum depositum habemus-Videndum ergo nobis est, ne hoc sancto deposito non sancte utamur, et cum nos in consensum sui peccata sollicitant, juremus nos non suscepisse depositum. Quod utique si habeamus in nobis, peccato consentire non possumus. Sed et ipse sensus rationabilis, qui in me commendatus mihi est, ut co utar ad intelligentiam divinorum: ingenium, memoria, judicium, ratio, et on qui intra me sunt motus, commendati mihi videntus

<sup>1)</sup> Sic Mss., libri vero editi (e. c. edd. M.): " gre tibi" etc. R.

<sup>2)</sup> Cfr. II Tim. 1, 14.

Patre et Filio dicitur nobis esse societas, quom et cum sanctis, non solum qui in terra sunt, se in coclis? quia et Christus per sanguinem suum vit coelestia, et terrestria, ut coelestibus terrens Quod evidenter indicat, ubi dicit 1) gaudium ess lis super uno peccatore poenitentiam agente. I cum dicit2) cos, qui resurgunt a mortuis, fu sicut angelos Dei in coelo, et cum ex integro l coelorum regna promittit. Hanc ergo societate pit, et abnegat, quicunque malis actibus suis, sensibus ab corum conjunctione separatur. Pos rapina dicitur: raptores sunt mali, et boni: et dem illi, de quibus dieit 3) Salvator, quia regnu rum diripiunt. Sunt autem et mali raptores, « dicit propheta: "et 4) rapina pauperum in dor stris est." Apostolus vero abrupte pronuntiat "nolite") errare, quia neque adulteri, neque n que masculorum concubitores, neque fures, ne ces, regnum Dei possidebunt." Est 6) tamen : secundum spiritualem intelligentiam culpabilite sicut illi laudabiliter rapiunt regna coelorum. causa, dicamus: si homo nondum purgatus a vi dum segregatus a profanis et sordidis actibus, vel tui sanctorum et perfectorum latenter ingerere, nem, quo perfecta et mystica tractantur, audii modi homo secretorum et perfectorum scien: bene rapit. Meminisse enim oportet praecepti quo dicit, quia "nemo?) mittit vinum novum veteres: alioquin et utres rumpentur, et vinum

<sup>1)</sup> Luc. XV, 10. 2) Matth. XXII, 30.

<sup>3)</sup> Matth. XI, 12. 4) Jesai. III, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) I Cor. VI, 10.

<sup>6)</sup> Ita Cod. Sangermanensis, libri vero ed edd. M.): "Et tamen aliqui sciunt et secundum

<sup>1)</sup> Cfr. Matth. IX, 17.

sete literae 1) perduranti, non oporteat novorum mysteriorum, quae per Christum mundus agnovit, secreta committi.

5. Addit dehine legislator: "aut 1) si quid nocuit prozime, vel invenit perditionem." Lex literae hoc 2) videwe mandare, ut, si quis invenit quod alius perdidit, et requiitum fuerit, reddat, nec perjuret pro eo. bec utilis audientibus aedificatio. Multi enim sine pecesse, si alienum, quod invenerint, teneant, et dust: 4) Deus mihi dedit: cui habeo reddere? Discant op peccatum hoc esso simile rapinae, si quis inventa m reddat. Verum tamen si hoc tantum, quod secunden literam putatur, legislator voluisset intelligi, potuest dicere: si invenit, quod perierat, vel quod aliquis perdient. Nune autem cum dicit: "invenit!) perditionem:" mplus nos aliquid voluit intelligere. Qui nimis peccant, in Scripturis perditio appellantur, sicut in Ezechiele pro-Pheta legimus dictum: "perditio, 6) inquit, factus es, et se subsistes in aeternum tempus." Est ergo ostendere, remitum quaerendo invenit perditionem: ut, verbi grain dicamus: hacretici ad construenda et desendenda dogsua multum perquirunt, et discutiunt in scripturis Gini, ut inveniant perditionem. Cum enim multa?) Presidint testimonia, quibus adstruant quae prave senperditionem sibi invenisse dicendi sunt. forte aliquis horum audiens in ecclesia verbum Dei cablice tractari, resipiscat, et intelligat, quia, quod invene-

<sup>1)</sup> Cod. Sangermanensis: "literae." Libri editi (v. c. ed. M.): "malitiae." R.

<sup>2)</sup> Levit. VI, 2. 3. 2) Ed. Ruaei sola: hic.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: dicunt. 5) Levit. VI, 3.

<sup>6)</sup> Esech. XXVII, 36.

<sup>1)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "multum." Mss.:

rat, perditio est, reddet, inquit, quod invenit. Et is, qui perditionem invenit, et ille, qui rapinam, sed et ille, qui depositum abnegavit, et omnis, quicunque aliqua ex parte animae nocuit proximo, 1) aut juravit injuste: "restituet, 2) inquit, ipsum caput, et quintas super augebit, et ei, cujus est, reddet," secundum eam dumtaxat expositionem, quam de quintis addendis ante jam diximus. "Et 3) osseret, inquit, Domino arietem de ovibus sine macula, pretio in id, quod deliquit: et orabit pro co sacerdos contra Dominum, et remittetur ei pro uno al omnibus, quae fecit, et deliquit in eo." Diximus in superioribus, quid est offerre arietem, et hunc pretio sicli saneti emtum. superest, ut differentiam illam dicamus: quod ibi pretium posuit sicli sancti, hic tantummodo pretium dicit, nec quantitatem pretii, nec nomen pecuniae designavit. In superioribus enim, ubi pro peccato, quod in sancta commissum fuerit, lex dabatur, siclum sanctum diximus nominatum, et siclum nomen esse pecuniae: ut alibi obolus, alibi drachma, alibi mna, vel talentum, vel minutum acs vel 4) denarius dicitur. Hic ergo nihil horum nominatur, sed tantum pretio 5) offerendus aries dicitur. Interest enim peccare in sanctis, et peccare extra sancta-Vis et alibi videre hanc ipsam distinctionem? Audi, quomodo in Regnorum libris dicit Heli sacerdos ad filios suos: "si 6) enim peccaverit quis in hominem, exorabis pro eo sacerdos. Si autem in Deum peccaverit, quis exorabit pro eo?" Similiter et Joannes Apostolus dicit: "est?) peccatum ad mortem: non pro illo dico, we

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: proximi. 2) Levit. VI, 5.

<sup>3)</sup> Levit. VI, 6. 7. 4) Deest "vel" in edd. M.

b) Ita Cod. Sangermanensis. Libri autem editi (v. c. edd. M.): "pretium, quo offerendus" etc. R.

<sup>6)</sup> Cfr. I Sam. II, 25. (I Regg.) — Edd Merlini: in homine, exorabit etc.

<sup>7)</sup> I Joann. V, 16.

spernit." Cum ergo singuli prophetarum, vel etiam stolorum consilium his, qui delinquunt, dederint, que sint corrigere vel emendare peccatum, merito his diese arietes ad sacrificium videbuntur. Quid auten tii a comparantibus sumant? Illud opinor: legend dium, vigilias audiendi verbi Dei, et super omnia e simum pretium obedientiam puto, de qua dicit Dor nobedientiam malo, quam sacrificium, et dicto autiam magis, quam holocausta."

. 6. Post hace subsequitur: net 1) locutus est, i Dominus ad Mosen, dicens: praecipe Aaron, et filis dicens: hace est lex holocausti. Hoe holocaustum is matione sua drit super altare tota nocte usque in : et ignis altaris ardebit super illud, mec exstinguetu induct se sacerdos tunicam lineam, et campestre li induet circa corpus suum: et auseret hostiam, quam sumscrit ignis, et holocaustum de altari, et ponet secus altare. Et despoliabit ") se stola sua, et inc stola alia: et ejiciet hostiam, quae cremata est, ext stra in locum mundum. Et ignis super altare ar nec exstinguetur, et comburet super illud 4) sacerd gna mane, et constipabit in illud holocaustum, et i net super illud adipem salutaris: et ignis semper a super altere, nec exstinguetur." Audi, semper deber ignem super altage, et tu, si vis esse sacerdos Dei, scriptum est: "omnes 5) enim vos sacerdotes Domin tis." Et ad te enim divitur: "gens 6) electa, regale: dotium, populus in acquisitionem." Si ergo vis sac tium agere animae tuae, nunquam recedat ignis de

<sup>1)</sup> Cfr. I Sam. XV, 22. (I Regg.)

<sup>2)</sup> Levit. VI, 8-13.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: dispoliabit.

<sup>4)</sup> Eaedem: illum. 5) Cfr. Jesai. LXI, 6.

<sup>6)</sup> I Petr. II, 9. - Edd. Merlini: gens sancta.

so. Hoc est, quod et Dominus in Evangeliis praecipit, t'aint') lumbi vestri praccincti, 2) et lucernac vestrac mper 3) ardentes. Semper ergo tibi ignis fidei, et luerna scientise accensa sit. Sed et quod dixit: "lumbi 4) estri praccincti:" Dominus in Evangelio: hoc idem est, quod et nune legislator praecepit, ut campestri lineo praecingutur sacerdos, et ita vetéri cinere deposito, innovet meres ignes. Oportet enim etiam nos dicere: "ecce, 5) utera transierunt, et facta sunt omnia nova." Campestri cin lineo cingitur, vel, sicut alibi dicitur, femoralibus vine, qui luxurism fluxae libidinis, cingulo restrinxerit mintis. Ante omnia enim sacerdos, qui divinis assistit diribus, castitate debet accingi, nec aliter purgare vetera, « instaurere poterit nova, nisi lineis induatur. 6) De limis sepe jam dictum est, et tunc maxime, cum de indementis sacerdotalibus dicebamus, quod species ista forman tenest castitatis: quia origo lini ita e terra ducitur, et de terra editur, ut ex nulla admixtione concepta sit. Observandum tamen est, quod aliis indumentis sacerdos win, dum est in sacrificiorum ministerio, et aliis, cum precedit ad populum. Hoc faciebat et Paulus scientissipontificum, et peritissimus sacerdotum. Qui cum esmia coetu perfectorum, tanquam intra sancta sanctorum Prins, et stola perfectionis indutus, dicebat: "sapienba ) loquimur inter perfectos, sapientiam autem non

<sup>1)</sup> Luc. XII, 35.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini hoc loco, cfr. pag. huj. not. 4.: ,,ac-

Adverbium "semper" deest in antea editis (v. c.

<sup>1)</sup> Luc. XII, 35. — Edd. M. et R. hoc loco, cfr. 14. huj. not. 2.: "praecincti."

<sup>1)</sup> Il Cor. V, 17.

<sup>(</sup>c) Cod. Sangerman.: "induatur." Libri editi (e. c. ed. M.): "indutus." R.

<sup>1)</sup> I Cor. II, 6. 7. 8.

hujus mundi, neque principum hujus mundi, qui destrut tur, sed loquimur Dei sapientiam in mysterio abscon tam, quam nemo principum hujus saeculi cognovit. enim cognovissent, nunquam Dominum majestatis cruc zistent." Sed post hace tanquam ad populum exiens u tat stolam, et alia induitur longe inferiore, quam illa. quid dicit? "Nihil¹) aliud, inquit, judicavi me scire in vos, nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum." Vides e istum doctissimum sacerdotem, quomodo indutus Cum est iturus inter perfectos, velut in sancta sanctoru alia utitur stola doctrinae. Cum vero exit ad eos, qui capaces sunt, mutat stolam verbi, et inseriora docet: alios lacte potat, ut parvulos: alios oleribus nutrit, ut firmos: aliis vero fortes praeparat cibos, his scilicet, qui "pro possibilitate sumendi exercitatos habent sensus discretionem boni, vel mali." Sic sciebat Paulus muti stolas, et alia uti ad populum, alia in ministerio sanc rum. Ipse autem pontificum pontifex, et sacerdotum cerdos Dominus, et Salvator noster, de quo dicit Ap stolus, quia "pontifex3) sit futurorum bonorum," au quomodo primus haec fecerit, et ita discipulis suis ha imitanda reliquerit. Evangelium resert de co, et die quia "in 4) parabolis loquebatur ad turbas, et sine par bolis non Ioquebatur iis." Scorsum autem solvebat discipulis suis. Vides, quomodo ipse docuit aliis ind mentis uti debere pontificem, cum procedit ad turb aliis, cum eruditis et persectis ministrat in sanctis. Un optandum nobis est, et agendum, ne tales nos inven Jesus, ita imparatos, et ita saeculi sollicitudinibus allig tos, ut cum turbis loquatur nobis in parabolis, ut vide tes non videamus, et audientes non audiamus: sed poti

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) I Cor. II, 2. <sup>2</sup>) Hebr. V, 14.

<sup>2)</sup> Hebr. IX, 11.

<sup>4)</sup> Matth XUI, 34.

iter cos inveniri mercamur, ad quos dicit: "vobis!) daun est nosse mysteria regni Dei."

7. Post hoc: "baec 3) est, inquit, lex sacrificii, quod fferent filii Aaron sacerdotis ante altare contra Domima. Anseret ab co plenam manum de similagine sacriicii cum oleo ejus, et cum omni thure ejus, quae sunt ad sserificium, et imponet super altare hostiam odorem restitatis, memoriale ejus Domino. Quod autem superbuit ex ca, manducabit Aaron, et filii ejus. eletar3) in loco sancto, in atrio tabernaculi testimonii medacabant cam. Non coquetur fermentatum, partem Lanc dedi ab hostiis Domini: sancta sanctorum sunt, sont est pro peccato et pro delicto. Omnes masculi sacoloium edent cam: legitimum acternum in progenies restras ab hostiis Domini. Omnis qui tetigerit ea, sanctiscabitur." In his, quae proposita sunt, mos quidem saincandi sacerdotibus datur, et observantiae, quibus coli Deu, vel purificari populus videretur, vel etiam in ne-· (carin victus causa consuleretur sacerdotibus et ministris. Oscrendae enim similae in sacrificio mensura posita est, Tue decima pars ephi appellatur, buic oleum supersunthus superponitur. Sed cum ad altare perveneni ucerdos, inquit, plenam manum ex 4) ea sumet, ita ut plenitudinem manus concludat et oleum, quod intest, et thus, quod superpositum est, ut sit hoc liheen, et sacrificium Deo in odorem suavitatis. Cetera, apit, maneant sacerdotibus ad edendum, sed edenda ca habit lez in loco sancto, in atrio tabernaculi, ita ut ni-Mamentetur ex iis. Hanc enim, inquit, dedi partem nordetibus, et hace sunt sancta sanctorum. Sed et illud

<sup>1)</sup> Matth. XIII, 11. - Edd. Merlini: mysterining

<sup>2)</sup> Levit. VI, 14-18.

<sup>1,</sup> Edd. Merlini: edentur.

<sup>4)</sup> Ed. Ruaei sola: ex eo etc.

observari voluit, ut soli masculi edent ex eo, femin contingat. Addit et hoc, quod, qui tetigerit ea, s cetur. Sed si velimus nunc ab iis, qui in manifes daci sunt, requirere de singulis, qua ratione ille modo dictum sit, aut illud alio modo, absoluta no sponsione satisfacient, dicentes: ita visum est legem nemo discutit Dominum suum. Et idee cedentes ceteris, de hoc novissimo sermone requiramus, ut quamodo omnis, qui tetigerit ex sacrificio sanctorus ctificetur. Si homicida tetigerit, si profanus, si a si-) incestus, sanctificatus erit? Non enim excel quem, sed dixit: "omnis") qui tetigerit ea, sanct tur." Ponamus enim, quod etiam nunc integer sit , illius templi, offerantur hostiae, sacrificia consun Ingressus est aliquis templum scelestus, iniquus, in invenit carnes ex sacrificiis propositas, et tetigit ea ctificatus continuo pronuntiabitur? Enimvero nullo vel rei natura, vel veritas religionis hoc recipit: e redeundum nobis est ad expositiones Evangelicas, Apostolicas, ut lex possit intelligi. Nisi mim v abstulerit Evangelium de facie Mosis, non potest vultus ejus, nec sensus ejus intelligi. Vide ergo, qui in ecclesia Apostolorum discipuli adsunt his, quae scripsit, et defendunt ea, quod et impleri queant, tionabiliter scripta sint. 3) Judaeorum vero docto: impossibilia haec, et irrationabilia, sequentes l faciant.

8. Igitur sacrificium, pro quo haec omnia sa in typo et figura praecesserant, unum, et perfectus molatus est Christus. Hujus sacrificii carnem si q

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman.: "si incestus." Libri editi edd. M.): "si incestuosus." R.

<sup>2)</sup> Levit, VI, 18.

<sup>3)</sup> Ed. Ruaei sola: sunt.

cibus solidus, corum, qui pro possibilitate sumendi exercitatos habent sensus ad discretionem boni ac mali." Tangit ergo et ille carnem verbi Dei, qui interiora ejus discutit, et occulta potest explanare mysteria. Et mos si haberemus talem intellectum, ut 1) possemus singula, quae scribuntur in lege, spirituali interpretatione discernere, es obtectum 2) uniuscujusque sermonis sacramentum, in lacem scientiae subtilioris educere: si ita docere possenus ecclesiam, ut nihil ex his, quae lecta sunt, remaneret annbiguum, nihil relinqueretur obscurum: fortassis et de nobis dici poterat, quia tetigimus carnes sanctas verbi Dei, et sanctificati sumus. Sic autem accipio et illud, qued dictum est, quia 3) omnes masculi ex sacerdotibus edes eam. Nulla enim femina, nec remissa et dissoluta anima poterit edere carnes sanctas verbi Dei. Masculus quatritur, qui eas edat. Masculi denique sunt, qui perducustur ad numerum: nusquam feminae, nusquam parvali · numerantur. Unde et Apostolus dicebat: "cuth 4) autem factus sum vir, deposui quae crant parvuli." Talis ergo iste masculus, et talis vir quaeritur, qui carnes sancias possit comedere, et comedere non in quocunque loco, sed in loco sancto, intra atrium tabernaculi. haec qui scindunt ecclesiam, et peregrinas ac pravas inducentes doctrinas putant se sacras carnes extra templeme Dei, et extra aulam dominicam posse comedere. Profess sunt corum sacrificia, quae contra mandati legem gerustur. In loco sancto edi jubentur, intra atria tabernacula testimonii. 5) Atria tabernaculi testimonii sunt, quae fidei murus ambit, spei columnae suspendunt, caritatis amplitudo dilatat. Ubi haec non sunt, carnes sanctae nec haberi possunt, nec comedi.

<sup>1)</sup> Deest "ut" in sola ed. R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini perperam: objectum.

<sup>3)</sup> Levit. VI, 18. 4) I Cor. XIII, 11.

b) Edd. Merlini: testimonii sint.

9. Bene autem, quod et ea, quae ex sacrificio simiis offerentur, plene manu cum oleo offerentur et , in odorem suavitatis Domino. Istum locum breexplanavit Apostolus Paulus, ad Philippenses dicens: etus 1) sum, accipiens ab Epaphrodito ea, quae a missa sunt in odorem suavitatis, hostiam acceptam, ntem Deo." In quo ostendit, quod misericordia m, quae erga pauperes fit, oleum infundit in sacri-Dei: ministerium vero, quod sanctis defertur, suavi-1 thuris imponit. Sed hoc plena manu fieri debere zipitur. Sie enim idem Apostolus dicit, quia "qui 2) seminat, parce et metet. Qui autem seminat in dictione, de benedictione et metet vitam acternam." amen aliquid in ipso sacrificio, quod memoriale aptur, quod offerri Domino dicitur. Ego si possem ac nocte in lege Domini meditari, et omnes Scriptumemoria retinere, memoriale sacrisicii mei Domino Certe si non omnia possumus, saltem ea, e nunc docentur in Ecclesia, vel quae recitantur, meise commendemus: ut exeuntes de ecclesia, et agenopera misericordiae, et implentes divina praecepta, sacium cum thure et oleo osseramus in memoriam Doo. Ex his ergo edocemini, ut quae audistis 3) in eccletanquam munda animalia, veluti ruminantes ea revos ad memoriam, et cum corde vestro, quae dicta sunt, scratis. Quod si aliqua memoriae superfuerint, et inxtum vestrum superaverint, facite quod praesentis idati auctoritas praecipit, dicens: "quod 4) autem suseerit ex 5) his, manducabunt Aaron et filii ejus." Si

<sup>1)</sup> Philipp. IV, 18. 2) Cfr. II Cor. IX, 6.

<sup>2)</sup> Cod. Sangermanensis: "audistis." Libri editi (v. :dd. M.): "auditis." R.

<sup>4)</sup> Levit. VI, 16.

<sup>&#</sup>x27;) Cod. Sangermanensis: "ex his, manducabunt."

quid superaverit, et excesserit intellectum tuum, vel memoriam tuam, serva Aaron: hoc est, reserva sacerdoti, reserva doctori, ut ipse hoc!) manducet, ipse discutiat, ipse exponat: sicut et alibi idem?) Moses dicit: "interroga") patres tuos, et annuntiabunt tibi, presbyteros tuos, et dicent tibi." Ipsi enim sciunt, quomodo hace asyma debeant manducari, et in asymis sinceritatis et veritatis exponi.

10. Additur in sequentibus: "et 4) locutus est Dominus ad Mosen, dicens: hoc munus Aaron et filioram ejas, quod offerent Domino in die, qua unxeris eum: decimam partem ephi similaginis in sacrificio 3) semper, dimidium ejus mane, et dimidium ejus post meridiem. In sartagine ex oleo fiet, et 6) conspersam offeret cam teneram, sacrificium 7) de fragmentis, sacrificium in odoren suavitatis Domino. Sacerdos, qui unctus fuerit pro es ex filiis ejus, faciat ea: lex 8) acterna: omnia consummabuntur. Et omne sacrificium sacerdotis holocaustum erit, et non edetur." In ceteris quidem praeceptis, postifex in offerendis sacrificiis populo praebet officium: in hoc vero mandato, quae propria sunt curat, et quod să

Libri editi (v. c. edd. M.): "ex iis manducabit." R. – Cfr. pag. 229. not. 2.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: hacc.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman.: "idem Moses dicit." Libri editi (c. c. edd. M.): "ipse Moses dicit." R.

<sup>3)</sup> Cfr. Deut. XXXII, 7. 4) Levit. VI, 19-23.

b) Edd. Merlini: sacrificio. Semper dimidium ejus etc.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman.: "et conspersam." In antea editis (e. c. cdd. M.) legitur: "conspersa." R. — Edd. Merlini: "ex olco siet conspersa: osseret eam" etc.

Cod. Sangerman.: "sacrificium de fragmentis, sacrificium in odorem." In antea editis (v. c. edd. M.) post "fragmentis" non repetitur "sacrificium." R.

edd. M.): "lege acterna." R. — Edd. Merlini: "lege acterna." R. — Edd. Merlini: "lege acterna."

se spectat, exsequitur. Jubetur enim ex die, qua unctus fuerit, semper et in perpetuum offerre similaginem olco conspersam, teneram ex sartagine. Idque cognominat sacrificium ex fragmentis, in odorem suavitatis: et boc lege acterna permanere, et transmitti ad posteros jubet. Addit same observandum, ne ullum sacrificium sacerdotis, boc est, quod pro se ipso offeret, 1) edatur a quoquam: sed helocaustum fiat, quod est igni absumi. Praeceptum quidem secundum literam clarum est, velim tamen videre, qui in hoc typus, et quae figura formetur. Dimisecrificii hujus mane vult offerri, et dimidium veque, certa mensura similar oleo conspersar tenerar a wie. Vide, si non, ut ego suspicor, sacrificium 2) mendetis bacc ipsa sit lex, quae per Mosen promulgate, cujus dimidium mane jubetur?) offerri, dimidium vere ad vesperam. Quam legem in duas partes dividi praecepit, in 4) literam videlicet, et spiritum. Et dimidian quidem partem, quae est litera, offerri jubet mane, prime seilicet legis tempore: quod illis, quibus tunc secondum literam data est, novam lucem, et novum protalit diem. Dimidium vero ejus offerri jussit in vespe-In vespera enim nobis datus est Salvatoris advenbu in quo pars illa dimidia, hoc est, sensus vel spiritus lqu, secundum quod lex spiritualis est, osferatur olco tomperso tenera. Oleum ad misericordiam revocatur, Tenera ad subtia puram intelligentiam pertinet. Quod autem a latique dicitur, puto, quod districtum, et multa contiaridam, et torridum velit esse sacerdotem, in quo

<sup>1)</sup> Cod. Sangerm.: "offeret." Libri editi (v. c. edd. L.): "offert." R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: sacrificii.

<sup>(</sup>v. c. edd. M.): "jubetur osserre." Libri editi

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: in ligera videlicet, et spiritu.

nihil remissum haberi ad luxuriam, nihil fluita dinem possit. Quod autem sacrificium ipsum el tis nominavit in odorem suavitatis, puto, quod sacerdotum velit intelligi: cum legis per cos gitur, et cibus ex ea latens intrinsecus spiritual ut audientes turbae reficiantur, sicut et Domi refertur 1) in Evangeliis, ubi benedixit panes, e scipulis, et discipuli consringentes apposuerunt cum satiati fuissent omnes, superfuerunt, inquit torum cophini duodecim. Istud est ergo sac: fragmentis, cum minutatim, quae sunt legis san timus, ut spiritualem ex his cibum, purumque Et hace, inquit, est lex aeterna. Joannes qui stolus in Apocalypsi<sup>2</sup>) dicit esse Evangelium Invenimus et hic scriptum esse legem aeternan qui legem secundum literam sequi volunt, v nune dicerent, quomodo lex hujus sacrificii aeterna: cum utique destructo templo, subverse omnibus, quae dicebantur sancta, profanatis, rit crificiorum non potuerit permanere. Quomodi ternum dicent, quod olim cessasse, et-finitum constat? Restat, ut secundum eam partem le terna dicatur, qua nos dicimus legem esse spiri per eam spiritualia posse offerri sacrificia, q interrumpi<sup>3</sup>) unquam, neque cessare possunt. in loco sunt, 4) quis) subvertitur, aut in temp mutatur, sed in fide credentis, et in corde sa Sane quod ait: non edetur de sacrificio sacer holocaustum erit: ecrtum est ad Domini et Salv

<sup>1)</sup> Cfr. Matth. XIV, 15. seqq.

<sup>2)</sup> Apocal. XIV, 6.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini perperam: "irrumpi."

<sup>4)</sup> Cod. Sangerman.: "sunt." Libri editi (M.): "est." R.

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: quod.

ri personam reserri. De illius enim sacrificio non eder, sed holocaustum erit. Hoc in loco sacrificium, vermi ipsum accipiendum est, et doctrina, de qua nullus
let, hoc est, nullus disputat, nullus retraetat, sed holomutum est. Quiequid enim dixit, quicquid statuit, actras consecratione perdurat, nec aliquis ita 1) insanus inmitur, aut profanus, qui retractare de ejus sermonibus
peni: quos tanquam holocaustum, sacrificium Deo oblaim, in omni cultu et veneratione habere debemus: quia
penim 1) et terra transibunt, verba autem ejus non
mutumt, sed semper manent, sicut et ipse semper mamiture ipsum Deo Patri cum Spiritu sancto gloria et
iptium in saecula saeculorum. Amen!

## HOMILIA V.

De eq quod scriptum est: "haec 3) lex peccati: in loco, quo jugulabuntur holocausta, occident et id, quod peccati est," et cetera.

1. "Et 4) locutus est Dominus ad Mosen, dicens: loper ad Aaron, et ad filios ejus dicens: haec est lex per at loco, quo jugulantur 5) holocausta, occident et il, quod peccati est contra Dominum: sancta sancto-

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman. (itemq. edd. M.): "ita insanus." la mea editis deest "ita." R.

<sup>2)</sup> Matth. XXIV, 35.

<sup>1)</sup> Levit. VI, 25. seqq. — Edd. M. et R.: "jugula-

<sup>4)</sup> Cfr. Levit. VI, 24-30. coll. LXX. virorum ver-

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman.: "jugulantur." Libri editi (v. c. ed. M.): "jugulabuntur." R. — Cîr, pag. huj. not. 3.

rum: sunt. Sacerdos qui 1) offeret illud, in loco saucte edet, in atrio tabernaculi testimonii. Omnis qui tangit de carnibus ejus, sanctificabitur: et cuicumque adepersue fuerit ex sanguine ejus, super vestimentum quodeumque respersum fuerit, et ipsum lavabitur in loco sancte. Et vas fietile, in quocumque coctum fuerit, confringetur: si autem in 3) vase acreo coctum fuerit, defricabit illud, et ; diluct aqua. Omnis masculus ex sacerdotibus edet es: , sancta sanctorum sunt Domino. Et omnia quae pro percato sunt, ex quibus illatum fuerit a sanguine corum in , tabernaculo testimonii deprecari in loso sancto, non eden ... tur, sed igni comburentur.4 Recc omnia nisi alio semp accipiamus, quam literae textus ostendit, sicut saepe just diximus, cum in ecclesia recitantur, obstaculum magis et subversionem Christianae religioni, quam hortationem<sup>3</sup>) aedificationemque praestabunt. Si vero discuttatur 4) # inveniatur, quo sensu hacc dicta sunt, et digne 5) Des, qui hacc scribere dicitur, advertantur, siet quidem Jadaeus, qui hacc audit, sed non ille, qui in manifeste, sed qui in occulto Judaeus est: secundum illam differentiam Judaei, quam distinguit Apostolus Paulus, 6) dicess: "non 7) enim, qui in maniscato Judaeus cat, neque quas

<sup>1)</sup> Cod. Sangerm.: "qui osseret." Libri editi (v. & edd. M.): "qui ossert." R.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerm.: "in vase aereo." Libri editi (~c. edd. M.): "in vas aereum." R.

c. edd. M.): "rationem." R.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerm.: "discutiatur et inveniatur." Libra editi (e. c. edd. M.): "discutiantur et inveniantur." R.

<sup>&#</sup>x27;) Cod. Sangerman.: "digne Deo, qui haec scriberadicitur." Libri editi: "digne Deo, quae hic scribuntur." R. — Edd. Merlini perperam: "digne Deo, qui haec scribitur."

<sup>6)</sup> Nomen "Paulus" deest in antea editis (e. c. edd.—M.), sed reperitur in Cod. Msc. Sangermanensi. R.

<sup>1)</sup> Cfr. Rom. II, 28. 29.

feate in carne est circumcisio, sed qui in occulto Juest circumcisione cordis, qui spiritu, non litera: lam'non ab hominibus, sed ex Deo est." Quam untiem Judeci visibilis et Judeci invisibilis non inmetes impii haeretici, non solum ab his Scripturis reman, sed et ab ipso Deo, qui legem hane, et scriptuirines hominibus dedit, atque alium sibi Deum, prac-Hem, qui coclum et terram condidit, confinxerunt, utique fidei veritas unum eundomque Deum legis rangelierum teneat, visibilium et invisibilium ereatoquia et cognationem plurimam visibilia cum invisim servant, ita ut Apostolus dicat, quia ninvisibilia?) a creatura mundi per ea, quae facta sunt, intellectaniciuntur." Sicut ergo cognationem sui ad invicem nt vicibilia et invisibilia, terra et coclum, anima et L'esspus et spiritus, et ex horum conjunctionibus conbie mandus: ita etiam sanctam scripturam credentest ex visibilibus et invisibilibus constare: veluti ex ere quodam, literae scilicet, quae videtur; et 3) anima, s qui intra ipsam deprehenditur; et 4) spiritu, sem id, quod etiam quaedam in se coelestia teneat, utolus dicit, quia "exemplari") et umbrae deseroelestium." Quia ergo haec ita se habent, invo-Deum, qui fecit Scripturae animam, et corpus et : corpus quidem iis, qui ante nos fuerunt, aniro nobis, spiritum autem iis, qui in futuro haei vitae acternae consequentur, per quam perveregna coelestia: eam nunc, quam diximus legis requiramus, quantum ad praesens interim spe-

od. Sangerman.: "cui laus." Libri (editi (v. c. "cujus laus." R.

m. I, 20.

d. Merlini: et animae sensus qui etc.

d. Merlini: ex spiritu.

Hebr. VIII, 5.

ctat. Nescio autem, si possumus etiam ad spiritu adscendere in his, quae nobis de sacrificiis lect. Debemus enim eum, quem diximus in occulto Ju sieut ostendimus, quia non carne, sed corde circumita ostendere, quia et sacrificat non in carne, sed et quia edet de sacrificiis non carnem, 1) sed spirit

2. Sed videamus jam, quae sunt illa, quae r tur in lege. "Et2) locutus est, inquit, Dominus a sen, dicens: loquere ad Aaron, et filios ejus, dicens lex peccati:" et cetera, quae 3) in praesenti recitat Et ante jam dixisse nos memini, quia lex non iisdem datur: sed slia quidem datur filiis Israel, al tem filiis Aaron, alia etiam, sicut jampridem obs mus, Mosi 4) et Aaron. Est et alia lex, quae sol datur, ita ut nec Aaron legis ipsius particeps fiat. rum per singula distinctiones et diversitates, quis its tiae dono illuminatus a Deo est, ut possit integre teque disserere? Invenimus enim in consequentibus ceptum Domini ad solum Mosen dari, et juberi, ctusculum arietis perfectionis Mosi detur, sicut pra inquit, Dominus Mosi. In qua portione neque. neque filii ejus participes fiunt. Et invenitur lex, pertinet ad arietem perfectionis, non posse perveni que ad Aaron, neque ad filios ejus, multo magis 1 reliquos filios 5) Israel, sed ad solum Mosen, qu amicus Dei. Verum quid opus est, quae postmodu citanda sunt, praevenire? Nunc interim lex recits

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman.: "carnem, sed spiritum." editi (v. c. edd. M.): "carne, sed spiritu." R.

<sup>2)</sup> Levit. VI, 24. 25. seqq.

<sup>3)</sup> Cod. Sangerman.: "quae in praesenti." Libi (v. c. edd. M.): "quae paulo ante." R.

<sup>4)</sup> Ed. Ruaei sola: Mosi et Aaron est: etalial

Libri editi (v. c. edd. M.): "filiorum," sed "filios." R.

quae ad Aaron et silios ejus promulgatur, lex peccati, hot est hostiae, quae offertur 1) pro peccato: "in 2) loco, inquit, in quo jugulantur holocausta, ibi occident et id. quod pro peccato est, in conspectu Domini: sancta sanctorum sunt." Multa quidem jam, Deo juvante, de samiciorum ritu secundum spiritualem intelligentiam in reperioribus dicta sunt, sed et nunc, si gratia. Domini au visitare dignetur, et vos orationibus adnitamini, addemus quae dederit Dominus. Hostiarum quaedam quidem sunt Dei solius, ita ut nullus hominum participet ex ne. Quaedam sunt Aaron sacerdotis, et filiorum ejus: quedam ipsius, et filiorum et filiarum ejus, ita ut etiam sacerdotis edere liceat ex his. Quaedam sunt sacolotum, et filiorum ac filiarum corum, sed de quibus ekre liceat etiam silios Israel. Et in illis quidem ho-·tis, de quibus licet edere filios Israel, sine dubio habent participium etiam sacerdotes, et silii sacerdotum: non tamen ex omni hostia, quam edet sacerdos, etiam him land edere licebit. Igitur cum istae sint hostiarum dislerentiae, illam, quam diximus solius Dei esse, ex qua Deque Mosen, neque Aaron, neque silios ejus participare las est, aliquando quidem holocaustomata nominari invepintu: aliquando vero non holocaustomata, sed holocar-Pontata, veluti si dicamus, quod totus 3) fructus sit, ille relicct, qui Deo ossertur. Est ergo prima legislatio de serficiis, si tamen vel observastis, vel retinetis diligenter, que lecta sunt, ac disserta, et non transcurrunt aures vigras in vanum, vel quae a nobis dicuntur, vel quae ex ditais voluminibus recitantur. Prima ergo est hostia, holecizioniata. Neque enim oportebat aliam primo ho-

<sup>1;</sup> Cod. Sangerman. "offeruntur." R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>, Levit. VI, 25. — Edd. M. et R. hoc loco, cfr. P4 237. not. 5. njugulantur."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>, Cod. Sangernian. "totum." R.

stiam nominari, nisi cam, quae omnipotenti Deo offerebatur. Secunda hostia est, quae ad edendum sacerdotibus mancipatur. Tertia, de qua etiam filios Israel contingere, vel edere, ipsos scilicet, qui offerunt, fas est. Sed filios Israel non omnes, nisi illos tantum, qui mundi sunt. Soli enim, qui mundi sunt, de sacrificiis edere jubentur. Verum istas omnes hostias tu qui in occulto Judaeus es, non 1) in animalibus requiras visibilibus: nec in mutis pecoribus inveniri putes, quod offerri decent2) Deo. Istas hostias intra te ipsum require, et invenies!) cas intra animam tuam. Intellige to habere intra temet ipsum greges boum, illos, qui benedicuntur in Abraham. Intellige habere te et greges ovium, et greges caprarum, in quibus benedicti, et multiplicati sunt patriarchae. Intellige esse intra te etiam aves coeli. Nec mireris, qued hace intra to esse dicimus: intellige te et alium mundum esse parvum, 4) et esse intra te solem, esse lunam, etiam stellas. Hoc enim si ita non esset, nunquam dixisset Dominus ad Abraham: "adspice") in coelum, et vide stellas, si dinumerari possunt a multitudine: sic crit semen tuum." Nec mireris, inquam, si dicitur ad Abraham, quia sic erit semen tuum, sicut stellac sunt 6) coeli: de illis scilicet, qui ex side ejus geniti rationabiliter vivant, ae divinas leges, et praecepta custodiant. Audi amplius aliquid Salvatorem ad discipulos dicentem: nvos 7) estis lux mundi." Dubitame esse intra te solem, et lunam, at quem dicitur, quia lux sis mundi? Vis adhuc ampli-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: nolo.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman. "deceat." Libri editi (v. c. edd.-M.): "debeat." R.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cod. Sangerman. "invenies eas intra." R. — Edd - Merlini: "invenies intra" etc.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerman. "in parvo." R.

<sup>5)</sup> Cfr. Genes. XV, 5.

<sup>6)</sup> Deest "sunt" in edd. M. 7) Matth. 5, 14.

de la lipeo amilier, no forte parve de test bumilio analisates, transferier william regifiges vitem transfe? Habet his mhainmeann suure habet qui com reget, et hadet in iges, competenten Deun, dest iges per prom affairt. "momes <sub>1</sub>) conquen of terrem ofo xabjeo'<sub>2</sub>) alt: Museismed" Audi orgo, špot ostaripatens Pous quid tion de te, hop est, quid de hominibus élect. "Habithe, 4) they mit, in the, at inter 4) ignor anabulabe," Plan inquid addit?) arga persenam tuam. "Et") tro, inquit, it in patrom, et ipsi erant mili in filice et filice, dicit Busines," Habet bie rounden fillem Del, habet Spirithe ametrics, securitate quad disk prophete: "verbe") Durini codificatati sant, et spiritte cois sine omnie virto acrem." Re jearum elibit "spirlene") unim Damini minds ashess torresmin." Andi et tihi quid dieit Chriserper serded serdiente mus aresides ego (\* 2000), rest ni ammunicationem sacculi." Et de Spiritu sancto diciwer affindam 10) de spiritu moo super eumem carnen, of prophenbunt." Cum ergo videns habere to omnia, pur tunder habet, debitere non debes, quod etiem animin, quae offerenter in hostile, habeas intra te, et ex

<sup>1)</sup> Jores, XXIII, 24.

<sup>\*)</sup> Cod. Sangerm. "replee." Libri editi (v. c. edd. E.): "impleo." B.

<sup>1)</sup> Ch. Levit. XXVI, 12. coll. II Cor. VI, 16.

Cod. Sangerman. "inter ipses ambulabe." Libri (c. c. edd. M.): "in ipsis ambulabe." R.

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman, "addit." Libri editi (v. c. edd.

Oli Cor. VI, 18. coll. Esoch. XXXVI, 28. et Le-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Podes, XXXIII, & (XXXII.)

<sup>\*)</sup> Sep. Selomen. I, 7.

<sup>&</sup>quot;) Much. XXVIII, 20.

<sup>10)</sup> Jool. 11, 18.

ipsis spirituales 1) offerre debeas hostias. Sed de illis, prout potuimus, in superioribus explanavimus.

3. Nunc vero illud addimus, quod dicit, quia in loco, in quo jugulantur holocausta, ibi etiam hostiae pro peccato. Vide, quam multa misericordia et benignitas Dei est, ut ubi holocaustum jugulatur illud, quod soli Dei offertur, ibi etiam hostia, quae pro peccato est, immolari jubeatur: quo scilicet intelligat se, qui peccavit, et poenitet, et conversus ad Dominum contribulati spiritus hostiam jugulat, in loco jam sancto stare, et sociari his, quae pertinent ad Deum. Ibi ergo immolatur hostia pro peccato, ubi et holocaustum: in conspectu, inquit, Domini. Est fortassis in conspectu Domini offerre sacrificium, et non offerre in conspectu Domini. Quis ergo est, qui offert<sup>2</sup>) in conspectu Domini? Ille,<sup>3</sup>) ut opinor, qui son exiit a conspectu Domini, sicut Cain, 4) et effectus est timens et tremens. Si quis ergo est, qui habet siduciam adstare in conspectu Domini, et non fugit a sacie ejus, nec adspectum ejus peccati conscientia declinat, iste ia conspectu Domini offert sacrificium. Hanc ergo hostiam, quae offertur pro peccatis, dicit esse sancta sanctorum. Majus aliquid audere vult sermo, si tamen et vester sequatur auditus. Quae est hostia, quae pro peccatis offertur, et est sancta sanctorum, nisi unigenitus silius Deis Dominus meus Jesus Christus? Ipse solus est hostia propeccatis, et ipse est hostia sancta sanctorum. Sed 5) quod. addit: "sacerdos,6) inquit, qui offert illud, edet illud:

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman. "spirituales." Libri editi (v. c-edd. M.): "spiritualiter." R.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman. "offeret." R.

<sup>3)</sup> Cod. Sangerman. "Ille, opinor, qui non exit." R.

<sup>4)</sup> Cfr. Genes, IV.

b) Edd. Merlini: Sed quid addit? Sacerdos, —, ede illud. Videtur etc.

Pag. 238. not. 1. "offert,"

lum dicit, ad peccatum referri videtur: sicut et alibi de sacerdotibus propheta, quia "peccata") populi nanducabunt." Unde et hic ostendit, sacerdotem tum offerentis comedere debere. Saepe ostendimus inis scripturis, Christum esse et hostiam, quae pro to mundi offertur, et sacerdotem, qui offerat ho-

Quod uno verbo Apostolus explicavit, 3) cum di-: "qui 5) se ipsum obtulit Dco." Hie ergo est sas, qui peccata populi comedit, et consumit, de quo n est: "tu 6) es sacerdos in acternum, secundum em Melchisedech." Salvator ergo et Dominus meus ta populi edit. Quomodo edit peccata populi? quid scriptum est: "Deus, 7) inquit, noster ignis conns est." Quid consumit Deus ignis? Numquid tam us) erimus, ut putemus, quod Deus ignis ligna conat aut stipulam, aut ) foenum? Sed consumit Deus bumana peccata, illa absumit, illa devorat, illa pursecundum quod et alibi dicit: "et 10) purgabo te igni 'urum." Hoc est manducare peccatum ejus, qui ofscrificium pro peccato. Ipse enim peccata nostra epit, et in semet ipso ca tanquam ignis comedit, et mil Sic denique e contrario eos, qui permanent in wis, mors dicitur deglutisse, sicut scriptum est: "de-

Cod. Sangerman. (itemq. edd. M.): "ad intelle-Libri editi: "ad intelligendum." R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hos. IV, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cod. Sangerman. "explicat." R.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: dixit. 5) Hebr. IX, 14.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Pasim. CX, 4. <sup>7</sup>) Deut. IV, 24.

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman. ninepti." Libri editi (e. c. edd. ): nimperiti." R.

Cod. Sangerm. "aut foenum?" Libri editi (v. c. d. M.): "aut ferrum?" R.

<sup>11)</sup> Jani. I, 25.

glutiet 1) mors praevalens." Hoc puto esse, quod in Evangelio Salvator dicebat: "ignem<sup>2</sup>) veni mittere in terram, et quam volo ut accendatur." Atque utinam et mea terra accendatur igni divino, ut ultra non adferat spinas et tribulos. Sic intelligere debes et illud, quod scriptum est: nignis 3) accensus est ab ira mea, comedet terram, el generationes ejus." Dicit ergo lex: "sacerdos 4) qui obtulerit, edet illud in loco sancto, in atrio tabernaculi testimonii." Consequens enim est, ut secundum imaginem ejus, qui sacerdotium ecclesiae dedit, etiam ministri 1) el sacerdotes ecclesiae peccata populi accipiant, et ipsi imitantes 6) magistrum, remissionem peccatorum populo tribuant. Debent ergo et ipsi ecclesiae sacerdotes ita perfecti esse, et in officiis semper sacerdotalibus eruditi, w peccata populi in loco sancto, in atriis tabernaculi testimonii, ipsi non peccando consumant. Quid autem est, is loco sancto manducare peccatum? Locus erat sanctus. in quem pervenerat Moses, secundum quod dictum es ad eum: "locus 7) enim, in quo stas, terra sancta est.4 Similiter ergo et in ecclesia Dei locus sanctus est, fide persecta, caritas 6) de corde puro, et conscientia bons Qui in his stat in ecclesia, in loco sancto stare se agno scat. 9) Neque enim in terra quaerendus est locus sam ctus, in quam 10) semel data sententia est a Deo dicent«

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman. "deglutiet." Libri editi (v. edd. M.): "deglutivit." R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Luc. XII, 49. <sup>3</sup>) Deut. XXXII, 22.

<sup>4)</sup> Cfr. Levit. VI, 26.

sacerdotes" etc., sed in Cod. Sangerm. desunt ver so, ejus sint." R.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini perperam: mutantes.

<sup>7)</sup> Exod. III, 5.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Edd. Merlini: et caritas.

<sup>9)</sup> Edd. Merlini: cognoscat.

<sup>10)</sup> Edd. Merlini: qua.

edista 1) terre in 2) operibus tuis." Fides erge in- , tegra, et sméta ecuversatio, locus est sanctus. In hot inque loss positus morrise ecclesiae, populi pecetta consemet, ") ut bestien jegulane verbi Dei, et dostrines seses visitanes efferens, purget a possetis conscienties audiscuss. Edet 4) orga sacordos carnes sacrificii in atrio triumoculi testimonii, cum intelligere potucrit, quae sit do in ") bio, quaere mysteria, quae deparibuntes de atriis rusculi testimenii. Ad hace enim alla secreta et repilits mullus' accodit, mulli hace niti secordotibus pag si tamen pateent, si scientia sua, et intellectu mypotmerfet corum secreta penetrare. Scie autem cos quaedam in codesia degmata socretiera, quae to me ipais succeilotibus licent. Illa dico, ubi arca termiliar, mbi urma, ubi manna, et tabulas testamenti. Mate) no ipsis quidem sacordotibus datur accessus, sed wi testes postifici, et huic semel in anno certis quibuque a mysticis purificationibus conceditur istud intrare states. Sunt et alia ecclesiae dogmata, ad quae pospervenire ctism Levitac, sed inferiora sunt ab his, 1) The meerdotibus adire concessum est. Seis et alia esse, ad pres possunt accedere etiam filii Israel, hoc est, laici: temen alienigenae, nisi adscripti jam fuerint in ec-Domini: "Acgyptius") cuim tertia generatione in-

<sup>1)</sup> Genes, III, 17.

<sup>(</sup>c c cid. M.): "in opere tuo." R.

Cod. Sangerman. "consumat." Libri editi (v, c. L.): "consumit." R.

L): "Lin" R.

<sup>1)</sup> Eld. Merlini: in in.

<sup>1)</sup> Idd. Merlini: Illic nec ipsis.

<sup>&#</sup>x27;) Idd. Merlini: iis.

<sup>&</sup>quot;) Ck. Dont. XXIII, 8.

intrabit 1) in ecclesiam Dei." Credo 2) propter fidem Patris, et Filii, et Spiritus sancti, in quam credit omnis, qui sociatur ecclesiae Dei, tertiam generationem mystice dictam. Verum tamen sciendum est, quod ex hostiis, quae offeruntur, licet concedantur sacerdotibus ad edendum, non tamen omnia conceduntur: sed pars ex ipsis aliqua Deo offertur, et altaris ignibus traditur: ut sciamus ctiam nos, quod, et si conceditur nobis aliqua ex divinis scripturis apprehendere et agnoscere, sunt tamen aliqua, quas - Deo reservanda sunt: quac cum intelligentiam nostram superent, 3) sensusque corum supra nos sit, ne forte aliter a nobis, quam se habet veritas, proferantur, melius igni ista 4) servamus. Et ideo etiam in hoc loco, quae quidem concessa sunt hominibus ad edendum, prout petuimus, intra tabernaculum Domini consumsimus: si qua vero supersunt, et vel vos in audiendo, vel nos superant in dicendo, servemus igni altaris, tanquam eam partem, quae pro peccato super altare Domini jubetur osterri.

4. "Et\*) hace est, inquit, lex arietis, qui pro delicto est: sancta sanctorum. In loco, in quo jugulant 6) holocaustomata, jugulabunt et arietem, qui pro delicto est, contra Dominum," et cetera. Videtur quidem in scripturis divinis frequenter peccatum pro delicto, et delictum pro peccato indifferenter, et absque aliqua distinctions

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman. "intravit." R.

<sup>2)</sup> Libri antea editi (v. c. edd. M.): "Credo fidena patris, et filii, et spiritus sancti, in quam credunt omnes qui sociantur" etc., sed Cod. Sang. ut in nostro textu. R.—

<sup>-3)</sup> Cod. Sangerman. "superent." Libri editi (v. =-edd. M.): "superant." R.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerman. "ista servamus." Libri editi ( -c. edd. M.): "ista servemus." R.

<sup>5)</sup> Levit. VII, 1. 2.

in hos tamen loco invenitur') esse discretum. supérius in hostia pro poccato ritum sacrificii mem tradidisest, nunc separatim mandat sacrifidelicte: et quamvis codem ordine, atque carvantia cuncta mandentur, et addat in novissit2) id, quod pro peccato est, ita et id, quod s est: lex una crit corum:" tamen voluit ostelialiquid differentiae in his, quibus sacrificia diavit. In quo ego 3) puto delictum quidem comse levius aliquanto, quam peccatum. Nam inde peccato dici, quod sit peccatum ad mordelicto non legimus, quod esse dicatur ad mortamen et illem disserentiam, quae nonnullis visa est, quod delictum quidem sit, cum non , quae facere debemus: peccatum vero sit, cum ius ea, quae committere non debemus. Sed iism non semper in scripturis divinis sub ista e invenimus, ideirco generaliter assirmare non Igitur eodem modo, atque eadem traditione io, quod pro delicto offertur, accipiendum est, pra exposuimus de eo, quod pro peccato est. mim jubentur adipes arietis, ii, qui circa renes , qui interiora operiunt, imponi super altare: ut haec audis, scias, omne quod est intra te crasserit interiora tua, debere te offerre igni altaris, tur omnia interiora tua, et dicas et tu, sicut et cebat: "benedic 5) anima mea Dominum, et eriora mea nomen sanctum ejus." Nisi enim :rit crassitudo illa, quae tegit interiora tua, non ubtilem et spiritualem capere sensum, nec pos-

od. Sangerman. (itemque edd. M.): "invenitur retum." Libri editi: "invenietur discretum." R. .evit. VII, 7.

<sup>&#</sup>x27;Ad. Merlini: puto ego etc.

Mr. 1 Joann. V, 16. 17. ') Psalm. CIII, 1.

sunt intellectum capere sapientiae, et ideo Dominum la dare non possunt. Quod si ablatum fuerit omne quo pingue est de renibus, et de 1) omnibus interioribus visce rum, tunc vere purgatus omni vitio libidinis jugulasti be stiam pro delicto, et obtulisti sacrificium Deo in odore suavitatis. "Sacerdotis, 2) inquit, qui offeret 3) et repre pitiabit illud, ipsius crit." Discant sacerdotes Domis qui occlesiis praesunt, quia pars iis data est cum his, que rum delicta repropitiaverint. Quid autem est reprop tiare 4) delictum? Si assumseris peccatorem, et monende hortando, docendo, instruendo, adduxeris eum ad poenites tiam, ab errore correxeris, a vitiis emendaveris, et effecti cum talem, ut ei converso propitius fiat Deus!) pro del cto, repropitiasse 6) diceris. Si ergo talis fueris sacerdos, e talis fuerit doctrina tua, et sermo tuus, pars tibi datur? eorum, quos correxeris: ut illorum meritum tua merce sit, et illorum salus tua g!oria. Aut non et Apostola haec ostendit, ubi dicit, quia "quod ") superaedificaveri quis mercedem accipiet?" Intelligant igitur sacerdote Domini, ubi 9) iis data portio est, et in hoc vacent, atque his operam dent. Non se inanibus et superfluis ac-

<sup>1)</sup> Deest "de" in sola ed. R.

<sup>2)</sup> Cfr. Levit. VII, 5. 9. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cod. Sangerman. "offeret et repropitiabit illud." Libri editi (v. c. edd. M.): "offert illud et repropitiabit pro delicto." R.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerman. "repropitiare delictum?" Librediti (v. c. edd. M.): "repropitiare pro delicto?" R.

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: Deus, pro delicto etc.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman. "repropitiasse diceris." Libs editi (v. c. edd. M.): "repropitiare diceris." R.

<sup>7)</sup> Cod. Sangerman. "datur." Libri editi (v. c. ed ... M.): "dabitur." R.

<sup>6)</sup> Cfr. I Cor. III, 14.

<sup>9)</sup> Edd. Merlini: ubi est his data portio, et shoc etc.

bus implicant, sed scient se in mile also partem habires apud Donn, nisi in eo, qued offerent i) pro pecnis: id est, qued a via poccati converterint poccatores,
etandum etima illud est, qued quee efferentur in hoconstant, interiore sunt: qued vere exterius est, Doino mon effertur. Pellis Donnino non effertur, nos coit in i) helocoustemeta. Talis fuit et ille filius Juda,
pi dicabetur Her, qued interpretatur pellis. Propteres
ti) Her possimus eret, et occidit cum Dons, quie isti
iles Donnino mon efferentur.

La part de comme sacrificiem, quod fiet in clibano, et comb quod fiet in craticula, vel in sartagine, saccrdetin, de clibano, ipains crit." Quid dicinus? Putatunuse, quel compotens Dous, qui responsa Mosi coclitus dales, de clibano, et craticula, et sartagine praeceperit: ") et discuret populus per Mosen, quia per hace Deus iis ") propina fiet, si quaedam in sartagine frixerint, quaedam in clibano coxerint, quaedam in craticula assaverint? Sed aca iz ecclosiae pueri Christum didicerunt, nec ita in cum per Apostolos cruditi sunt, ut de Domino majestatis aliquid tam humile et tam vile suscipiant. Quin poticu secundum spiritualem sensum, quem spiritus donat ecclaise, videamus, quod sit istud sacrificium, quod co-quar in clibano, vel quis iste clibanus intelligi debeat. Sed ubi inveniam modo ad subitum scripturam divinam,

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman. "offerunt." Libri editi (v. c. all M.): "offertur." R.

Cod. Sangerman. "in holocausto. Nam ta-

Desunt verba: "et Her," in Cod. Sangermanensi. — Cfr. Genes. XXXVIII, 7.

<sup>1)</sup> Levit. VII, 9.

Cod. Sangerman. "praeceperit." Libri editi (v.

<sup>1)</sup> Edd. Morlini: bie.

quae me doceat, quid 1) sit clibanus? Dominum 1 Jesum invocare me oportet, at quaerentem me faci venire, et pulsanti aperiat, ut inveniam in Scriptur banum, ubi possim coquere sacrificium meum, ut piat illud Deus. Et quidem invenisse me puto in propheta, ubi dicit: "omnes?) moechantes, sicut cli succensus ad comburendum." Et iterum: "incalueri inquit, sicut clibanus corda corum." Cor ergo est l nis clibanus. Istud autem cor si vitia succenderini diabolus 4) inflammaverit, non coquet, sed exure vero ille id succenderit, qui dixit: "ignem ) veni n in terram: " panes 6) scripturarum divinarum, et se num Dei, quos in corde suscipio, non exuro ad 1 tionem, sed coquo ad sacrificium. Et fortassis illa dicuntur in clibano, quae interiora sunt, et recondita proferri facile ad vulgus possunt: sunt enim mul scripturis divinis hujusmodi, sicut apud Ezechick cum vel de Cherubim, vel de Deo, et de illa mag visione describitur. Hacc si in clibano non coqui comedi ita, ut sunt cruda, non possunt. Neque credendum est, quod sit animal quoddam in forma nis positum, quo vehatur Deus, vel 9) aliud in form tuli, aut aquilac. Haec ergo, et si qua hujusmodi non sunt cruda proferenda, sed in cordis clibano coquenda. Tria itaque sunt haec, in quibus dicit si

<sup>)</sup> Cod. Sangerman. "quid." Libri editi (v. c. M.): "quis." R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hos. VII, 4. <sup>3</sup>) Hos. VII, 6.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerman. "diabolus." Libri editi (edd. M.): "libido." R.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Luc. XII, 49.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman. "panes." Libri editi (c. c. M.): "panem." R.

<sup>7)</sup> Cfr. Ezechiel. I.

<sup>8)</sup> Cod. Sangerman. "vel aliquid in forma vituli.

sere presparari: in clibano, in sartagine, in cratit puto, qued elibanus secundum sui formam prora, et da, quac; sunt incuarrabilia, significat in scrilivinis. Sertago vero ea, quee si frequenter ec ersentur, intelligi, et explicari possunt. Craticulà ca, quae palam sunt, et absque aliqua obtectione Triplicem namque in scripturis divisis intiae inveniri saepe diximus medum: historicum, m, et mysticum. Unde et corpus incese ei, et n, ac spiritum intellezimus. Cujus intelligenplicem formam, sacrificiorum triples hic appara-Sed et alihi invenimus, id est, in his puse de escrificiis metsenantur, dici canistram san- . perfectionis, in quo tres panes haberi mandantur. consonare sibi sacramentorum omnium formas? trem perfectionis, in quo tres panes poni jubentur, alind debemus accipere, nisi scripturas divinas, cimiteribus tripliciter apponentes? Vis tibi et de selis similis mysterii proferamus exempla? Recola-Demini vocem, ubi dicit, quia media 1) nocte venitm ad amicum suum pulsans ostium ejus, et ait: ice,2) commoda mibi tres panes, quoniam amicus supervenit de via, et non habeo quod 3) adponam la quibus, ut breviter perstringamus, nox est tembec vitae, et tres panes sunt, unus, qui in clibano, 4 qui in sartagine, tertius, qui in craticula coquitur. & Post haec inquit: "et 4) omne sacrificium factum des, sive non factum, omnibus filiis Aaron erit 5) sin-

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman. "media nocte." Libri editi (v. ed. M.): "medio noctis." R.

<sup>1).</sup> Loc. XI, 5. 6.

<sup>(</sup>v. c. edd. M.): "quod ponam ei." R.

<sup>4)</sup> Levit. VII, 10.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini perperam: erit. Singulis aequaliter

nomen meum blasphematur inter gentes." men et hic, quomodo panes ex simila facti: lagana asyma uncta olco, et simila conspersa nitur, et triplici iterum sacramento hostia salt tur, et ad ultimum: "sacerdoti,1) inquit, q sanguinem sacrificii salutaris, ipsi erit." Sup "sacerdoti,2) qui repropitiabit,3) ipsi erit." cerdoti, 4) qui essundit sanguinem sacrificii sal erit." Digno ordine utitur: prius enim repropi renda est, et post haec offerendum sacrificiu Neque enim salus esse cuiquam potest, nisi pri pitium saciat Deum. "Sed 5) et carnes, inqui laudationis salutaris ipsi erunt." 5) Saepe ja quod carnes in Scripturis solidum indicant ci fectamque doctrinam. Secundum Scriptura: animae cibum quendam lactis, et alium cibi olerum, et alium carnis, sicut ipse Apostolus de dicit: "quia 7) lacte vos potavi, non esca. Noi poteratis, sed nec adhuc potestis. Adhuc enin nales." Et iterum alibi dicit: "alius") quidei manducare omnia; qui autem infirmus est, ole cet." Et rursum alibi: "persectorum 9) autem solidus," et cetera. Hic ergo carnes sacrific quod offertur pro laudatione, ipsius jubentur

<sup>1)</sup> Levit. VII, 14. — Edd. M. et R. hoc pag. 255. not. 4. coll. pag. huj. not. 4. "qui c

<sup>2)</sup> Levit. VII, 7. 3) Edd. Merlini: pro

<sup>4)</sup> Levit. VII, 14. — Edd. M. et R. h loco, cfr. pag. huj. not. 1. "qui effundit."

<sup>6)</sup> Levit. VII, 15.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman. "erunt." Libri editi i M.): "edunt." R.

<sup>7)</sup> I Cor. III, 2.

<sup>8)</sup> Rom. XIV, 2. — Deest "se" in edd. M

<sup>9)</sup> Hebr. V, 14.

. virtute, in moribus. Si enim hoc in se non , de sacrificiorum carnibus non édent. Unum l, quod separatur, tanquam praecipuum ex triex simila praecepta sunt, in hoc illam partem arbitror designari, de qua superius dizimus, ques indicat profundamque doctrinam. Sed requise, cum superius formentum penitus abjecerit de quomodo nune super panes fermentatos sacriundat imponi? Verum diligentius intuere, quis acrificiam, sed ad ministerium sacrificii formenis assumitur. Quid 2) ergo hoc ait, videamus. · in Evangeliie humanam doctrinam Pharisseci tradebant traditiones, 1) praecepta hominum, m appellat, eum dicit discipulis: "observate") a Pharisacorum." Similiter ergo humana doctrina causa, grammatica are, vel rhotorica, vol etiam . Ex qua doctrina ad sacrificium quidem, hoc , quae de Deo sentienda sunt, nibil suscipiendum o vero lucidus, et eloquentiae splendor, ac disratio, ad ministerium verbi Dei decenter juhotti. An non super hoc fermentum habebat verbi mores bones celloquia mala?" Et: "Cretenss mendaces, malae bestiae, ventres pigri?" et al lia ex fermento sumta Graecorum.

& Quod autem dicit: "sub?) die come derclinquetur ab co usque in mane: conseran teris sacrificiis, et videamus, quae sit ratio, q quidem sacrificio salutari, vadem die, quae praecepit comedenda: in alio vero sacrificio, cundam diem servari indulget, et usque in te tia vero jam die igni tradi, quae superfueriz leant offerentem. Quid ergo habeat ista diff dosmus. Sed vere indigemus auxilio Dei, qui pes contegentes interiora nostra dignetur abs omne crassioris sensus velamen auferre, ut l dum id, quod a Deo mandari dicitur, possimu Conferamus igitur ipsam sibi scripturam divina aperuerit nobis absolutionis semitam subsequam mus enim de sacrificio Paschae, quod in vest lari jubetur, dari mandatum similiter, ut nih ex carnibus usque in mane. Non est hoc ouc hesternas carnes vesci non vult nos sermo d recentes semper et novas, 3) cos maxime, qui Paschae, vel sacrificium laudis immolant Deo. carnes, et recentes ipsius diei edere jubet, hest hibet. Recordatus sum simile aliquid et propi chielem dicere, cum ei Dominus praecepisset, ret sibi panes in stercore humano. Respondit mino et dixit: no 4) Domine, nunquam conta anima mea, et morticinum aut immundum no

<sup>1)</sup> Tit. I, 12.

<sup>2)</sup> Cfr. Levit. VII, 15. — Edd. M. et R. cfr. pag. 255. not. 5. nab eo usque in mane."

<sup>3)</sup> Edd. Merlini perperam: novas. Eos xime etc.

<sup>4)</sup> Cfr. Ezech. IV, 14.

se meum. Sed neque care hesterna introivit in os m." De quo saepe apud memet ipsum requirebam, enam esset ista prophetae exsultatio, qua velut mam aliquid ante Deum proferret, et diceret, quia nunm carnem hesternam manducavi. Sed ut video, hinc etus, et ex istis imbutus mysteriis, hace propheta lohatur ad Dominum, qui 1) non ita abjectus, et degesum sacerdos, ut hesternie, id est, veteribus carnibus ear. Audite hace omnes Domini sacerdotes, et attens intelligite, quae dicuntur. Caro, quae ex sacrificiis undotibus deputatur, verbum Dei est, quod in ecclesia tent. Pro 2) hoc ergo figuris mysticis commonentur, ham proferre ad populum sermonem cosperint, non warma proferant, non vetera, quae sunt secundum litem, proloquantur, sed per gratiam Dei nova semper prorant, et spiritualia semper inveniant. Si coim ca, quae idiceris a Judacis hesterno, haec hodie in ecclesia proieras, boe est hesternam carnem sacrificii edere. ministis, etiam in oblatione 3) primitiarum codem sersome usus est legislator, ut sint, inquit, nova et recentia ides abique ea, quae ad laudes Dei pertinent, - hoc nim est sacrificium laudis -, nova, et recentia esse delere, ne sorte, cum vetera profers in ecclesia, labia tua lequatur, et mens tua sine fructu sit. Sed audi, quid Ecit Apostolus: "si, 4) inquit, loquar linguis, spiritus meus erat, sed mens mea sine fructu est. Quid igitur est? Ombo, inquit, spiritu, orabo et mente: psallam 5) spiritu,

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: quia.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: Per hoc etc.

Libri editi: "oblationem." R.

<sup>4)</sup> I Cor. XIV, 14. 15.

<sup>&#</sup>x27;) Libri antea editi (v. c. edd. M.): "psalmum di-

peallam et mente." Ita ergo et tu si non ex er spirituali, ex doctrina gratiae Dei praesentem el tem protuleris sermonem in laudibus Dei, os tuum offert 'sacrificium laudis, sed mens tua pro tate besternae carnis arguitur. Nam et Dominus quem discipulis dabat, dicens 1) iis: "accipite 2) ducate:" non distulit, nec servari jussit in crastinu fortasse mysterii continetur etiam in eo, quod pane tari non jubet in via, ut semper recentes, quos gerie, verbi Dei panes proferas. Benique Gabac illi propterea condemnantur, et ligni caesores, ve gestatores fiunt, quia panes veteres ad Israelitas runt, quibus lex spiritualis jubebat semper uti rec et novis. Alia sane sacramentorum figura est, qui etiam in altera die, quod superfluerit, edi, nibil tertiam diem reservari: de qua suis locis videbimi ne illud quidem nos lateat, esse quoddam tempus, benedictio sit veteribus vesci. Nam de anno septis remissionis annus, vel sabbaticus nominatur, ita "manducabis, 4) inquit, vetera, et vetera veterum." sub septimi anni mysterio, ut diximus, benedictio tera manducare, nunc vero prohibetur. Sed m est excessus haerere 6) per haec singula, et ex oc testimoniorum longius evagari, cum 7) explanatic sacrificiorum habeatur in manibus.

sive ex eruditione spirituali, et ex dono gratiae De sed Cod. Sangerman, ut in nostro textu. R.

<sup>1)</sup> Ed. Ruaei sola: et dicebat iis:

<sup>2)</sup> Matth. XXVI, 26. 3) Cfr. Jos. IX.

<sup>4)</sup> Cfr. Levit. XXV, 22.

<sup>\*)</sup> Cod. Sangerman, "multum est excessus habe haec singula." R.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: abire.

<sup>7)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "cum explanat sacrificiorum habeamus in manibus," sed Mss. ut i , stro textu. R.

9. Dicitur ergo in sequentibus: "quod!) si votum funt, aut si voluntarium sacrificaverit munus suum, quacaque die obtulerit sacrificium suum, edetur, et altera Le quod superfuerit de carnibus sacrificii usque in den tertium, igne cremabitur. Si autem manducans anducaverit ex carnibus die tertia, non crit acceptum i qui offert illud, non reputabitur ei, coinquinatio est. hina autem si qua manducaverit ex eo, peccatum acpiet." Hoe est mimirum, quod et David dieit in Psali: "fiat 2) oratio ejus in peccatum: "quando non solum M meriti, sed etiam culpae multum ex sacrificiis quae-🖦 Audis enim legislatorem decernere, quia, si quis "deaverit ex co, quod superfuerit in tertiam diem, scatum accipiet. Unde cognoscendum est, quanta humae conditioni peccatorum labes immineat, cum oriar ctiam inde peccatum, unde hostia propitiationis ofntur. Hace, credo, considerans beatus David, dicebat in 'salmis: "peccata 3) quis intelligit?" Voti igitur et vointalis merificium est, quo et secunda quidem die vesci west, penitus vero abjuratur in tertiam. Sed dat reedium negligentibus. Si, inquit, invalidus fueris, et non otacris omnes carnes sacrificii secunda finire die, nihil e dis in die tertia comedas, sed igni trade quod supera Si enim volucris post duos dies manducare de samoo, peccatum accipies. Ego, prout sensus mei capain hoc biduo puto duo testamenta posse inelici, in quibus liceat omne verbum, quod ad Deum Perinet, - hoc enim est sacrificium -, requiri, et disoni, aque ex ipsis omnem rerum scientiam capi: si quid superfuerit, quod non divina scriptura decernat, aliam tertiam scripturam debere ad auctoritatem Richlise suscipi, quia haec dies tertia nominatur, sed igni

<sup>1)</sup> Levit. VII, 16. 17. 18. 2) Psalm. CIX, 7.

<sup>3)</sup> Psalm. XIX, 12. (XVIII.)

tradamus, quod superest, id est, Deo reservemus. Nec enim in praesenti vita Deus scire nos omnia voluit, n xime cum et 1) id Apostolus dicat: "quia 2) ex parte s mus, et ex parte prophetamus. Gum venerit autem qu perfectum est, destruentur illa, quae ex parte sunt." I est ergo ignis, cui, quae in tertium diem superfueri servare debemus, et non temeritate praesumta assuman nobis cunctorum scientiam, ut merito nobis dicatur eodem Apostolo: "nescientes 3) neque quae loquunt neque de quibus affirmant." Ne forte ergo non fiat a ceptum sacrificium nostrum, et hoc ipsum, quod ex di nis scripturis cupimus scientiam capere, vertatur nobis peccatum, servemus eas mensuras, quas nobis per legis torem lex spiritualis enuntiat.

10. "Et 4) carnes quaecunque tactae fuerint ab ou immundo, non manducabuntur, igni cremabuntur. mnis mundus manducabit carnes; et anima quaect que manducaverit carnes sacrificii salutaris, quod Domino, et immunditia ejus in co fuerit, peribit ani illa de populo suo. Et anima quaccunque tetigerit omni rem immundam, vel ab immunditia hominis, vel qu drupedum immundorum, vel ab omni abominamento immundo, et manducaverit ex carnibus sacrificii saluta quod est Domini, peribit anima illa de populo su Triplices immunditiae causas hic legislator exposuit. Uni ne carnes sacrificiorum aliqua immunditia contingant Aliam, ne is, qui edit carnes sacrificii, immundus sit, immunditia ejus in ipso sit. Tertiam, quod etsi car mundae sint, et ipse, qui edit, mundus sit, tamen ne ce tigerit aliquid immundum, vel a pecoribus, vel ab 6) a

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: id et. 2) I Cor. XIII, 9. 40.

<sup>3) 1</sup> Tim. I, 7. 4) Levit. VII, 19. 20. 21.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman. "abominamento." Libri e (e. c. edd. M.): "abominato." R.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman. "a bobus." R.

bus, vel ex omnibus, quae immunda pronuntiata sunt. Et hace quidem voluntas est legislatoris!) de ritu sacrificierum corporalium sancientis. Secundum nostrae vero espositionis ordinem, ubi carnes sanctae verba intelligunter2) esse divina, hujusmodi habenda est observatio, quia sepe accidit mundas carnes contingi ab aliquo immundo, « verbi causa dixerim, si quis de Deo patre, ac de unistato ejus, et Spiritu sancto, digno Deitatis mysterio pufaciat sincerumque sermonem, similiter et de omnibe creaturis rationabilibus tanquam a Deo factis ad boc, d'aperent et intelligerent eum, non autem consequenti Treno afferat etiam carnis resurrectionem, primus quiejus 1) sermo, quonism 1) persecte et sancte disseni, solidus cibus est, carnes sanctae sunt, hoc vero, pod') his additur, resurrectionem carnis negando, quia sienum a fide est, superioribus junctum perfectis et sidelibus verbis, sanctas carnes contaminavit et polluit. Ideo eres praecepit legislator, ne manducentur hujusmodi caracs, quitus immunditia infidelitatis alicujus adjungitur. Propteres et Apostolus dicit: netenim 6) diem festum cebecous, non in fermento veteri, neque in fermento malinise et nequitiae, sed in azymis sinceritatis et veritatis:" Secradum immunditiae genus est, ne ipse, qui carnes dit, immundus sit, et immunditia ejus in ipso sit: quod bec modo intelligi potest, verbi gratia, si sit aliquis na-

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman. "legis" pro: "legislatoris." R.

Libri antea editi (v. c. edd. M.): "intelligan-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: sermo ejus.

<sup>1)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "quem," scel Cod. Sangerman, ut in nostro textu. R.

<sup>&#</sup>x27;) Libri editi (e. c. edd. M.): "quod his addit, reparectionis carnis negando gloriam, quia" etc., sed Cod. Sasgerno. ut in nostro textu. R.

<sup>&#</sup>x27;) 1 Cor. V, 8.

secundum hanc candem praecepit formam, t: "nune") autem scribo") vobis in epistola, ut misceamini fornicariis,") si quis frater nomina:ator, aut avarus, aut idolis serviens, aut ebrioapax, cum hujusmodi nec eibum sumere? In unibus quid est aliud, quod praecepit, nisi") ne ceatis et immunditiis polluamur?

it 1) locutus est, inquit, Dominus ad Mosen, diuere filiis Israel, dicens: omnem adipem boum, , et caprarum, non edetis; et adeps morticinofera captorum non erit ad omne opus, et in edetur. Omnis qui adipem edet ex pecoribus, offertis ab iis hostiam Domino, peribit anima pulo suo. Et omnem sanguinem non edetis in sitatione vestra a pecoribus, et a volatilibus. ima quaccunque manducaverit sanguinem, pera illa de populo suo." Adipes quidem corum n, quae in sacrificiis offeruntur, et aliorum nonedi vel in usu haberi abnegat legislator, sanguiomnis carnis comedi vetat. In superioribus ysticum pertractantes, ubi vitulus in holocaustum pro peccato, et adipes imponebantur altari, sanjuidem, quo ex parte aliqua cornua liniebantur, vero ad basin essundebatur altaris, in corum aciguram, qui residuus dicitur Israel, et post-

Cor. V, 9. coll. 11.

Cod. Sangerman. "scribo." Libri editi (v. c. edd, ripsi." R.

In Cod. Sangerman. decst "fornicariis." R.

Cod. Sangerman. "nisi ne alienis" etc. Libri editi ld. M.): "nisi ne nos ab alienis" etc. R.

Cfr. Levit. VII, 22-27.

Cod. Sangerman. "accepimus." Libri editi (v. c. .): "accipimus." II.

quam plenitudo gentium subintroierit, 1) salute novissimis sperat. Adipes vero animam diximus quae est ecclesia amicorum ejus, pro quibus anima posuit. Potest ergo fieri et in hoc loco, ut, quo datur, ne quis adipes edat ex his, quae Domino tur, hoc sit, quod et Dominus dicit:3) ne quis s zet unum ex his minimis, qui credunt in me. Qu tem sanguis nullius animalis edi jubetur, illud sit, quod de Israelitis dicit Apostolus: "dicis") « fracti sunt rami, ut ego inserar. Bene, propter i litatom fracti sunt. Tu autem fide stas: 5) nol sapere, sed time." Et iterum: "noli ) gloriari 4 ramos:" quo scilicet casui corum nullus insultet: 1 sicut idem Apostolus dicit, et tu excidaris, et illi, permanserint in incredulitate, inserantur. Sanguii puto quod populus ille competenter intelligatur enim ex fide, neque ex spiritu Abraham, sed tau sanguine ejus descendunt.

12. Post hace: net 7) locutus est Dominus ad dicens: filiis Israel loquere, dicens: qui offert saci salutaris sui Domino, offeret munus suum Don sacrificio salutaris sui. Manus ejus offerent hostia mino, adipem, qui super pectusculum est, et pini coris: offeret ea ita, ut ponatur donum contra Do Et imponet sacerdos adipem, qui est super pectus

<sup>1)</sup> Edd. Merlini perperam: subintroierit salut novissimis.

<sup>2)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "in novissim rant." Cod. Sangerman, "in novissimis sperat." R

<sup>3)</sup> Cfr. Matth. XVIII, 6.

<sup>4)</sup> Rom. XI, 19. — Edd. Merlini perperam: bene: propter etc.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerm. "sta." Libri editi (v. c. edc. "stas." R.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Rom. XI, 18.

<sup>7)</sup> Cfr. Levit. VII, 28-34.

super altare, et erit pectusculum Aaron et filiis ejus: et brachium dextrum dabitis separationem sacerdoti a sacrificus salutaribus vestris. Qui offert sanguinem salutaris, et adipem ex filiis Aaron, ipsi erit brachium dextrum in perte: pectusculum enim impositionis, et brachium demtionis accepi a filiis Israel a sacrificiis salutaribus vestris, dedi ea Aaron sacerdoti, et filiis ejus, legitimum aeterma a filiis Israel." Hoc 1) est sacrificium, quod dicitur where. Quod sacrificium nemo offert Domino, nisi qui ses est, et salutis suae conscius, gratias Domino refert. Moso ergo, qui aeger est animo, et languidus in operiefferre potest sacrificium salutare. Vis videre, quia ne aeger et languidus potest illud offerre sacrificium? legrosus ille, quem in Evangelio Dominus curasse descrihim, 1) non poterat offerre hostiam, donec leprae acgriteliet tenebatur. Cum autem accessit ad Jesum, et mundates est, tunc jubetur ei a Domino offerre munera ad alter: "quod 3) praecepit, inquit, Moses in testimonium Mis Audisti quis sit, qui offerre debet 4) hostiam salutaris: audi nune, quomodo debeat offerre. "Manus, 5) inqui, ejus osserent hostiam Domino." Nunquid non eridenter clamat legislator, quia non homo est, qui ofkn bostiam, sed manus ejus, id est, opera ejus? Opera maque sunt, quae commendant hostiam Deo. Si enim Macta sit manus tua ad dandum, et expansa ad accipindum, intra te est adhuc lepra tua, et offerre non Petes hostiam salutaris. Manus ergo ejus offerent sacrisalutaris, et manus ejus offerent ea, quae Domino detada sunt, id est, adipem, qui super pectusculum et pinnam jecoris. In hoc loco, ubi nos habemus:

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: Et est etc.

<sup>2)</sup> Cfr. Matth. VIII, 1-4.

<sup>1)</sup> Matth. VIII, 4. 4) Edd. Merlini: debeat.

<sup>2)</sup> Levit. VII, 30.

manus 1) ejus offerent hostiam Domino:" in Graecis habetur pro hostia: ὑλοχαρπώματα, quod intelligitur "omnem fructum: per quod ostendit non posse Domino oscerre omnem fructum cum, qui infructuosus est, qui non affert fructum justitiae, fructum misericordiae, vel ctiam fructus spiritus, quos enumerat Apostolus, 2) caritatem, gaudium, pacom, patientiam, unanimitatem, et cetera his similia. Unde et in alio loco propheta dicit: "et 3) holocaustum tuum pingue fiat." Offert 4) ergo adipes, qui super pectusculum sunt, et pinnam jecoris, quae superponantur altari. De adipibus saepe jam diximus. Quod autem dicit: adipes, qui super pectusculum sunt: pectusculum tuum intellige esse cor tuum, de que tibi auferendae sunt omnes malae cogitationes, - inde enim procedunt -, et altaris igni tradendae sunt, ut possit cor. tuum mundum effectum Deum videre. Sed et pinnam jecoris praecepit offerendam. Diximus et ante, jecoris pinnam, ) loca iracundiae, vel cupiditatis exponi; ossert enim pinnam jecoris, qui ex se omne vitium irae, et furoris excidit. Adipes ergo, 6) qui sunt super pectusculum, imponuntur altari, ipsum vero pectusculum, Aaron et filiis ejus. Sed et brachium dextrum separari praecepit, et esse iis muneris loco ex sacrisicio salutari. Vide, quibus muneribus honoratur sacerdos. Pectusculum accipit, et brachium, sed brachium dextrum. Putamus non esse aliquid rationis, quod ex omnibus membris animalium, quae jugulantur in sacrificiis, haec potissimum membra delecta sint? Ego puto, quod, si quis dicit se

<sup>1)</sup> Levit. VII, 30. — Edd. Merlini pro: ,, ύλοκαρπώματα habent: ,, ύλοκαυστώματα."

<sup>2)</sup> Cfr. Galat. V, 22. 3) Psalm. XX, 3.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerm. "offert." Libri editi (v. c. edd. M.): "offeret." R.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman. "partem, loca iracundiae" etc. R.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: igitur.

, qua salvantur. Formac sunt singula ista, r in lege, corum, quae in ecclesia geri dein nec fuisset necessarium legi hace in echis aedificatio alique audientibus praebereacerdos ecclesias per verba, et doctrinam, licitudinem suam, et laborem vigiliarum, scrit peccatorem, et docere eum, ut melioater, ut ad timorem Dei redeat, cogitet a malis actibus desinat, et convertatur ad iam, tale opus fecerit, consequens est cum, bore salvatur, Deo gratias agere, et offerre is, pro co, quod salutem consecutus sit. pars efficitur sacerdotis, pectusculum et bra-: ut sit indicium, quod pectus ejus et cor, a cogitabat, sacerdotis labore conversors, ones bonas, et ita mundatum est, ut etiam dere. Similiter et in brachio illo 2) indimala ejus opera et sinistra, quae sunt utinon bona, convertit in dextra, ") at essent m: et hoc est dextrum brachium, in quo r sacerdotis. Sed et vos deprecamur, qui



cerdotibus Dei, ut auferant ex his omne quod c est ut sacerdotalem cam faciant portionem. Date etiam brachia, sed dextra a vobis poscimus brach nistrum nihil volumus, dextra a vobis opera requ Sed et hoc, quad addit, pectusculum dici appositic brachium demtionis, non mihi sine causa dietum v Et ideo velim requirere, quid est, quod 1) appon est ad pectusculum, ut fiat pectusculum appor Posteaquam ablatum fuerit a corde tuo omne, quo sum est, et emundatum fuerit ab omni operimento, inquinamento, quod igni tradendum est, restat, ut matur ei gratia Spiritus saucti, et tunc fiet pectus appositionis, sed et brachium separationis, sive den Quomodo crit et brachium separationis? Si scias, telligas discernere, quae sint opera-lucis, et qui opera tenebrarum, et separes actus tuos de teneb sint opera tua in lumine, brachium tuum efficitu chium separationis: vel cum separaveris te ab om: tre inquiete ambulante: vel certe cum secundum p tam 3) separant se, et exeunt de medio peccatorus portant vasa Domini. Denique vernacula quadam suctudine Scripturae, commune esse dicitur, quod ir dum est. Sicut et ad Petrum vox de coelo dicit: "q Deus mundavit, tu commune ne dixeris." Conseq ergo si id, quod immundum est, commune appe quod sanctum est, nominabitur separatum. Sed e addimus. Si quis Dei solius servus est, commun potest dici. Si quis autem communis est, dubiui est, quod multorum sit, et ideo communis d

<sup>1)</sup> Cod. Sangerm. (itemque edd. M.): "quod nendum est pectusculo, ut" etc. R.

<sup>2)</sup> Desunt in Cod. Sangerman. verba: "vel in mento." R.

<sup>3)</sup> Cfr. Jesai. Lll, 11. 4) Act. X, 15.

Consider out in host positiones mysterium, quod Irrael soon agreem in war sensom quidens behet; sed intelna from Millet. Communem dicust at Illi Lominana number, gol sur communic direter, ignorate Dimet ergo ab ecclesit, quie qui senene est, artius Dei int es cum nallo el communio est. Qui girtera peacestor ot a incounding matheres on. Wolf soin decrease prodent cum, et idea communie appellutur. Denique et In qui') in Evangelile a Domino custom est, cam inbregatus esset: "querdel) tibi mogneta este dicity legio, min enim ausmen.". Ama linet in, spetern greden, poterio tamen addita videntar, ut aspaterium pertuguli mulicules on hunchin esperationis, quere assistant all, Communes quae est esterne porticescerdatibus data, fa yn diguns nos finomo diguetur, mt <sup>s</sup>) per cerdis purita-🐃 et operum probitation, in divino sacrificio habere beriefing mereamur, per acternum pontificem Dominum st bilemenn mostrom Jesum Christum, per quem est Des print came Spirite sancto gloria et imperium in sacali mederum. Ama.

<sup>7)</sup> Rdd, Merlini: qui et in etc.

<sup>1)</sup> Mare, V, 9.

<sup>&#</sup>x27;) Cod. Sangermanensis: "ut pro cordis puritate, et

## HOMILIA1) VI.

De indumentis 2) pontisicis, et sacerdotum.

1. Causam, qua quidem hacc, quae nobis recitant aut intelligi possint, 3) aut non intelligi, breviter oster Apostolus, dicens, ab ejus oculis posse veteris testamo velamen auferri, qui conversus ad Deum suerit: ex c sciri voluit, quod quanto minus haec nobis plana su tanto 4) minor est ad Deum nostra conversio. omni virtute nitendam est, ut ab occupationibus saec et a mundanis actibus liberi, et ipsas etiam, si fieri p est, superfluas sodalium fabulas relinquentes, verbo l operam demus, et in lege ejus meditemur die ac no ut toto corde conversi, revelatam, et apertam Mosis ciem possimus adspicere, et maxime in his, quae ni recitata sunt, vel de sacerdotalibus indumentis, vel consecratione pontificis, in quibus talia quaedam dic tur, ut ctiam illum ipsum carnalem Israel ab histo intelligentia penitus excludant: et 5) ideo ad hace e: nanda, non humani ingenii viribus nitendum est, sed tionibus, et precibus ad Deum fusis. In quo ctiar stri adjutorio indigemus, ut Deus pater Verbi, det verbum in 6) apertionem oris nostri, ut possimus derare mirabilia de lege ejus.

<sup>1)</sup> In vetustissimo Cod. Sangermanensi, qui t teris uncialibus scriptus est, desideratur haec hom nec non homilia VII. Sed utraque collata est bus aliis Mss. Beccensi, Gemeticensi, et Cadome

<sup>2)</sup> Cfr. Levit. VIII.

<sup>3)</sup> Mss. "possint." Libri editi (v. c. edd. N sunt." R.

<sup>4)</sup> lidem Mss. "tanto minor est." edd. M.): "tanto minus est." R.

<sup>5)</sup> Libri editi (v. c. cdd. M.): "et idec hace exponenda," sed Mss. ut in nostro textu.

<sup>6)</sup> lidem Mss. "in apertionem." Libri edd. M.): "in adapertionem." R.

L'Ast argo initian corum, que Mele recitate sunt, in his verbie: "here!) unctie Aaron, et unctie filiorum que ab heethe Domini, que die applieuit ese sacrificare Domine, sicut prescepit Domines dere illis, que die unth Mas a) a filis Israel, legitimum acternate in progenies ettuin. Hues lux est belocaustorum, et pro pessate, et jus delicto, et consummationis, et sacrificii suiutaris, sicut Audevit Deminus Mosi in monte Sina, qua die praccethe Mis Level offere manera our corum Domino in de-Win Sine." Camp proposucrit dicere legislator: "hace ") Acres, "ut unctio filiosum ojus :" non subjunxit, that unatio, mee, qualiter unmisset, exposuit, sed hec h in sequentibus façit: zune vero postenquem di-Milme 1) metio Aaren et filiorum ejust nihil de un-Were subjected. Profeste ut estenderet, quie bacc, quae squi dinerat, id est, pectusculum impositionis, et brachian experationis, ipsa essent ) unctio. Aaron et filiorun que ne putaremus illa pro carnibus dicta, sed ut detret siam ipsa sub sacramento unctionis inserta. Desips in consequentibus repetit ea, quae superius expoment, et dicit: hacc 6) lex holocaustorum, et sacrificii, # po peccato. Hace, id est, quae súpra exposita est, et villes esse dranspalalesos, id est, recapitulatio sacraquae in superioribus latius fuerant enarrata. hat have vero subjungit: "et 1) locutus est Dominus, in-

<sup>1)</sup> Cfr. Levit. VII, 35-38.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: coa.

<sup>\*\*</sup> Red. Merlini: "haec unctio Aaron, et haec unflorum ejus." Ed. Ruaei: "hace unctio filiorum \*\*\* eminis reliquis. — Cfr. Levit. VII, 35. coll. pag. \*\*\* ent. 1.

<sup>\*)</sup> Rdd. M. et R. hoc loco', cfr. pag. huj. not. 3., in textu. — Levit. VII, 35.

<sup>1)</sup> Mes.: pessent." Libri editi (v. c. edd. M.): pes-

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Levit. VII, 37. ') Levit. VIII, 1—9.

quit, ad Mosen, dicens: sume Aaron, et filios ejus, stolas et oleum unctionis, et vitulum, qui est pro pecca et doos arietes, et canistrum asymorum, et omnem syr gogam convoca ad januam tabernaculi testimonii. Et cit Moses, sicut praecepit ei Dominus, et convocavit nagogam ad januam tabernaculi testimonii. Et dizit M ses ad synagogam: hoc est verbum, quod mandavit D minus facere. Et applicuit Moses Aaron fratrem suu et filios ejus, et lavit cos aqua: et vestivit cum tuni et praecinuit eum zona, et vestivit eum tunira interio et imposuit ei humerale, 1) et cinzit eum secundum ! cturam humeralis, et constrinzit cum in ipso: et imp suit super eum logium, et imposuit super logium manif stationem et veritatem: et imposuit mitram super caput of et posuit super mitram ante saciem ejus daminam aures sanctificatam sanctam, sicut praeceperat Dominus Mos Intentis auribus et vigilanti corde consecrationem pont ficis vel sacerdotis audite, quia et vos, secundum pri missa Dei, sacerdotes Dei estis: "gens<sup>2</sup>) enim saucta sacerdotium sanctum<sup>3</sup>) estis." Accepit, inquit, Moses s cundum praeceptum Domini Aaron et filios ejus, et prim quidem lavat, postea vero induit eos. Considerate dil gentius ordinem dictorum: primo lavat, postea indui Non enim potes indui, nisi ante lotus fueria. "Law mini 4) ergo, et mundi estote, et auferte nequitias ab 40 mis vestris." Nisi enim hoc modo lotus fueris, non pi teris induere Dominum Jesum Christum, secundum quo dicit Apostolus: "induite 5) Dominum Jesum Christus et carnis curam ne feceritis in concupiscentiis." Lavet

<sup>1)</sup> Mss.: "humerale." Libri editi (v. c. edd. M. "humeralem." R.

<sup>2)</sup> Cfr. I Petr. II, 9. 5.

<sup>3)</sup> In Mas. Gemeticensi et Cadomensi deest mas etum." R.

<sup>4)</sup> Tesai. I, 16. 5) Rom. XIII, 14.

Meses, ipse to lavet, et ipse te indust. Quomodo re potest Moses, frequenter audisti. Saepe enim , quod Moses in scripturis suis pro lege ponetur, Evangelio dictum est: "habent 1) Mosen, et proaudiant illos." Lex ergo Dei est, quae te lavat, edes tuas diluit, ipsa, si audias cam, peccatorum maculas abstergit: ipse est Moses, hoc est, lex, cerdotes consecrat, nec potest sacerdos esse, quem constituerit sacerdotem. Multi coim sunt sa-,, sed quos non lavit lex, neque puros reddidit Dei, neque abluit a peccatorum sordibus sermo Sed et vos, qui sacrum baptisma desiderapere, et gratiam spiritus promereri, prius det lege purgari, prius debetis audito verbo Dei, a germina resecare, et mores barbaros ferosque sere, ut mansuetudine et humilitate suscepta, posiam gratiam sancti Spiritus capere. Sic enim dicit ms per prophetam: "super?) quem requiescam, per humilem, et quietum, et trementem sermones

verba divina. Superbam namque et contumacem 1, et fictam refugit Spiritus sanctus. Debes ergo neditari legem Dei, ut, si forte actus tui intempent, et mores inconditi, lex Dei te emendet et cor-Vis videre, quia Moses semper cum Jesu est, hoc cum Evangeliis? Doceat<sup>2</sup>) te Evangelium, quia, ransformatus esset in gloriam Jesus, etiam Moses s simul cum ipso apparuerunt in gloria, ut scias,

' Si humilis non fueris, et quietus, non potest in-

e in te gratia Spiritus sancti, si non eum tremore

Luc. XVI, 29.

Jesai. LXVI, 2.

Libri editi (e. c. edd. M.): "Docet." Mss.: "Do-R. — Cfr. Matth. XVII, 3. seqq.

quia lex, et prophetae, et Evangelium 1) in unum sempe conveniunt, et in una gloria permanent. Denique et Pe trus, cum vellet iis tria facere tabernacula, imperitiae ne tatur, tanquam qui nesciret quid diceret. Legi enim prophetis, et Evangelio non tria, sed unum est tabernace lum, quae est ecclesia Dei. Lavat ergo primo Moses sa cerdotem Domini, et cum eum laverit, et purgatum red diderit a sordibus vitiorum, post haec induit eum. Sei consideremus, quae sint ista indumenta, quibus indui Moses Aaron fratrem suum pontificem primum: si forte possibile sit etiam te 2) indui iisdem indumentis, et ess pontificem. Est quidem unus pontifex magnus, Dominus noster Jesus Christus; sed ille non solum sacerdos, sed et sacerdotum sacerdos est, et non solum pontisex, sed pontificum pontifex, nec sacerdotum princeps, sed priaceps principum sacerdotum. Sicut et rex non dicitur plebis, sed regum rex, et Dominus non servorum, sed Dominus Dominorum. Potest ergo fieri, si et tu lotus fueris per Mosen, et sueris ita mundus, quasi quem Moses laverit tantus ille 3) ac talis, ut possis etiam pervenire ad haec indumenta, quae profert Moses, et stolas istas, quibus induit Aaron fratrem summ, et filios ejus. Sed non solum indumentis opus est ad sacerdotales insulas verum et cingulis. Sed priusquam de specie ipsa indumentorum dicere incipiamus, velim conferre illa inselicia indumenta, quibus primus homo, cum peccasset, indutes est, cum his sanctis et sidelibus indumentis. Et quiden illa dicitur Deus fecisse: "fecit 4) enim, inquit, Deus tunicas pelliceas, et induit Adam et mulierem ejus."

<sup>1)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "Evangelia." Mss. "Evangelium." R.

<sup>2)</sup> Mss.: "tc." Libri editi (v. c. edd. M.): "tibi." R

<sup>2)</sup> In libris editis (v. c. edd. M.) deest "ille," sei reperitur in Mss. R.

<sup>4)</sup> Cfr. Genes. III, 21.

Talibus enim oportebat indui peccatorem, pelliceis, inquam, 1) tunicis, quae essent mortalitatis, quam pro peccato acceperat, et fragilitatis ejus, quae ex carnis corruptione veniebat, indicium. Si vero jam lotus ab his fuccia, et purificatus per legem Dei, induet te Moses induesto incorruptionis, ita ut nusquam appareat turpitudo ta, et ut absorbeatur mortale hoc a vita.

3 Videamus ergo, quali ordine pontifex constituitur. "Convocavit, 2) inquit, Moses synagogam, et dicit ad eos: het est verbum, quod praecepit Dominus." Licet ergo Deninus de constituendo pontifice praecepisset, et Dosin elegisset, tamen convocatur et synagoga. Requiriter cuim in ordinando sacerdote et praesentia populi, ut miant omnes, et certi sint, quia qui praestantior est ex onni populo, qui doctior, qui sanctior, qui in omni virtute eminentior, ille eligitur ad sacerdotium, et hoc adsiante populo, ne qua postmodum retractatio cuiquam, ne qui serupulus resideret. Hoc est autem, quod et Apostolas praecepit 3) in ordinatione sacerdotis, dicens: - portet 4) autem illum et testimonium habere bonum ab his, qui foris sunt." Ego tamen et amplius aliquid video in en, quod dieit, quia convocavit Moses omnem synagogam, el puto, quod convocare synagogam, hoc sit colligere conces animi et in unum congregare virtutes, ut, cum somo de sacerdotalibus sacramentis habetur, vigilent omnes animi virtutes, et intentae sint, nihil in iis sapienine, milil scientiar, nihil desit industriae, sed adsit omnis militudo sensuum, adsit omnis congregatio sanctarum regitationum, ut quid sit pontisex, quid unctio, quae indusenta ejus, conserens intra sacrarium cordis sui, possit

<sup>1)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "inquit," sed Mes.: "in-

<sup>2)</sup> Cfr. Levit. VIII, 5. coll. pag. 273, not. 7.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: praecipit. 4) I Tim. III, 7.

advertere. Lavit ergo eum, et induit. Quali indume Tunica, inquit, et praecinzit cum zona, et iterum ve cum tunicam talarem, vel, ut alibi legimus, interio Duabus, ut video, tunicis per Mosen induitur pon Sed quid faciemus, quod Jesus sacerdotes suos, Apr los nostros, prohibuit 1) uti duabus tunicis? Dixera quod Moses et Jesus, id est, lex et Evangelia sibi cem consonarent. Posset fortasse dicere aliquis, quod praecepit Jesus duas tunicas non habendas, est contrarium legi, sed perfeotius lege, sicut et cum homicidium vetat, Jesus autem etiam iracundiam res et/cum lex prohibet adulterium, Jesus etiam concupis tiam cordis abscindit. 2) Sic ergo videbitur et duabu tunicis pontificem, et hic una Apostolos induisse. Sit dem etiam iste sensus probabilis, si videtur; ego ta non intra hujus intelligentiae angustiam pontificalia sa menta concludo. Amplius mihi aliquid ex ista forma detur ostendi: pontisex est, qui scientiam legis tenet uniuscujusque mysterii intelligit rationes, et ut bre explicem, qui legem et secundum spiritum, et secunc literam novit. Sciebat ergo pontisex ille, quem tune dinabat Moses, quia esset circumcisio spiritualis, servi tamen et circumcisionem carnis, quia incircumcisus p tisex esse non poterat. Habebat ergo iste duas tuni unam ministerii carnalis, et aliam intelligentiae spiritu Sciebat, quia et sacrificia spiritualia offerri debent I oslerebat tamen nihilominus et carnalia. Non enim terat esse pontisex eorum, qui tunc erant, nisi hostias molaret. Ita ergo convenienter ille pontifex duabus dutus tunicis dicitur. Apostoli vero, qui dicturi en "quia 3) si circumcidamini, Christus vobis nihil proder et qui dicturi erant: "nemo 4) vos judicet in cibo, aul

<sup>1)</sup> Cfr. Luc. III, 11. 2) Cfr. Matth. V. 28.

<sup>3)</sup> Galat. V, 2. 4) Coloss. II, 16.

par sunt umbra futurorum: isti ergo ut hajusmodi seundum literam legis observantias penitus repudiarent,
uc occuparent discipulos Judaicis fabulis, et imponeunt!) his jugum, quod neque ipsi, neque patres corum
peture potuerunt, merito duas tunicàs habere prohibente, sed sufficit iis una, et hace interior. Nam istam, quae
fuis est, et quae desuper apparet, legis tunicam nolunt.
Unu namque iis Jesus, et ipsam interiorem habere permiti. Imponit?) tamen Moses pontifici et humeralem,
qui et humerorum quidam ex circumductione vestis oruna. Humeri autem operum figuram tenent, ac laboris
latin. Vult ergo pontificem esse etiam in operibus oruna, nec sufficit sola scientia, quia "qui") fecerit et
decerit, hic magnus vocabitur in regno coelorum."

4. "Et 4) cinxit, inquit, eum secundum sacturam humeralis." Jam et superius dixerat, quia cinxit eum zonam super tunicam, et modo iterum cingitur secundum facturam humeralis. Quod est istud duplex cingulum, quo constrictum vult esse ex omni parte pontificem? Constrictus sit in verbo, constrictus in opere, expeditus ad omnis, mili remissum, nihil habeat dissolutum. Accinctus sit mini virtutibus, constrictus sit a corporalibus vitiis, nultum animae lapsum, nullum corporis timeat, utroque cincule semper utatur, ut sit sanctus corpore et spiritu. Bese sutem et secundum sacturam humeralis cingitur. Secundum sacta enim sua, et secundum opera sua cinquit virtutis utitur. Et post haec, inquit, imposuit in per logium manifestationem, et veritatem, et imposuit imper logium manifestationem, et veritatem, et imposuit

<sup>1)</sup> Cfr. Act. XV, 10.

Libri editi (v. c. edd. M.): "Imponet;" Cod. Ge-

<sup>1)</sup> Matth. V, 19. 4) Levit. VIII, 7.

<sup>1)</sup> Levit. VIII, 8. 9.

mitram super caput ejus." Sed videamus, quid ! quod est rationale, significet. Postcaquam nudits est, et indumentis turpitudo velata, 1) posteaquam tus operibus et cingulo utroque sirmatus est, log id est, rationale tunc traditur. Logium sapientia cium est, quia sapientia in ratione consistit. sit sapientiae hujus et rationis virtus ostendit. enim super rationalem, manifestationem, et ve Non enim sufficit pontifici habere sapientiam, omnium rationem, nisi possit etiam populo man quae novit. Ideo ergo imponitur rationali manii ut possit respondere omni poscenti se rationem et veritate. Ponitur autem super illud et veritas, illa adstruat, quae proprio excogitare potest ingen quae veritas habet, nec unquam a veritate discedat omni sermone ejus semper veritas maneat. Hoc e superposuisse rationali manifestationem et veritater felices illi, qui haec legentes omnem intelligentian erga sensum vestimenti corporalis effundunt. Dica bis, quale est vestimentum manisestationis, aut inc tum quale est veritatis. Si quis unquam vidit, si q divit manifestationem et veritatem vestimenta no dicant nobis quae sint mulicres, quae ista texueri quo hacc unquam sint confecta textrino. vultis audire, sapientia est, quae hujusmodi confeci menta. Illa occultorum manifestationem, illa texit omnium veritatem. Hanc ergo oremus a 2) Don accipere mereamur, et ipsa nos talibus circumdabil mentis. Sed et ipse ordo rerum quam sanctus quam mirabilis, intucre. Non ante logium, et post merale, quia non ante sapientia, quam opera, sec

<sup>1)</sup> Omnes Mss.: "velata." Libri editi (v. c. ede "velatur." R.

<sup>2)</sup> Omnes Mss.: "a Domino." Libri editi (c. M.): "ad Dominum." R.

opera haberi debent, et postea quaerenda sapientia est. Tum deinde non aute manisestatio, quam rationale, quia non ante alios docere, quam nos instructi et rationabiles tue debemus. Super haec autem additur veritas, quia veritas est summa sapientia. Denique et 1) propheta hunc tundem ordinem servat, cum dicit: "seminate 2) vobis ad justiam, et metite fructum vitae, illuminate vobis lumen zientiae." Vides, quomodo non dicit primo: "illuminate vebis lumen scientiae:" sed primo: "seminate vobis ad juitiam:" et non sufficit seminare, sed "metite, inquit, frectum vitae," ut post haec possitis implere quod sequiw: illuminate vobis lumen scientiae." Sie ergo etiam L'imponitur humeralis ornatus, et non sufficit solus 3) status, sed et zona constringitur. Sed ne hoc quidem sis est, secundo adhuc cingitur, ut ita demum rationale Pouit imponi, et post hace manisestatio subsequatur, et ventas. His indumentis pontifex utatur. Tali ornatu debet indui, qui sacerdotium gerit.

dendus est: necesse est, ut accipiat etiam coronam. Properera accipit primo cidarim, quod est vel operimentum quoddam capitis, vel ornamentum. Et post hace superimponitur ei mitra. Ante faciem, id est, a fronte pontificis, lamina aurea sanctificata, in qua sculptum dicitur vocabulum Dei. Verum iste capitis ornatus, ubi nomen Dei impositum dicitur, post illa omnia, quibus inferiora corporis membra fucrant exornata, superponitur. In quo mid indicari videtur, quod super omnia, quae de mundo, red de ceteris creaturis sentiri, aut intelligi possunt, emi-

<sup>1)</sup> Deest net" in edd. M. 2) Hos. X, 12.

<sup>3)</sup> ln Mas. desunt verba: "solus ornatus." R.

<sup>4)</sup> Mss. habent: "et alius adhuc ornatus." In libris editis (v. c. edd. M.) deest "alius." R.

quia ipse caput est omnium, ideo et ornatus iste se omnia capiti superponitur. Nihil enim post bace ad tur pontificis capiti. Et ideo miseri sunt illi, de qui dicit Apostolus, quia non tenent "caput, 1) ex quo or junctura connexa et compaginata crescit in 2) increm tum Dei in spiritu." Sed nos si bene intelleximus, sit sacerdotis ornatus, quive super omnia honor cal ejus, mysteriorum divinorum profunda rimantes, scire tantum hace et audire, sed et implere desideren et facere, quia non auditores legis justificabuntur aj Deum, sed factores. Potes enim et tu, ut saepe jam ximus, si studiis et vigiliis tuis hujuscemodi tibi praepa veris indumenta, si te abluerit, et mundum secerit ser legis, et unctio chrismatis,3) et gratia in te baptismi. contaminata duraverit, si indutus fueris indumentis du cibus, literae ac spiritus, si etiam dupliciter accingaris, carne et animo castus sis, si humerali operum, et sapie tiae rationali orneris, si etiam mitra tibi et lamina aur plenitudo scientiae Dei caput coronet, scito te, etiar apud homines lateas et ignoreris, apud Deum tamen age pontificatum intra animae tuae templum. "Vos 4) eni estis templum Dei vivi," si "spiritus 5) Dei habitat in v bis." Post hace quae de consecratione ejus dicuntur, de unctione, sparsim a nobis et saepe disserta sunt.

6. Quod autem dicit: "et 6) applicuit Moses sili Aaron, et induit eos tunicas, et praecinxit eos zonas, imposuit iis cidares, sient praecepit Dominus Mosi:" tendendum est, quae sit disserentia horum?) sacerdote

<sup>1)</sup> Coloss. II, 19. (2) Deest "in" in edd. M.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: charismatis.

<sup>4)</sup> Cfr. II Cor. VI, 16. coll. I Cor. III, 16.

<sup>5)</sup> I Cor. III, 16.

<sup>6)</sup> Levit. VIII, 13. - Edd. Merlini: cidaras.

<sup>7)</sup> Omnes Mss.: "horum." Libri editi (v. c. et M.): "minorum." R.

ra sacerdotia. Istis neque bina indumenta traneque humeralis, neque rationalis, neque capitis nisi tantum cidaris, et zonae, quae tunicam strinisti ergo accipiunt sacerdotii gratiam, et isti funsticio, sed non ut ille, qui et humerali et ratioitus est, qui manifestatione et veritate resplendet, ae laminae ornamento decoratur. Unde arbitror, e in sacerdotibus officio fungi, aliud instructum mnibus et ornatum. Quivis enim potest solemni o fungi ad populum, pauci autem sunt, qui oribus, instructi doctrina, sapientia eruditi, ad maam veritatem rerum peridonei, et qui scientiam sine ornamento sensuum et adsertionum fulromant, quod aureae laminae capiti impositus dematus. Unum igitur est sacerdotii nomen, sed , vel pro vitae merito, vel pro animi virtutibus Et ideo in his, quae lex divina describit, veluti de inspicere se debet unusquisque sacerdotum: u meriti sui inde colligere, si se videat in his , quae supra exposuimus, positum, pontificalibus .1) ornamentis; si conscius sibi sit, quod vel in vel in actibus, vel in detrina tantus ac talis sit, summum sacerdotium non solum nomine, sed et obtinere. Alioquin inseriorem sibi gradum posierit, etiamsi primi nomen acceperit. et praeterire etiam hoc, quod potest ab studioso proferri, in quo et ego saepe mecum ipse haesi-Exodo enim legens, ubi de sacerdotalibus mandumentis, invenio octo esse species, quae pontiparantur. Hic vero septem tantummodo nume-Require ergo quid sit, quod omissum est. Occies ibi ponitur campestre, sive, ut alibi legimus,

Vox nornatum" deest in antea editis (v. c. edd. l reperitur in Mss. R.

femoralia linea, de quo hic inter cetera siluit indu Quid ergo dicemus? Oblivionem dabimus in verbi ritus sancti, ut, cum cetera omnia secundo enar una eum species superius dicta latuerit? Non aude de sacris sentire sermonibus. Sed videamus, ne quoniam in superioribus diximus hoc genus ind indicium castitatis videri, quo vel femora operiri, v stringi renes videntur ac lumbi, ne forte, inquam semper in illis, qui tune erant sacerdotes, has par cat esse constricts. Aliquando enim et de pos generis, et de successu sobolis indulgetur. Sed sacerdotibus occlesiae hujusmodi intelligentiam non duxerim. Aliam namque rem video occurrere 1) mento. Possunt enim et in ecclesia sacerdotes et res filios generare, sicut et ille, qui dicebat: "si mei, quos iterum parturio, donce formetur Chris vobis." Et iterum alibi dicit: "tametsi3) multa paedagogorum habeatis in Christo, sed non multos | Nam in Christo Jesu per Evangelium ego vos g Isti ergo doctores ecclesiae in hujusmodi generatic procreandis aliquando constrictis femoralibus 4) ut et abstinent a generando, cum tales invenerint aud in quibus sciant se fructum habere non posse. De et in Actibus Apostolorum resertur de quibusdam, non potuerunt, ) inquit, in "Asia verbum Dei le hoc est imposita habuisse semoralia, et 6) continuis

<sup>1)</sup> Mss.: "occurrere." Libri editi (e. c. edd. currere." R.

<sup>2)</sup> Galat. IV, 19. 3) 1 Cor. IV, 15.

<sup>4)</sup> Mss. (itemq. edd. M.): "femoralibus." editi: "femoribus." R.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) !n Mss. Gemeticensi et Beccensi legitur: nf mus." R. — Cfr. Act. XVI, 6.

<sup>6)</sup> Codd. Gemetic. et Beccensis: "et continuisse generare, quia scilicet" etc. R.

nolite 3) mittere sanctum canibus, neque martras ante porcos, ne forte conculcent cas pedinversi dirumpant vos." Propterea ergo si quis fex non tam vocabulo esse, quam merito, imien, imitetur Aarou. Quid enim dicitur de iis? discedunt de tabernaculo Domini. Erat orgo esinenter in tabernaculo Domini. Quod autem erat? Ut aut a Deo aliquid disceret, aut ipso . doceret. Hace due sont pontificis opera, . ut o discat legendo scripturas divinas, et saepius , aut populom doceat. Sed illa doceat, quae e didicerit, non ex proprio corde, vel ex hum, sed quae Spiritus sanetus docet. Est et 2-19, quod facit Moses: ad hella non vadit, non utra inimicos. Sed quid fack? Orat: et dorat, vincit populus ejus. Si relazaverit et dimi-26, populus ejus vincitur et fugatur. Oret ergo e cerlesiae indesinenter, ut vincat populus, qui est, 4) hostes invisibiles Amelechitas, qui sunt , impugnantes cos, qui volunt pie vivere in Et ideo nos meditantes in his, et hace die ac



bus sacculi, et veniat super vos subitaneus i Audistis edictum regis acterni, et lamentabile ebrietatis vel crapulae didicistis. Si quis vobi et sapiens medicus his ipsis verbis praeciperet, et attendite vobis, ne quis, verbi gratia, de illius, herbae succo avidius sumat; quod si fecerit, s veniet interitus: non dubito, quin unusquisque salutis intuitu praemonentis medici praecepta Nune vero animarum et corporum medicus, et Dominus, jubet ebrietatis herbam et crapul. dam, similiter et sollicitudinum saccularium velu feros succos cavendos. Et nescio, si quis nost in his consumitur, uti ne dixerim sauciatur. ebrietas vini pernicioss in omnibus: sola nan quae simul cum corpore et animam debilcen rec ceteris etenim potest sieri, ut secundum Apos com infirmatur corpus, tunc magis potens sit sp ubi is, qui desoris est, homo corrumpitur, ille, est, renovetur. In ebrietatis vero aegritudine, c mul et anima corrumpitur, spiritus pariter cum tiatur. Omnia membra debilitat,2) pedem, mai guam resolvit, oculos tenebrat, mentem velat ob nt hominem se nesciat esse, nec sentiat. istud primo dedecoris corporalis ebrietas. discutiamus, quot modis mens inebriatur humat niemus ebrios etiam eos, qui sibi sobrii vident cundia inebriat animam, furor vero eam plus quai facit, si quid tamen esse ebrietate amplius potest ditas et avaritia, non solum ebrium, sed et rabi minem reddunt. Et obscoenae concupiscentiae animam, sicut e contrario et sanctae concupiscer

<sup>1)</sup> Cfr. II Cor. IV, 16.

<sup>2)</sup> Cod. Cadomensis: "debilia fiunt: pes, ma gua resoluta: oculos tenebrae, mentem velat obli que alii Mss., nisi quod omittunt: "fiunt." R.

iant cam, sed ebrietate sancta illa, de qua dicebat quim sanctorum: net 1) poculum tuum inebriaus quam acclarum est!" Sed postmodum de ebrietatis diversiz videbimus, nunc interim vide quanta sunt, quae ineiant animam: et formido inebriat cam, et vana suspi-Invidia autem et livor, supra omnem ebrietatem xerant eam. Sed enumerari non possunt, quanta sunt, ne inselicem animam vitio ebrietatis assiciant. terim de sacerdotibus videamus, quos accedentes ad alre, vino lex praecipit abstinere. Et quidem quantum i historicum pertinet praeceptum, sufficiant ista quae ids sunt. Quantum autem ad intelligentiam mysticam petat, in 2) sequentibus tenebitur nostra professio, quod mendum auctoritatem Pauli Apostoli, Dominus et Sal-Mer noster futurorum bonorum pontifex dicitur. 3) Ipse st ergo Aaron; silii vero ejus, Apostoli ejus sunt, ad 1494 ipse dicebat: "filioli, 4) adhuc modicum vobiscum sum." Quid ergo praecepit lex Aaron et siliis eju? Ut rinum, et siceram non bibant, cum acce lunt ad altare. Videamus, quomodo id vero pontifici Ja 1 Christo Donino nostro, et sacerdotibus ejus ac filiis, nostris vero spostolis, possimus aptare. Et perspiciendum primo est, pomodo prius quidem, quam accedat ad altare verus hic pontifex, cura sacerdotibus suis bibit vinum: cum we incipit accedere ad altere, et ingredi in tabernaculum testimonii, abstinct vino. Putas possumus invenire le aliquid ab co gestum? Putas possumus veteris inframenti formas, novi testamenti gestis et sermonibus cospure? Possumus, si nos ipsum Dei Verbum et juvare « inspirare dignetur. Quaerimus ergo, quomodo Dominus et Salvator noster, qui est verus pontisex, cum di-

<sup>1)</sup> Psalm. XXIII, 5.

<sup>2)</sup> Mss. "in sequentibus tenebitur." Libri editi (v. edd. M.): "in superioribus tenetur." R.

Originis Opena. Tom. IX. 19

scipulis suis, qui sunt veri sacerdotes, antequaz ad altare Dei, bibat 1) vinum, cum vero accede: rit, non bibat. Venerat in hunc mundum Sal pro peccatis nostris carnem suam offerret hosti Hanc priusquam offerret, inter dispensationum : num bibebat. Denique dicebatur homo voraz potator, amicus publicanorum, et peccatorum. tempus advenit crucis suae, et accessurus erat ubi immolaret hostiam carnis suae: "accipiens, calicem, benedixit, et dedit discipulis suis, dicens: et bibite ex hoc." Vos, inquit, bibite, qui 3) 1 cessuri non estis ad altare. Ipse autem tanqui surus ad altare, dicit de se: "Amen 4) dico vol ' non bibam de generatione vitis hujus, usquequ illud vobiscum novum in regno patris mei." Si strum auribus ad audiendum purificatis accedit, lis mysterii intueatur arcanum. Quid est, qui "quia 5) non bibam ex generatione vitis hujus, 1 bibam illud vobiscum novum in regno patris mi cebamus in superioribus, promissionem sanctis b jus ebrietatis datam, cum dicunt: "et 6) poculi inebrians, quam praeclarum est!" Sed et in ali Scripturae locis similia legimus, ut ibi: "inebrial ab ubertate domus tuae, et 8) torrentem volupt potum dabis illis." In Jeremia quoque dicit I

<sup>1)</sup> Mss.,,bibat vinum, cum —, non bibat. editi (v. c. edd. M.): "bibebat vinum, cum —, bebat." R.

<sup>2)</sup> Cfr. Matth. XXVI, 27.

<sup>3)</sup> Mss. "qui." Libri editi (v. c. edd. M.): "

<sup>4)</sup> Cfr. Matth. XXVI, 29. 5) Matth. XX

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Psalm. XXIII, 5. <sup>7</sup>) Psalm. XXXVI,

<sup>&</sup>quot;) Mss. "et torrentem voluptatis tuae potu illis." Libri editi (e. c. edd. M.): "et torrente tuae potabis eos." R.

net 1) inebriabo populum meum." Et Esaias dicit: necce, 2) qui serviunt mihi bibent, vos autem sitietis." Et
malta de hujuscemodi ebrietate in scripturis divinis invesits memorari. Quae ebrietas sine dubio pro gaudio
minae, et lactitia mentis accipitur, sicut et alibi distinmie nos meminimus, aliud esse nocte inebriari, et aliud
ti inebriari.

2 Si ergo intelleximus, sanctorum quae sit ebrietas, « quomodo haec pro lactitia sanctis in promissionibus der, videamus nunc, quomodo Salvator noster non bivisum, usquequo bibat illud cum sanctis novum in me Dei. Salvator meus luget etiam nunc peccata mea. lister meus lactari non potest, donce ego in iniquipermaneo. Quare non potest? Quia ipse est advocates pro peccatis nostris apud patrem, sicut Joannes nangsta ejus praenunciat 3) dicens, quia "et 4) si quis Peccavenit, advocatum habemus apud patrem Jesum Christum justum; et ipse est repropitiatio pro peccatis no-"" Quomodo ergo potest ille, qui advocatus est pro Percatis meis, bibere vinum lactitiae, quem ego peccando cantristo? Quomodo potest iste, qui accedit ad altare, " repropitiet me peccatorem, esse in laetitia, ad quem Peccatorum meorum moeror semper adscendit? Vobis-, inquit, ') illud bibam in regno patris mei. Quamaos non ita agimus, ut adscendamus ad regnum, non Potest illud vinum bibere solus, quod nobiscum se bibere Promisit. Est ergo tamdiu in moerore, quamdiu nos persitions in errore. Si enim Apostolus ipsius luget 6) Isodam, qui ante peccaverunt, et non egerunt poenitentian in his, quae gesserunt, quid dicam de ipso, qui filius

<sup>1)</sup> Jerem. XXXI, 14, 2) Jesai, LXV, 13.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: pronuntiat,

<sup>4)</sup> I Joann. 11, 1. 2.

<sup>1)</sup> Cfr. Matth. XXVI, 29.

<sup>4)</sup> Cfr. 11 Cor. XII, 21.

dicitur caritatis? qui semet ipsum exinanivit 1) propt caritatem, quam habebat erga nos, et non quaesivit qui sua sunt, cum esset acqualis Deo, sed quaesivit quae ne stra sunt, et propter hoc evacuavit se? Cum ergo is! quae nostra sunt, quaesierit, nunc jam nos non quaer nec quae nostra sunt cogitat, nec de erroribus nosti moeret, nec perditiones nostras et contritiones deslet, q flevit super Jerusalem, et dixit ad eam: "quoties 2) vol congregare filios tuos, sicut gallina congregat pullos suc et noluisti?" Qui ergo vuluera nostra suscepit, et pre pter nos doluit tamquam animarum nostrarum, et corprum medicus, modo vulnerum nostrorum putredines De gligit? "Computruerunt3) enim, ut ait prophets, et corre ptae sunt cicatrices nostrae, a facie insipientiae nostrae. Pro his ergo omnibus adsistit nunc vultui Dei, interpellans pro nobis, adsistit altari, ut repropitiationem pro no bis offerat Deo: et ideo dicebat tamquam accessurus at istud altare: "quia 4) jam non bibam de generatione viti hujus, donec bibam illud vobiscum novum." ergo, ut convertamur, ut 5) ipsius imitemur exemplam, 101 sequamur vestigia ejus, et laetetur nobiscum, et bibat vinum nobiscum in regno patris sui. Nunc enim quia misericors est, et miserator Dominus, majore assectu ipse quam Apostolus suus, 6) flet cum slentibus, cupit gaudert cum gaudentibus. Et multo magis luget 7) ipse eos, qui ante peccaverunt, et non egerunt poenitentiam. enim putandum est, quod Paulus quidem lugeat pro peccatoribus, et fleat pro delinquentibus: Dominus auten

<sup>1)</sup> Philipp. II, 7. 8. coll. 6.

<sup>2)</sup> Cfr. Matth. XXIII, 37.

<sup>3)</sup> Cfr. Psalm, XXXVIII, 5.

<sup>4)</sup> Cfr. Matth. XXVI, 29.

Mss. "ut ipsius imitemur." Libri editi (v. c. edi M.): "et ipsius imitemur." R.

<sup>6)</sup> Cfr. Rom. XII, 15. ') Cfr. II Cor. XII, 21.

meus Jesus abstineat a sletu, cum accedit ad patreni, cum adsistit altari, et repropitiationem 1) pro nobis offert: et hoc est accedentem ad altare non hibere vinum lectitiae, quia adhue peccatorum nustrorum amaritudines patitur. Non vult ergo solus in regno Dei bibere vinum; mas exspectat. Sic enim dixit: "donec 2) bibam illud vobicum." Nos sumus igitur, qui vitam nostram negligent, lactitiam illius demoramur. Exspectat nos, ut bibat & generatione vitis hujus. Cujus vitis? Illius utique, cupipse erat figura, dicens: "Ego 3) sum vitis, vos palmi-"Unde iterum dicit, quia ,,sanguis 4) meus vere est poex caro mea vere est cibus." Vere enim in sanguine we lavit stolam suam. Quid ergo est? Exspectat lacti-Quando exspectat? Cum consummavero, inquit, Tes meum. Quando consummat hoc opus? Quando me, pi um ultimus, et nequior omnium peccatorum, consummatom secerit et persectum, 5) tune consummat opus Mum. Nunc enim adhuc imperfectum est opus ejus, do-Denique donec ego non subditus patri, nec ipse dicitur patri esse subjectus. Non quod ipse subjectione indigent apud patrem, sed pro ne, in quo opus suum nondum consummavit, ipse diciter non esse subjectus. Sic enim legimus, 6.) quoniam corpus sumus Christi, et membra ex parte. Quid autem et, quod dicit ex parte, videamus. Ego nunc, verbi grai, subjectus sum Deo secundum spiritum, hoc est, pro-Posito et voluntate: sed quamdiu in me caro concupiscit

<sup>1)</sup> Mss. "repropitiationem." Libri editi (e. c. edd. M.): "propitiationem." R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Matth. XXVI, 29. <sup>3</sup>) Ev. Joann. XV, 5.

<sup>4)</sup> Cfr. ev. Joann VI, 55.

Edd. Merlini: perfectum, tunc — suum. Quando me, —, consummatum secerit et persectum? Nunc enim adhuc etc.

<sup>•)</sup> Cfr. I Cor. XII, 27.

adversus spiritum, et spiritus adversus carnem, et nondum potui subjicere carnem spiritui, subjectus quidem sum Deo, verum non ex integro, sed ex parte. Si autem potuero etiam carnem meam, et omnia membra mea in consonantiam spiritus trahere, tunc perfecte videbor esse subjectus. Si intellexisti, quid sit ex parte, et quid sit ex integro esse subjectum, redi nunc et ad id, quod de subjectione Domini proposuimus, et vide, quia, cum omnes ! corpus ipsius et membra esse dicamur, donce sunt aliqui in nobis, qui nondum perfecta subjectione subjecti sunt, ipse dicitur non esse subjectus. Cum vero consummaverit opus suum, et universam creaturam suam ad summam perfectionis adduzerit, tune ipse dicetur subjectus in his, quos subdidit patri, et in quibus opus, quod ei pater dederat, consummavit, ut sit Deus omnia in omnibus. Verum haec quorsum spectant? Ut intelligamus id, quod supra tractavimus, quomodo non bibit vinum, vel quemodo bibit, antequam intraret in tabernaculum, antequam. accederet ad altare. Non bibit autem nunc, quia adsistit altari, et luget peccata mea: et rursum bibet posthace, cum subjecta ei fuerint omnia, et salvatis omnibus ac destructa morte peccati, ultra jam necessarium non erit offerre hostias pro peccato. Tunc enim erit gaudium et lactitia, et tunc "exsultabunt!) ossa humiliata," et implebitur illud, quod scriptum est: "aufugiet2) dolor, et tristitia, et gemitus." Sed et illud non omittamus, quod non solum de Aaron dicitur, ut non bibat vinum, sed et de filiis ejus, cum ingrediuntur ad sancta. Nondum enim receperant laetitiam suam ne Apostoli quidem, sed et ipsi exspectant, ut et ego lactitiae corum particeps fiam. Neque enim decedentes hine sancti, continuo integra meritorum suorum praemia consequuntur: sed exspectant etiam nos, licet morantes, licet desides. Non enim est

<sup>1)</sup> Psalm. LI, 8. (L.) 2) Jesai. XXXV, 10.

et pellem, ac singula locis suis esse reparanda. vide, quid addit propheta: "ossa, 1) iuquit, ista," xit: omnes homines sunt, sed dixit: nossa ist Israel est." Habebis ergo lactitiam de hac vita si fueris sanctus. Sed tunc erit plena lactitia, lum tibi membrorum corporis deest. Exspects et 2) tu alios, sicut et ipse exspectatus es. 2) tibi, qui membrum es, non videtur esse perfect si desit aliud membrum: quanto magis Domini vator noster, qui caput et auctor est totius corp sibi perfectam dicit esse lactitiam, donec aliquid bris deesse corpori suo videt? Et propterea i tionem fundebat ad patrem, dicens: ,,Pater 4) sa rifica me'illa gloria, quam habui apud te, p mundus esset.4 Non vult ergo sine te recipere ; gloriam suam, hoc est, sine populo suo, qui e ejus, et qui sunt membra ejus. Vult enim in pore ecclesiae suae, et in istis membris populi velut anima habitare: ut omnes motus, atqu opera secundum ipsius habeat voluntatem: ut v pleatur in nobis illud prophetae dictum: "habit iis, et ambulabo." Nunc autem, donec persect mus omnes, sed adhuc sumus in peccatis, expai bis est, et ideo "ex 6) parte scimus, et ex parte tamus," donec quis pervenire mereatur ad illar ram, quam dicit Apostolus: "vivo?) autem, jam vivit vero in me Christus." Ex parte ergo, ut c stolus, nunc membra ejus sumus, et ex parte sumus. Cum autem conjuncta fuerint ossa ad

<sup>1)</sup> Ezech. XXXVII, 11.

<sup>2)</sup> Desideratur "et" in ed. R.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: est.

<sup>4)</sup> Cfr. ev. Joann. XVII, 5. 5) Levit. X

<sup>6)</sup> I Cor. XIII, 9. 7) Galat. 11, 20.

juncturas, 1) secundum hoc, quod supra diximu, tunc etiem ipse dicet de nobis illud propheticum: pennia 2) cessa mea dicent: Domine, quis similis tibi?" Onnie namque ossa ista loquuntur, et hymnum dicunt, a gratias agunt Deo. Meminerunt enim beneficii ejus, dideo nomnia 3) ossa mea dicent: Domine, quis similis ii? Eripiens pauperem de manu fortioris ejus." De iti ossibus, cum adhuc essent dispersa, antequam veniret, se colligeret, et congregaret in unum, dictum est et propheticum: "dispersa 4) sunt ossa nostra secus inhemm." Quia ergo dispersa erant, propterea dicit per prophetam: "congregetur") os ad os, et junctura d'incturam, et nervi, et venae, et pelles." Cum enim hee factum fuerit, tunc "omnia") ista dicent: Domine, milis tibi? Eripiens inopem de manu fortioris eje." Unumquodque enim os ex istis ossibus inops erat, et atterebatur fortioris manu. Non enim habebat junctaram caritatis, non nervos patientiae, non venas vitalis animi, et sidei vigorem. Ubi vero venit, qui dispersa colligeret, et qui dissipata conjungeret, consocians os ad os, et juncturam, aedificare coepit sanctum cor-Pe ecclesiae. Haec inciderunt quidem extrinsecus huic disputationi, sed necessario explanata sunt, ut manifestior feret pontificis mei ingressus in sancta non bibentis viman, usquequo sacerdotio fungeretur. Post hace tamen bibet 7) vinum, sed vinum novum, et vinum novum in

<sup>1)</sup> Mss. "junčturas." Libri editi (v. c. edd. M.):

<sup>2)</sup> Psalm. XXXV, 10. (XXXIV.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Psalm. XXXV, 10. (XXXIV.)

<sup>4)</sup> Psalm. CXLI, 7. (CXL.)

b) Ezech. XXXVII, 7. 8.

<sup>6)</sup> Cfr. Psalm. XXXV, 10. (XXXIV.) coll. p. huj. aot 2. et 3.

<sup>7)</sup> Ms. "bibet." Libri editi (c. c. edd. M.): "bi-bit." R.

coelo novo, et in nova terra, et in novo homine, cu hominibus novis, et cum his, qui cantant ei-canticum n vum. Vides ergo, quia impossibile est de nova vite novu poculum bibi ab eo, qui adhuc indutus est veterem hon nem cum actibus suis. "Nemo") enim, inquit, mittit u num novum in utres veteres." Si vis ergo et tu bibere i hoc novo vino, innovare, et dic: quia "et") si exteri homo noster corrumpitur, sed qui intus est, renovatur i die in diem." Et quidem de his sufficienter dictum.

3. Multa sunt et alia, quae recitata 2) sunt. Sed que nism cuncta non possumus, cligendum est, de quibus d cere debeamus. Et quoniam quid esset bibere, et ne bibere vinum, pro viribus diximus, nunc quid sit etiat comedere pectusculum separationis, et brachium ablatio nis, videamus. Post haec de mundis, et immundis, ve cibis, vel animalibus, in quantum Dominus dederit, e temporis spatium fuerit, disseremus. Dicit ergo Scriptura "pectusculum 4) segregationis, et brachium ablationis man ducabis in loco sancto, tu et filii tui, et domus tua te cum: legitimum enim tibi, et legitimum filiis tuis datun est de sacrificiis salutaribus filiorum Israel, brachium ablationis, et pectusculum segregationis." Non omne pectusculum, segregationis est pectusculum: nec omne brachium ablationis vel 5) separationis est brachium. Sed quoniam ad Dominum meum Jesum personam pontificis revocavimus, et ad filios ejus sanctos Apostolos, videamus, quomodo ipse quidem pectusculum segregationis manducat et silii ejus, alii autem non omnes possunt segregationis pectusculum manduçare. Quid igitur est, quod a rebus omnibus segregatur, nec est commune cum reliquis, nis sola substantia trinitatis? Si ergo intelligam quidem rationem mundi, non possini autem ctiam de Deo intelli-

<sup>1)</sup> Matth. IX, 17. 2) II Cor. IV, 16.

<sup>3)</sup> Duo Mss. "recitanda sunt." R.

<sup>4)</sup> Levit. X, 14. 15. 5) Ed. Ruaci sola: et.

e sicut dignum est, neque revelata mihi fuerit scientia i, mandaco quidem pectusculum, sed non pectusculum regationis. Etiam si potuero dicere: ipse enim mihi lit omnium, quae sunt, scientiam veram, ut sciam rasem mundi, et virtutem elementorum, initiam et sinem, dietatem temporum, permutationum vicissitudines, et sversiones temporum, anni circulos, et stellarum dispoiones: horum omnium scientia, quia rationabilis est, ztusculi cibus est, sed non pectusculi segregationis. Si sem potuero de Deo sentire quae magna, quae sancta, me vera sunt et secreta, tonc manducabo pectusculum typecationis, cum id, quod ab omni creatura eminet et specialist, agnovero. Primus ergo pectusculum istud trus pontifex meus comedit. Quomodo comedit? "Ne-1) inquit, novit patrem, nisi filius." Secundo in loco nanducant et filii ejus. "Nemo<sup>2</sup>) enim novit patrem, nisi filius, et cui voluerit silius revelare." Quibus autem aliis, misi Apostolis suis revelat? Sed et brachium separationis, vel ablationis, sicut et superius diximus, actus met et opera eminentiora ceteris, quae utique primus per Salvator, et Dominus meus implevit. Quomodo implevit? "Meus, 3) inquit, cibus est, ut faciam voluntatem tjas qui me misit, et persiciam opus ejus." Cum ergo heit voluntatem ejus, qui misit eum, in hoc non pecturalam, sed brachium separationis comedit. Similiter aua Apostoli ejus, cum faciunt opus Evangelistae, et Mcimtur operarii inconfusibiles, recte tractantes sermoveritatis, separationis vel ablationis brachium comebest Vis adhuc planius videre, quomodo Salvator scurationis brachium comedat? Audi, quid dicat ad Jubees: "si 6) feci, inquit, opera in vobis, quae nullus bes fecit, pro quo horum vultis me occidere?" Vides, Nomodo ipse vere manducat brachium separationis, qui

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Matth. XI, 27. <sup>2</sup>) Matth. XI, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ev. Joann. IV, 31. <sup>4</sup>) Cfr. ev. Joann. X, 32.

opera tam segregata et tam sublimia fecit, qua alius fecit.

4. Sed jam videamus aliqua etiam ex his, mundis, atque immundis, sel de cibis, vel anim cta sunt: et sicut in explanatione poculi de u acendimus ad veritatem spiritualis poculi, ita eti: bis, qui per umbram dicuntur, adscendamus a per spiritum veri sunt cibi. Sed ad hace in scripturae divinac testimoniis indigemus, ne quis amant enim homines exacuere linguas suas, ut g ne quis, inquam, putet, quod ego vim faciam divinis, et ca, queo de animalibus, quadrupe etiam avibus, aut piscibus mundis, sive immunc reservatur, ad homines traham, et de hominibi cta esse confingam. Fortassis enim dicat quis : cur vim facis Scripturae? Animalia dicuntur intelligantur. Ne ergo aliquis hace depravai eredat ingenio: Apostolica in ils auctoritas eve Audi ergo primum omnium Paulus de iis que "Omnes 1) enim, inquit, per mare transierunt, in Mosen baptizati sunt in nube et in mari. eandem escam spiritualem manducaverunt, et c dem potum spiritualem biberunt. Bibebant spirituali consequente cos petra: petra autem stus." Paulus haec dicit: Hebracus ex Hebra dum legem Pharisaeus, et doctus secus pedes qui utique nunquam auderet spiritualem escan tualem potum appellare, nisi hunc esse sensu! ris per traditam sibi verissimae doctrinae scie cisset. Unde et illud addit, tamquam consider de ciborum ratione mundorum, vel immunde non secundum literam, sed spiritualiter obse et dicit: "ne?) quis ergo vos judicet in cibo,

<sup>1)</sup> I Cor. X, 2. 3. 4. 2) Coloss. II, 1

et orare vellet, adscendit in superiora. Ego 1) tamen ( hoe ipsum, quod noluit in inferioribus orare, sed ad scendit ad superiora, non frustra dici accipio. Neguenim tanti Apostoli consilium ex superfluo superiora delegit ad orandum, sed quantum ego arbitror, ut ostenderetur, quod Petrus, quia mortnus erat cum Christo, quae sursum sunt quaerebat, 2) ubi Christus est in dextera Dei sedens, et non quae super terram. Illuc adscendebat, se illa tecta, ad illa fastigia, de quibus dicit et Dominus: "qui 3) in tecto est, non descendat tollere aliquid 🕰 domo." Denique ut scias, quia non haec suspiciose 1) de Petro dicimus, quia ad superiora conscenderit, ex consequentibus approbabis. "Adscendit, b) inquit, ad superiora, ut oraret, et vidit coclum apertum." Nondum tibi videtur Petrus ad superiora non solum corpore, sed # 5 mente ac spiritu conscendisse? "Vidit,") inquit, coelum apertum, et vas quoddam deponi ut linteum in 8) terram. in quo crant omnia quadrupedia, et reptilia, et volatilia cocli, et audivit vocem dicentem sibi: surge, Petre, occide et manduca:" de his sine dubio imperans manducandis quadrupedibus, et serpentibus, et volatilibus, quas superposita linteo ad eum coelitus sunt delata. At ille "Domine, 9) inquit, tu scis, quia nunquam commune, 45 immundum introivit in os nieum. Et vox, inquit, as cum secundo: quod Deus mundavit, tu commune ne dixeris. Et hoc factum est per ter. Et post hoc, inquis receptum est linteum in coelis." De mundis hic, et im mundis animalibus ratio est. De quibus, rerum scienti.

<sup>1)</sup> Male in antea editis (c. c. edd. M.) legitur: "Brg" statim et hoc ipsum" etc., omissis his verbis: "non fra stra dici accipio," quae supplentur e Mss. R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Coloss. III, 1. 2. <sup>3</sup>) Matth. XXIV, 17.

<sup>4)</sup> Mss. "otiose." R. 5) Cfr. Act. X, 9. 11.

<sup>6)</sup> Decst "et" in ed. R. 7) Act. X, 11-13.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: in terra. 9) Act. X, 14-16.

coelius docetur Apostolus, quonism quidem eminentiomm se, et majorem non habebat in terris, et 1) docetur aon una voce, nec una visione, sed tripa. Ego nec hoc mam, quod tertio haec dicuntur, otiose dictum 2) suscipio. Tertio ei dicitur, et per illum omnibus nobis: spod 1) Deus mundavit, tu commune ne dixeris." Quae cin mundavit, non sub una appellatione mundantur, seque sub secunda, sed nisi et tertia appellatio nominem nemo mundatur. Nisi enim in patre, et filio, et Spiritu sancto fueris mundatus, mundus esse non poteris. Propterea ergo quae pro emundatione ostendebantur, semel, neque iterum, sed tertio ostenduntur, et terio praecipiuntur. Erant ergo omnia in illo linteo quadepedia, et reptilia, et volucres coeli. Et post haec coplahat, inquit, intra semet ipsum Petrus, quid hoc esset. L'adhue eo cogitante supervenerunt, inquit, hi, qui a Cornelio centurione missi suerant ex hac civitate, id est, a Causarea in Joppe. Ibi namque crat Petrus, et hospitabatur apud Simonem quendam coriarium. Bene autem Petrus apud coriarium manet, illum fortasse, de quo ditil Job, quia "pelle 4) me et carne induisti." Sed haec in racessu dicta sint. Interim superveniunt, qui missi ferrant a Cornelio ad Petrum: quos ille suscipiens, audu ab iis, quae sibi Cornelius mandat. Et descendens de superioribus, venit ad Cornelium. Descendit, dicit: where enim deorsum erat Cornelius, et in inferioribus \*\* Venit ergo Cacsaream, invenit multos apud Conselium congregatos, et ait ad cos post multa: "et 5) mili, inquit, ostendit Deus, neminem communem aut immudum dicere hominem." Non videtur tibi Petrus Apostolus quadrupedia illa omnia, et reptilia, et volatilia

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: edocetur.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: dicta. 3) Act. X, 15.

<sup>4)</sup> Job. X, 11. 5) Act. X, 28.

dilucide ad hominem transtulisse, et homines intellexisse, quae sibi in linteo coelitus lapso fuerant demonstrata?

5. Sed fortasse dicat aliquis: de quadrupedibus qui dem, et reptilibus, et avibus reddidisti 1) rationem, quos homines intelligi debeant, da etiam de his, quae in aqui sunt. Quoniam quidem lex etiam de ipsis munda ess quaedam, et alia designat immunda, nihil in his, ut verbis meis credatur, exposco, nisi testes idoneos dedera. Ipsum vobis Dominum, et Salvatorem nostrum Jesum Christum testem horum et auctorem dabo, quomodo pisces homines esse dicantur. "Simile 2) est, inquit, regnum coelorum reti misso in mare, quod ex omni genere piscium colligit: et cum repletum fuerit, sedentes supra litus condunt cos, qui boni sunt, in vasis, qui autem mali, foras mittuntur." Evidenter edocuit cos, qui retibus colligi dicuntur pisces, vel bonos homines esse, vel malos-Isti ergo sunt, qui secundum Mosen pisces vel mundi, vel 3) immundi nominantur. His igitur ex auctoritate Apostolica, atque evangelica comprobatis, videamus, quomodo unusquisque hominum vel mundus, vel immundus possit ostendi. Omnis homo habet aliquem in se cibum. quem accedenti ad se proximo praeheat. Non enim potest sieri, ut, cum accesserimus ad invicem nos homines et conseruerimus sermonem, non aliquem, vel ex responsione, vel ex interrogatione, vel ex aliquo gestu aut capiamus inter nos gustum, aut praebeamus. Et si quidez mundus homo est, et bonae mentis is, de quo gustus capimus, mundum sumimus cibum. Si vero immundo sit, quem contingimus, et 4) immundum cibum secundus

<sup>1)</sup> Omnes Mss. "reddidisti." Libri editi (v. c. ed.

<sup>2)</sup> Matth. XIII, 47. 48. 3) Edd. Merlini: et.

<sup>4)</sup> Desideratur "et" in edd. M.

1, que supra dicta sunt, suminus. Et propteres, puto, pesteins Paulus de talibus, velut immundis animalibus icit: "cum 1) hujusmodi nec cibum sumere." Verum ut " identine tibi peterceut ad intellectum, quae dicimus, de spiribus sumamus exemplum, ut inde paulatim descenintes usque ad inferiora veniamus. Dominus et Salvatruester dicit: "nisi 2) mandacaveritis carnon mean, et literis sanguinem meum, non habebitis vitam in vobis in Care enim 2) mea vere est cibus, et sanguis mous teres potus." Jesus ergo quie totas ex toto mundus 14 lette ejus caro cibus est, et totus sanguis ejus petus / Miguin comme opius ejus sauctum est, et commis sermo inverse est. Propteres ergo et caro ejus verse est cila, et canquis ejus verus est potus. Carnibus enim et Mpins verbi sui tanquam mundo cibo as potu, potat a reficit emne hominum genus. Secundo in hoc loco pet ilies carnem, mundus cibus est Petrus, et Paulus, et comes Apostoli. Tertio loco discipuli corum: et sic maquique pro quantitate meritorum, vel sensuum puritote, prenimo suo mundus efficitur cibus. Hace qui aulie mucit, detorqueat fortassis, et avertat queditum secunham Mos, qui dicebant: "quomodo 4) dabit nobia hic man manducare? Quis potest andire oum? Et Schwerzet ab co." Sed vos si filii estis occlesiae, si bangcheis imbuti inysteriis, si Verbum caro factum hahint in vahis, agnoscite quae disimus, quia Domini sunt, tette, qui ignorat, ignoretur. Agnoscite, quia figurae que in divinis voluminibus scripta sunt, et ideo spirituales, et non tanquam carmales examinate, Si enim quasi carnales ista

<sup>1)</sup> I Cor. V, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cfr. ev, Joann. VI, 53. 55.

<sup>3)</sup> Deest menim" in ed. R.

<sup>\*)</sup> Er. Josep. VI, 52. 60. 66.

suscipitis, laedunt vos, et non alunt. Est enim et Evangeliis litera, quae occidit. Non solum in veteri te stamento occidens litera deprehenditur: est et in novi testamento litera, quae occidat enm, qui non spiritualiter quae dicuntur, adverterit. Si enim secundum literam sequaris hoe ipsum, dictum est: "nisi!) manducaveritis carnem meam, et biberitis sanguinem meum:" occidit haec litera. Vis tibi et aliam de Evangelio proferam literam, quae occidit? "Qui 2) non habet, inquit, gladium, vendat tunicam suam, et emat gladium." Ecce et hae litera Evangelii est, sed occidit. Si vero spiritualiter cam suscipias, non occidit, sed est in ea spiritus vivificans Et ideo sive in lege, sive in Evangeliis quae dicuntur, spiritualiter suscipe, quia "spiritualis 3) dijudicat omnia ipse vero a nemine dijudicatur." Ut ergo diximus, omnihomo habet in se aliquem cibum, ex quo qui sumseris si quidem bonus est, et de bono thesauro cordis sui profert bona, mundum cibum praebet proximo suo. Si vers malus, et profert mala, immundum cibum praebet proximo suo. Potest enim quis innocens et rectus corde mundum animal ovis videri, et praebere audienti se ca bum mundum tanquam ovis, quae est animal mundum Similiter et in ceteris. Et ideo omnis homo, ut diximas cum loquitur proximo suo, et sive prodest ei ex sermo nibus suis, sive nocet, et mundum ei, aut immundum ficitur animal, ex quibus vel mundis utendum, vel inmundis praecipitur abstinendum. Si secundum hane is telligentiam dicamus Deum summum 4) leges hominib promulgasse, puto, quod digna videbitur divina majestati legislatio. Si vero adsideamus literae, et secundum hos

<sup>1)</sup> Rv. Joann. VI, 53. 2) Luc. XXII, 36.

<sup>3)</sup> I Cor. II, 15.

<sup>4)</sup> Mss. "summum." Libri (editi (v. c. edd. M.): "omnipotentem." R.

per in lega scripta sunt, crubesco dicere, et confiteri, qui tales legas dederit Deus. Videbuntur enim magis dipattes et rationabiles hominum leges, verbi gratia, vel l'acconstrum, vel Atheniensium, vel Lacedatmoniorum. Il vere secundate hanc intelligentiam, quam docet eccle-in accipiatur Dei leu, tune plane omnes humanas super-tuint legas, et vere Dei lex esse credetur. Itaque his la pesemissis, spirituali, ut commonuismes, intelligentiam, de mundis et immundis animalibus aliqua perstrin-

6 "Omne, 1) inquit, pecus, quod uugulam dividit, Augules habet, et reducit ruminationem in pecoribus, me manducabitis. Praetorea ab his non manducabitis, pas miscunt ruminationem, et non dividunt ungulas, a hibent ungulas. Camelus, quoniam reducit ruminationen, et ungulam non dividit, immundum erit hoc vobis. Et lepus, quoniam reducit ruminationem, et ungulam sen diddit, immundum hoc erit vobis: et erinacius, quia reducit reminationem, et ungulam non dividit, immundum be vobis: et sues," et cetera. Decernit ergo, ne manducente hojumodi animalia, quae ex parte videntur esse munda, Car parte immunda: sicut camelus ex eo, quod ruminat, wades videtur, ex eo autem, quod ungulas divisas non Liet, immundus dicitur. Post hacc jam nominat et leperen, et erimacium, sed et ipsos dicit ruminare quidem, til engulas non dividere. Alium vero ordinem facit coqui e contrario ungulam quidem dividunt, sed non Primum ergo videamus, qui sunt isti, qui rutime, et ungulam dividunt, ques mundes appellat. Ego witter illum dici ruminare, qui operam dat scientiae, 4 in lege Domini meditatur die ac nocte. Sed audi,

<sup>1)</sup> Lovit. XI, 3-7.

quomodo dictum est: "qui 1) dividit, inquit, ungalam, et revocat ruminationem." Revocat ergo ruminationem, qui ea, quae secundum literam legit, revocat ad sensum spiritualem, et ab infimis et visibilibus ad invisibilia et altiora conscendit. Sed si mediteris legem divinam, et es, quae legis, ad subtilem et'ad spiritualém intelligentiam revoces, vita autem tua, et actus tui non sint tales, et hebeent discretionem vitae praesentis et futurae, hujus saeculi et saeculi superventuri: si non ista competenti ratione discernas, et dividas, camelus es tortuosus: qui cum intellectum acceperis ex meditatione legis 2) divisas, non dividis, neque segregas praesentia et futura, nec asgustam viam a via spatiosa secernis. Sed adhuc manifestius, quod dicitur, explanemus. Sunt, qui adsument tostamentum Dei per os suum, et cum legem Dei in ore habeant, vita et actus sui longe a verbis corum et ser-Dicunt enim, et non faciunt: de monibus discrepant. quibus et propheta dicit: "peccatori 3) autem dixit Deus: quare tu enarras justitias meas, et adsumis testamentam meum per os tuum?" Vides ergo, quomodo iste rumisat, qui testamentum Dei habet in ore suo. Sed quid in sequentibus ad eum dicitur? "Tu 4) autem odisti disciplinam, et abjecisti sermones meos post te" In quo en denter ostendit istum ruminantem quidem, sed ungulan non dividentem, et ideo immundus est quicunque est Et iterum est alius, vel ex his, qui extra religionem nostram sunt, vel ex his, qui nobiscum sunt: qui dividunt quidem ungulas, et ita incedunt in viis suis. ut actus suos ad futurum saeculum praeparent. Multi enim ita et ex philosophis sapiunt, et suturum esse judcium credunt. Immortalem namque animam sentiunt, et remunerationem bonis quibusque positam confitentur.

<sup>1)</sup> Levit. XI, 3. 3) Ed. Ruaei sola: hujus.

<sup>3)</sup> Psalm. L, 16. (XLIX.) 4) Psalm. L, 17. (XLIX.)

se et baereticorum nonnulli saciunt, et quantum expe-') timorem suturi judicii gerunt, et actus suos tanquam divino examine requirendos cautius temperant. Sed rum uterque non ruminat, nec revocat ruminationem. a enim ea, quae in lege Dei scripta sunt, audiens meatur, ac revocat ad subtilem ét spiritualem intelligenm: sed statim ut audierit aliquid, aut contemnit, aut spicit, nec requirit, qui in vilioribus verbis pretiosus est sensus. Et habent isti dividentem quidem ungulam, l reminationem non revocant. Tu autem, qui vis esse udus, convenientem habeto vitam, consonam 2) et sciene et actus intellectui; ut sis in utroque mundus, ut et reces ruminationem, et ungulam dividas, sed et unguut producas, sive abjicias. Requiramus et hujus rei timonium, quomodo ungulas producimus, vel, ut alibi piter, abjicimus. Scriptum est in Deuteronomio: "si, 3). qui, exieris ad bellum adversum inimicos tuos, et vitris ili mulierem decora specie, et concupieris cam, admes eam, et rades omnem pilum capitis ejus, et ungusejes, et inducs cam vestimentis lugubribus: et sedebit domo lugens patrem suum, et matrem suam, et dopaternam suam: et post triginta dies erit tibi uxor." launc non hoc est propositum, ut haec, quae in temium vocata sunt, explanentur: sed propterea dixih quia et hic de ungulis mentio facta est. Verum taet ego frequenter exivi ad bellum contra inimicos s, et vidi ibi in praedam mulierem decora specie, kenque enim bene et rationabiliter dicta invenimus d mimicos nostros, si quid apud illos sapienter et ster dictum legimus, oportet nos mundare id, et ab sua, quae apud illos est, auferre et resecure omne.

<sup>1)</sup> Mss. "expetit." Libri editi (v. c. edd. M.): "spe-

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: et consonam scientiae, et actus etc.

<sup>3)</sup> Dent. XXI, 10-13.

quod emortuum et inant est, - hoc enim s capilli capitis, et ungulae mulieria ex imimico: adountes -, et its demum facere eam nob cum jam mihil ex illis, quae per infidelitatem cuntur, habucrit, nihil in capite habeat mort in manibus, ut neque sensibus, neque actibus, aliquid, aut mortuum gerat. Nihil enim mund mulieres hostium nostrorum, quie nulle est appientie, cui immunditie alique non sit admi: temen dicerent mihi Judaci, quomodo apud e ventur. Quid causae, quid rationis est decal rem, et ungulas ejus demi? Verbi causa, pon ita invenerit cam is, qui dicitar invenisse, ut pillos, neque ungulas habeat: quid habuit, q dum legem demere juberetur?') Nos vero, tia spiritualis est, et arma non carnalia, sed p ad destruenda consilia, decora mulier si re apud hostes, et rationabilis aliqua disciplina, purificabimus eam, quo superius diximus. O eum, qui mundus est, non solum dividere ung solum praesentis saeculi et futuri actus et o nere, sed et ungulas producere, vel, ut alibi picere, ut purificantes nos ab operibus mortuis mus in vita.

8. Hacc quidem generaliter dicta sint de illa vero, quae in aquis sunt, quia dicuntur, s beant pinnas et squamas, munda esse: si ve beant, immunda, nec edi debere: illud in his ut, si quis est in aquis istis, et in mari vitae in fluctibus saeculi positus, tamen debeat sati mon in profundis jaccat aquarum, sicut sunt qui dicuntur non habere pinnas, neque squamque eorum natura perbibetur, ut in imis

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: videretur? Nos vero el

irea insum cocaum demorentur; sicut sunt anguillac, et nic similia, quec non possunt adsecudere ad aquae sumsitatem, meque ad ejus superiore pervenire. Illi vers isces, qui pinnulie juvantur, ac squamis munitantur, adsessione magis ad superiora, et aëri huic viciniores fiunt, plut qui libertatem spiritus quaerant. Talis est erge samtu quique, quia 1) intra retia fidei conclusus, bonus pitis a Selvatore nominatur: qui etiam mittitur in vas, vebi pineas habens, et squamas. Nisi 3) enim habuisset piene, mon resurrezisset de cuene incredulitatis, nec ad sua filci pervenisset, nici pinnic adjutus ad superiora vemint. Quid out autom, quod et squames habers dicitur? Impan qui paratus sit veters indumenta deponere. Hi qui squamas non habent, velut ex integro carnei ent, et toti carnales, qui deponere nihil possunt. qui age habet pinnas, quibus ad superiora nitatur, munde et. Qui vero non habet pinnas, sed in inferioribus permenet, et in coeno semper versatur, immundus esti Similar autem de avibus. "Non") manducabis, inquit, bec, quia immunda sunt: aquilam, et vulturem," et ceten his similia. His etenim avibus semper mortuorum terporum cibus est, et ex mortuis cadaveribus vivunt. Ones ergo, qui hujusmodi vitam gerunt, immundi habendi sunt. Ego puto et illos in his nominari, qui alieincubant mortibus, et arte quadam, vel fraude testasubjiciunt. Hujusmodi enim homines, vultures et whe merito appellantur, velut mortuorum cadaveribus mintes. Scio et alia volatilia, quae raptu vivunt. Hae manimae, quae secundum hoc quidem, quod rationadu et imbutae sunt liberalibus institutis, vel rationabilidisciplinis, volatilia videntur. Legunt enim et requi-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: qui.

<sup>2)</sup> Ed. Rusei sols: Non enim etc.

<sup>1)</sup> Cfr. Levit. XI, 13.



quam obscuritatem et tenebras amantia. "Omnis qui male agit, odit lucem, et non venit ad luc sunt noctuae et vespertiliones, et cetera, quae l'un noctuae et mundis an appetentes, etiam ipsi puri efficiemur et mundi, pe sturn Dominum nostrum: per quem est Deo pe Spiritu sancto gloria, et imperium in saecula sa

## HOMILIA VIII.

De eo, quod scriptum est: "mulier") quaecunq ceperit semen, et pepererit masculum, immunda er diebus:" et de diversitatibus leprae") ac purif nibus leprosi.

1. Medicum dici in scripturis divinis Domin

medice, sed qui male habent. Non enim veni vocare justes, sed peccatores in poenitentiam." Omnis autem medicus ex herbarum succis vel arborum, vel etiam metallorem venis, vel animantium naturis, profutura corporibus medicamenta componit. Sed herbas istas si quis sorte, estequem pro ratione artis componantur, adspiciat, si quidem in agris aut montibus, velut foenum vile concules, et praeterit. Si vero eas intra medici scholara dispoice per ordinera viderit, licet odorem tristem, 1) fortem « susterum reddant, tamen suspicabitur cas curae vel remi aliquid continere, etiamsi nondum quae, vel qualis maitatis ac remedii virtus, agnoverit. Hacc de commedicis diximus. Veni nunc ad Jesum coelemedicum: intra ad hanc stationem medicinae ejus wileiam: vide ibi languentium jecere multitudinem. Vemalier, quae ex partu immunda essecta est, venit le-Press, qui extra castra separatus est pro immunditia le-Prac, quaerunt a medico remedium, quomodo sanentur, nemodo mundentur: et quia Jesus hie, qui medicus est, ipse est et verbum Dei, aegris suis non herbarum succis, ed verborum sacramențis medicamenta conquirit. Quae Verborum medicamenta si quis incultius per libros tannam per agros videat esse dispersa, ignorans singulorum dictorum virtutem, ut vilia haec, et nullum sermonis culhabentia, praeteribit. Qui vero ex aliqua parte dideern animarum apud Christum esse medicinam, intellitu profecto ex his libris, qui in ecclesia recitantur, tan-Tam ex agris et montibus, salutares herbas adsumere remquemque debere, sermonum duntaxat vim: ut, si mi illi 2) est in anima languor, non tam exterioris fronde et corticis, quam succi interioris hausta virtute sane-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: tristem forte, et austerum etc.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman.: "illi." Libri editi (v. c. edd. M.): "ille." R.

tur. Videamus ergo adversum immunditiam pecuntagionem leprac, praesens hace lectio quam et quem varia purificationum medicamenta confi

2. "Et 1) locatus est, inquit, Dominus ad M cons: lognero filis Israel, et dices ad cos: muli cunque conceperit semen, et pepererit masculum, i crit septem diebus." Primo 2) consideremus secui steriam, si non videtur quasi ez superfluo additu: her?) quae!) susceperit semen, et pepererit me quasi possit aliter masculum parere, nisi seminpto. Sed non ex superflue additur. Ad disc mamque illius, quae sine semine concepit et peper sermenem pro's) ceteris mulicribus legislator ac non omnem mulierem, quae peperisset, design mundam, sed cam, quae concepto semine p Addi quoque ad boc etiam illud potest, quod quae de immunditia scribitur, ad 6) mulieres perti Maria autem dicitur, quia virgo concepit, et pepe rant ergo legis onera mulieres, virgines vero ab

<sup>1)</sup> Levit. XII, 1. 2.

<sup>2)</sup> Gracca huc spectantia verba, quae in fere Catenis Graccis Mss. reperiuntur, hace sunt: κειν δόξει τό ,, εάν σπερματισθή "προτασσόμε ,,και τέκη ἄρσεν." 'Αλλ' εφίστημι, μήποτε, εφητικῶς ἡ Μαρία οὐκ εκ τοῦ ἐσπερματίσθαι ἄρσεν, μή νομισθή ἀκάθαρτος είναι γεγεννηκ Σωτήρα, εξρηται ὅλον τοῦτο. 'Εδύνατο δὲ και μκειμένου τοῦ ,, εάν σπευματισθή "νοεῖσθαι μκαάθαρτος ἡ Μαρία. Οὐ γὰρ ἁπλῶς ἡν γυν παρθένος. R.

<sup>3)</sup> Levit. XII, 2.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerman. "quae susceperit semen. editi (v. c. edd. M.): "quae conceperit semen." l

bri editi (v. c. edd. M.): "prae ceteris." R.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman. "ad mulieres." Libric. edd. M.): "ad mulierem." R.

beantur immunes. Sed si nobis aliquis occurrat argutus, et dicat, quia et Maria mulier in Scripturis nominatur: sie enim dicit Apostolus: "ubi 1) autem venit plenitudo temporum, misit Deus filium suum, factum ex muliere, factum sub lege, ut eos, qui sub lege erant, redimeret:" respondebimus ei, quia in hoc Apostolus mulierem non pro corruptela integritatis, sed pro sexus indicio nominavit: ut, quia dicebat filium Dei missum, simul et illud, qued2) communi omnium ingressu in hunc mundum venisset, exponeret. Est porro et aetatis istud vocabulum, ejus scilicet, qua feminino sexui de annis pubertatis exeditur, et ad id tempus, quo habilis viro videatur esse, tranitur. 3) Sicut et e contrario vir appellatur is, qui adolescentiae tempus excesserit, etiamsi uxorem nondum habest, enjus vir esse dicatur: quo nomine appellari solest etiam hi, quos femineae admixtionis macula nulla pentingit. Si ergo recte dicitur vir 4) pro sola virili aetate, ciam is, qui nullius admixtionem feminae noverit: quomodo non cadem consequentia etiam virgo, quae intenerata permansit, pro sola actatis maturitate mulier nomisatur? 5) Denique et Abraham cum puerum mitteret Mesopotamiam in domum Batuelis, ut inde acciperet hat filio suo uxorem, et puer 6) curiosius percontaretur, ait ad eum: "quod 7) si noluerit mulier sequi me, redu-

<sup>1)</sup> Galat. IV, 4. 5.

<sup>2)</sup> Libri antea editi (v. c. edd. M.): "quia pro comi omnium vita ingressus in hanc mundum" etc., sed mes Mss. ut in nostro textu. R.

<sup>1)</sup> Mes. "transitur." Libri editi (v. c. edd. M.):

<sup>4)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "vir ille pro sola tem-Poris actate." Mss. ut in nostro textu. R.

Mss. "nominatur?" Libri editi (v. c. edd. M.):

<sup>6)</sup> Cod. Sangermanensis: "puer curiosus." R.

<sup>1)</sup> Genes. XXIV, 5.

cam filium tuum illuc?" et non dixit: quod si nolucri virgo sequi me. Haec ergo dicta sint nobis de eo, quot observavimus scriptum, quia non superfluo addidit legis lator: "mulier!) si conceperit semen, et pepererit filium: sed esse exceptionem mysticam, quae solam Mariam a reliquis mulieribus segregaret, cujus partus non ex conceptione seminis, sed ex praesentia sancti Spiritus, et virtute altissimi fuerit.

3. Nunc vero 2) requiramus etiam illud, quid causse sit, quod mulier, quae in hoc mundo nascentibus ministerium praebet, non solum, cum semen susceperit, immunda sieri dicitur, sed et cum pepererit. Unde et pro purificatione sua jubetur offerre pullos columbinos, aut turtures pro peccato, ad ostium tabernaculi testimonii, ut repropitiet pro ipsa sacerdos: quasi quae repropitiationem debeat, et purificationem peccati pro eo, quod nascenti in hoc mundo homini ministerium praebuit. Sic enim scriptum est: "et3) repropitiabit pro ipsa sacerdos, & mundabitur." Ego in talibus nihil audeo dicere, sentio tamen occulta in his quaedam mysteria contineri, et ese aliquid latentis arcani, pro quo et mulier, quae conceptrit ex semine, et pepererit, immunda dicatur, et tanquam peccati rea osserre jubeatur hostiam pro peccato, et ita purificari. Sed et ille ipse, qui nascitur, sive virilis, sive seminei sexus sit, pronuntiat de eo Scriptura, quia non sit "mundus 4) a sorde, etiamsi unius diei sit vita ejus" Et ut scias, esse in hoc grande nescio quid, et tale, quod nulli sanctorum ex sententia venerit, nemo ex omnibus sanctis invenitur diem festum, vel convivium magnum egisse in die natalis sui, nemo invenitur habuisse lactitiam

<sup>1)</sup> Levit. XII, 2.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerm.: "vero." Libri editi (v. c. edd. M.): "ergo." R.

<sup>3)</sup> Levit. XII, 7. 4) Job. XIV, 4. 5.

n die natalis filii, vel filiae suae. Soli peecatores super ujusmodi nativitate laetantur. Invenimus etenim in verri quidem testamento 1) Pharaonem regem Aegypti, diem atalis sui cum festivitate celebrantem, in novo vero tetamento 2) Herodem. Uterque tamen corum ipsam sesivilatem natalis sui profusione humani sanguinis cruenwit. Me enim praepositum pistorum, hiç sanctum propetam Joannem obtruncavit in carcere. Sancti vero solum non agunt festivitatem in die natalis sui, sed Spiritu sancto repleti exsecrantur hunc diem. Neque cin tantus ac talis propheta, - Jeremiam dico, 3) qui in utero matris sanctificatus est, et propheta in gentibus consecratus -, libris in acternum mansuris aliquid inaser condidisset, nisi secretum quid contineret, et ingentibu mysteriis plenum, ubi dicit: "maledictus 4) dies, in quo vatus sum, et nox, in qua dixerunt: ecce masculus. Maledictus, qui adnuntiavit patri meo, dicens: natus est tibi muculus. Laetetur homo ille sicut civitates, quas Domines destruxit in furore, et non poenituit." Videturne tibi bec tam gravia, et tam onerosa imprecari propheta pobisse, nisi sciret esse aliquid in ista nativitate corporea, Pod et hujusmodi dignum maledictionibus 5) videretur, et pre quo legislator tot immunditias accusaret, quibus congrues purificationes consequenter imponeret? Longum talterius temporis, ut testimonia, quae de Propheta sumsimus, 6) explanemus: quia nunc non Jeresed Levitici nobis propositum est disserere lectio-Sed et Job non sinc Spiritu sancto loquens, ma-

<sup>1)</sup> Genes. XL, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Marc. VI, 21. <sup>3</sup>) Cfr. Jerem. I.

<sup>4)</sup> Cfr. Jerem. XX, 14. 15. 16.

<sup>1)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "maledictionis." Mss.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: assumsimus.

ledicebat diem nativitatis suae, dicens: "maledicta 1) die in qua natus sum, et nox, in qua dixerunt: ecce, masci lus. Nox illa sit tenebrae, et non requirat cam Domini denuo, neque veniat in dies anni, nec numeretur inte dies mensium." Quod si tibi non videtur haec Job pre phetico et divino Spiritu loqui, ex his considera, qua sequentur: addidit enim: "sed2) maledicat cam, qui male dixit illum diem, in quo magnum cetum interemturus est' Vides ergo, quomodo in Spiritu sancto praedixit de ma gno ceto, quem interfecturus esset Dominus, cujus typu erat cetus ille Jonae. Unde et Dominus, qui intersecte rus erat cetum istum disbolum, dicit: "sicut?) enim Jonas tres dies et tres noctes suit in ventre ceti, ita oportet et filium hominis esse tribus diebus et tribus noctibus in corde terrae." Quod si placet audire, quid etiam ali sancti de ista nativitate senserint, audi David dicentem: nin 4) iniquitatibus, inquit, conceptus sum, et in peccati peperit me mater mea:" ostendens, quod quaecunque anima in carne nascitur, iniquitatis et peccati sorde polluitur: et propterea dictum esse illud, quod jam superius memoravimus: quia "nemo<sup>5</sup>) mundus a sorde, nec si unius diei sit vita ejus." Addi his etiam illud potest, ut requiratur, quid causae sit, cum baptisma ecclesiae pro 6) remissione peccatorum detur, secundum ecclesiae observantiam etiam parvulis baptismum dari: cum utique, nihil esset in parvulis, quod ad remissionem deberet et indulgentiam pertinere, gratia baptismi superflua videre tur. Mulier ergo quaecunque conceperit semen, et pepe rerit masculum, immunda erit septem diebus: sicut e

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Job. 111, 2-6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Job. III, 8. <sup>3</sup>) Matth. XII, 40.

<sup>4)</sup> Psalm. LI, 5. (L.) 5) Job. XIV, 4. 5.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerm. et alii Codd. "pro remissione." Libri editi (v. c. edd. M.): "in remissionem." R.

Me, quae secundum dies purgationis sues septem diebus sepregatur ab omni mundo. Quie in sanguine immundo scit septem dies, in sanguine autem mundo triginta et tre dies. Sed hoc in masculi nativitate: duplos autem die facit in nativitate feminae. Incipit ergo esse in sanpies mundo ab octava die, et est in sanguine mundo didus triginta tribus, hoe est tribus decadis, et tribus meadis. Et cum coeperit esse in sanguine mundo illa, Two popurit, two circumcidit infantem: "octava!) enim de circumcidos, inquit, carnem praeputii ejua." Haec est la licros, sed require tu, quam circumcisionem Apostole presdicet, quam nos et suscipere et habere jubet. Accor) estim, inquit, sumus circumcisio, qui spiritu Dec swimms." Et quod in Psalme ait: "alieneti") sunt pecconsidera, si non de illis hoc dicit, qui de circumcisionem suscipiunt, qua nos circumcidi Apostelm vetat: et tune est, quando alienatur peccatores a valva, cam non spiritu, sed carne circumciduntur. Quia ri in lege circumciduntur, a gratia exciderunt. Igitur immeda fieri mulier dicitur, quae concepto semine pe-Pai masculum: quae autem ferninam pepererit, non solum immeda erit, sed dupliciter immunda. Bis enim septemi dichus in immunditia scribitur permanere.

4. Sed interim quae peperit masculum, octava die qui natus est circumciditur, et illa fit munda. Satis 1) que res est, in hac brevitate temporis ista contingere: temen ut in transcursu aliqua dicamus, septimana hacc presentis vitae tempus videri potest. In septimana nampue dicrum consuminatus est mundus. In quo donec temes in carne positi, ad liquidum puri esse non possu-

<sup>1)</sup> Levit XII, 3. 2) Philipp. III, 3.

<sup>2)</sup> Psalm. LVIII, 3.

<sup>4)</sup> Libri editi: "Satis illa operosa res est." In Mss. "

mus, nisi octava venerit dies, id est, nisi futuri saocu tempus affuerit. In quo tamen die qui masculus est, viriliter egerit, statim in ipso adventu futuri saeculi pu gatur, et statim munda efficitur mater, quae genuit eur Purgatam namque vitiis carnem ex resurrectione recipie Si vero nihil in se habuit virile adversum peccatum, se remissus et effeminatus fuit in actibus suis, cujus peccatas tale est, quod non remittatur neque in praesenti saecule neque in suturo: iste transit et unam et aliam septima nam in immunditia sua, et tertia demum incipiente obt riri septimana, purgatur ab immunditia, quam feminas pariendo contraxit. Hostiae vero, quae pro hujusmod immunditia jubentur adhiberi, dupliciter distinguuntus Primo jubetur agnos offerri anniculus sine macula i holocaustum, et 1) pullus columbinus, aut turtur pro pec cato. Secunda 2) vero mandatur hostia, si, inquit, nos invenerit manus ejus quod sufficiat ad agnum, accipiat3) duos turtures, aut duos pullos columbarum, unum si holocaustum, et alium pro peccato. Unde et mirum videtur, quod oblatio Mariae non habuerit hostiam priman, id est, agnum anniculum, sed secundam: tanquam cujus manus non suffecerit ad primam. Sic enim scriptum est de ea: venerunt, inquit, parentes ejus, ut 4) "osserrent pro eo hostiam, secundum quod scriptum est in lege Domini par turturum, aut duos pullos columbarum." Sed et in hoc ostenditur, verum esse illud, quod scriptum est, qui

<sup>1)</sup> Libri antca editi (v. c. edd. M.): "aut pulli columbini, aut turtures pro peccato," sed Mss. ut in nostre textu. R. — Cfr. Levit. XII, 6.

<sup>2)</sup> Libri antea editi (e. c. edd. M.): "Secundo vero" etc., sed Mss. (itemq. edd. M.) ut in nostro textu. R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: accipiet duas turtures. — Cfr. Levit. XII, 8.

<sup>4)</sup> Luc. II, 24.

Christus Jesus "cum") dives esset, pro") nobis pauper factus est." Ideo ergo et matrem, de qua nasceretur, elegit pauperem, et patriam pauperem, de qua dicitur: et") tu, Bethlehem, minima es in millibus Juda," et refiqua. Verum hace breviter transcurrere cogimur, nec inqua, quae scripta sunt, discutere ") valemus, quoniam quidem festinamus aliquid etiam de legibus leprae, quae recitatae sunt, pertractare.

5. Invenimus ergo sex species propositas ) esse de benium lepra, quae sex species hoc modo describun-. Aut enim in cute corporis fit cicatrix, et signum tabidum, et tunc sit in cute corporis ejus contagio le-Pas. Aut efflorens efflorebit lepra, et conteget omnem tem contagio a capite usque ad pedes ejus. Vel tertia Pecies, in carnis cute fit ulcus, et sanatur: et fit in loco we alceris cicatrix alba. Aut in carnis cute fit adustio iquis, et post hace sanata adustio erit lucida alba, aut cam rehere candida. Quinta species, cum viro, aut mulien fit in capite, aut in barba contagio leprae. Ultima vero scribitur species, cum sit in calvitie, vel in recalvavone contagio leprae rubicundae, quae est lepra efflorens ia calvitio, vel in recalvatione. Haec, ut compendio ex-Postienis ntamur, quoniam quidem nunc propositum nois est, breviter auditores ex his, quae recitata sunt, ad-

<sup>1)</sup> Cfr. II Cor. VIII. 9.

<sup>2)</sup> Desiderantur verba: "pro nobis," in antea editis (v. c. edd. M.), sed supplentur in Mss. R.

<sup>3)</sup> Mich. V, 2.

<sup>\*)</sup> Ed. R. in textu: "discutere, quoniam quidem" etc., in notis: "libri editi (v. c. edd. M.) post "discutere" addunt "valemus," quod abest ab omnibus Mss., et absque sensus dispendio abesse potest." R.

Cod. Sangerman. "propositas esse." Libri editi

veritatis. Igitur adhibeamus prime, si videtur, ipsam Scriplurae umbram, et tunc de ejus veritate requiramus. In valueribus corporum, posteaquam curata fuerint, remanet interdum ipsius vulneris signum, quod cicatrix appellatur. Viz enim est, qui ita curetur, ut nullum suscepti vulneris residere videatur indicium. Transi nunc ab ista legis umbra ad veritatem ejus, et intuere, quomodo anima, quae peccati vulnus acceperit, ctiamsi curetur, tamen habet peccati cicatricem in loco vulneris residentim. Quae cicatrix non solum a Deo videtur, sed et ab iis, qui acesperant ab eo gratiam, qua pervidere 1) possint animac baguores, et discernere, quae sit anima ita curata, ut emni genere vestigium illati vulnerie abjecerit: et quae cama sit quidem, sed ferat adhue veteris morbi in ipso vestigio cicatricis indicia. Quod autem sint quaedam animae vulnera, Esaias docet, dicens: "a 3) pedibus usque ad caput mon est vulnus, neque livor, neque plaga cum servore:" de delictis hace procul dubio populi loquens: quis aut aliqui, quibus possit adhuc medicamentum malagmatis imponi. Alii vero quod sint in tantum peccateres, ut iis nec cura possit adhiberi, hoc modo idem propheta designat: "non 3) est, inquit, snalagma impomere, neque 4) oleum, neque alligaturas." Quod autem contritio, et plaga doloris per correptionem, curae causa imponantur animae, Jeremias docet, dicens: "sic 5) dicis Dominus: suscitavi contritionem 6) plaga tua cum

habens." Libri editi (v. c. edd. M.): "umbra sint, et in sin habeant." R.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: praevidere.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jesai. I, 6. <sup>3</sup>) Jesai. I, 6.

besunt verba: "neque oleum," in libris antea editis (e. c. cdd. M.), sed supplentur e Mas. R.

<sup>)</sup> Jerem. XXX, 12-17.

Cod. Sangerman. recte: "contritionem plaga tua cum dolore." Libri editi (v. c. edd. M.): "contritionem plagae tuac cum dolore." R.

dolore: non est, qui judicet judicium tuum, cum d curata es, utilitas non est in te. Omnes amici tui sunt tui, nec jam interrogabunt de te: quia plaga ir percussi te correptione valida pro omni iniquitate quoniam multiplicata sunt peccata tua. Quid vocil super contritione tua? Violentus est dolor tuus, pr multitudinem iniquitatum tuarum praevaluerunt pe tua, et fecerunt tibi hacc. Proptesea omnes, qui rant te, devorabuntur, et omnes iuimici tui carnes si devorabunt: et erunt, qui te afflixerunt in affliction omnes, qui devastaverunt te, dabo in depraedatio quoniam revocabo 2) sanitatem tuam, et a vulneri dolore revocabo te, dixit Dominus." Memento dil tius quae audieris a propheta de vulneribus, et de tricibus, et de tumoribus dici. Hacc enim nobis z saria sunt ad expositionem cicatricum, vel vulnerum aliorum hujuscemodi, quae in leprae inspectionibus morantur. Addemus tamen adhuc quae et in alio idem Jeremias ad animae vulnera, et curas, in quibu men vestigia vulnerum resederint post obductam cicem, his sermonibus memorat: "ecce, 3) ego adducar catricem ejus, et simul curabo eos, et manisestabo ii cem et fidem: et 4) convertam captivitatem Judae, e ptivitatem Jerusalem." 5) Si ergo sufficienter a proj didicimus de vulneribus et cicatricibus animarum, e ris ac sanitatibus, quae Deo medicante inferuntur tuere nunc illam animam, de qua dicit Dominus, ego adduxi cicatricem ejus. Post vulnera sine c

<sup>1)</sup> Omnes Mss. "tuas." R. — Cfr. Jerem. XXX

<sup>2)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "revocabo san tem." Sed Mss. "revocabo sanitatem." R.

<sup>3)</sup> Jerem. XXXIII, 6. 7.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerman. "et convertam Judam." R.

<sup>5)</sup> Edd. M. et R., efr. Jerem. XXXIII, 7. " salem."

cicatricem adducit, et sanitatem. "Et1) curabo cos, et manifestabo iis pacem et fidem." Si ergo post cognitionem, et medicinam Dei, si post manifestationem pacis et fidei, quam per Christum suscepimus, rursum in istam cicatricem adscendat aliquod peccati prioris indicium, aut iquem aliquod erroris veteris innovetur: tunc fit in cute torporis nostri contagio leprae, quae inspicienda est per postificem, secundum ea, quae legislator exposuit.

6. Secunda vero species est leprae, si 2) "effloruerit, equit, in cute, its ut tegat omnem cutem corporis a capie usque ad pedes, per offinia quaecunque sacerdos in-Pherit." Cum ergo omnem cutem corporis obtexerit. me mundum cum esse sacerdos a contagione pronunin Sed in quacunque die apparuerit in eo color virusum judicatur immundus per hoc, quod color in to vives apparuit, quem ante non habuit. De hoc quidan eiam ante me dixerunt, per 3) colorem vivum indicari rationem vitae, quae in homine est: qua nondum in anina posita si quid illic 4) peccati siat, reputatur pro en quod videatur pondum rationis capax esse is, qui delisquit. Cum autem ratio in eo locum ac tempus invescrie, si quid jam contra rationem agat, videri eum jure capabilem. Nos autem diligentius, quae scripta sunt, contuentes, arbitramur magis hacc de illis accipienda, quirel phrenesi, vel furore, vel quocunque ex pacto occoputas vel oppressus est sensus, et agunt contra ratio-Mundi ergo isti a lepra, id est, immunes appellimer a peccato, qui 5) actus sui, vel motus, non habent Quod si forte apparuerit in eo vivus color cor-

<sup>1)</sup> Jerem. XXXIII, 6. 2) Cfr. Levit. XIII, 42.

<sup>1)</sup> Deest "per" in edd. M.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: illud peccati fiat, non reputatur, pro co etc.

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: quia.

poris, hoc est, sensus sui reparata in co fuerit smitas, post hace aliquid contra rationem recti justique gera reputari ei peccatum dicitur ex ex parte, qua vivus el lor, id est, sensus in co vivae rationis apparaerit.

- 7. Tertia lex de leprosis est, cum in cute corpori ulcus efficitur, et in loco ulceris cicatrix alba cum m bore invenitur. Ulceris autem causa est, cum in corpor humor sordidus abundat et nozius. Ita ergo et in anim nicera intelliguatur ea, quae ex immundis capiditatiba vel sordidis cogitationibus effervescunt. Quae si forte pe fidei gratiam et reminionem Burata sunt peccatorum, sana facta est anima, residet tamen cicatrix: et si ips cicatriz non habet similem corporis colorem, sed est al bidior, lepra esse pronuntiatur. Ita enim lucida vides hus 1) est et clara cupiditas, ut etiam porro videntibu peccati in se residentis ostendat indicia: et fortassis pec cati talis, quod ad mortem sit: et ideo non solum als: cicatrix esse, sed et rubicunda describitur. Quod ven humiliorem ipsam cicatricem dicit videri, certum est, qui hujusmodi macula peccati humilem et dejectam animam faciat.
- 8. Quarta est lex, ubi dicitur, quia si in cute fa adustio ignis, et post hace cum sanata sucrit adustio, ipa splendida siat, et alba cum rubore, vel certe exalbida, e visio ejus humilior reliqua cute: et<sup>2</sup>) hauc dicit esse le pram, quae in adustionem essoruit." 3) Vide ergo, si nos adustio est in omni anima, quaecunque recipit jacula ma ligni ignita: aut si non igni aduritur omnis, qui ardet il amore carnali. Istae sunt ergo adustiones, et succensiones ignis. Sed et ille adustionem patitur, qui gloriae hu

<sup>1)</sup> Deest "videntibus" in libris antea editis (v. c. edi M.), sed suppletur e Cod. Sangermanensi. R.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerm. net hoc dicit esse lepram, quae i

<sup>3)</sup> Cod. Sangerm. (itemq. edd. M.): neffloruerit."

mane cupiditate succenditur, et qui irae, vel suroris aenius inflammatur. Quod si sorte curetur ab his vulnenius anima per sidem, et post sanitatem receptam contento eo, qui dixit: "ecce, 1) jam sanus sactus es: noli
pecare, ne quid tibi deterius contingat:" incipiat veteris
vii sructus ex obducta cicatrice proserre, nec exaequetur
ciatrix ad reliqui corporis cutem, sed sit humilior, et ilm adhuc retineat colorem, quem habuit leprac temten: lepra ejus in adustione ressoruit, et ideo immunten: lepra ejus in adustione ressoruit, et ideo immun-

9. Quinta species leprae est, cum in capite contagio Maiur, aut in barba viri, sive mulieris, ita ut visio conujuis ipsius humilior sit à cute corporis: et hace est ma capitis, vel barbae. Vide ergo, si potest sieri, ut qua capitis putetur in co, qui non habet caput Chritun, sed alium aliquem, verbi causa, Epicurum voluptaum mamuru bonum praedicantem: num 2) tibi et caput, et barba talis hominis videtur iromunda? Sed et is, qui cun debeat esse vir, et agere tanquam perfectus, si sorte scile et tanquam puer vincatur a peccato, etiam ipse lemen barbae habere dicendus est: quia cum vincere debret malignum, et sacerdotali honore, qui in barba dematur, incedere, adolescentiae vitiis impeditus, lepram lube perpetitur. Mulierem autem animam in Scriptumindicari cam, quae non tam proferre semen verbi, ma suscipere potest; saupe dictum est: quae lepram were designatur in capite, si virum, qui caput mulieris es, id est, doctorem pollutum habeat, et immundum, ut Mucionem, aut Valentinum, aut aliquem ejusmodi sequens.

10. Sexta jam et ultima species leprae ponitur, quac se in ) calvitie, vel recalvitie: quae res, quantum in se

<sup>1)</sup> Ev. Joann. V, 11. 2) Edd. Merlini: non tibi.

<sup>3)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): ,in calvitio, vel recal-

ipsis est, mundae sunt. Sic enim dixit 1) et lex: nei 2 cujus, inquit, defluxerint capilli capitis, calvus est, mua dus est. Si autem a fronte ejus defluxerint, recalvus est et mundus est." Et convenienter haec referuntur ad ami mam, ut, cum ea, quae sui natura mortua sunt, abjicit a deponit, munda esse dicatur. Sed post haec si ea, qua prius purificata fuerant, repullulare 3) sordidius et humilius, quam dignitas puritatis expetit, videbuntur, immusdam, ac leprosam animam reddent. Et hoc jam generaliter de omni leproso, in quo suerit contagio leprae, et humilior videbitur a reliqua cute: humilius namque est omne animae vitium a reliquis ejus virtutibus. Lez, que spiritualis est, alia quaedam decernit. "Vestimenta, 4) inquit, ejus dissuta sint, et caput ejus revelatum, et os ejus adopertum." Per quae designat eum, qui in anima leprosus est, id est, qui peccatis confixus est, non oportere assucre sibi tegumenta, et turpitudines operire peccati. Sicut enim is, cujus vestimenta dissuta sunt, nudam atque intectam gerit turpitudinem corporis: ita oportet eum qui peccatis aliquibus obseptus est, mala sua et flagitia nullis verborum assumentis, nullis excusationum velaminibus operire: uti ne fiat sepulcrum dealbatum, quod deforis quidem apparet hominibus speciosum, intus autem plenum est ossibus mortuorum, et omni immunditis Vult ergo lex divina percatorem non solum vestimenta non assuere, sed et caput non contegere: ut, si quod est capitis delictum, id est, si in Deum aliquid commissum est, si in side percatum est, ne hace quidem habeantas

vatione." Sed Cod. Sangerm., et alii Codd. ut in nostro textu. R.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: dicit. 2) Levit. XIII, 40. 41.

Juliani antea editi (v. c. edd. M.): "repullulare coeperint sordidius — expetit, videbuntur immunda, ac leprosam" etc. Codd. vero Mss. ut in nostro textu. R.

<sup>4)</sup> Levit. XIII, 45.

obtecta, sed omnibus publicentur, ut interventu et correptione omnium emendetur, et veniam mercatur. Verem tamen leprosus iste os tantummudo jubetur obtegere. Quid est hoe, quod omnes corporis partes nudas habere praccipitur, et os solum operire jubetur? Nonne palam et et in aperto positum, quod ei, qui in lepra peccati 🖛 clauditur sermo, clauditur et 1) os, ut fiducia sermoet docendi auctoritas excludatur? "Peccatori") enim di Deus: quare tu enarras justitias meas, et adsumis lutementura meam per os tuum?" Clausum ergo habeat peccator, quia, qui se ipsum non docuit, docere alium potest: et 3) ideo os suum jubetur operire, qui male ando, loquendi perdidit libertatem. "Immundus, 4) inpi, crit, et separatus sedebit foris, extra castra crit conversatio ejus." Clarum est, quod omnis immundus abjicistar a conventu bonorum, et segregetur a coetu, ca-Minque sanctorum: et ideo dicit, quia 5) "extra castra eni corrersatio ejus." Quod si forte mundatus suerit, Ponte quidem, et 6) a semet ipso non venit ad saccrdoem: sed offertur, inquit, ab alio, nec intrat in castra. Neque enim conveniens erat, ut ea die, qua mundabatur, Prinquam fierent pro co, quae competebant, introiret in castra. Propter quod "sacerdos, 7) inquit, exibit ad eum bras extra castra." Semper enim ad eum, qui nondum Potest introire in castra, exit ille, qui potest exire extra cuta, qui dicit: "Ego") a Deo exivi, et veni in hunc Exit ergo ad cum sacerdos, et considerat, si recepit sanitatem, ai a leprae contagione purgatus ca. Cum autem viderit eum sacerdos, praecipit, 9) ut

<sup>1)</sup> Deest net" in ed. R. 2) Psalm. L, 16.

<sup>2)</sup> Drest net" in ed. R. 4) Levit. XIII, 46.

<sup>1)</sup> Levit. XIII, 46. 1) Deest "et" in ed. R.

<sup>1)</sup> Levit. XIV, 3. 8) Ev. Joann. XVI, 28.

Offic. Levit. XIV, 4. — Edd. Merlini: et coccum et hyssopum.

"accipiantur duae gallinae vivae, ei, qui mundatur, et gnum cedrinum, et coccus tortus, et hyssopus." Vide tur mihi etiam hic duae istae gallinae habere similitunem quandam duorum hircorum, ex quibus unus Domi offertur, alius in cremum emittitur: ita enim et hic duabus gallinis una immolatur, et alia in campum dim titur. Dat ergo et hic, qui purgatur a lepra, aliqui partem, quae 1) abjiciatur in cremum: alia autem pi Domino offertur pro eo. Nondum tamen bic, qui pt gatur a lepra, et offert gallinas, etiam 2) illam ipsa quae pro co Domino offertur, ad altare offert, sicut to tures, aut columbas. Nondum enim cadem die is, q purgatur a lepra, divino altari dignus efficitur. Propte quod mandat legislator, ut cadem die, qua purgatur, # cipiantur duae gallinae ad purificationem ejus. Puto as tem, quod et hic illius gallinac intellectus latenter be beatur, per quam purificatio efficitur peccatoris, de qu scriptum est: "quoties 3) volui congregare filios tuos, sia gallina congregat pullos suos sub alis suis, et noluisti! Indiget tamen, ut per lignum cedrinum purificetur is, qu purificatur. Impossibile namque est, sine ligno crucis peccati lepram posse purgari, nisi adhibeatur et lignus in quo Salvator, sicut Apostolus Paulus dixit,4) exui "principatus, et potestates, triumphans cos in ligno." Jun gitur tamen ad emundationem leprae hujus, etiam 5) coc

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: quae objiciatur.

<sup>2)</sup> Sic habent omnes Codd. Mss. In antea editi (v. c. edd. M.) legitur: "etiam ipsa illa, quae pro « Domino offertur, ad altare offertur, sicut turtures, au columbae." R.

<sup>3)</sup> Matth. XXIII, 37.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: dicit. - Cfr. Coloss. II, 15.

byssopum. — Cfr. pag. 329. not. 9.

us tortus, sociatur et hyssopus. Coccus 1) tortus figuun sacri sanguinis continet, qui de ejus latere per lanese valaus exortus est. "Et 2) hyssopus." Hoc genus erbee naturam babere medici ferunt, ut diluat et exarget, si quae illae pectori hominum sordes ex corrutiene noxii humoris insederint. Unde et necessario in pergatione peccatorum hujuscemodi graminis figura sus-17th est. Coccus 2) vero quod saepe sumtus sit ad satis subsidia, in divinis referri voluminibus invenimus, icst in partu Thamar, cum ,unus, 4) inquit, prior prothe manum. Accipiens autem obstetrix coccum, alligawin manu ejus, dicens: hic exibit prior." Sed et Raab metrix, cum exploratores suscepisset, et pactum ab5) iis sie acciperet, et illi: "pone, 6) inquiunt, signum resticula coccineam, et alligabis cam in fenestra ista, per quam deposisti nos." Observa tamen et illud, quod nou ipse sacedes immolare gallinam dicitur: nondum enim dignus et lie, qui fuit leprosus, ut ipse sacerdos pro eo immolet. Propter quod nec sanguis gallinae offertur ad altare, ed dicit, quia occidetur gallina in vasculo fictili, in quo vae squa viva sit missa, ut et aqua adsumatur ad puriscationem, et compleatur plenitudo mysterii in aqua et suguise, quod dicitur 7) exisse de latere Salvatoris, et and nihilominus, quod Joannes 6) ponit in epistola sua,

<sup>1)</sup> Edd. M. et R. hoc loco, cfr. pag. 330. not. 5. "Coccus tortus."

<sup>2)</sup> Edd. M. hoc quoque loco, cfr. p. 330. not. 5. Lyssopum."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Edd. M. hoc loco, cfr. pag. huj, not. 1. "Coccum vero quod saepe sumtum sit" etc.

<sup>4)</sup> Genes. XXXVIII, 28.

<sup>5)</sup> Desunt verba: "ab iis" in ed. R.

<sup>4)</sup> Jos. II, 18.

<sup>1)</sup> Ev. Joann. XIX, 31.

<sup>\*\*)</sup> Cfr. 1 Joann. V, 6. 8.

et dicit purificationem sieri in aqua, et sanguine et ritu. Unde et hic video omnia ista compleri. Spis enim est gallina istius, quae occiditur, et aqua viva, e in vase est, et sanguis, qui super eam diffusus est: quod per haec iterandam baptismi gratiam sentian sed quod omnis purificatio peccatorum, etiam haec, e per poenitentiam quaeritur, illius ope indiget, de collatere aqua processit, et sanguis. Vide ergo, quomode viva gallina, et lignum cedrinum, et 1) coccinum tort et hyssopus tingitur in sanguine pulli et aqua viva, ut hoc aspersus, et purificatus ex aqua et sanguine, in e tincta est et illa gallina, quae in campum emittitur, septies contra Dominum respersus, is, qui purificat mundus efficiatur ab omni immunditia, qua fuerat es prae contagione possessus.

11. Sed et illud adverte, quomodo, cum superius xerit: "haec 3) lex leprosi: in qua die mundatus sueri nunc his omnibus addit, et dicit: "et 4) mundus en Si enim semel abjecta lepra mundatus est, quomodo 4 hue mundus erit? Sed vide, quia, etiamsi mundetur qua peccato, et non sit jam in opere peccati, ipsa tam vestigia sceleris commissi purificatione indigent, et quam exposuimus, et 3) aliis nihilominus, quae mandatur in consequentibus. Observavimus enim ad 6) hi quod scriptum est de lepra: "in 7) qua die mundat sucrit:" post haec inter cetera, quae mandantur, teri

<sup>1)</sup> Edd. M. hoc quoque loco, cfr. pag. 331. not coll. not. 2. net coccum tortum, et hyssopum."

<sup>2)</sup> Mss. "emittitur." Libri editi (v. c. edd. M.): "é mittitur." R.

<sup>3)</sup> Levit. XIV, 2. 4) Levit. XIV, 7.

<sup>6)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "et alia nihilomina, quae mandatur." Sed Mss. ut in nostro textu. R.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini perperam: et hoc.

<sup>7)</sup> Levit. XIV, 7.

dictum esse: net 1) mundus erit:" et iterum ad ultimum scriptum esse: "et 2) mundabitur." Unde mihi videtur ese quasdam et in ipsa purificatione differentias, et, ut ta dizerim, profectus quosdam purgationum. Potest enim « de illo, qui cessat a peccato, dici: "et 3) mundus erit:" ed non statim ita mundus videbitur, ut ad summam puntais accesserit. Denique addit his, quae dixerat: "in 4) pucunque die mundatus suerit:" "et 3) emittetur, inquit, wa gallina in campum, et lavabit vestimenta sua is, qui Perificatur." Post hace autem "omnem, 6) inquit, pilum rdet." Et addit: "et?) lavabitur in aqua." Et post hacc Mitur: net 8) mundus erit." Neque enim sufficit, quod in responsione ) dixerat: "mundus crit:" nisi adjecisset tim hace. Sordida ergo vestimenta habuit usque adhue ide, qui purificatur a lepra, etiam post aspersionem, et nanc lavare ca jubetur. Quae tamen vestimenta non mili per omnia malae texturae videntur suisse. Alioquin abiici ca magis, quam lavari praeciperet. In quo ostendilur, seque per omnia alienam fuisse a Deo conversationen ejus, neque pure 10) omnino et integre custodium: non enim lavaret vestimenta, nisi fuissent sordida, nec iterum lotis iis uterctur, si fuissent textrini in omnibu alieni. Quod autem radi jubetur 11) omnem pilum, Peter quod omne quicquid emortui operis animae positae

<sup>1)</sup> Cfr. Levit. XIV, 7. 8. 9.

<sup>2)</sup> Levit. XIV, 20. 3) Levit. XIV, 7.

<sup>4)</sup> Levit XIV, 2. 5) Levit XIV, 7. 8.

<sup>1)</sup> Levit. XIV, 8. 9. 7) Levit. XIV, 8. 9.

<sup>1)</sup> Levit. XIV, 8. 9.

<sup>. &#</sup>x27;) Edd. M. et R. "responsione." Equidem summo legerim: "respersione." — Cfr. Levit. XIV, 7.

Cod. Sangerm. (itemq. edd. M.): "pure in Do-

Libri editi (v. c. edd. M.): "jubet omnem pilum, cortum est. Hoc enim nunc pili nomine jubetur ficere." Sed omnes Mss. ut in nostro textu. R.

in peccatis exortum est, — hoc enim nunc pili nomina tur -, jubeatur abjicere. Peccator enim omne, quod sive in consilio natum est, sive in verbo, sive in oper expedit, si vere purificari vult, ut eradat, et abjiciat, ne residere aliquid patiatur. Sanctuss autem servare deb omnem capillum, et si possibile est, nec adscendere de bet ferrum super caput ejus, ne abscindere aliquid c cogitationibus suis sapientibus, aut dictis, aut operibe possit. Inde denique est, quod et Samueli ferrum die tur 1) non adscendisse super caput: sed et omnibus Nr zaracis, 2) qui sunt justi, quia justus, sicut scriptum es omnia 3) "quaecunque secerit, prosperabuntur, et selis ejus non decident." Hinc et discipulorum Domini etian capilli capitis dicuntur 4) esse numerati: hoc est, esset actus, omnes sermones, omnes cogitationes corum servantur apud Deum, quia justae, quia sanctae sunt. Peccatorum vero omne opus, omnis sermo, omnis cogitatio debet abscindi. Et hoc est, quod dicitur: 5) ut omnis pilus corporis ejus radatur, et tunc erit mundus. Sed et hoe observa, quod non sufficit ei post purificationem, rel vestimenta lavisse, vel omnem pilum rasisse, nisi et lotus fuerit in aqua. Oportet namque cum abjicere omnes sordes, omnem immunditiam, non solum de vestimentis, sed et de proprio corpore, ut nulla in co macula exstinctat leprae resideat. Tertio ergo nunc purificatus, ita demus dignus efficitur ingredi castra Domini: non tamen continuo permittitur ei introire domum suam, sed dicitur, u extra domum suam mancat septem diebus, et radat o mnem pilum capitis et barbae, et superciliorum: qua non suffecerit, quod prius omnem pilum raserat, num additur, ut omnem pilum capitis et barbae, et supercilie

<sup>1)</sup> Cfr. I Sam. I; 1. (1 Regg.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Num. VI, 5. <sup>3</sup>) Psalm. I, 3.

<sup>4)</sup> Matth. X, 30. 5) Levit. XIV, 8. 9.

run radat. Idem namque videbatur dictum in eo, quod diserat omnem pilum radendum. Sed non mihi videtur manis esse ista repetitio. Vult enim peccatorem, postcaquam suerit mundus, 1) posteaquam remissionem per poeniemtiam acceperit peccatorum, de purgatione capitis admonere, et barbae, et superciliorum, velut si diceret ei: ecce, jam 2) sanus factus es, vide, ne ultra capitis conthas culpam. Capitis enim peccatum est, aliter, quam Mes ecclesiae continet, de divinis sentire dogmatibus. In barba vero, ut meminerit se 3) virilis aetatis deposuisse percata, et conversus siat sicut infans. In superciliis auun arrogantiam dejiciat, et male elatum ut ad humilita-Christi inclinct supercilium. Secundo ergo ad hunc medum omnis pilus corporis raditur. Et sicut haec gewinantur, ita et vestimenta semel in prima purificatione lavine nun sufficit, sed secundo praecipitur, ut lavet vesimenta sua et corpus sunni aqua, et tune quarto additur: net 1) mundus crit." Hace autem siunt intra castra Tidem posito co, adhuc tamen extra domum suam. Diril enim, post septem dies "in 5) die octava assumet sibi duos agnos." Jam non alius assumit, sed ipse sibi 6) assumit. "Duos, 7) inquit, agnos immaculatos, et ovem unam anniculam immaculatam, et tres decimas similagimi conspersae in olco, et cyathum olei unum:" post hacc quinta purificatione purificatus consunictur. 8) Ex his ergo 3) duobus agnis, unus quidem immolatur, et dicitur

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: mundatus, postquam etc.

<sup>2)</sup> Deest "jam" in edd. M.

<sup>)</sup> Mss. "sc." Libri editi (v. c. edd. M.): "sem-per." R.

<sup>5)</sup> Levit. XIV, 10. 4) Levit. XIV, 9.

<sup>6)</sup> Deest "sibi" in edd. M. 7) Levit. XIV, 10.

<sup>•)</sup> Edd. Merlini: consummetur.

<sup>\*)</sup> Deest "ergo" in ed. R.

purus et mundus servetur auditus: et manum dextr ut munda sint opera nostra, nec aliquid immundum admisecatur et sordidum. Sed et pedes purificandi si ut ad opus bonum tantummodo dirigantur, nec ultra pens juventulis incurrant. Septies autem respergit sai dos contra Dominum ex olco. Post omnia etenim, q pro purificato celebrata sunt, postquam conversus, et conciliatus est Deo, post immolatas hostias, ordinis e ut et virtutem super eum septemplicem sancti Spiri invitaret, secundum eum, qui dixerat: "redde 1) mibi ! titiam salutaris tui, et spiritu principali confirma m Vel certe quoniam peccatorum corda Dominus in Evi gelio testatur<sup>2</sup>) a septem daemonibus obsideri, com tenter septies ante Dominum sacerdos in purificatione spergit, ut expulsio septem spirituum malignorum de p rificati corde, septics excusso digitis oleo declaretur. ergo conversis a peccato purificatio quidem per illa omi datur, quae superius diximus. Donum autem gratiae s ritus per olci imaginem designatur, ut non solum pur! tionem consequi possit is, qui convertitur a peccato, s et Spirità sancto repleri, quo et recipere priorem stolai et annulum possit, et per omnia reconciliatus patri in l cum filii reparari, per ipsum Dominum nostrum Jesu Christum, cui est gloria et imperium in saecula saeculrum. Amen.

<sup>1)</sup> Psalm. Ll, 12. (L.)

<sup>2)</sup> Cfr. Luc. X1, 26.

## HOMILIA IX.

De sacrificiis repropitiationis, et de duobus hircis, quorun unus sors est Domini, et unus apopompaei, qui dimittitur in eremum, et de ingressu pontificis in sancta sanctorum.

1. Die propitiationis indigent omnes, qui peccaverunt, et ideo inter solemnitates legis, quae figuras continent cedestium mysteriorum, una quaedam solemnitas habeu, quae dies propitiationis appellatur. Hace ergo, quae was recitata sunt, legislatio est solemnitatis ipsius, quae de, ut diximus, propitiationis vocitata est. Sed videaprimo quid sibi velit literae ipsius continentia, ut oranibus vobis, - si tamen ita Domino supplicetis, ut etaudiri mereamini ---, possimus accipere gratiam spirilui, per quain explanare valeamus mysteria, quae contineatur in lege. Defuncti sunt duo filii Aaron, Nadab et Abie, 1) cum offerrent ignem alienum ad altare Domini. Necesse trat, ut coelesti doctrina instrueretur Aa-190, quomodo oporteret eum ad altare accedere, et quo supplicationum ritu propitium saceret Deum, uti ne in e ipse incurreret, in quae incurrerant filii sui, incaute et inconvenienter accedentes ad altare Dei, alienum ignem, "non illum, qui divinitus datus fuerat, offerentes. Pro-Perea ergo de his hoc modo praesata est lex: "et2) lo-'utus est Dominus ad Mosen, posteaquam defuncti sunt deo filii Aaron, dum offerrent ignem alienum ante Dohimm. Et dixit Dominus ad Mosen: loquere ad Aaron fratrem tuum, ut non intret omni hora in sancta in-

<sup>1)</sup> Ed. R. in textu: "Abiud," in notis: "Cod. Sanferm. et alii Codd. "Abiud," sicque LXX. interpretes tod. VI, 23., quamquam ex Hebraco legendum esset: "Abiu" (ut habent edd. M.), vel "Abihu." R.

<sup>2)</sup> Levit. XVI, 1. 2.

teriora, quod est intra velum aute conspectum prepiti: quod est supra arcam testimonii: et non mprietur." quo ostenditur, quod, si omni 1) hora introcat in : non praeparatus, non indutus pontificalibus indua neque hostiis, quae statutae sunt, praeparatis, neque pitiato prius Deo, morietur. Et juste quidem, tan qui non fecerit ea, quae convenit fieri antequam ac tur ad altere Dei. Omnes nos iste sermo contin ad omnes pertinet, quod hic loquitur lex; praecepit nt sciamus, quomodo accedere debeamus ad altare Altare enim est, super quod orationes nostras offe Deo, ut sciamus, quomodo debeamus offerre, scilideponamus vestimenta sordida, quae est carnis imm tia, morum vitia, inquinamenta libidinum. Aut is tibi quoque, id est, omni ecclesiae Dei, et crede populo sacerdotium datum? Audi, quomodo Petri cit de fidelibus: "genus, 3) inquit, electum, regale: dotium, gens sancta, populus in acquisitionem." ergo sacerdotium, quia gens sacerdotalis es, et ide ferre debes Deo hostiam laudis, hostiam orationum stiam misericordiae, hostiam pudicitiae, hostiam ju hostiam sanctitatis. Sed ut haec digne offeras, indi tis tibi opus est mundis, et segregatis a reliquorur minum communibus indumentis, et ignem divinum: sarium habes, non aliquem alienum a Deo, sed qui a Deo hominibus datur, de quo silius Dei nignem 6) veni mittere in terram, et quam volo 1 cendatur." Si enim non hoc, sed alio, et huie con igni utamur, illo, qui se transfigurat sicut angelum

<sup>1)</sup> Ed. Rusei sola: in omni hora etc.

Domnes Mss. "contingit." Libri editi (v. c. M.): "constringit." R.

<sup>3)</sup> I Petr. 11, 9.

<sup>4)</sup> Luc. XII, 49.

eadem sine dubio patiemur, quae Nadab passus est et Abiu. ') Praecepit ergo mandatum divinum, ut instruatur Aaron, ne' omni hora intret') in sancta ad altare, sed cum secerit prius ea, quae sieri mandantur, ne sorietur.

2. Sed primo omnium ostendamus, quomodo haec, que de sacrificiis conscribuntur, figures esse Apostolus. dick, et formas, quarum veritas in aliis ostendatur, ne forte auditores praesumere nos arbitrentur, et legem Dei in alium sensum, quam scripta est, violenter inflectere, Tipe si nulla in his, quae asserimus, Apostolica praecede suctoritas. Paulus ergo ad Hebraeos acribens, cos sicet, qui legem quidem legerent, et hace meditata habout, et bene nota, sed indigerent intellectu, qualiter miri de sacrificiis debeat, hoc modo dicit: "non?) enim in santa manu facta introivit Jesus, exemplaria verorum, sed in ipsum coelum, ut appareat nunc vultui Dei pro nobis" Et iterum dicit de hostiis: "hoc 4) enim fecit semel, se 3) ipsum hostiam osserendo." Sed quid de his singulatim 6) quaerimus testimonia? Omnem epistolam pum ad Hebraeos scriptam si quis recenseat, et praeci-Pe cam locum, ubi pontificem legis confert pontifici re-Pomisionis, de quo scriptum est: "tu?) es sacerdos in demum secundum ordinem Melchisedech:" inveniet, Pomodo omnis b) hic locus Apostoli, exemplaria et sor-

<sup>1)</sup> Cfr. pag. 339. not. 1.

<sup>3)</sup> Mss. "intret." Libri editi (v. c. edd. M.): "inwet." R.

<sup>3)</sup> Hebr. IX, 24. 4) Hebr. VII, 27.

<sup>5)</sup> Mss. "se ipsum hostiam offerende." In libris edi-(v. c. edd. M.) deest "hostiam." R.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: sigillatim.

<sup>7)</sup> Cfr. Hebr. V, 6. seqq. VII, 17. 21. coll. Psalm. (X, 4.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: hic locus omnis.

mas ostendit esse rerum vivarum et verarum illa, lege scripta sunt. Oportet ergo nos quaerere po qui semel in anno, id est, per omne hoc praeses lum, sacrificium obtulit Deo, indutus veste, cui mino juvante, quae sit qualitas, ostendemus. inquit, linea sanctificata inductur." Linum de t tur, tunica ergo sanctificata linea induitur verus Christus, cum naturam terreni corporis sumit. pore enim dicitur, 2) quia terra sit, et in ter: Volens ergo Dominus et Salvator meus hoc, terram ierat, resuscitare, 3) terrenum suscepit co id elevatum de terra, portaret ad coelum. Et h sterii tenet figuram hoc, quod in lege scribitur, tunica pontisex induatur. Sed quod addidit cata,44) non otiose audiendum est. Sanctificata fuit tunica carnis Christi: non enim erat ex sei concepta, sed ex sancto Spiritu generata. "Et 5 ralia, inquit, linea sint super corpus ejus." indumentum est, quo pudenda corporis contegi stringi solent. Si ergo adspicias Salvatorem meun cepisse quidem corpus, et in corpore positum, e manos actus, id est, vescendi, et bibendi, et cete lia: hoc autem solum opus non egisse, quod ad corporis pertinet, carnemque ejus neque nuptiis filiorum procreationi patuisse, invenies, qualiter lia linea sanctificata habuerit, ut vere de ipso beat, quia "inhonestiora") nostra abundantioren honorem." Considera tamen et ipsum pontificis

<sup>1)</sup> Levit. XVI, 4.

<sup>2)</sup> Cfr. Genes. III, 19.

<sup>3)</sup> Mss. "resuscitare." Libri editi (v. c. ec "suscitare." R.

<sup>4)</sup> Cfr. Levit. XVI, 4. 5) Levit. XVI, 4.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman. "nostrum." R.

<sup>7)</sup> I Cor. XII, 23.

quà, quod per naturam minus in co honestum videtur, indutis semoralibus lineis, et sona constrictis, etiam secuadum literam de eo convenit dici, quia ninhonestiora 1) mostra abundantiorem honestatem habent." Ita ergo et canis, qui in castitate vivens imitatur Christum, hoc solun de humanis actibus nescientem, ipse 2) etiam lineis semoralibus sanctificatis indutus est, et inhonestioribus abundantiorem circumdedit honestatem. Tunica ergo linea sauctificata induitur, et semoralia linea super corpu cjus sunt. Sed ne forte femoralia hace, quibus pudeda conteguntur, resoluta 3) defluant, et turpitudinem rendent, aut retegant, adjungit: "non 4) enim, inquit, sacis gradus ad altare, ne forte in 5) his reveletur turpitua." Ne ergo turpitudo tua defluentibus femoralibe reveletur, zona, inquit, 6) femoralia constringantur. Quodam tempore exponentes Joannem baptistam, et alias Jacmiam, quod Jeremias quidem zonam, Joannes vero pellicean zonam circa lumbos habuisse diceretur, susticienter ostendimus, quomodo per haec declaretur inditia 7) pare illa corporis apud hujusmodi viros ita emorm, ut neque vel levis motus, neque alius quisquam in bis corum fuisse crederetur, sed sola castitas, et pura Policitia. Zona ergo pontisex linea cingitur, et cidarin incan imponit super caput suum, omnia linea. Cidaris pod dicitur, ornatus quidam est, qui capiti superponitur, nitur pontisex in osserndis hostiis, vel ceteri sacer-Sed unusquisque nostrum ornare debet caput

<sup>1)</sup> I Cor. XIL 23.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: ctiam ipse.

<sup>3)</sup> Cod. Sangerman. "dissoluta." R.

<sup>4)</sup> Exod. XX, 26.

<sup>5)</sup> Ed. Merlini: reveletur in his.

<sup>6)</sup> Cfr. Levit. XVI, 4.

<sup>7)</sup> Omnes Mss. "indicia." Libri editi (v. c. edd. M): "indicari." R.

caput Christus est, quicunque ita agit, ut ex actibus si conferat gloriam Christo, caput suum, qui est Christi ornavit. Potest et alio modo in nobis intelligi capi ornatus. Quoniam quidem quod est in nobis primu ac summum, et caput omnium, mens est, ad dignitate pontificiam¹) excolit caput suum, si quis mentem sua adornaverit sapientiae disciplinis. Ista igitur sunt, quibi indui praecipitur pontifex, et ita demum introire in sai cta, ne haec non habens moriatur.

3. Jam vero de hostiis quaedam quidem ipsius mas dantur debere esse pontificis, quaedam vero a popul sumendae.3) Ipsius enim dicitur vitulus, quod est i animalibus pretiosius et robustius. Et secundum anima aries, quod in ovibus sine dubio pretiosius est. A po pulo vero munera jubentur osferri, aries a principibus et hirci duo a populo: unus, qui dimittatur in eremum qui et apopompaeus nominatur, et unus, qui Domini offeratur. Si esset omnis populus Dei sanctus, et omne essent beati, non sierent duae sortes super hircis: et unu quidem sortem ferret, ut dimitteretur in eremum, aliu vero, ut Domino offerretur, sed esset sors una, et hosti una Domino soli. Nunc vero quoniam in multitudin corum, qui accedunt ad Dominum, sunt quidam Domini alii autem sunt, qui mitti ad eremum debeant, id est, qu abjici merentur, et separari ab hostia Domini: proptere pars hostiae, quae offertur a populo, id est, unus solu hircus Domino immolatur, alius autem abjicitur, et i eremum dimittitur, et apopompaeus nominatur. Sors 12 men cadit super utrumque, et ille quidem, qui in ere mum dimittitur, dicitur, quod ipse auferat super se pec

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: pontificis.

<sup>2)</sup> Mss. "sumendac." Libri editi (v. c. edd. M. "sumenda." R.

rum Israel, et injustitias corum, et iniquitates Non enim ille hircus, qui Domini sors efficiille, cujus sors est, ut in cremum dimittatur, audicitur, secundum illud, credo, quod scriptum li 1) commutationem tuam Aegyptum, et Aethio-Soënem<sup>2</sup>) pro te, ex quo tu honorabilis factus aspectu meo." Peccata igitur corum, qui poeniegerunt, et corum, qui dereliquerunt malitiam, pita sua suscipiunt hi, qui effecti sunt in sorte in eremum dimittitur, qui se ipsos dignos tali o, vel hujusmodi sorte secerunt. Convenit 3) aut e contrario aptari his et illud, quod dictum i4) habet, dabitur ei.4 Sicut enim qui habet dabitur ei: ita et qui habet peccata, in tantum, rte apopompaei inveniatur illius, qui in eremum : addentur ei ca, quae abstergentur a sanctis, ut sis compleatur, quod scriptum est: "ab 5) co aui non habet, etiam quod habet auferetur ab eo:" datur, qui habet multas mnas peccatorum. Vemiam is, qui in sorte Domini est, spem gerit non enti saeculo, sed in futuro, et cujus sors Domiquotidie moritur: propterca is quidem, super ors Domini ceciderit, 6) jugulatur, et moritur, ut suo purificet populum Dei: ille autem, qui in contrariam ceciderit, non est dignus, ut moriatur, i in sorte Domini est, non est de hoc mundo: o de hoc mundo est, qui in mundo dimittitur, lus, quod suum est, diligit. Ideo non occiditur,

Jesai. XLIII, 3. 4.

Mss. "Soënem." Libri editi (v. c. edd. M.): n." R.

Edd. Merlini: Conveniet.

Matth. XIII, 12. 5) Matth. XIII, 12.

Ed. Ruaei sola: ceciderit.

nec dignus est jugulari ad altare Dei, nec sanguis ej ad basin altaris meretur essundi.

4. Sed videamus, quis est hic, qui accipit 1) cu cujus sors apopompaci facta est, ut cum ejiciat in er mum. "Homo, 2) inquit, paratus accipiet hircum, qui v nerit in sortem ejus, cui ceciderit sors apopompaci, adducet eum in eremum." Finis sortis istius eremus e id est, locus desertus, desertus virtutibus, desertus De desertus justitia, desertus Christo, desertus omni bon Et nos ergo singulos manet sors una e duabus. Aut enir bene agentes sors Domini sumus, aut male agentes sor nostra nos ducit ad eremum. Vis tibi evidenter 3) osterdam, quomodo istae duae sortes semper operentur, el unusquisque nostrum aut sors Domini, aut sors apopempaci, vel eremi fiat? Considera in Evangeliis illum divitem viventem splendide et luxuriose, et Lazarum ad januam ejus jacentem, ulceribus plenum, et cupientem saturari de micis, quae cadebant de mensa divitis, quis finis designatur utriusque: "mortuus 4) est, inquit, Lazarus, et abductus est ab angelis in ) sinum Abrahami. autem et dives, et abductus est ad infernum in locum Animadvertis evidenter loca sortis utriusque tormenti." distincta. Vide etiam qui sunt, qui abducunt: 6) angeli, inquit, qui semper parati sunt ad abducendum. Ministri enim Dei sunt ad hoc ipsum destinati, qui impleant sortem, quam tibi ipse paraveris. Si enim bene vixeris, si

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: accepit.

<sup>2)</sup> Cfr. Levit. XVI, 9. 10.

<sup>3)</sup> In libris antca editis deest: "evidenter," quod restituitur ex Mss. R. — Exstat "evidenter" in edd. M.

<sup>4)</sup> Cfr. Luc. XVI, 22. 23. coll. edd. N. T.

<sup>5)</sup> Cod. Sangerman. "in sinus Abraham. Similiter et dives abductus est in locum tormenti." R.

<sup>6)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "adducunt (edd. M. edducant): angeli, — ad adducendum." Sed Mss. ut in nostro textu. R.

esurienti panem tuum ex animo, et nudum verectum judicium judicaveris, iniquo adversum'inia suam restiteris, nec posueris consilium tuum , qui laqueos innocentibus parant, sortem tuam lominum. Si vero libidini inservias, 1) voluptatis sis magis, quam Dei, saeculum diligas, malitiam 2) eris, sortem tuam fecisti apopompaei, ut abducaremum per manum ministri Dei, qui in hoc ipsum ordinatus est: et ideo paratus appellatur, quia persullius erubescit, nec divitis, nec potentis, nec resacerdotis. Vis autem scire, quia ad nos pertise dicuntur? Animalia haec, quae sortes?) istas t, non sunt immunda, nec aliena ab altaribus manda sunt, et quae in sacrificiis offerri solent: haec figuram tenere non eorum, qui extra fidem d corum, qui in fide sunt. Hircus enim animal a est, et divinis altaribus consecratum. Et tu z gratiam baptismi consecratus es altaribus Dei, al factus es mundum. Sed si non custodias manllud Domini, quod dixit: ,,ecce, 4) sanus factus noli peccare, ne quid tibi deterius contingat:" i esses mundus, rursum te peccati inquinamento ti, et ex virtute ad libidinem, ex puritate ad imam declinasti, tuo vitio, cum animal mundum fuei te apopompaci cremique tradidisti.

Potest fortassis et alio modo homo paratus et, 5) qui abducit eum, cujus sors venit, in cremum,

Edd. Merlini: servias.

Edd. Merlini perperam: ut malitiam non oderis. Mss. (itemque edd. M.): "sortes istas excipiunt." liti: "sortes accipiunt." R.

Ev. Joann. V, 14. - Ed. Ruaei sola: ne quod

Mss. "mundus." Libri editi (v. c. edd. M.): "im-." R.

Et iterum de Christo dicit: "pacificans!) per sanguin crucis suae, sive quae in coclo sunt, sive quae in terr Mandatur ergo in lege, ut in die repropitiationis om populus humiliet animam suam. Quomodo humiliet p pulus animam suam, ipse dicit: "venient, 2) inquit, di cum auferetur ab iis sponsus, et tunc jejunabunt in il diebus." Plures ergo aguntur dies festi secundum lege Est quidam solemnis dies in mense primo, est et alius secundo. Sed et in mense primo alia solemnitas P. schae, alia azymorum, licet conjuncta videatur azym Paschae solemnitas. Principium enim azymorum ad fine Paschae conjungitur. Pascha autem ille solus dies of pellatur, in quo agnus occiditur. Reliqui vero asymorus dies appellantur. Sic enim dicit: "facies 3) solemaitaten azymorum septem diebus." Haec ergo est prima solemni tas. Post haec, inquit, cum 4) "demessueris messem tuan et congregaveris nativitates ex agro tuo, facies diem se stum de initiis fructuum tuorum." Qui dies est post # ptem septimanas Paschae, id est, Pentecoste, 5) cum etian dici jubetur: et 6) mundabis sancta de domo mea. Pos haec in septimo mense aliae aguntur solemnitates. Primi die mensis neomenia tubarum, sicut dicitur in psalmo "tuba") canite in initio mensis tubae." Decima vero di septimi mensis est solemnitas repropitiationis. In ha sola die pontisex induitur omnibus pontisicalibus indu mentis, tune induitur manisestationem et veritatem, tun ingreditur ad illa inaccessibilia, quo semel in anno accedi tantummodo licet, id est, in sancta sanctorum. Se

<sup>1)</sup> Coloss. I, 20. 2) Matth. IX, 15.

<sup>. 3)</sup> Cfr. Exod. XXIII, 15.

<sup>4)</sup> Cfr. Exod. XXIII, 16.

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: pentecostes.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman. "et mundavi." Alii Mss. "emundavi." Libri editi (v. c. edd. M.): "et mundabis." R.

<sup>7)</sup> Psalm. LXXXI, 3. (LXXX.)

mel enim in anno pontifex populum derelinquens, ingrediter ad illum locum, ubi est repropitiatorium, et super repropitiatorium 1) Cherubim, ubi 2) est et area testamenti, et altare incensi, quo nulli introire fas est, nisi pertifici soli. Si ergo considerem verum pontificem meum Dominum Jesum Christum, quomodo in carne quidem Peitus, per totum annum erat cum populo, annum illum, de quo ipse dicit: "evangelizare 3) pauperibus misit me, « vocare annum Domini acceptum, et diem remissionis:" strete, quomodo semel in anno isto, in die repropitiaimis intrat in sancta sanctorum, hoc est, cum impleta Epenatione penetrat coelos, et intrat ad patrem, ut eum Populium humano generi faciat et exoret pro omnibus cedentibus in se. Hanc repropitiationem ejus, qua howibus repropitiat patrem, sciens Joannes Apostolus dici: whate 4) dico, filioli, ut non peccemus. Quod et si peccaverimus, advocatum habemus apud patrem Jesum Christum justum: et ipse est repropitiatio pro peccatis Bostria" Sed et Paulus similiter de hac repropitiatione commemorat, cum dicit de Christo: "quem5) posuit Deus propitiatorem 6) in sanguine ipsius per sidem." Igilur dies propitiationis manet nobis usque quo occidat 14, id est, usque quo finem mundus accipiat. nos pro foribus, operientes pontificem nostram commorantem intra sancta sanctorum, id est, apud patran, et exorantem pro peccatis corum, qui se exspectant, pro omnium peccatis exorantem. Non enim exorat Po his, qui in sortem veniunt ejus hirci, qui emittitur in desertum. Pro illis exorat tantum, qui sunt sors Do-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: propitiatorium.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman. nubi est et arca testimonii et

<sup>1)</sup> Jessi. LXI, 1. 2.

<sup>1) 1</sup> Joann. II, 1. 2. 1) Rom. III, 25.

<sup>6)</sup> Cod. Sangerman. "propitiatorium." R.

mini, qui eum pro foribus exspectant, qui non rec dunt 1) a templo, jejuniis, et orantibus vacantes. An putas, qui vix diebus festis ad ecclesiam venis, nec inte tus es ad audienda verba divina, nec das operam ad it plenda mandata, quod possit sors Domini venire sup te? Optamus tamen, ut vel his auditis operam deti non solum in ecclesia audire verba Dei, sed et in domi bus vestris exerceri, et meditari in lege Domini die a nocte: et ibi enim Christus est, et ubique adest quaeren tibus se. Propterea namque mandatur in lege, ut medi temur eam, cum imus in via, et cum sedemus in domo et jacemus in cubili, et cum exsurgimus: et hoc est, ver pro foribus exspectare pontificem morantem intra sancti sanctorum, et effici in sortem Domini.

6. Quod autem dicimus de sorte, non sic accipiat auditor, quasi sors talis aliqua dicatur, quae inter homines casu, et non judicio agi solet. Sors Domini ita accipienda est, tanquam si diceretur electio Domini, ve pars Domini: et rursum sors ejus, qui in eremum mititur, accipienda est veluti pars illa, quae pro indignitate sui a Domino spernitur et abjicitur. Magis enim cl sermo ipse apopompaei abjecti et resutati signisicantiam continct. Ex quo possumus etiam illud intelligere, verbi gratia: adscendit in cor tuum mala cogitatio, concupiscentia mulicris alienae, aut vicinac possessionis: intellige statim hanc esse de sorte apopompaei, abjice confestim, et expelle de corde tuo. Quomodo abjicis? Si habess tecum parati hominis manum, id est, si lectio divina si in manibus tuis, et praecepta Dei ante oculos habeantus, tunc vere invenieris paratus ad abjicienda et repellenda ea, quae sunt sortis alienae. Sed et ira si adscendit in cor tuum, si zelus, si invidia, si malitia ad supplantandum fratrem, paratus esto, ut abjicias ca, et expellas, et emit-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: recedunt de templo.

um. Si vero adscendat in cor tuum, cogitare unt, de miscricordia, de justitia, de pietate, de de sorte sunt Domini, haec offeruntur ad alpontifex suscipit, et in his reconciliat tibi Deum. rgo et is, qui ejicit eum, in quo sors apot, hoc est, malas cogitationes, malas cupiditat homo piger, nec occupatus negotiis seculariratus est, et promtus, ac vigilans: qui etiamsi rideatur pro co, quod contigerit immundum, m vestimenta sua, et erit mundus. Quod inssumus quantum ad unumquemque nostrum endum moralem locum, esse hominem param ipsam, quae intra nos èst, per quam disboni malique est, quae etiam si videtur sorm discernit, 1) et pertractat ipsa, quae mala 1 si ea abjiciat, et expellat a corde, ac procul c melioribus cogitationibus velut purificata ac da videbitur rationabilis mens. Nec sane mietiam ad personam Salvatoris traximus hunc, ircum, et expellit in cremum, quia dicitur laenta sua, et fieri mundus, propter illud, quod propheta dici de Domino, sicut supra dixividi Jesum sacerdotem magnum indutum verdida." Quod si utique pro assumtione carintelligitur, etiam hic in lavandis vestimentis i figura servari.

sumet, inquit, plenum batillum carbonibus ari, quod est contra Dominum." Legimus et uia igni purgatur propheta per unum ex Se-

<sup>1.</sup> Merlini: discutit. 2) Zachar. III, 1. 3.

<sup>1.</sup> Sangerman. "potest ad eum figura." Cod. emque edd. M.): "potest endem figura." R.

n. XVI, 12.

raphim, quod 1) missum est ad cum, cum accepit cipe carbonem unum ex his, qui erant super altan contigit labia prophetae, et dixit: "ecce,2) abstuli it tates tuas." Mihi videntur mystica hace esse, et ho dicare, quod unicuique secundum id, quod peccat, goum fuerit purificari eum, inferantur carbones me ejus. Nam quoniam dicit propheta hic: "immur labia babeo, in medio quoque populi immunda labi bentis habito:" idcirco carbo forcipe adsumtus a Sera labia ejus mundat, 4) quibus solis se mundum not profitetur. Ex quo ostenditur, quod usque ad ve tantummodo peccatum ejus inveniretur, 1) in facto vel opere nullo peccaverit: alioquin dixisset, quoniss mundum corpus habeo, vel immundos oculos habe peccasset in concupiscendo aliena, et dizisset, imme manus habeo, si eas polluisset operibus iniquis. autem quonism in solo fortasse sermone conscius erat delicti illius, de quo dicit Dominus: "quia 6) de verbo otioso reddetis rationem in die judicii:" pr quod difficile est etiam perfectis culpam vitare sera ideireo indigebat etiam propheta sola purgatione l rum. Nos autem, si redeat unusquisque ad conscien suam, nescio si possumus aliquod membrum corpor. cusare, quod non igni indigeat. Et propheta qu quoniam ab omnibus mundus erat, ideireo merui unus de Seraphim mitteretur ad eum, qui ejus sol bia purgaret. Nos vero, vereor, ne ignem non me

<sup>1)</sup> Libri editi: "qui missus est," sed omnes (itemq. edd. M.): "quod missum est." R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Jesai. VI, 7. <sup>3</sup>) Jesai. VI, 5.

<sup>4)</sup> Mss. "purgat." R.

<sup>&#</sup>x27;) Libri editi: "inveniretur, ita quod sacto vel op Sed Mss. ut in nostro textu. R. — Edd. Merlini: " niretur. Ita sacto: vel opere."

<sup>5)</sup> Cfr. Matth. XII, 36.

sisgulis, sed toto corpore mereamur. Cum enim lascivient oculi, vel per illicitas concupiscentias, vel per specucula diabolica, quid aliud nisi ignem sibi congregant? Cem aures non avertuntur ab auditu vano, ac derogatioaibus proximorum, cum manus a caede nequaquam, nec 1) a repinis, ac depraedationibus continentur, cum pedes veloces sunt ad essundendum sanguinem, cumque corpus son Domino, sed fornicationi tradimus, quid aliud nisi tetum corpus tradimus in gehennam? At haec cum dicuntur, contemtui habentur. Quare? Quia sides deest. Alioquin si tibi hodie diceretur, quia judex saeculi vult \* crastino vivum exurere, et his auditis si esset tibi unius há spatium liberum, quanta faceres? quomodo et per que discurreres? quam humilis, quam lugens et sordides oberrares? Nonne essunderes omnem pecuniam tuam in eos, quorum intercessione evadere posse te crederes? Nome omnia, quae possides, redemtionem faceres animae tuae? Quod si etiam aliquis te retardare, aut impedire tentaret, nonne diceres, percant omnia pro salute mea, nec quicquam remaneat, tantum ut ego vivam? Hoc que faceres? Quia inde non dubitares, hinc dubitas. Le ideo bene Dominus dicit: "putas, 2) veniens filius homis inveniet fidem super terram?" Et quid ego dico de certis indubitatisque periculis? Tantummodo si causa dicenda sit apud judicem terrenum, quae 8) aliquem metun ex legibus habere videatur, nonne omnibus vigiliis titubatur, advocato 4) patrono munera praeparantur, timsi anceps periculum sit, aut etiam solius notae meta, vel damni ratio? Nos quare non credimus, quod

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et a rapinis etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Luc. XVIII, 8.

<sup>3)</sup> Cod. Sangerman. "qui aliquem meturn." R.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerman. "advocati patroni munera," sicque alii Mas., ubi libri editi (v. c. edd. M.) habent: "advocato patrono munera." R.

omnes adstabimus 1) "ante tribunal Christi, ut report unusquisque propria corporis, prout gessit, sive bona, si mala?" Hacc si integre crederemus, esset nobis, secur dum quod scriptum est: "redemtio 2) animae viri, dività ejus." Sed unde possumus haec, vel sentire, vel crede: vel intelligere, cum ne ad haec ipsa quidem audien conveniamus? Quis enim vestrum, cum recitantur Sci pturae, praebet auditum? Deus per prophetam comm natur, et quidem in ira magna: net 3) mittam famem st per terram, non famem panis, neque sitim aquae, sed fa mem audiendi verba Dei." Sed nunc famem non misi Deus super ecclesiam suam, neque sitim ad audiendun verbum Dei. Habemus enim panem vivum, qui de coels descendit, habemus aquam vivam salientem in vitam seternam. Cur nos ipsos fecunditatis tempore fame necamus ac siti? Pigrae et desidis animae est, in abundantis omnium penuriam pati. Non audistis ex divinis scripturis, 4) quia certamen est inter homines carni adversum spiritum, et spiritui adversus carnem? Et nescitis, quod ? si carnem solam nutriatis, et ipsam frequenti mollitie ac jugi deliciarum fluxu foveatis, insolescet necessario adversum spiritum, et fortior illo efficietur? Quod si fiat, eum sine dubio in ditionem suam redactum, suis coget legibus ac vitiis obedire. Si vero ad ecclesiam frequenter venias, aurem literis divinis admoveas, explanationem mandatorum coclestium capias, sicut cibis et deliciis caro, ita spiritus verbis divinis convalescet, ac sensibus, et robustior effectus, carnem sibi parere coget, ac suis legibus obsequi. Nutrimenta igitur spiritus sunt, divina lection orationes assiduae, sermo doctrinae. His alitur cibis, his convalescit, his victor efficitur. Quod quia non sacitis,

<sup>1) 11</sup> Cor. V, 10. 2) Prov. XIII, 8.

<sup>3)</sup> Amos. VIII, 11. 4) Cfr. Galat. V, 17.

<sup>5)</sup> Deest "quod" in edd. M.

nolite conqueri de infirmitate carnis, nolite dicere, quia rolumus, sed non possumus; volumus continenter vivere, sed carnis fragilitate decipimur, et impugnamur stimulis ejus. Tu das stimulos carnis tuae, tu eam adversus spinium tuum armas, et potentem!) facis, cum eam carnibus satias, vino nimio inundas, omni mollitie palpas, et ad illecebras nutris. An nescitis, quia non potest aedificiam istud ecclesiae ex leprosis lapidibus construi? Audi, quid dicit Apostolus: "modicum") fermentum totam massum corrumpit. Expurgate ergo vetus fermentum, ut sinuera conspersio." Sed ad propositum redeamus.

8. "Et3) accipiet, inquit, batillum plenum carboni-Non omnes purgantur co igne, qui de altari assuwiter. Aarou purgatur illo igne, et Esaias, et si qui mu similes illis. Alii vero, qui non sunt tales, de quibus etiam me ipsum computo, alio igne purgabuntur: 4) times ne illo, de quo scriptum est: "fluvius ) ignis currehat ante ipsum." Iste ignis non est de altari. Qui de allari est ignis, ignis est Domini; qui autern extra altare est non est Domini, sed proprius est uniuscujusque pec-(antium, de quo dicitur: "vermis 6) eurum non morietur, et ignis corum non exstinguetur." Iste ergo ignis ipsorum est, qui eum accenderunt, sicut et alibi scriptum धः "ambulate") in igne vestro, et in flamma, quam accadistis vobis." Esaiae 1) autem non suus ignis apponiher, sed ignis altaris, qui circumpurgabit ) labia ejus, et bic, de que dicitur: "et 10) sumet batillum plenum carbonibus ignis de altari, quod est contra Dominum, et im-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: potestatem.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I Cor. V, 6. 7. <sup>3</sup>) Levit. XVI, 12.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerman. "purgabimur." R.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Dan. VII, 10. <sup>6</sup>) Jesai. LXVI, 24.

<sup>1)</sup> Jesai. L, 11. 0) Cfr. Jesai. VI.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: circumpurgabit.

<sup>19)</sup> Levit. XVI, 12.

plebit manus suas incenso compositionis minuto." Q1 quidem plenius Dominus noster fecit. Implevit es manus suas incenso minuto, de quo scriptum est: "d gatur 1) oratio mea sicut incensum in conspectu to Implevit ergo manus suas sanctis operibus, quae pro mano genere operatus est. Quare autem compositio incensum dicitur? Quia non est una species oper sed ex justitia, et ex pietate, ex continentia, ex prud tia, et ex omnibus hujuscemodi virtutibus componitus hoc quod placet Deo. Sed et minutum quod addit, 1 otiose intelligimus. Non enim vult eum, qui ad pe ctionem tendit, verbum Dei crasse et carnaliter inte gere, sed minutum in his sensum, subtilemque per rere, ut si forte audiat scriptum esse: "non 3) obturi os bovi trituranti:" ille hacc non de bobus intelligat, neque enim de bobus cura est Deo -, sed de Apost dici. Sed et si quis de providentia Dei rationem, q est minutissima et subtilissima, possit 4) exponere, iste nuto incenso manum suam replere dicitur. nostrum ita promtus est, et paratus, ut ingressuro po sici 5) in sancta sanctorum, incensum compositionis o rat minutum? Necesse est enim nos singulos aliquid ferre tabernaculo Dei, aliquid etiam pontificalibus in mentis, aliquid vero, quod per pontificis manus ad ips Deum per odorem suavitatis adscendat. Pontiscx igi noster Dominus et Salvator aperit manus suas, et sus pere vult ab unoquoque nostrum incensum compositio minutum: necesse est nos quaerere species incensi.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Psalm. CXLl, 2. (CLXL.)

<sup>2)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "ut co placetur Dei Sed" etc. Sed Mss. ut in nostro textu. R.

<sup>3)</sup> I Cor. IX, 9. coll. Deuteronom. XXV, 4.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: possset.

<sup>5)</sup> Cod. Sangerman. "pontifici." Libri editi (v. edd. M.): "pontifice." R.

banum nobis quaerendam est, et non qualecunque libanum, sed dilucidum. Non vult a te suscipere pontifex obscurum aliquid, aut sordidum: dilucidum quaerit. Sed et galbanum a te poscit, cujus natura est, ut vehementia edoris sui serpentes noxios fuget. Quaerit autem a te et stacten: colata enim, et defaecata vult esse, vel verba nostra, vel opera. Quaerit et onychem, quo velut scuto quodam obtegatur 1) anima, et illaesa permaneat. Ita et te valt scuto fidei esse protectum, quo omnia jacula maliqui ignita restinguas. Hacc tamen omnia vult a2) te em composita; nil inordinatum, nihil inquietum, nihil indecens, sed hoc vult, ut omnia nostra composite, et howas fant. Stat ergo etiam nunc verus pontifex noster Christus, et repleri vult manus suas incenso composito missto: et ab unaquaque ecclesia, quae sub coelo est, considerat quid offeratur, quam integre incensum suum diligenterque componat, quam minutum id faciat, id est, quomodo unusquisque nostrum opera sua ordinet, et quomodo sensum ac verba Scripturarum spirituali explasatione discutiat. Nec angelorum ministeria ad 3) hujustemodi officia desunt. Angeli enim Dei adscendunt, et duceadunt ad filium hominis, perquirunt, et curiose Hut, quid in unoquoque nostrum inveniant, quod offerat Deo. Vident et perscrutantur uniuscujusque no-Arem mentem, si habeat 4) aliquid tale, si tam sanctum eliquid cogitet, quod Deo mercatur offerri. Intuentur, et considerant, si quis nostrum ex his, quae dicuntur in ecclesia, corde compungitur, et animum convertit ad poc-

<sup>1)</sup> Mss. "obtegitur animal suum et illaesum perma-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: in te.

<sup>1)</sup> Mss. "ab hujuscemodi officiis." R. — Edd. Merlini perperam: "ad hujuscemodi officiis."

<sup>4)</sup> Edd. Merlini; habet.

nitentiam, 1) si his auditis corrigere cogitat vias suas, oblivisci praeterita, ac praeparare se ad futura, salte secundum Achab illum impiissimum, de quo dicit Dom nus: "vidisti, 2) quomodo compunctum est cor Achab Sed in his omnibus quid de illis dicam, qui nec audiu auribus hace, nec corde recipiunt? Quae in illis cor punctionibus spes?, quae conversionis suspicio? qui emendationis exspectatio?3) Si enim etiam de his, q audiunt, dubitamus, quid speramus de his, qui omnis non audiunt? Sed utamur verbis Domini, et dicamu qui 4) habent aures audiendi, audient, et qui audius sciant scriptum esse, quia, cum conversus ingensuer tune salvus eris, et seies ubi fueris. Et, si dixeris tu pe cata tua prior, ego exaudiam te tanquam populum sai ctum. Audisti, quomodo, etiam si peccator fuisti, tantu si conversus es, et destitisti a peccato, jam sanctus a pellaris? Nihil ergo desperandum est his, qui compui guntur, et convertuntur ad Dominum. Non enim sup rat bonitatem Dei malitia delictorum.

9. Sumit ergo pontifex batillum plenum carbonibi ignis de altari, quod est contra Dominum, et implet m num suam de incenso compositionis minuto, et infert interiora velaminis. Intelligamus primo quid design historia, et tune quid sensus spiritualis habeat, requir mus. Duplex aedes est tabernaculi testimonii, vel temp Domini. Prima est, in qua altare holocaustorum es quod perpetuis ignibus excitatur, in qua aede solis lic assistere sacerdotibus, et sacrificiorum ritus, ac minister celebrare, et neque Levitis, neque alii 5) cuiquam prat

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: poenitentiam. Si his - cogitet etc

<sup>2)</sup> Cfr. I Regg. XXI, 29. (III Regg.)

<sup>3)</sup> Mss. "via?" R.

<sup>4)</sup> Cfr. Matth. XI, 15. coll. 6.

<sup>&#</sup>x27;) Libri editi (v. c. edd. M.): "alicui unquam." R. Mss. "alii cuiquam." R.

teren indulgetur accessus. Secunda vero aedes interior est, solo ab bac discreta velamine. Intra quod velamen arca testamenti, et propitiatorium, super quod Cherubim duo statuta sunt, et altare incensi collocatum est. In hanc aedem semel in anno primus quicunque erat pontisez, oblatis prius hostiis propitiationis, de quibus supra exposuimus, ingrediebatur, habens utramque manum repletam, unam batillo carbonum, et aliam compositionis incenso, ut, cam suisset ingressus, statim supposito incenso carbonibus sumus adscenderet, totamque aedem repleret, w adspectum sauctorum, quem ingressus pontificis revebeent, nubes velaret incensi. Si' tibi sacrificiorum mos Patrit antiquus, quid haec etiam secundum rationem mysicam contineant, videamus. Duas audisti aedes: unam Pasi visibilem, et patentem sacerdotibus, aliam vero invisibilem, et inaccessam, excepto solo pontifice: ceteri foris sunt. Prima aedes ista, puto, quod intelligi possit hace, in qua nunc sumus in carne positi ecclesia, in qua sacerdotes ministrant ad altare holocaustorum, succenso illo igne, de quo dixit Jesus: "ignem 1) veni mittere in terne, et quam volo ut accendatur." Et nolo mireris, Tod haec aedes solis sacerdotibus pateat. Omnes enim, Nicunque unguento sacri chrismatis delibuti sunt, sacerdotes effecti sunt, sicut et Petrus ad omnem dicit ecclesiam: "vos 2) autem genus electum, et regale saccrdotium, tras sancta." Estis ergo genus sacerdotale, et ideo accedis ad sancta. Sed et unusquisque nostrum habet in se bolocaustum suum, et holocausti sui ipse succendit allare, ut semper ardeat. Ego si renuntiem omnibus, quae Possideo, et tollam crucem meam, et sequar Christum, Aolocaustum obtuli ad altare Dei: aut si tradidero cor-Pus meum, ut ardeam, habens caritatem, et gloriam mar-<sup>lyrii</sup> consequar, holocaustum me ipsum obtuli ad altare

<sup>1)</sup> Luc. XII, 49. 2) I Petr. II, 9.

Der. Si diligam fratres moos, its ut animam meam n nam pro fratribus meis, si pro justitia, pro veritate usq ad mortem certavero, holocaustum obtuli ad altare D Si membra mea ab omni concupiscentia carnis morti cavero, si mundus mihi crucifixus sit, et ego mundo, h locaustum obtuli ad altare Dei, et ipse meas hostiac ! cerdos efficior. Hoc ergo modo sacerdotium geritur prima aede, et hostiae offeruntur, et ex hac aede sanc ficatis indutus vestimentis pontifez proficiecitur, et ingi ditur in interiora velaminis, sieut superius Pauli ver posuimus, dicentis: "pon 1) in manu facta sancta, sed ipsum coelum penetravit, inquit, Jesus, et apparet vult Dei pro nobis." Coeli ergo locus, et ipsa Dei sedes, p interioris aedis figuram atque imaginem designatur. Se mirum contuere ordinem sacramentorum. Ingrediens por tisex in sancta sanctorum, ignem secum de hoc altari po tat, et incensum in 2) hae aede suscipit. Sed et vest menta, quibus indutus est, de hec loco sumsit. dignabitur Dominus meus verus pontisex et a me susc pere partem aliquam incensi compositionis minuti, quo secum deferat ad patrem? Putasne inveniet in me al quid igniculi, et holocaustum meum ardens, ut dignett ex eo batillum suum implere carbonibus, et in ipsis De patri odorem suavitatis osserre? Beatus est, cujus tar vivos, tamque ignitos holocausti sui carbones inveneri ut eos aptos judicet, quos altari superponat incensi. Bea tus, in cujus corde invenerit tam subtilem, tam minutum tamque spiritualem sensum, et ita diversa virtutum suavitate compositum, ut replere dignetur ex eo manus suas Deoque patri suavem odorem intelligentiae ejus offerre At contra infelix anima, cujus fidei ignis exstinguitur, el refrigescit caritatis calor: ad quam cum venerit coelestis

<sup>1)</sup> Hebr. IX, 24.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: de hac aede.

noster, quaerens ab ca ignitos et ardentes caruper quos incensum offerat patri, invenit in ca ineres, et frigidas favillas. Tales sunt omnes, qui int se, et longe faciunt a verbo Dei, ne audieniones divinos accendantur ad fidem, incalescant ad n, igniantur ad misericordiam. Vis tibi ostendam, lo de verbis Spiritus sancti ignis exeat, et accenda credentium? Audi dicentem David in peal-"eloquium 2) Domini ignivit cum." Et iterum in io scriptum est, postquam Dominus locutus est pham: "nonne") cor nostrum, inquit, erat arra nos, cum aperiret nobis Scripturas?" Tu ergo rdebis? Unde invenientur in te carbones ignis, quam Domini igniris eloquio, nunquam verbis sancti inflammaris? Audi et alibi ipsum David n: "concaluit 4) cor meum intra me, et in medimea exardescit ignis." Unde tu concalescis? mis accenditur, qui nunquam in divinis meditaris : imo, quod est infelicius, concalescis in spectarci, concalescis in equorum contentionibus, in cerathletarum? Atqui iste ignis non est de altari , sed is est, qui dicitur ignis alienus: et audisti uperius, quia, qui obtulerunt alienum ignem ante ım, exstincti sunt. Concalescis et cum te repleicundia, et cum te inflammaverit furor, ureris inet amore carnali, ac turpissimae libidinis jactaris s. Sed omnis iste ignis alienus est et contrarius uem qui accenderit, sine dubio Nadad et Abiu sortem.

Ait ergo eloquium divinum: "et 5) imponet in-

Mss. "psalmo." Libri editi (e. c. edd. M.): "psal-

Cfr. Psalm. CXIX, 140.

Luc. XXIV, 32. 4) Psalm. XXXIX, 3.

Levit. XVI, 13. 14.

censum super iguem in conspectu Domini, et oper mus incensi propitiatorium, 1) quod est super testi et non morietur. Et sumet de sanguine vituli, et get digito suo super propiliatorium contra orie Ritus quidem apud veteres propitiationis pro hon qui fiebat ad Deum, qualiter celebraretur edocu tu, qui ad Christum venisti, pontificem verum, qui guine suo Deum tibi propitium fecit, et reconcil patri, non hacreas in sanguine carnis: sed disce sanguinem verbi, et audi ipsum tibi dicentem, quia sanguis meus est, qui pro vobis essundetur in re nem peccatorum." Novit, qui mysteriis imbutus carnem, et sanguinem verbi Dei. Non ergo imme in his, quae et scientibus nota sunt, et ignorantib tere non possunt. Quod autem contra orientem i git, non otiose accipias. Ab oriente tibi propitial nit. Inde est enim vir, eui Oriens nomen est, qu diator Dei et hominum factus est. Invitaris er hoc, ut ad orientem semper adspicias, unde tibi sol justitiae, unde-semper tibi lumen nascitur: ut quam in tenebris ambules, neque dies ille novissit in tenebris comprehendat: ne tibi ignorantiae nox ligo subrepat, sed ut semper in scientiae luce ve semper habeas diem sidei, semper lumen caritatis et obtiness.

11. Addit post hace Scriptura: net 3) non eri quit, homo, cum ingredictur pontifex intra velamen rius in tabernaculum testimonii." Quomodo non homo? Ego sic accipio, quod, qui potuerit sequi stum, et penetrare cum co interius tabernaculum, et lurum excelsa conscendere, jam non erit homo, se

<sup>1)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.) post "propitiato addunt: "contra orientem," quod abest tum a Mss. a contextu gracco LXX. interpretum. R.

<sup>2)</sup> Matth. XXVI, 28. 3) Cfr. Levit. XVI, 1

ndam verbum ipsius erit tanquam angelus Dei. Aut te etiam ille super eum sermo complebitur, quem ipse minus dixit: "ego 1) dixi, dii estis, et filii excelsi aues." Sive ergo spiritualis effectus unus cum Domino iritus fiat: sive per resurrectionis gloriam in angelorum dinem transcat, recte jam non erit homo: sed unussisque ipse sibi hoc praestat, ut vel excedat hominis apillationem, vel intra conditionem hujus vocabuli censeam. Si enim factus homo ab initio servasset illud, quod l eum Scriptura dicit: "ecce, 2) posui aute oculos tuos sortem et vitam, elige tibi vitam:" si hoc fecisset, nunum profecto humanum genus mortalis conditio tenuisa Sed quoniam derelinquens vitam, mortem secutus 4, homo factus est: et non solum homo, sed et terra, repter quod et in terram redire dicitur. 3) Requiro taien, quae sit ista mors, quam dicit "ante 4) oculos tuos osui." De vita enim non dubitatur, quod semet ipsum idicet Deus, qui dicit: "Ego 5) sum veritas et vita." quae est ergo ista mors vitae contraria, quam posuit leus ante oculos nostros? De illo dici puto, de quo 'aulus dicit: "novissimus 6) inimicus destructur mors." ste est ergo inimicus diabolus, qui primo quidem ante colos positus est, 7) sed novissimus destructur. Positus stem fuerat ante oculos, non ut sequeremur eum, sed at vitaremus. Unde et arbitror, quod ipsa per se anima bumana, neque mortalis, neque immortalis dici potest: ed a contigerit vitam, ex participio vitae crit immortain vitam enim non incidit 8) mors: si vero avertens Ra vita participium traxerit mortis, ipsa se facit esse

<sup>1)</sup> Psalm. LXXXII, 6. 2) Cfr. Deut. XXX, 15

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Genes. III, 19. <sup>4</sup>) Deut. XXX, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Ev. Joann. XIV, 6. <sup>6</sup>) 1 Cor. XV, 26.

<sup>7)</sup> Desideratur "est" in ed. Ruaei.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: incidet.

lestis apparuit: in templo illo non remansit lapis su lapidem, ex quo verum templum Dei sacta est caro Ch sti. Erat prius pontifex sanguine taurorum et hircon purificans populum: sed ex quo venit verus pontifex, sanguine suo sanctificaret credentes, nusquam est ille po tifex prior, nec ullus ei relictus est locus. Altare f prius, et sacrificia celebrabantur: sed ut venit verus agui qui se ipsum hostiam obtulit Deo, cuncta illa velut p tempore posita cessaverunt. Non tibi ergo videtur, que secundum figuram, quam supra posuimus, veluti formi fuerint quaedam e luto fictae, per quas veritatis exprime rentur imagines? Propterea denique divina dispensiprocuravit, ut et civitas ipsa, et templum, et omnis ill pariter subverterentur: ne qui forte adhuc parvulus, e lactens in fide, si videret illa constare, dum sacrificierun ritum, dum ministeriorum ordinem attonitus stuperet ipso diversarum formarum raperetur intuitu. Sed providens Deus insirmitati nostrae, et volens multiplicari ecclesiam suam, omnia illa subverti secit et penitus ausemi ut sine ulla cunctatione illis cessantibus hace vera ese pro quibus in illis typus praecesserat, crederemus.

2. Unde et nunc dicenda nobis sunt aliqua etiam ad eos, qui putant pro mandato legis sibi quoque Judaeo rum jejunium jejunandum, et primo omnium sermonibut utar Pauli dicentis: quia, si quis vult unum aliquid cu stodire du observationibus legis, obnoxius 1) nest universae legis faciendae." Qui ergo observat ista jejunia, adscendat et ter in anno in Jerusalem, ut appareat apic templum Domini, ut offerat se sacerdoti: requirat altare, quod in pulverem versum est, offerat hostias nullo adstante pontifice. Scriptum est 2) enim, ut duos hircos jejunans populus offerat in sacrificium, super quos sortes mitti debeant, ut unus ex his fiat Domini sors, et hostia

<sup>1)</sup> Galat. V, 3. 2) Cfr. Levit. XVI.

ratur: altesius vero sors fiat, ut dimittatur in is, qui et habeat in se peccata populi. Hacc onsequenter explenda sunt, qui vis secundum legis observare jejunium: de quibus a nobis ut potuimus, superiori disputatione dissertum quoniam dives est sermo Dei, et secundum ialomonis non simpliciter, sed et dupliciter describendus in corde est, tentemus etiam aliqua ad ca, quae dudum pro viribus dieta ndamus, quomodo in typo futurorum etiam cus Domino oblatus est hostia, et alius vivus Audi in Evangeliis Pilatum dicentem ad sapopulum Judacorum: "quem<sup>2</sup>) vultis de ittam vobis, Jesum, qui dicitur Christus, an Tunc clamavit omnis populus, ut Barabbam Jesum vero morti traderet. Ecce habes hirimissus est vivus in cremum, peccata secum s, clamantis et dicentis: "crucifige, 3) cruciest ergo hircus vivus dimissus in eremum: et 15, qui Domino oblatus est hostia ad reprocata, et veram propitiationem in se credentifecit. Quod si et hoc requiras, quis sit, qui perduxit 4) in eremum; ut probetur in eo lotus sit, et mundus effectus, potest Pilatus homo paratus. Judex quippe gentis ipsius ım per sententiam suam emisit in eremum. quomodo lotus sit, et mundus effectus. Cum diceret: "vultis b) dimittam vobis Jesum, qui stus?" et acclamasset omnis populus, dicens:

<sup>.</sup> Merlini: dimissus est. Audi etc. th. XXVII, 17. 3) Luc. XXIII, 21. . "perduxit." Libri editi (e. c. edd. M.): "pro-

Matth. XXVII, 17. coll. Marc. XV, 9. )PERA. Tom. IX. 24

"si 1) hunc dimittis, non es antique Cacsaris:" tunc poposcit, inquit, Pilatus aquam, et lavit manus suas coram populo, dicens: "mundus?) ego sum a sanguine eju: vos videritis." Sie ergo videbitur lotis malhibus suis mun-Nostra igitur, id est, qui non umbrae et das effectus. exemplari servimus, sed veritati, hace est propitistionis dies, in qua data est nobis remissio peccatorum, cum juscha nostrum immolatus est 3) Christus. Quomodo ergo cognita veritate convertimur iterum ad infirma, et egen elementa hujus mundi, quibes rursus a capite servire valtis, dies observantes, et menses, et tempora, et annes? · Audi, quomodo etiam propheta hujusmodi jejunium respuit, et dicit: "non 4) hoc jejunium elegi, dicit Deminus, neque diem, ut humiliet homo animam suam." Tu si vis jejunare secundum Christum, et humiliare tuam, omne tibi tempus aptam b) est totius anni: imo totius vitae tuae dies habeto ad humiliandam animam tuam, si tamen didicisti<sup>6</sup>) a Domino Salvatore nestro, quia mitis est, et humilis corde. Quando ergo non est tibi humiliationis dies, qui Christum sequeris, qui est humilis corde, et humilitatis magister? Tu itaque si vis jejunare, jejuna secundum praeceptum Evangelii, et observa in jejuniis Evangelicas leges, in quibus hoc mode Salvator de jejuniis mandat: "tu 7) autem si jejunas, unse caput tuum, et faciem tuam lava." Quod si requiris, quomodo laves faciem tuam, Paulus Apostolus docet, quemadmodum revelata 6) facie gloriam Domini contemplerisad candem imaginem formatus 9) a gloria in gloria.

<sup>1)</sup> Ev. Joann. XIX, 12.

<sup>2)</sup> Matth. XXVII, 24. 2) I Cor. V, 7.

<sup>4)</sup> Jesai. LVIII, 5.

<sup>5)</sup> Cod. Sangerman. "apertum est." R.

<sup>6)</sup> Matth. XI, 29. 7) Matth. VI, 17.

<sup>•)</sup> Cfr. II Cor. 111, 18.

<sup>9)</sup> Edd. Merlini: reformatus.

paquem a Domini spiritu. Unge etiam caput tuum, sed abserva ne oleo peccati: "oleum 1) enim peccatoris non mpinguet caput 2) tuum." Sed unge caput oleo exsultaionis, oleo lactitiae, oleo misericordiae, ita ut secundum nandatum sapientiae, misericordia et sides non deserant 2. Propterca enim et Apostolus, volens abstrahere nos à his visibilibus et terrenis, et erigere animos, sensusque sostros ad coelestia, clamat et dicit: "si3) resurrexistis cum Christo, quae sursum sunt quacrite, nom quae super kram." Nonne aperte tihi dicit, noli quaerere in terris Jemalem, nec observantias legis, nec jejunium Judacorun, sed jejunium Christi? Jejunans enim debes adire pesificem toum Christum, qui utique non in terris repirendus est, sed in coelis, et per ipsum debes offerre hostiam Deo. Vis tibi adhuc ostendam, quale te oportet jounare jejunium? Jejuna ab omni peccato, nullum cibum sumas malitiae, nullas capias epulas voluptatis, nullo vino luxuriae concalescas. Jejuna a malis actibus, abstine a malis sermonibus, contine te a cogifationibus pessimis. Noli contingere panes furtivos perversae doctrinae. Non concupiscas fallaces philosophiae cibos, qui te a veniale seducant. Tale jejunium Deo placet. Abstinere rero a cibis, quos Deus creavit, ad percipiendum cum pratiarum actione fidelibus, et hoc facere cum his, qui Christum crucifixerunt, acceptum esse non potest Deo. Indignati sunt aliquando et Pharisaei Domino, cur non Fjunarent discipuli ejus. Quibus ille respondit, 4) quia non possunt filii sponsi jejunare, quamdiu cum ipsis est Illi ergo jejunent, qui perdiderunt sponsum, nos habentes nobiscum sponsum jejunare non possumus.

<sup>1)</sup> Psalm. CXLI, 5.

<sup>2)</sup> Mss. "caput tuum." Libri editi (v. c. edd. M.): «caput meum." R.

<sup>2)</sup> Coloss. III, 1. 4) Matth. IX, 15.

## HOMILIA XI.

De éo, quod scriptum est: "sancti!) estote, quia et ego sanctus sum Dominus Deus vester."

1. Nuper in auribus ecclesiae recitatus est sermo Dei,2) dicens: "estote3) sancti, quis et ego sanctus sum Dominus Deus vester." Nomen hoc "sanctus," quid sibi vdit, quidve 4) significet in scripturis divinis, diligentius requirendum est, ut, cum vim verbi didicerimus, etiami eque ejus possimus implere. Congregemus expo de scri-Ptuis divinis, super quibus sanctum dici invenimus, et dquebendemus 5) non solum homines, sed etiam muta minalia sancta appellata; invenimus et vasa ministerià metta vocitata, et vestimenta sancta dici, et loca nihilominu, quae in urbibus vel suburbibus posita sunt, et su-. ceriotibus deputata. Ex mutis quidem animalibus prinoscaita boum, vel pecorum sanctificari per legem Domino jubentur, et dicitur: ne facias in iis opus ullum, quia Domino sanctisicata sunt. Super vasis vero, cum in tabernaculo testimonii vasa ministerii, thuribula, vel phiahe, vel cetera hujusmodi vasa, sancta appellantur. Super vestimentis, etiam stola pontificis Aaron et tunica linea, et cetera hujusmodi vestimenta, sancta dicuntur. Si ergo. intucamur, quo sensu haec omnia sancta vocata sunt, adrenemus, quomodo etiam nos dare operam debeamus, ut sancti esse possimus. Natus est mihi primogenitus bos, non mihi licet occupare eum ad opus commune: est enim

<sup>1)</sup> Levit. XX, 7. coll. 26.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman. "Domini." R.

<sup>3)</sup> Levit. XX, 7. coll. 26.

E. R. Cod. Sangerman. , quidve designet in scripturis"

<sup>.): &</sup>quot;deprehendemus." Libri editi (v.- c. edd.

Dummer conservator, et ideo dicitar sanctus. Intelligi ergo es boc muto animali, quomodo ler, quod sant vult care, multi alsi id deservire juhet, misi Domino Iterum pateras vel phialas quas clieft sanctita, illise quae trunquem jubrotar extre do templo, sed esse per in sanctis, nec ullis penitus kusuanis usibus minist Similiter et vestiments, quae sancta nominantor, nou letatur intra documen nomi deservice pontificis, sed in plo ease, et inde amaine munquam efferri, sed bi tantum ognicerata ente, ut in Deu ministrans pontifu dustur, et sint semper in templo, ad ceteros vero communes utatue communibus indumentis. Similite pateris, ac phialis his, quan sanctae appellantur, al mianos el communes usus uti non licet, sed tantill divina ministeria. Quod si intellezisti, quomodo vi mal, vel vas, vel vestimentum sanctum appellatur, @ quenter intellige, quad his observationibus, et le etiam homo sanctus appelletur. Si quis cnim so il devoverit Deo: si quis nullis se megotiis saccularibas plicaverit, ut ei placeat, cui se probavit: si quis sq tos est et sugregatus a reliquis hominibus carnaliter v tibus, et mundanis negotiis obligatis, non quaeren quae super terram, sed quae in coelis sout: iste m sauctus appellatur. Donec enim permixtus est turbiin multitudine fluctuantium volutatur, nec vacat solinèque segregates a vulgo est, non potest esse sat Nam de ils quid dicemus, qui cum gentilium turb spectacula maturant, et conspectus suos atque auditus pudicio et verbis et actibus foedant? Non est nos nuntiare de talibus. Ipsi enim sentire, et videre pos quam sibi delegerint partem. Tu ergo, qui hace s cui!) lex divina recitator, quem ipsius etiam Dei #

<sup>1)</sup> God. Sangerman, "cui lex divina recitator."
alii Mas. "cui hacc divina recitantur." Libri editi (
edd. M.): "cum lex divina recitatur." R.

convenit dicens: "sancti 1) estote, quia et ego sanctos sum Dominus Deus vester:" sapienter intellige quae dicuntur, ut sis beatus, cum feceris ca. Hoc est enim, quod dicitur tibir separa te ab omni non solum homine, sed et fratre inquiete ambulante, et non secundum traditiones spostolicas. "Separamini") etenim qui portatis, inquit, vasa Domini, et exite de medio corum," dicit Dominus. Separa te a terrenis actibus, separa te a concupiscentia mudi: "omne 3) enim quod in mundo est, secundum Apostolum, concupiscentia carnis est, et concupiscentia eculorum, quae non est a Deo." Cum ergo separaveris b sis omnibus, devove te Deo tanquam primogenitum vidum: non operetur per te peccatum, nec jugum tibi imponat malitia : sed esto semotus, et segregatus, usibus tansacerdotalibus, tanquam primogenitum animal mancipatus. Segrega 4) te et secerne, tanquam phialae sanctae, et sancta thuribula, solius templi usibus, et Dei ministerio vacans. Separa te, et semove ab omni pollutione Peccati, et esto semotus et segregatus intra templum Dei, unquam sancta indumenta pontificis. In templo namque Dei est segregatus et separatus ille, qui in lege Dei meditatur die ac nocte, et qui in mandatis ejus cupit nimis, "Sancti") ergo estote, dicit Dominus, quia et ego sanctus sum." Quid est: "quia et ego sanctus sum?" Sicut ego, inquit, segregatus sum, et longe separatus ab omnibus, quae adorantur, vel coluntur, sive in terra, sive in coçlo: sicut ego excedo omnem creaturam, atque ab universis, quae a me sacta sunt, segregor: ita et vos segregati estote ab omnibus, qui non sunt sancti, nec Deo dicati. Sestegari autem dicimus non locis, sed actibus, nec regio-

<sup>1)</sup> Levit. XX, 7. coll. 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Jesai. LII, 11. <sup>3</sup>) Cfr. I Joann. II, 16.

<sup>4)</sup> Mss. "Segregare et secernere." R.

<sup>1)</sup> Levit. XX, 7. coll. 26.

nibus, sed conversationibus. Denique et igse sermo in grace lingua, quod dicitur aysos, quasi extra terram cese signistat. Quicunque cnim se consecritorit Dec, merito extra terram, extra mundum videlitärs petest unim et ipes dicere: super terram ambulantes, conversationem 1) in ecelis habemus. Salomon quoque in Proverbiis dicit: "laqueus 3) est viro forti cito aliquid de suis sanctificare." Postea enim quam volucrit, 2) evenit poenitere. Et hec estatique quod dicit: ne quis forte cum fructus ex area, aut vinum ex torcularibus colligit, et dixerit, volo tantum offerre ecclesiae, vel in usum pauperum aut peregrinorum tantum prachere: si postea ex his, quae vovet, aliquid ad usus proprios praesumat, jam non de suis fructibus praesumsit, sed sancta Dei violavit. Et ideo laquens suitis est sanctificare aliquid, hoc est, vovere Deo, et pestmodum poenitentia ductum ad usus proprios ea, quae consecraverat, revocare. Sed et si nos ipsos consecramus et offerings Deo, aut etiam si alios vovemus, observemus hunc laquenm, ne forte, postcaquam nos Deo voverimus, iterum humanis usibus vel actibus subjugemur. Vovet autem se unusquisque, verbi gratia, sicut Nasaraei faciebant tribus, aut quatuor, aut quot placuisset annis templo se consecrantes Dei, ut ibi semper vacarent observantes illa, quae de Nazaraeis scripta sunt: ut comam capitis nutrirent, nec adscenderet ferrum super caput corum toto 4) voti sui sempore, ut vinum non contingerent, neque ali-. quid ex vite, et cetera quaecunque 5) complexa fuisses

<sup>1)</sup> Cfr. Philipp. III, 20. 2) Prov. XX, 25.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: voverit. — Cfr. quae statim so-quuntur.

<sup>4)</sup> Mss. Cadomensis, Gemeticensis et Beccensis: "toto vitae suae tempore." R.

b) Libri editi (e. c. edd. M.): "quaecunque donec completa fuisset voti professio," sed Mss. omnes ut is nostro textu. R.

voti professio. Sed et alium 1) quis its vovet Deo, sicut Anna fecit Samuelem: ante enim quam nasceretur, obtulit eum dicens: "et 2) dabo eum Domino datum omnibus diebus vitae suae." Ex quibus omnibus clarum est, quomodo unusquisque nostrum, qui vult esse sanctus, consecrari debeat Deo, et nullis praeterea negotiis, vel actibus, qui ad Deum minime pertinent, occupari.

2. Post hace scriptum est: "servate, 3) inquit, praccepta mea, et facite ea: ego Dominus:" et iis addit: "homo 4) homo si maledizerit patrem, aut matrem suam, meriatur:" et post multa, quae praecepit, quibus etiam peras praevaricationis adscripsit, addit in clausula: net ) strate omnia praecepta mea, et justificationes meas, et jedicia mea," Unde et consequens mihi videtur requiwe, quid in his singulis indicetur. Equidem secundum quod observare potui, praeceptum est, sive mandatum illud, quod, verbi gratia, in decalogo dicitur: "non 6) occides, non adulterabis:" hoc enim solum praecipitur, et 202 adscribitur poena commissi. Nunc autem iterantur spidem eadem, additis?) his poenis: dicitur enim. "Hobomo quicunque adulteraverit uxorem viri, et uxorem proximi sui, morte moriatur is, qui adulterat, et quae Multeratur. Et si quis dormierit cum uxore patris sui, terpitudinem patris sui detexit, morte moriantur ambo, rei enim sunt." De his autem in prioribus jam data suerant praecepta, sed non observantem quae maneret poena, son fuerat adscriptum. Nunc ergo cadem repetuntur, et minscujusque poena peccati decernitur: et ideo haec re-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: alius quis etc.

<sup>2)</sup> I Sam. I, 11. (I Regg.)

<sup>2)</sup> Levit. XX, 8. 4) Levit. XX, 9.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Levit. XX, 22. <sup>6</sup>) Deut. V, 17. 18.

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: "sed addit his poenas;" ed. Ruaei poperam: "additis his poenas." R.

<sup>1)</sup> Levit. XX, 10. 11.

Quod si filius esse obediens non vis, contemto ut servus. Post hace dicit: "et2) si quis dorr nuru sua, morte moriantur ambo, impietatem rei sunt." Et has leges, vel hacc praecepta, al nis superius dederat: dixerat enim: nturpitudin rus tuae non revelabis, quoniam uxor filii tui revelabis turpitudinem ejus," et oninia quae s tur. Et hunc locum simili modo ibi absque hic vero cum diversis suppliciorum generibus Oue in loco recordor sermonis illius, quem be stolus Paulus ad Hebracos scribens ait: "irrita saciens legem Mosis, sine ulla miseratione duobi bus testibus moritur: quanto majoribus suppli-Sutabitur, qui filium Dei conculcaverit, et sang stamenti pollutum duxerit, in quo sanctificatus spiritui gratiae contumeliam fecerit?" Sed 6) causim mentionem secripturae hujus, Secundum legem adulter et adultera morte me nec poterant dicere, poenitentiam petimus, et v Non erat lacrimis locus, nec en precamur. ulla concedebatur facultas, sed omnimode puni erat, qui incurrisset in legem. Hoc autem ser

<sup>1)</sup> Psalm. LXXXII, 6. 2) Levit. XX, 1

<sup>3)</sup> Levit. XVIII, 15. 4) Hebr. X, 28. 2

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: et spiritum gratiae.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: Sed ob quam causam.

in singulis quibusque criminibus, quibus crat poena mortis adscripta. Apud Christianos vero si adulterium fuerit admissum, non est praeceptum, ut adulter vel adultera corporali interitu puniantur: nec potestas data est episcopo ecclesiae, adulterum praesenti morte damnare, sieut tane secundum legem siebat a presbyteris populi. Quid igitur? Dicemus, quod lex Mosis crudelis sit, quac jubet puniri adulterum, vel adulteram; et Evangelium Christi per indulgentiam resolvit auditores in deterius? Non ita est. Propterea enim sermonem Pauli protulimus in sperioribus, dicentis: "quanto 1) magis deterioribus suppliciis dignus est, qui filium Dei conculcaverit," et cetera. Andi ergo, quomodo neque tunc crudelis fuerit lex, neme nunc dissolutum videatur Evangelium propter veniae largitatem, sed in utroque Dei benignitas diversa dispenatione teneatur: hoc, quod secundum legem, verbi causa, edulter vel adultera praesenti morte puniebatur, 2) propter hoe ipsum, quod peccati sui pertulit poenam, et commissi sederis exsolvit digna supplicia. Quid erit post hace, mod animabus corum ultionis immineat, si nihil aliud deliquerunt? si aliud peccatum non est, quod condemnet tos, sed hoc solum commiserunt, et tunc tantum, cum Paniti sunt, et legis pro hoc supplicium pertulerunt? Non vindicabit Dominus bis in id ipsum: receperunt mim peccatum suum, et consumta est criminis poena. Et ideo invenitur hoc genus praecepti non crudele, sicut haeretici asserunt accusantes legem Dei, et negantes in ea humanitatis aliquid contineri: sed plenum misericordia, idcirco quod per hoc purgaretur ex peccatis populus magis, quam condemnarctur. Nunc vero non infertur poena corpori, nec purgatio peccati per corporale supplicium constat, sed per poenitentiam: quam utrum quis digne gerat, ita ut mereri pro ca veniam possit, videto.

<sup>1)</sup> Hebr. X, 29. 2) Edd. Merlini: puniebantur.

sunt union, qui nec ad boc inclinantur, nec pomitentiae refugium quaerunt: sed cum ceciderint, surgore ultra mulunt, delectantur in en luto, quo hacserint volutari. Nos tamen non obliviscimur praecepti illius, quo dicitur: pqua 1) mensura mensi fueritig sadem remetietur vobis." Dicimus enim et ad Deum: quoniam "dedisti") nobis papem lacrimarum, et potasti nos in láceimis in mensura." Sunt ergo iata peccata, quae diruptur") ad mortem: unde et consequens est, ut, quoties commiserit quis tale peccatum, totics moriatur. Multas enim esse peccati mortes significat ctiam Apostolus Paulus, cum dicit : "qui 4) de tantis mortibus cripuit nos, et cripit: in que aperamus quia et adhue eripiet." Quas ergo Lic mortes pluges commomorat, nisi peccatorum? Si enim hace nun diceret de mortibus poccatorum, videbathe Paulus accundum sententiam suam immortalis esse mansurus ab hae communi morte, qui dicit, quia "de ") tautie mortibue cripsit mos, et eripit: in que speramus, quia et adhue eripiet." Si epim eripuit, 4) et eripiet, nunquam erit quando moriator, quem Dominus semper cripiet. Et ideo secondum ea, quae discussirous, videndum est, ne forte aliquando 🕽 diam gravius sit nobis, qui pro peccato communi las morte minime punimer, quam illis, quos legis sententis corporaliter condemuabat: quia nobie ultio reponitur 🛎 futurum, illos absolvebant commissi sui persolute supplicia. Quod et si aliquis est, qui forte praeventus est in hujuscemodi peccatis, admonitus nunc verbo Dei, ad sexilium confugiat possitentias: ut, ai semel admisit, se-

<sup>1)</sup> Matth. VII, 2.

<sup>2)</sup> Pasim. LXXX, 5. (LXXIX.)

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini; duquat.

<sup>4)</sup> II Cor. I, 10. \*) II Cor. I, 10.

<sup>4)</sup> Edd, Merlini: et eripuit,

<sup>7)</sup> Cod. Sangerman, naliquanto." R.

cundo non faciat, aut si et secundo, aut etiam tertio 1)
praeventus est, ultra non addat. Est enim apud judicem
justum poenae moderatio, non solum pro qualitate, verum
etiam pro quantitate.

3. Inter cetera ergo peccata, quae morte puniuntur, resert divina lex, quod et "qui2) maledizerit patri aut matri, morte moriatur." Nomen patris grande mysterium est, et nomen matris arcana reverentia est. Pater tibi secandum spiritum Deus est: mater Jerusalem coelestis est. Propheticis hace et Apostolicis testimoniis disce. ipe Moses scribit in cantico: "nonne 3) hic ipse pater bes acquisivit 4) te?" Apostolus vero dicit de Jesusalem teelesti, quia "libera ) est, quae est, inquit, mater omnium sestrum." Primo ergo tibi pater Deus est, qui genuit mitium tuum, qui et dicit: "filios 6) genui, et exaltavi." Sed et Paulus Apostolus dicit: "obtemperemus") patri mirituum, et vivemus." Secundo tibi pater est carnis pater, cujus ministerio in carne natus es, atque in hunc mundum venisti, qui te portavit in lumbis: sicut dicimr5) de Levi, quia in lumbis erat adhuc Abrahami, mando occurrit ) ei Melchisedech, regresso a caede regum, et benedixit eum, et decimas accepit ab co. Quia igitur tam sacratum nomen est patris, et tam venerabile, idcirco qui maledixerit patri aut matri, morte morietur. Similia etiam de matre existimanda sunt, cujus labore, <sup>cu</sup>jus cura, cujus ministerio, et natus, et nutritus es. ideo oportet te secundum Apostolum parem gratiam reserre parentibus. Si enim dehonoraveris patrem carna-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: in tertio.

<sup>2)</sup> Levit. XX, 9. 3) Deut. XXXII, 6.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: "acquisivit te, et possedit te? Apo-

<sup>5)</sup> Galat. IV, 26. 6) Jesai. 1, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Hebr. XII, 9. <sup>8</sup>) Cfr. Genes. XIV.

<sup>1)</sup> Cfr. Hebr. VII, 1.

## HOMILIA XII.

## De magno sacerdote.

1. Omnis qui inter homines sacerdos 1) est, ad illum secerdotem, de quo dixit Deus: "tu 2) es sacerdos in acternum secundum ordinem Melchisedech:" parvus est et rigus. Ille est autem magnus sacerdos, qui potest penetrare coelos, et universam supergredi creaturam, et adsendere ad enm, qui "lucem3) habitat inaccessibilem," Deum et patrem universitatis. Propter quod et ille, qui aped Judacos magnus dicebatur sacerdos, introibat quiden in sancta, sed manu facta, sed lapidibus exstructa: 204 adscendebat in coclum, nec adstare poterat apud patrem luminum. Sed quia horum umbram implebat et imaginem, idcirco etiam magni sacerdotis nomen per umbram gerebat et imaginem. Unde et Judaei por hoc, quod ad fidem proximi esse debuissent, quia apud ipsos adombratio quaedam et imago praeluxerat 4) veritatis, dum typos veritatem putant, veritatem ipsam tanquam mendacium respucrunt. Nos autem, qui recipinius masum sacerdotem, intelligere debemus quomodo vere ipse ut magnus sacerdos. Vere magnus sacerdos est, qui peccata dimittit, non per sanguinem taurorum et hircorum, sed per sanguinem suum. Quia ergo cognovimus, qui sit mignus sacerdos, et confitemur ea, quae in lege scripta sunt, de magno sacerdote scripta esse, id est, de Salvalore, quem vere magnum sacerdotem esse superior tra-

<sup>1)</sup> Libri antea editi (v. c. edd. M.): "sacerdos est, i attendas (edd. M. perperam: attendat) ad illum," sed in omnibus Mss. deest: "si attendas:" quod abesse potest. R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Psalm. CX, 4. <sup>3</sup>) I Tim. VI, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Cod. Sangerman. "praeluserat." R.

etatus autodit: videomus mune quae sint, quae di prophetico spiritu scribit.

2. "Et 1) saccordos, inquit, magune en fruted cui infusuto est super caput cius oleuto chrismatia fectas habet manus suas, ut indust concta ventime capite eidarim non deponet, vestiments qua non pet, et ad omnem animam mortuam non intraluit tre enn, vel matre sua non contaminabitur: et de non cribit, et non coinquinabit nomen, quad es-Seature Deir sui super se, quia espetum oleum el Dei sui in ipsu est: ego Dominus. Hic uxorem v de genere suu sceipiet. Viduam autem et ejec pollutam, et meretricem, has non accipiet: sed t ex genera mo accipiet usurem, et non maculabit summ in populo suo: ego Dominus, qui sanctifica Fuerit quidem ctiam apud Judacos imago hujus vantiae, et custodita sint, quae lex statuit, a pon Judacorum, sed et si diligenter cuncta servata sin omnia, quae les prabcepit, impleta sint, nec sie omnis hace observatio magnum potuit facere sace Quomodo etenim magnus dici potest sacerdos, q care potest? Quad autem sub peccato fuerint etiam magni saccedotes, et ex hoc ipso facile adv quod lex praecipit, ut prius pro suis, post etiam | puli peccatis offerat hostiam sacerdos. Quomod magnus est sub pecesto positus? Meus antem s magnus Jesus ideireo magnus est, quia apoccatum fecit, nec inventus est dolus in are ejus:" et gain ad com princeps hujus mandi, et non invenit in e quam. Ideo orgo et Gabriel archangelus mativitate annuntiat, et dicit: "bic ") erit magnus, et filius s vocabitur." Peccatum hominem parvum facit, et es

<sup>1)</sup> Levit, XXI, 10-15. 1) Jani. LIII, 9.

<sup>2)</sup> Cfr. ev. Joann. XIV, 30. 4) Luc. I, 52

virtus eminentem praestat, et magnum. Sicut enim acgritudo corporis exile et exiguum facit corpus hominis, sanitas vero lactum reddit et validum: ita intellige, quia et animam aegritudo quidem peccati humilem facit, et parvam, sanitas vero interioria hominis, et virtutis opera mapum faciunt cam et eminentem, et quantum in virtutibus crescit, tanto proliziorem reddit magnitudinem sui. Sic 40 intelligo illud, quod de Jesu scriptum est, quia "prosciebat 1) sapientia, et actate, et gratia apud Deum et bemines." Nam quis est hominum, qui non proficiat acthe in pueritia, ut hoc velut egregium quiddam de Jesu miberetur? Ad te haec dico, qui corporaliter audis, god Jesus actate proficeret. Intellige ergo, quia actate minae proficiebat, et magna fiebat anima ejus propter signa et ingentia opera, quae faciebat. Denique sciens el Apostolus hanc actatem 2) de interiori homine sentiendam, ita scribit: "donec 3) omnes occurramus in virum Persectum, in mensuram actatis plenitudinis Christi." Nam secundum corpus crescere et magnum fieri, non est nobis. Corpus enim ex genitali origine quantitatis nateriam sumit, ut vel magnum, vel exiguum fiat. Anima rero in nobis habet causas, et arbitrii libertatem, ut vel magna, vel parva sit. Si ergo pusilla et parva sit anima, tham scandalizari potest. Sie enim scriptum est in Evantelio, quia "expedit 4) prascipitari in profundum maris, Num scandalizare unum de pusillis istis." Qui magnus eu, non scandalizatur, sed qui pusillus est. Qui magnus eu, quodeunque viderit, quodeunque passus sucrit, non declinat a side. Qui autem pusillus est animo et parvus, occasiones quacrit, quomodo scandalizetur, quomodo in hde videatur offendi. Propterea denique oportet nos

<sup>1)</sup> Luc. II, 52.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: actatem Dei de interiori etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Ephes. IV, 13. <sup>4</sup>) Luc, XVII, 2. ORIGERIS OPERA. TOM. 1X. 25

postificum pontifex, et dominantium Dominus, et regum rex: ita et magnorum magnus est: et ideo addit: "masnus!) en fratribus suis."

3. Post bacc vero: "cui, 2) inquit, infusum est oleum chrismatis super caput ejus." Istud oleum noli requirere in terris, quod super caput infunditur magni sacerdotis, ut fiat Christus: sed si videtur, disce a propheta David isted oleum, quale sit: "dilexisti,3) inquit, justitiam, et edisti iniquitatem: propterea unxit te Deus Deus tuus elce lactitiae prac participibus 4) tuis." Istud est ergo eleum lactitiae, quod capiti ejus infusum fecit eum Chrisun. Sed addit adhuc ad laudes ejus: "qui ") consumnetas, inquit, habet manus." Cuinam, quaeso, hominum bec convenit dici? In quo mortalium perfectas invenire pessumus manus? Etiamsi Aaron iste sit, cujus mentio seri videtur, quomodo consummatas putabitur habuisse manus, quibus vitulum fabricavit, quibus idolum sculpsit? Etiamsi ipsum Mosen proferas, quomodo consummans habuisse videtur manus, qui non glorificavit Dominum ad aquam contradictionis? Pro quo delicto etiam vita jubetur excedere. Quod si et alium quemquam sanctorum memorare velis, occurrit tibi sermo Scripturae, Qui dicit: quia 6) "non est homo super terram, qui fatiat bonum, et non peccet." Merito ergo solus Jesus consummatas habet manus, qui solus peccatum non fecit, hoc est, qui perfecta et integra opera manuum habet. Et ideo de ipso recte dicitur: "qui?) consummatas habet manus, ut induatur sancta." Hic enim est, qui vere in-

5

<sup>1)</sup> Levit. XXI, 10. 2) Levit. XXI, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Psalm. XLV, 7. (XLIV.)

<sup>4)</sup> Mss. "participibus." Libri editi (v. c. edd. M.):

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Cfr. Levit. XXI, 10. <sup>6</sup>) Ecclesiast. VII, 20.

<sup>1)</sup> Cfr. Levit. XXI, 10.

dutus est sancta, non illa, quae in typo erant, sed ips quae vere sancta sunt. Quod ai vis audire de excelsion bus indumentis ejus, accipe verba prophetica: "amictus, inquit, lumine sicut vestimento, abyssus sicut?) amict vestimentum ejus." Hic est mei magni pontificis habitz quo 3) indicatur profunda scientia, et sapientias luce v stitus, quae vere sancta sunt indumenta. "Non, 4) inqu auferet de capite suo cidarim." Jam et prius dixime ciderim genus esse operimenti, quod capiti superpositu pontifici praestat ornatum. Hic ergo magnus pontifi meus nunquam deponit sacri capitis ornatum. Quod' sit autem caput Christi, ab Apostolo disce, qui dici scaput 1) autem Christi Deus.4 Merito igitur istum ca pitis sui, qui Deus est, nunquam deponit ornatum, qui semper est pater in filio, sicut filius semper in pats "Et 7) vestimenta sua non disrumpet." Vere hic est, qu vestimenta sua non disrumpit, sed semper ca mun« semper integra, semper casta servavit. "Et 8) ad omne animam defunctam non intrabit." Quae est anima « functa? Quam mortuam propheta dicit: "anima") qui peccat, ipsa morietur." Super hanc ergo animam ma tuam Christus non supervenit, quia sapientia est, et pientia non intrat ad 10) animam malevolam. enim mortua, quia, cui inest malitia, inest et peccato "Peccatum 11) autem cum consummatum, inquit, su=

<sup>1)</sup> Psalm. ClV, 2. 6.

<sup>2)</sup> Mss. "sicut amictus." Libri editi (v. c. edd. 15"sicut pallium amictum." R.

<sup>3)</sup> Mss. "quo indicatur." Libri editi (e. c. edd. No, quo modo indicatur." R.

<sup>4)</sup> Levit. XXI, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Edd. Merlini: Quid sit etc.

<sup>6)</sup> I Cor. XI, 3. 7) Levit. XXI, 10.

<sup>\*)</sup> Levit. XXI, 11. \*) Ezech. XVIII, 4.

<sup>10)</sup> Ed. Ruaei sola; in animam etc.

<sup>11)</sup> Jacob. I, 15.

generat mortem." Et propter hoc Jesus non intrat ad animam mortuam. Si autem vivat anima, hoc est, si non habeat 1) in se mortale peccatum, tune Christus, qui est vita, venit ad animam viventem: quia sicut lux non potest esse cum tenebris, nec cum iniquitate justitia, ita nec vita potest esse cum morte. Et ideo si quis sibi conscius est, quod habeat intra se mortale 2) peccatum, neque id a se per poenitentiam plenissimae satisfactionis abjecit, 2) non speret, quod intret Christus ad animam ejus, qui ad emnem animam defunctam non intrat, quia magnus sacerdes est.

4. "In 4) patre suo, et matre sua non contaminabitur." Hie Scripturae locus dissicilimus est ad explanandum, sed si orationibus vestris Deum patrem Verbi de-Precemini, ut nos illuminare dignetur, ipso donante poterit explanari. Omnis qui ingreditur hunc mundum, in Suadam contaminatione effici dicitur. Propter quod et Scriptura dicit: "nemo 5) mundus a sorde, nec si unius diei sucrit vita ejus." Hoc ipso ergo, quod in vulva ma-Uni est positus, et quod materiam corporis ab origine paterni seminis sumit, in patre et in matre contaminatus dici potest. Aut nescis, quia, cum quadraginta dierum factus fuerit puer masculus, offertur ad altare, ut ibi purificetur, tanquam qui pollutus suerit in ipsa conceptione, vel paterni seminis, vel uteri materni? Omnis ergo homo in patre et in matre pollutus est, solus vero Jesus Dowinus meus in 6) hanc generationem mundus ingressus est, in matre non est pollutus. Ingressus est enim corpus

<sup>1)</sup> Ed. Ruaei: habet.

<sup>2)</sup> Deest "mortale" in libris editis (v. c. edd. M.), sed suppletur e Mss. R.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: abjicit. 4) Levit. XXI, 11.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Job. XIV, 4. 5.

<sup>6)</sup> Sic Mss. Libri vero editi (v. c. edd. M.): "in generatione." R.

incontaminatum. Ipse enim erat, qui et dudum per Salomonem dizerat:, "magis!) antem cum essem bonus, veni ad corpus incoinquinatum." Non est ergo contaminatus in matre, sed ne in patre quidem. Nihil enim Joseph in generatione ejus praeter ministerium praestitit et affectum. Unde et pro fideli ministerio patris ei vocabulum Scriptura concessit. Sic enim Maria ipsa dicit in Evangelio: "ecce,2) ego et pater tuus dolentes quaerebamus te." Sie ergo solus est hic sacerdos magnus, qui neque in patre pollutus sit, neque in matre. Videamus autem, si adhuc possumus aliquid sublimius et pro dignitate tanti pontificis invenire. Pater omnium verus dicitar Deus. Matrem autem Apostolus 3) Jerusalem dicit esse coelestem. Omnes ergo qui peccant, contaminanter in patre, a quo creati sunt. Sive enim egimus aliquid impium, sive locuti sumus, sive cogitavimus contra Deum, cum non credidimus Deo, contaminati sumus in 4) patre. Atque utinam tune solum per incredulitatem factum sih cessatum sit vero postquam crèdidimus! Sic ergo cuism contaminamur in matre, si credentes Deo, vel ecclesiam laedimus, vel libertatem matris coelestis indigna peccati servitute foedamus. Solus vero Dominus noster Jesus Christus, qui peccatum nescit, neque in patre, neque in matre contaminatus est, et de sanctis non exivit. Fuerant quidem nonnulla et in superioribus proponenda Judacis, ad quae respondere non possent, sed omissis illis, de hoc interim sermone quid nobis dicant, vel ipsi, vel qui secundum ipsorum sensum intelligi legem volunt, si hace ad pontificem nostrum et Salvatorem non reserantur, quomodo secundum literam probabitur, quod de sanctis non exeat magnus sacerdos, qui utique et uxorem

<sup>1)</sup> Sap. Salomon, VIII, 20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Luc. II, 48. <sup>3</sup>) Cfr. Galat. IV, 26.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: in patre. Scd atque utinam etc.

accipiebat, sicut inserius dicitur, virginem de genere suo? Si de sanctis non exit, si nusquam procedit, quomodo aut ad quos usus accipere jubetur uxorem? Neque enim putandum est, quod cum uxore intra sancta manere potuerit. Sed haec putent illi, quibus placent Judaicae fabalse. Nos autém habemus sacerdotem magnum secundem ordinem Melchisedech Christum Jesum, nunquam de sanctis excuntem: semper enim in sanctis est, et maner semper sanctus in verbis suis, sanctus in actibus suis, succes in omnibus voluntatibus suis, et solus est, qui penquam inveniatur extra sancta. Qui enim peccat, exit de sanctis: et quotiescunque quis peccat, toties efficitur catra sancta. .Christus autem qui nunquam peccavit, nunquam exiit de sanctis. Sed et tu, qui sequeris Christum, et imitator ejus es, si permaneas in verbo Dei, si in lege ejus mediteris die ac nocte, si in mandatis ejus exercearis, semper in sanctis es, nec unquam inde discedis. Neque enim in loco sancta quaerenda sunt, sed in actibus, et viu, ac moribus. Quae si secundum Deum sint, et secundum praeceptum Dei habeantur, ețiamsi in domo sis, ciamsi in foro: et quid dico in foro? etiamsi in theatro inveniaris verbo Dei deserviens, in sanctis te esse non dubites. Aut non tibi videtur Paulus, cum ingressus est theatrum, vel cum ingressus est Areopagum, et praedica-Vit Atheniensibus Christum, in sanctis fuisse? Sed et cum perambulasset aras et idola Atheniensium, ubi invenit scriptum: "ignoto") Deo:" et ex hoc verbo sumsit Christi praedicationis exordium, etiam ibi aras gentilium lustrans in sanctis positus erat, quia-sancta cogitabat. Sed et quicunque custodit se post acceptam gratiam Dei ne incidat in homicidium, in adulterium, in furtum, in sal-19m testimonium, et alia similia; sed permanet mundus ab omni contagione peccati: non exivit iste de sanctis,

<sup>1)</sup> Act. XVII, 23.

et non contaminavit sanctificationem Dui sui in se ipso, quia sanctum oleum chrismatis Dei sui super ip est. Illud oleum, de quo in Exodo 1) scriptum est, q modo potest secundum literam proprie oleum Dei quod arte myrepsica confectum est a pigmentario? si vis videre oleum Dei, andi quem propheta diest etum esse oleo Dei, illum sine dubio, de quo dieit: "
pterea 2) unxit te Deus Deus tuns oleo lactitise prae ticipibus tuis." Hic ergo est magnus sacerdos, qui lus oleo Dei unctus est, et in quo semper sanctum mansit divini chrismatis 2) oleum.

5. Sed quid additur post bace? "Hie 4) uxorem ginem de genere suo accipiet: viduam autem, et ejec et meretricem non accipiet, sed virginem de genere: et non contaminabit semen suum in populo suo: Dominus, qui sanetisseo eum." Quia ergo totius er sitionis ordo ad verum sacerdotem magnum revocatu Christum, videamus nunc et quid de nuptiis ejus inte debeat. Paulus apostolus dicit: "volo 5) autem vos or uni viro virginem castam exhibere, Christo.. Timeo tem, ne sicut serpens seduxit Evam astutia sua, ita rumpantur sensus vestri a simplicitate, quae in Ch est." Vult ergo Paulus omnes Corinthios virginem ca exhibere Christo: quod utique nunquam vellet, nis possibile videret. Unde et mirum fortasse videatur, modo hi, qui diversis peccatis corrupti ad sidem Cl venerunt, omnes simul virgo casta dicantur: quae ' tam sancta, tam casta sit, ut mereatur etiam Christi ni copulari. 6) Verum quoniam haec ad carnis integrit

<sup>1)</sup> Cfr. Exod. XXIX.

<sup>2)</sup> Psalm. XLV, 7. (XLIV.)

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: charismatis.

<sup>4)</sup> Levit. XXI, 13. 14. 15. 1 Cor. XI, 2.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: copulari? Verum etc.

referre non possumus, certum est quod ad integritatem minae spectent, cujus secundum ipsius Pauli sententiam, simplicitas fidei, quae in Christo est, virginitas ejus appelata est, et per hoe quoniam cessantibus, vel philosophorem sophismatibus, vel superstitionibus Judaicis in side implici Christus sibi adsumsit ecclesiam, virginem de geacre suo accepit uxorem. Hujus namque fidem non corpropit 1) philosophicus sensus, nec circumcisionis ambiio, sed in simplicitate confessionis tanquam in virginali alegritate permansit. Sic enim et dudum promiserat per prophetam dicens: "desponsabo.3) te mihi in fide." Omnis ergo secundum Apostolum, qui in Christo est, 10va creatura est. Et sicut idem Apostolus dicit: nut 3) tabibeat ipse sibi gloriosam ecclesiam non habentem marulam, aut rugam, aut aliquid ejusmodi, sed ut sit santta, et immaculata." Quomodo ergo cam, quae rugosa tat, sacit esse sine ruga, nisi quia renovat cam? secundum Quod scriptum est: nam' "etsi 4) is, qui desoris est, homo noster corrumpitur, sed qui intus est, renovatur de die in diem." Viduam sane, et meretricem, et ejectam non accipiet Christus, nec intrat talis anima thalamum sponsi. Qui enim ingressus suerit illuc non habens indunienta nuptialia, perseret illud, quod scriptum esse nostis in Evangelio. Virginem ergo accipiet, viduam non accipiet, acque meretricem, neque ejectam, aut contaninatam. Meretricem quidem, et abjectam animam, et pollutam car non suscipiat Christus in conjugium, non est laboris esponere: vidua vero cur non in uxorem recipiatur, diligentius intuendum est. Paulus apostolus ad Romanos Aribens, virum animae legem dicit, eamque, cum mortous suerit vir, solutam esse pronuntiat a lege viri, ut jam don sit adultera, si nupscrit Christo. Quod si eveniat,

<sup>1)</sup> Edd, Merlini: corrumpet. 2) Hos. 11, 20.

<sup>3)</sup> Ephes. V, 27. 4) II Cor. IV, 16.

ut lex quidem animae ipsi moristur, id est, ut anima discedat a lege, nec tamen-constringat se castioris connahi disciplinis, et a lege discedens, Evangelici dogmatis non suscipiat jugum: bacc nubere Christo non poterit, que libertatis lasciviam quaesierit, non fidei virginalis et sinplicis cultum. Hic ergo sacerdos magnus uxorem virginem accipiet de genere suo. Potest et propter hoc dictum videri de genere suo, quod anima Christi ez genep et ex substantia fuerit humanarum omnium animarum. Potest et secundum hoc, quod fratres vocat credents in se, de genere suo dici anima, quae in fide tanquem == ptiis sociatur. Illud tamen nolo vos lateat, quod Hebrai negant se scriptum habere, quod nos apud septuagists interpretes invenimus: "de 1) genere suo." Et recte 36 non habent scriptum. Ablata' est enim ab illis propisquitas Dei, al·lata est adoptio filiorum, et translata est ad ecclesiam Christi. Illi ergo non habent scriptum, quia de genere Christi sint, sicut nec esse meruerunt. Nos autem qui hoc scriptum habemus, et legimus, gaudesmus quidem de dignatione Dei, sed caute et solliciti euremes. ne nos vita nostra et actus ac mores faciant aliquando degeneres, ne et boc ipsum nobis ad condemnationes ducatur, quod cum genus simus Christi, indighis, et soedis, ac diabolicis actibus serviamus. Qui habet ergo sponsam, sponsus est. Audis, quomodo sponsus dicitur Christus, sponsa vero ejus anima dicitur, quae sidei simplicitate, et actuum puritate incorrupta probatur et virgo. Dicit enim Dominus et per Jeremiam prophetam: "nonne") sicut Dominum me, et patrem vocasti, et principem virginitatis tuae?"

<sup>1)</sup> Levit. XXI, 13.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Jerem. III, 4. coll. Codd. hebraicis et LXX. virorum versione. — Scribarum incuria "Dominum" prodiisse pro "domum," licet neutrum respondeat textui hebraico, recte conjicit Ruaeus.

) autem, et ejectam, et contaminatam i quis nostrum peccaverit, abjectus est, iatur ab episcopo, sive quod lateat, sive d gratiam judicetur, ejectus est tamen a peccati. Nec prodest hominis gratia, usmodi animam tanquam abjectam non zium. Igitur neque viduam, sicut supra , neque ejectam, neque pollutam. Pole etiamsi non ex integro complevit pecc ipso, quod cogitavit, quod voluit, quod on admisit, polluta est, et a magno pon-. Valde enim puram, valde mundam, uirit animam, quam sibi jungat: quia rit Domino, unus spiritus est." Unde litur, quod sint differentiae peccatorum, peccatum ad mortem, abjectus sit: qui at ad mortem, sed inferius aliquid, pola autem Christi, neque abjecta, neque se, sed virgo incontaminata, incorrupta, mento enim sermonis Apostolici, quem osuimus, dicentis: "ut 4) exhibeat ipse sibi iam, non habentem maculam, neque rul ejusmodi, sed ut sit sancta et imma-

reretricem non accipiet. Quae est anima e ad se recepit ) amatores, de quibus dineretricata ) es post amatores tuos. Qui ores, qui intrant ad animam meretricem, notestates, et daemones, qui desiderium tudinis ejus? Pulchra namque a Deo

<sup>(</sup>XI, 14. 2) Edd. Merlini: in ipsa.

VI, 17. 4) Ephes. V, 27.

erlini: recipit. 6) Cfr. Ezech. XVI.

erlini: sint.

creata est anima, et satis decora. Audi, quomodo ip Deus dicit: "faciamus!) hominem ad imaginem et sim litudinem nostram." Vide, cujus decoris, cujus pulchr tudinis est anima, quae imaginem habet et sittilitudine Dei, Hanc pulchritudinem contrariae potestates cum ac spiciunt, id est, diabolns et angeli ejus, concupiscunt spi ciem ipsius: qui 2) quia non possunt sponsi ejus fier meretricari cupiunt cum ea. Si ergo susceperis, o home in cubili animae tuae adulterum diabolum, meretricat est anima tua cum diabolo. Si receperis angelos ejus, spiritus diversos, qui peccare te suadent, 3) meretrical est cum iis anima tua: si spiritus irae, si invidiae, si # perbiae, si impudicitiae ingressus fuerit ad animam tuse et receperis eum, et consenseris ei loquenti in corde tu delectatus fueris his, quae tibi secundum suam menter suggerit, meretricatus es cum eo. Meretricem ergo no accipiet sacerdos magnus, et non contaminabit semen suu in populo suo. Quod est istud semen, quod contamina non vult? In Evangeliis scriptum est: "qui 4) semin: Non vult ergo contaminari verbu verbum seminat." Dei ab his, qui seminant. Qui sunt ergo, qui seminan Qui verbum Dei in ecclesia proferunt. doctores, ne forte animae contaminatae, animae mereti canti, animae infideli verba Dei credant, ne forte mitta sanctum canibus et margaritas ante porcos: sed anim mundas, virgines in simplicitate fidei, quae in Christo e eligant, ipsis committant secreta mysteria, ipsis verbum De et arcana sidei proloquantur, ut in ipsis Christus sorm tur per sidem. An nescitis, quia ex isto semine ver Dei, quod seminatur, Christus nascitur in corde audit

<sup>1)</sup> Genes. I, 26.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: et quia etc.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: auadeant.

<sup>4)</sup> Marc. IV, 14.

enim¹) Apostolus dicit: "donec²) formetur vobis." Concipit ergo anima ex hoc verbi conceptum format in se verbum, donec pariat moris Dei. Sic enim per prophetam dicunt ctorum: "a³) timore tuo Domine concepimus et parturivimus, et peperimus spiritum salutis a fecimus super terram." Iste est sanctarum partus, iste conceptus, ista sunt sancta conjuconveniunt et apta sunt maguo pontifici Christomino nostro, cui gloria et imperium in saesorum. Amen!

## HOMILIA XIII.

festis, et lucerna, et candelabro, et oleo ad n, et de mensa, et panibus propositionis.

i persectus est, ab ipso Deo docetur de solemtione, et homine ad haec discenda magistro
, sed a Deo discit, si quis potest capere Dei
ui autem non est talis, sed inserior, discit ab
dicerit a Deo. Haec ergo est de solemnitatic quaedam ratio doctrinae. Una, qua illumipiritum prophetica mens docetur, quae, ut ita
agis intuitu mentis discitur, quam sono vocis,
veritas ipsa, non umbra et imago veritatis agnoi vero, qui ipsam Dei claritatem capere non
ec totum sulgorem veritatis intenta mentis acio
, audiunt de solemnitatibus secundo loco ab
rimo didicerunt: et cum illis veritatem rerum

id. Merlini: enim et Apostolus etc. alat. IV, 19. 3) Jesai. XXVI, 18.

ipsa inspectionis proprietas dederit, ad istes veritatis bram profert solus auditus, Hujus mysterii Apos conscius dicebat de Judaeis, quia numbrae 1) et exemdeserviunt coelestium." Ipsa enim coelestia Mose disse describitur, typos autem et imagines corum, viderat, populo tradidisie. Sic enim ad eum divinun cit eloquium: "vide, 3) inquit, omnia facito secundum man, quae ostensa est tibi in monte." Tale ergo quod et in hoc loco recitatum est, quia Dominus l tus fuerit de solemnitatibus ad Mosen. Et post l "et 3) locutus est Moses, inquit, dies 4) solemnes Do Dei filiis Israel." Transacto vero de his sermone, vi mus quid post hace edocetur Moses. Primo de luc et candelabro, et oleo, quod ei infunditur: secundo de mensa, et panibus propositionis, ac numero coi et qui iis uti debeant. Intendamus ergo animum dili, tins his, quae scripta sunt, et ad haec dignoscenda cedi nobis gratiam Domini deprecemur, ut in his, legimus literis, quae sit voluntas sancti Spiritus agno mus. "Praecipe, 5) inquit, siliis Israel, ut deserant oleum de olivis mundum expressum ad lumen, ut ar lucerna semper extra velum in tabernaculo testimoni accendent illam Aaron et filii ejus a vespere usqu mane contra Dominum indesinenter, legitimum aeter in progenies vestras. In candelabro mundo acce tis lucernas contra Dominum usque mane." Candelah mundum nominat, lucernas accendi 6) per pontificem bet, et earum lumen ministrari ex oleo, quod datt

<sup>1)</sup> Hebr. VIII, 5.

<sup>2)</sup> Exod. XXV, 40. coll. Hebr. VIII, 5.

<sup>3)</sup> Levit. XXIII, 44.

<sup>4)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "de diebus solei bus," sed Mss. ut in nostro textu. R.

<sup>6)</sup> Lev. XXIV, 1-4.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: accendere.

populo, praecepit. Itaque nisi dederit oleum populus, sine dubio exstinguetur lucerna, et non erit lumen in sanctis. Secundum literam ergo haec erat consequentia, ut conferret populus oleum mundum de olivis expressum, et ex eo ministraretur lumen lucernae:, et Aaron accendidat lucernas a vespera usque mane, fomentis olei, quod contulerat populus, lumini pabulum praebens.

2. Verum quoniam lex spiritualis est, petamus a Dowie, - si tamen conversi sumus ad Dominum -, auleni nobis velamen de lectione veteris testamenti, ut posin advertere, quae ratio sit candelabri, vel lucernarum in secundum intelligentiam spiritualem. Ante adventum Demini mei Jesu Christi, sol non oriebatur populo Israel, lucernae lumine utebatur. Lucerna enim erat apud sermo legis, et sermo propheticus, intra angustos condasa parietes, quae non poterat in orbem terrae lumen essentifundere. Intra Judaeam namque concludebatur scientia Dei, sicut et propheta dicit: "notus!) in Judaea Deus." Chi vero exortus est sol justitiae Dominus et Salvator \*Oster, et natus est vir, de quo scriptum est: "ecce 2) vir, Oriens nomen est ei:" per universum mundum scienlise Dei lumen essum est. Sermo ergo legis, et sermo Propheticus erat lucerna ardens, sed ardebat intra acdem, Dec ultra poterat emittere splendorem suum. Quod ausermo legis et prophetarum lucerna dicatur, Domiipse nos docuit, dicens de Joanne baptista: nille 3) eat lacerna ardens et lucens, et vos voluistis ad horam Sultare in lumine ejus." Et alibi dicit, quia "lex 4) et Prophetae usque ad Joannem." Lucerna itaque ardens est Joannes, in quo lex concluditur, et prophetae. Do-Acc ergo populus ille habebat oleum, quod conferret ad lumen, lucerna non est exstincta. Ubi vero desecit in iis

<sup>1)</sup> Psalm. LXXVI, 1.

<sup>2)</sup> Zachar. VI, 12.

<sup>3)</sup> Ev. Joann. V, 35.

<sup>4)</sup> Luc. XVI, 16.

zeret, addidit etiem hoe: "cum 1) splenderet, inquit, lucerne super caput meum." Splendet ergo unicuique nostrum lucerna baec, in quantum oleo bonorum operum festit accensa. Si autem male agamus, et opera mostra Tale sint, non solum non accordinus, sed exstinguimus sobis istam lucernam: et completur in nobis illud, quod Scripture dicit: quia "qui 2) male agit, in tenebris est, « qui odit fratrem suum, in tenebris ambulat." Exstinnim lucernam cavitatis, et ideo in tenebris ambulat. An non tibi videtur exstinxisse lucernam, qui lumen canatis exstinxit? Qui appen diligit fratrem, in caritație he perdurat, et cum fiducia potest dicere: "ego ) auten sicut oliva fructisera in domo Dei:" et: "filii 4) ejus ient novellac 5) olivarum in circuita menisae" ejus. Oleum to offeri jubetur a populo, et oleum non qualecunque, ed mundum, et non ex quibuscunque seminibus, - ut seri diversis in regionibus mos est —, sed de olivis expresum, in quibus indicium pacis ostenditur. Neque cain accepta possunt esse Deo opera tua, nisi in pace Persfantur: sicut et Jacobus apostolus dicit: "fractus 6) atem justitiae in pace seminatur." Et 7) idcirco, credo, ciam Dominus discipulis suis tradebat sidele depositum, dem: "pacem ) meam do vobis, pacem meam relinquo Pobie." De hac ergo oliva oleum premanus operum nostorum, ex quo lucerna Domino possit accendi, ut non in tenebris ambulemus. Haec quidem-a nobis dicta sint, 1) Pantum ad lucernam candelabri et oleum ejus speciat.

<sup>1)</sup> Job. XXIX, 3.

<sup>2)</sup> Cfr. I Joann. II, 11. 3) Psalm. LII, 8.

<sup>4)</sup> Psalm. CXXVIII, 3. (CXXVII.)

<sup>1)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): noliva novella." Mss.

<sup>6)</sup> Jacob. III, 18. 1) Deest "Et" in edd. M.

<sup>1)</sup> Ev. Joann. XIV, 27.

<sup>9)</sup> Ed. Ruaei sola: sunt.

rairs, quod inta est commemoratio sola, quae propitique Acit kominibus Deum. Si ergo intentius ecclesiastica mysteria recorderis, in bis, quae les acribit, futurae verituis invênies imaginem praesormatam. Sed de his non est plura disserere, quod recordatione sola intelligi sufficit. Postumus vero et aliter dicere. Omgis sermo Dei penis est, sed est differentia in panibus. Est enim eliquis sermo, qui ad communem proferci possit auditum, n edocera pichem de operibus misericordise, ac.') totin beneficentiae: et iste est panis, qui communis videbitar. Est vero alius, qui secreta continent, et de fide Dei et rerum scientia disserat. Iste panie mundus est, et ex inile confectus. Iste in conspectu Domini semper 1) poesta est, et super mensam mundam proponendus. le solia sacerdotibus sequestratus est, et filiis Auron seto sounere condonatus. Vernin ne putes hace nos spriis sensibus excegitata narrare, et non in divinis obune voluminibus, profesam tibi de Scripturis, quolo apud diversos viros panis diversitas pro merito scojusque servata est. Refertur in Genesi, 3) quod bam patriarcha angelos suscepit hospitio, similiter et Loth. Sed Abraham, qui meritie praccellebat, ez simila apposnisse describitur, quos et lyxovojas, occultos ac recondifos nominavit. Loth vero co, non habuit similam, ex farina panes bospitibus apnon quod ita pauper esset, ut 6) non babuerit siqui in divitiis non inferior patrao scribitur: sed te meritorum differentia per hace designatur indiid is quidem, cui erant a Domino mysteria reve-

idd. Merlini : aut totius etc.

Deest memper" in libris editis (v. c. edd. M.), fr. Genes, XVIII.

bri editi (v. c. edd. M.): set non babuerit,"

landa, et ad quem dischatur: "oon 1) relabo a puere meo Abraham quod facturus aum; qui imbuendus crat, et edocendus de occultis et secretis Dei, ille panes ex simila scribitur habuiase, ille vero, ad quem nilfil sacrimenti deferebatur, aed ratio praesentis salutis et vitas, panes communes ex sola farina scribitur habuiase confectos. Et tu ergo ai habes scientiam secreturum, ai de fide Dei, de mysterio Christi, de sancti Spiritus unitate potos scienter cauteque disserere, panes en simila offera Domino-Si vero communibus uteris ad populum monitis, et moralem acis tantummodo focum tractare, qui ad omato pertinet, communem to obtulisse noveris panem.

4. Sed videamus jam, quae sit confectio in istis panibus propositionis, qui ante Dominum poni semper jubentur. "De") duabus, inquit, decimis sit panis unu-Duas quident decimas dixit, sed cujus mensurae sint istae decimae, non comprehendit: cum utique consequent foirset, si de quantitate similae volebat agnosci, ipsam, cujus duse decimas sumi jubebat, numinaro mensuram. Quas ergo ista rea est, cujus 3) menaura et modus nec comprehendi potuit, nec numerari? Decem numerus abique perfectus invenitur. Totius enim numeri ex ipeo ratio el origo consurgit. Competenter igitur auctor et origo omnium, Deus, sub koc numbro videtur ostendi. Sed si in ceclesia de solo patre loquar, et ipsius solius laudes proferam, unius decimae panem feci. Aut si de Christo solo fecero sermonem, et ipsius enuntiavero 4) passionem. et resurrectionem praedicavero, unius decimae obtali panem. Si vero dizero, 1) quia pater cum filio semper ceet ipse facit opera sua: vel etiam si dixero, quia pater 🏴

<sup>1)</sup> Genes. XVIII, 47. 2) Levit. XXIV, 5.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman, "cujus mansuras modus." B.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerman, "enumeravero, 4 R.

<sup>4)</sup> Cfr. ev. Joann, XIV.

io est, et filius in patre, et qui videt filium, videt et trêm, et quia pater, et filius unum sunt: ex duabus denis similae mundae obtuli unum panem: panem - vem, qui vitam dat huic mundo. Haeretici non facient dasbus decimis unum panem: negant enim creatorem ium, patrem. Christi esse, neque vetus et novum testantum unum faciunt panem, nec unum spiritum in roque instrumento profitentur. Nos autem in lege et angeliis unum atque eundem inesse sanctum Spiritum timus, et isto quoque modo ex duabus decimis unum nem propositionis offerimus. Qui 1) ergo separant Chriim a creatore Deo patre suo haeretici, et Judaci, qui lum patrem recipiunt, et Verbum et sapientiam ejus, tristum non recipiunt, non faciunt ex duabus decimis Nos autem mensurae quidem ipsius, id om panemi. , substantiae nomen vel rationem comprehendere, aut renire non possumus: confitentes tamen patrem, et fiım, unum facimus panem ex duabus decimis: nen ut mis unus ex unus decima fiat, et alius ex alia, ut sint sae duae decimae separatae, sed sint duae istae decimae la massa, et una panis. Quomodo duae desimae una assa fit? Quia non separo filium a patre, nec patrem. blio: "qui 2) enim vidit me, inquit, vidit et patrem." iant ergo panes singuli ex duabus decimis, et propoantur duabus positionibus, id est, duobus ordinibus. Si im una positio fieret, consusus et permixtus esset sermo . e patre ac filio. Nunc autem unus quidem est panis, na enim voluntas est, et una substantia: sed duas sunt ositiones, id est, duas personarum proprietates. Illum nim patrem, qui non sit filius, et hunc filium diciraus, non sit pater. Et hoc modo duas decimas in uno 'ane servamus, et duas positiones ante Dominum profi-

<sup>1)</sup> Cod. Sangerman. "Quia ergo" etc. R.

<sup>2)</sup> Er. Joann. XIV, 9.

temur. Sed revera magni, ut ita dicam, cujuedam pietorie, et 1) docti artificie est, valde diligenter istas scovare mensuras, et ita temperare de patre et filio sermonem, conjungere?) abi oportet, et cursum uhi competit sepsrare, ut neque duse mensurae aliquando desint, meque unquam aisi unus panis apparent. Duodecim ergo panes en ista simila flori mandantur secondum numerum tribuum, quae tune erant carnalis larael. In quo mihi videtur forma totius creaturae rationalis contineri. Duodecim namque putantur ette generales ordines rationalis creatures, quocum figure crat in illis duodecim tribabut. In quibus crat unus quidam ordo regalis, qui Judas nominatur. Alius erat urdo sacordotalis, et Levi appellater. Rest et aline ordo Judas vicious, qui Benjamin dicius, in que ordine et templum Dei, et altere collocatum et Alius ordo Iseschar, 1) et Zabulon, et Enhrem, 17 ahique, quos nominatim designat acriptura divina, quorum sabemem non est nune temporis explicare. Est tamen uniesenjusque tribus, vel ordinis, panis ante Dominum. Et 🌬 cet sit aliqua tribus, quae non ex libera, sed ex concubies Israel descendat, et ex parte libera, ex parte serville 🙉 tamen pro omnibus ex duabus decimis panis propositar ante Dominum, et in universis duas decimae similapit constant. Proponi autem juhentur supra mensam mardam. Quis 6) autem nostrum est, qui ita habeat menesto · \* mundem, ut panes super cam Domino offerantur? "Si 5) aederis, inquit Salomon, coenare ad mensam potentis, 🛎 telligibiliter intellige, quae apponuntur tibi. Le Quae el

<sup>&#</sup>x27;) Libri editi (c. c. edd. M.): not valde artificiesi est, diligenter" etc., sed Mss. ut in nostro textu. R.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et conjungere etc.

<sup>3)</sup> Edd. M. et R. "Isacher."

<sup>4)</sup> Edd. M. "Effren," ed. Ruaei: "Effrem."

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: Quis est autem nostrum, qui etc.

Prov. XXIII, 1.

ergo mensa potentis, nisi mens 1) illius, qui dicebat:
"omnia 2) possum in eo, qui me confortat, Christo:
et: "eum 3) infirmor, tunc potens sum?" In istius potentis mensa munda, hoc est, in istius corde, in ipsius 4) mente, Domino panis offertur. Ad hujus potentis Apostoli mensam si sedes 5) coenaturus, intelligibiliter
intellige, quae apponuntur tibi, hoc est, spiritualiter adverte, quae dicuntur ab eo, ut et tu facere possis, quod
additur. Ait enim: "sciens, 5) quia talia te oportet praeparare."

5. Sed videamus, quomodo hi duodecim panes propenentur: "duae,") inquit, positiones, in una positione
en panea." Putasne, otiosa est") ista divisio? Quid est,
quod duodecimus numerus iterum partitur in sex? Habet enim propinquitatem quandam cum hoc mundo seasius numerus. In sex enim diebus factus est iste visibilis mundus. Duo igitur ordines habentur in hoc mundo,
id est, duo populi, qui fidem patris ac filii in una eccleaia tanquam in una mensa munda custodiunt. "Et")
superponetur, 1°) inquit, super positionem thus mundum."
Thuris species formam tenet orationum. Oportet ergo
Panibus fidei orationum vigilantiam puritatemque conjuntere. Pura autem oratio est, sicut Apostolus dicit: "levantes 11) puras manus sine ira et disceptatione." Si-

•

:

<sup>1)</sup> Mes. "mens." Libri editi (e. c. edd. M.): "men-

<sup>2)</sup> Philipp. IV, 13. 2) II Cor. XII, 10.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: istius.

<sup>5)</sup> Edd: Merlini: sedeas.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Prov. XXIII, 2. <sup>7</sup>) Levit. XXIV, 6.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: sit.

<sup>1)</sup> Levit. XXIV, 7. coll. p. 402. not. 1.

<sup>10)</sup> Ed. Ruaei: "superponitur." Cfr. pag. huj. not. 9.

<sup>11)</sup> I Tim. II, 8.

mul!) et odoris suavitas impleri facit illud, quod scriptum est "dirigatur") oratio mea sicute incensum in comprects two." Si quia ergo orationes quidem offerat Deo, non tamen habeat mundam conscientiam ab operibus malis: hie thus quidere videtur panibus superponere, sed non penitus 1) mundum. Nam' si omne thus mordum esset, non utique addidisset Scripturs, thus mundum super panes propositionis ponendum ante Dominum Nec enim puter, quod omnipotens Deus hoe mandabit. et hoe lege sanciebat, ut thus ei ex Arabia deferretus Sed has est thus, quad Dens ab hominibus sibi quaent offerri, ex quo capit odorem suavitatis, orationes ex cordo puro, et conscienția bona, in quibus vere Deus suitipit fragraptism susvitatis. "Et 4) erunt, inquit, panes in commemorationem propositi ante Dominum. la die sabbetorum proponetis ea." Si nondum tibi manifestum est,") quia panes isti verbum Dei est, ex his nune sermonibus confirmare. Quid est enim, quod nobis commemorationem Dei faciat? Quid est, quod nos ad memorism justitiae et totius honi revocet, nisi verbum Dei? Ideo esto dicit, quia erunt in commemorationem propositi aute Dominum. Addit et in die abbatorum, id est, in requit animarum. Et quae major fideli animae requies, quam memoria Dei? quam in conspectu Dei versari? quam is fide patris ac filii permanere? quam orationes Domino tanquam odorem suavitatis offerre? "Testamentum, ") inquit, acternum crit Aaron et filiis ejus, et manducahpat

2) Pasim. CXLI, 2.

4) Levit. XXIV, 7. 8.

<sup>1)</sup> Libri editi (e c. edd. M.): "Similitar et odoris

<sup>(</sup>v. c. edd. M.): "ponit thus mundum." R.

b) Libri editi (v. c. edd. M.): nerat." R.

<sup>6)</sup> Levit. XXIV, 9. coll. 6.

in loco sancto." Aaron et filii ejus genus est electum, nus sacerdotale, quibus hace portio sanctorum donatur Deo, quod sumus omnes, qui credimus in Christo. cum autem sanctum ego in terris non requiro positum, l in corde. Locus enim dicitur sanctus, rationalis ani-1, propter quod et Apostolus dicit: "nolite1) locum re diabolo." Anima ergo mea locus est, si male ago, iboli: si bene, Dei. Denique et spiritus malignus um, 2) imquit, exierit ab homine, et circuierit loca arida, requiem non invenerit, tunc dicit: revertar ad locum tum, unde exivi." Locus ergo sanctus anima est pura. quo loco edere nobis mandatur cibum verbi Dei. sque enim convenit, ut sancta verba anima non sancta scipiat: sed cum purificaverit se ab omni inquinamento mis et morum, tunc locus sanctus effecta 8) cibum caat panis illius, qui de coelo descendit. Nonne melius tintelligitur locus sanctus, quam si putemus structuram pidum insensibilium locum sametum nominari? Unde nili modo cuam tibi lex ista proponitur, ut, cum acceris panem mysticum, in loco mundo manduces eum: est, ne in anima contaminata, et peccatis polluta doinici corporis sacramenta percipias: "quicunque 4) enim anducaverit, inquit, panem, et biberit calicem Domini digne, reus erit corporis et sanguinis Domini. tem se unusquisque, et tunc de pane manducet, et de lice bibat."

6. "Sancta<sup>5</sup>) enim sanctorum sunt." Vides, quoodo non dixit sancta tantummodo, sed sancta sanctom: ut si diceret, cibus iste sanctus non est communis unium, nec cujuscunque indigni, sed sanctorum est.

<sup>1)</sup> Ephes. IV, 27. 2) Matth. XII, 43. 44.

<sup>2)</sup> Libri editi (e. c. edd. M.): "essecta capiat panem." Mss. ut in nostro textu. R.

<sup>4)</sup> I Cor. XI, 27. 4) Levit. XXIV, 9.

tur, qui non sunt tales, ut mercantur, nec capac possunt ad intelligentiam secretorum: illis non dari ille sacerdotalis panis, qui est secretus, et m sermo, sed in parabolis, qui communis est vulgi. timum 1) acternale hoc crit." Legitimum namque, ternum, est omne quod mysticum est. Nam pra hace et passim visibilia, temporalia sunt, et fines accipiunt: "praeterit") enim habitus hujus mundi." si hujus mundi praetenit, sine dubio et literae l practerit, et manent illa, quae acterna sunt, quae continct spiritualis. Si ergo intelleximus primo que Deus loquebatur ad Mosen, et Moses filiis Israel, se etiam rationem candelabri mundi, et lucernarum, olei ejus, tertio quoque panes propositionis ex d decimis singulos 1) confectos secundum voluntátem tus intelleximus: demus operam, quomodo et no tanto et 'tam sublimi intellectu non efficiamur is

steria 1) regni Dei:" illis autem, id est, qui non :

<sup>1)</sup> God. Sangerman. "nec quilibet" etc. R.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman. "ipsi possunt explanare mysteria." R.

<sup>3)</sup> Matth. XIII, 11.

<sup>4)</sup> Libri editi (e. c. edd. M.): "mysterium," sed "mysteria." R.

b) Levit. XXIV, 9. b) I Cor. VII, 31.

<sup>7)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "singulos qu confectos si secundum" etc., sed Mss. ut in nostro tel

sed ut anima nostra prius fiat locus sanctus, et in loco sancto capiamus sancta mysteria per gratiam Spiritus saucti, ex quo sanctificatur omne quod sanctum est. Ipsi gloria, et imperium in saecula saeculorum. Amen!

## HOMILIA XIV.

De filio mulieris Israclitidis, et Aegyptii patris, qui nominans nomen, maledixit, et de sententia Dei lata in eum.

1. Historia nobis recitata est, cujus quamvis videatur perta narratio, tamen nisi diligentius continentiam ejus, que est secundum literam, consequamur, interior nobis seasus haud facile patebit. Est ergo Scripturae sermo, de quo disserendum est hic. "Et¹) exiit, inquit, filius imilieris Israelitidis, et hic erat filius Aegyptii inter filios Israel: et litigaverunt in castris, is, qui erat ex²) Israelitide, et homo Israelita. Et nominans filius mulieris Israelitidis, nomen maledixit: et adduxerunt eum ad Mosen: et nomen matris ejus Salomith filia Dabri, ex tribu Dan. Et miserunt eum in carcerem, ut judicarent de illo per Praeceptum Domini. Et locutus est Dominus ad Mosen dicens: ejice illum, qui maledixit, extra castra, et imponent omnes, qui audierunt, manus suas super caput ejus, et lapidabunt²) eum omnis synagoga." Videamus ergo

g¢

p

7

<sup>1)</sup> Levit, XXIV, 10-14.

<sup>2)</sup> Libri editi (e. c. edd. M.): "ex Israelitide muliere," sed a Mss. et a graeco LXX. interpretum textu abest "muliere." B.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) God. Sangerman. "lapidabunt." LXX. interpretes: "λιθοβολήσουσι." Libri editi (e. c. edd. M.): "lapidabit." R.

primo quid sibi velit bistoria, quam proposuimus, « quamvis plana videator, tamen adline evidentina eam tettemus sub oculis ponere. Ponanius ergo unuiu ex paire et 1) nustre Israelitici nominia generusitate gandentem: alium ex matre tantum, non ctiam ex patre, et velut es parte nobilem, et ex parte non patris; quae ntique melior videtur, sed matrix, quae inferior est. Si enim pster fuisset Israelita, et mater Aegyptia, esset aliquid amplius. Hoe enim fuerant Manasses et Ephrem. Nest vero scriptum est, quia filius sit mulicele laraelitidis, et Aegyptii patris. Si ergo diligenter secutus es duos mus vicos, unum ex integro mobilem, alium ex parte, intacre nune cos litigantes ad invicem: in qua lite ia, qui patra Aegyptio, et matre sola Israelitide genitus videtur, nominane malediserit, et ub hoc perductus sit is, qui maledixcrat, ad Mosen, Moses vero neque absolvere cum asseest, neque condemnare sine Dec. Tradidit enim oun costodiae, usquequo a Dro acciperet responsum, quil velit sieri de eo. Hace est historiae continentia; nunc antem videamus, quae sit in ca spiritualis ratio, quae bedificare debet ecclesiam.

2. Primo omnium sermo dicit, quia exit filius mulieris leraelitidis, et Acgyptii patris: et unde, vel quo esicsit, non refert. Inveniuntur enim ambo in castris posis,
sicut indicat sermo Domini dicens: "edue") homisem,
qui maledixit, foras extra castra." Si ergo de castris educitur, necessario in castris erat. Quid ergo est, quod
cum nondum exisset de castris, dicit de eo scriptura di
vina: "et") exiit filius mulieris Israelitidis?" Ego puta
quia docere nos vult sermo divinus, quod qui peccat, de
pliciter exire dicitur. Primo enim exit a proposito home
et recta sementia, exit a via justitiae, esit a lege Dei

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et ex matre etc.

<sup>2)</sup> Levit. XXIV, 14. 2) Levit. XXIV, 10.

ostmodum vero cum consutatus suerit pro peccato, exit iam de coetu et congregatione sanctorum. Ut si verbi usa dicamus: peccavit aliquis fidelium, iste etiamsi nonum abjiciatur per episcopi sententiam, jam tamen per sum peccatum, quod admisit, ejectus est: et quamvis tret ecclesiam, tamen ejectus est, et foris est segregatus consortio et unanimitate fidelium. Exiit ergo filius pais Aegyptii, et matris Israulitidis. Qui penitus extra dem est, totus Aegyptius est. Qui autem inter nos est, t peccat, ex una quidem parte, qua Deo credit, Israeliicae videtur originis: ex ea vero parte, qua peccat, de legyptio genus ducit. Duos ergo Scriptura proposuit liigantes: unum ex integro Israelitam, qui litigavit quidem, ed non peccavit: istum vero, cujus peccatum designat, sasima ex parte mixtum esse Acgyptio generi indicat, idversum quem litigat Israelita, et forte competenter, et tationabiliter litigat. Nam 'et in Exodo 1) Israelita et Aegyptius litigant, ubi Israelita superat, Aegytius cadit. Igitur et ego hodie si veritatem desendam, si pugnem pro ecclesiastica fide adversum cum, qui ex parte quidem credit Christo, et recipit Scripturas, sed non integre sensum erun, nec sideliter recipit: litigo adversum eum, qui ex matre quidem Israelita est, ex patre vero Aegyptius. Si Qui ergo et fidei credulitate, et nominis professione Chrinimus est, et Catholicus, iste ex utraque parte Israelita Qui vero prosessione quidem Christianus est, intellecta autem sidei hacreticus et perversus est, iste matrem Midem Israelitidem, patrem vero Aegyptium habet. Quomodo ergo hoc accidit? Cum Scripturas quis legit, et lieram quidem sequitur, intellectum autem repudiat spiitualem, hic matrem quidem Israeliticam habet, id est, iteram: sensum vero quia spiritualem non sequitur, sed araalem, isti est Aegyptius pater: et ideo adversum ec-

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Exod. II, 11. ·

clesiasticum et catholicum litigat, id est, contra cum, ex utraque parte Israelita est, qui et secundum liter Israelita est, et secundum spiritum, quia ipse secund literam quidem Israelita est, secundum spiritum vero / gyptius. Quid ergo est utrisque litigantibus? Necessa ille, qui carnalem sequitur sensum, tanquam de Aegyp genus ducens nomen nominat, et maledicit. Nomi enim nomen Dei, et cum maledicto nominat: negat en cam creatorem esse mundi, negat esse patrem Chri Nos vero, qui ex utroque genere Israelitae sumus, et li ram et spiritum in scripturis sanctis desendimus, et liti mus adversum cos, qui ex media parte Israelitae vident et dicimus, quia noque secundum literam maledici ope tet, neque secundum 1) spiritualem intelligentiam blasp! mari. Maledicus enim non solum in Deum, sed etis in proximum, Apostoli Pauli sententia a regno Dei e Vide enim, quomodo dicit Apostolus: na lite 3) errare: neque fornicarii, neque adulteri, neq molles, neque masculorum concubitores, neque ) fur neque avari, neque maledici regnum. Dei possidebunt Videte, inter quae crimina, inter adulteros, inter mase lorum concubitores, inter avaros, quos alibi dicit ido servientes, etiam maledicos posuit, et a regno Dei pai ter cum illis exclusit. Videant ergo, si qui os suum qui tidiana pene consuetudine hoc vitio insuescunt, quid i periculi immineat. Putantes enim leve et facile hoc es peccatum, non facile cavent, sed considerent Apostolur quomodo maledicum a regno Dei excludit, et Dew p Mosen quomodo maledicum puniri jubet. Unde et es valde admiratus sum, quod in hoc loco, quem habem

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: secundum spiritum intelligentism.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I Cor. VI, 9. 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) In Cod. Sangermanensi desunt verba: "neque fe res, neque avari." R.

in manibus, Scriptura non aperte designavit, quia iste, qui ex Aegyptio genus ducit, maledizerit Deum, sed tantum posuit, quia nominans maledizerit, et reliquit in medio, vel de Deo, vel de homine suspicandum. Unde mihi videtur ideireo noluisse aperte de Deo pronuntiare, ne de hominibus videretur dedisse licentiam, et ideo vel de Deo, vel de homine siluisse, ut de utroque caveretur.

. 3. Verum quoniam sententiam Apostoli proposuimus, qui dicit maledicos a regno Dei excludendos, aliquid expescit iste sermo solatii, ne omnino desperationem videamur indicere iis, qui quotidiana pene maledicendi consuctudine rapiuntur, et ori suo adhibere custodiam, vel ostium negligunt. Promissionis suturae non unus est modus, neque simplex species: sed sicut docuit ipse Domus in Evangelio, 1) cum beatos dicit pauperes spiritu, et ipsorum dicit esse regnum coelorum. Et item beatos dicit mites, nec tamen iis coelorum regna, sed terrae haereditatem promittit. Dicit beatos et pacificos, sed ne ipsis quidem coelorum regnum dedit, filios tamen cos Dei Et cum diversis diversa repromittat, ese pronuntiat. ones beatos dicit, qui ad promissa pervenerint, non tamen omnibus coelorum regna promisit. 2) Potest ergo beni, ut aliquis in ceteris forte operibus et actibus emendatus sit et perfectus, subripiatur ei tamen aliquando oris vitio, lapsuque sermonis: huic 3) etiamsi secundum Apostoli sententiam negantur regna coelorum, non tamen alterius beatitudinis abscinditur locus. Verunțamen eo ma-

<sup>1)</sup> Matth. V, 3. seqq.

<sup>2)</sup> Cod. Sangerman. "concessit." R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: huic licet non promittantur regna coelorum, nequaquam tamen, si doleat, beatitudinis abscinditur locus, qui utique in regno coelorum est. Verum tamen eo magis, si quis in ceteris perfectus est, cavere debet, ne ei subripiens pravae consuctudinis vitlum, dun emendare negligit, a beatitudinis regno penitus excludatur. Possumus adhuc addere etc.

gia, si quia in canteria parfectus est, claims hoe debet, no ci subrepens pravae comme coclarum regus, quod est omnium bestitud eripiat, quamvis Dominus discrit: "in 1) do manifones multar mut" Possumus adline illud, quod b) natura precati similia cat m igni consumitur, quam acdificari Paulus precatoribas dicit, 2) qui supra fundamento dificant ligna, foenum, stipulam. In que ma ditur, eue quaedam peccata ita feria, ut ati rentur, eni utique ignis illatus din non potalia vero foeno case similia, quae et 1) ipra ter ignis absomat, vecum aliquanto tardius, pulis immoretur: alia vero eue, quae liguis is quibus pro qualitate criminum diutinum balum ignia inveniat. Ita ergo unumquode pro qualitate, vel quantitate sui, poenarum vit. Verumtamen quid opus est fidelibus, cognoverunt Deum, de pocuarum qualitatil Quid opus est ligna, quid'foenum, quid vel lam fundamento Christi superponere? Cut aurum, vel argentum, vel pretiosos lapides, perponemus 3) Cundamento, ubi cum ignis a hil inveniat, quod absumat? Nam si accesso lam, ex stipula favillas reddet et cineres. serit ad aurum, aurum purius reddet. sint pro his, gui negligunt ordi maledici co rejecare: qui etianui non ex corde maledic non voto et animo iniquo proferant maled

<sup>1)</sup> Ev. Joann. XIV, 2.

<sup>· 3)</sup> Edd. Merlini: quo natura etc.

<sup>\*)</sup> I Cor. III, 12.

<sup>4)</sup> Doest net" in ed. R.

<sup>1)</sup> Ed. Ruaci sola: superponimus.

munditiem labiorum secundum Essiae verbum, 1) et nipamenta oris incurrent. Iste tamen, qui licet matre elitide. Aegyptio tamen patre progenitus est, enit, et ninans pomen maledizit. De que ego pute, qued nisi net, nec litigamet adversum verum Israelitam, nec nomas maledinisset. Exiit enim a veritate, exiit a timore i, a fide, a caritate, sicut superius diximus, quomodo · hace quis exeat de castris ecclosise, etiamsi per epipi vocem minimo abjiciatur. Sicut o contrario interm fit, ut aliquis non recto judicio corum, qui preșst ecclesiae, depollatur, et fores mittatur. Sed si 2) a non ante exiit, hoc est, si non ita egit, ut mereretur ire, nihil laeditur in eo, gaod mon recto judicio ab hoinibus videtur expulsus. Et ita fit, ut interdum ille, qui ra mittitur, intus sit: et ille foris, qui intus retineri visur. Vis tibi ostendam et slium, qui a nullo ejectus mue dicitar? Scriptum est de Cain, quia pexiit!) a cie Dei." Quo exiit a facie Dei? Ubi enim non erat ries Dei? Sed exisse dicitur pro co, quod legem name egressus est, et ignarem tanti sceleris terram fraterno equine primus infecit. Sunt tamen et qui bene exeunt, <sup>1</sup> besti sunt, qui exeunt. Ostendam otiam hoc de Scriwis. In Exodo scriptum est: "omnes, 4) inquit, qui serebant nomen Domini, exicrunt foras ad Mosen ex-4 castra." Isti bene exierunt extra castra, qui soquebau-" Mosen, id est, legem Dei. Et de aliis dicitur: "exite 1) Polus meus de medio coram, et immundum nolite con-Mere." Exiit ) ergo, inquit, filius mulisris Israelitidis,

<sup>1)</sup> Cfr. Jesai. VI, 5.

<sup>2)</sup> Deest "si" in ed. Rusci.

<sup>1)</sup> Genes. IV, 16. 4) Exod. XIII, 7.

<sup>5)</sup> Jessi. LII, 11.

<sup>4)</sup> Ed. Rusei: Exit ergo etc. — Cfr. Levit. XXIV, 10.

NICERIS OPERA, TON. IX. 27

quenter dicts videntur, et incongrue. Putent cuim, quod ille, qui nomen Dei maledicit, statim puniri debest: ille vero, qui nominaverit nomen Domini, loc est, superfine 1) et in vanum nominaverit, sufficiat accepiese peccatum. Sed nos consequentiam sermenis tali quedam sensu tentenno operire. Majus esse poscetuin, in quo melodicitur Dens, quate in que nominatur, dubitare non possumus. Restat, ut ostendemus, molto esse grevius accipere pectetum, et habere secum, quam morte maleteri. More, que poenze causa infertur pro peccato, purgatio est pecesti ipsius, pro quo jubetur infersi/ Absolvitur ergo poctetam per poemam mortis, necomperest aliquid, qued prohoc criminé judicii dies et poena seterni ignis inveniat. Thi vero quis accipit pecestum, habet Mud secum, ac permanet cum ipso, nec aliquo supplicio poena, quae dileitur, transit, cum ipso est etiam post mortem: et quia temporalia hic non persolvit, ibi expendit acterna supplicia. Vides ergo, quanto gravius sit accipere peccatum, qua morte muletari. Hic enim mors pro vindicta datar, et apud justum judicem Dominum non vindicatur bis in id ipsum, sicut propheta") dixit. Ubi autem non est soluta vindicta, peccatum manet illia aeternia ignibua entinguendum. \*) Quod autem hace ita se habeaut, posam tibi testes ex divinis voluminibus adhibere Ruben et Adam patriarchas loquentes ad patrem suum Jacob, cum rellent adsumere secum Benjamin, et ducere ad Aegy-Mun, propter sponsionem, quam cum Joseph fratre pe-Piterant. Ibi ergo Ruben ita dicit ad patrem: "ambos") blios meos occide, nisi reduxero ad te Benjamin." Jude vero ait: "peccator") ero in te, nisi reduzero cum

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: superfluo. 1) Nahum. I, 9.

<sup>3)</sup> Sie God, Sangermanensis; libri vero editi (c. c. tdd. M.): "exigendum. Quia autem" etc. R.

<sup>4)</sup> Genes. XLII, 37. 4) Genes. XLIII, 9.

cos puniri volunt, de quorum potentia et ingemiscunt, tanto necessarium est disserri si non disserrentur, temporales utique, et le-, quia finem cum morte reciperent: nunc Terentur, 1) certum est, quod aeternae erunt, lis extendentur. E contra igitur si velint centibus in praesenti saeculo bona reddi, essa bona temporalia, et celeri termino conluanto autem magis differentur in futurum, runt perpetua, et nescient finem. Hoc est os Scripturae hujus locus paucis sermoniinsus edocuit, ut sciamus, multo esse gravius atum, et habere, ac secum ad inferna dea praesenti poenam dare commissi. Et ideo spedire sidelibus Apostolus Paulus dicit de verat: quem tradidi, inquit, Satanae 3) "in 11s," hoc est morte mulctasse. Qui autem rtis hujus, ostendit in sequentibus, dicens: salvus fiat in die Domini nostri Jesu Chrigo, quomodo aperte Apostolus utilitatem exposuit. Quod enim dicit, tradidi in intehoc est, in afflictionem corporis, quae solet is expendi, eumque carnis interitum nomien carnis interitus vitam spiritui conserat si quis forte nostrum recordatur in semet peccati conscientiam, si quis se obnoxium icto, confugiat ad poenitentiam, et spontat carnis interitum, ut expurgatus in praeitus noster, mundus, et purus pergat ad ninum nostrum: cui est gloria et imperium culorum. Amen!

Merlini: differuntur.

. V, 5. <sup>3</sup>) 1 Cor. V, 5.

## HOMILIA XV.

De venditionibus domorum et redemtionibus.

- 1. Tres diversas leges de domorum venditionibus et redemtionibus per Mosen in Levitico datas videmus, quarum continentiam primo secundum bistoriam pertractemus, ut post hoc etiam ad spiritualem seusum possimu adecendore. Domorum quaedam sunt in urbibus musstis, quaedam in vicia, vel agris non babentibus musos Ait ergo, ut, si in civitate murata vendiderit quis domun, per annum integrum habeat copiam redimendi; post annum vero potestas recuperandi nulla conceditur. "Ent1) enim, inquit, domus ipsius emtoris certa possessio, si istra annum liberare cam non potuerit, qui distravit" Secunda lex est, ut, si domus, quae distracta est, in vico fuerit, qui murum non habet, cui tamen vico ager adjaceat, licent venditori et post annum, et quandocunque potuerit, restituere pretium, et recuperare quam distraterat domum. Tertia lex est, ut, si forte domus sit levist, vel sacerdotis, ubicunque fuerit talis domus, sive in civitate murata, sive in vico, cui murus non est, liceat senper et in omni tempore, ut quandocunque potuerit leiis. vel sacerdos, redimat domum auam: nec unquam vel 42cerdotalem vel Leviticam possessionem confirmari in aliem. qui non sit ejusdem ordinis, divina jura permittunt. Istac sunt ergo leges, quibus utebatur populus ille prior, ciam secondum hoc ipsum, quod per historiam designatur, religiose satis et pie sacerdotalibus vel Leviticis ordinibus consulentes.
  - 2. Sed cities hace referamus ad nos, quibus les Christi, si cam sequamur, nec possessiones in terra, nec in urbibus domos habere permittit. Et quid dico demos?

<sup>1)</sup> Cfr. Levit. XXV, 30.

ce plares tanicas, nec multata concedit possidere pecaam: "habentes") enim, inquit, victum et vestitum, his intenti simus." Quomodo ergo nos detas de domibus, re intra 2) civitatem muratam positis, sive in vicis, qui-25 muri non sunt, observabimus leges? Invenimus in iis Scripturae locis, quod sermo divinus majore quoun secremento nominet domum, ut cum dicit de Jacob, quasi pro laude ejus ponit: "eret ") enim, induit, Ja-3b homo simplex, babitans domum." Et iterum inveio de obstetricibus Hebracorum scriptum: "et ") quia, quit, timebant Deum obstetrices, fecerunt sibi domos." idemus ergo, qued abstetricibus quidem faciendarum omorum causa fuerit timor Dei: Jacob vero simplicitas t innocentia causam dederit, ut habitaret domum. Deique Esau, quia malus fuit, non est scriptum de co, quia sbitaverit domum, nec de alio aliquo scriptum est, quia edificaverit sibi domum, qui non habuerit timorem Dei. ¿uae est ergo ista domus, et quale aedificium est, Pauu Apostolus ) exponit apertius, cum dicit: "domum ) abemus non manu factam, acternam in coelis." Hacc reo est domus, quam aedificare nemo potest, nisi timeat hum. Haec est domus, quam exstrucre, vel habitere. "mo porest, nisi in simplicitate mentis, et puritate coris. Sed quoniam accidere solet, ut etiam qui bene acificaverit, et domum sibi coclestem bene agendo et bene ivendo, ac recte credendo construxerit, incurrat alicujus eccati debitom, et hanc?) a crudelissimo foeneratore enundare cogatur, ac labores suos transfundere in alium,

<sup>&#</sup>x27;) I Tim. VI, 8. - Edd. Merlini: contenti sumus.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini perperam: infra,

<sup>1)</sup> Genes. XXV, 27. 4) Exod. I, 24.

<sup>1)</sup> Deest "Apostolus" in ed. R.

<sup>4)</sup> II Cor. V, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Libri editi (v. c. edd. M.): "banc crudelissimo eneratori" etc., sed Mss. ut in nostro textu. R.

pietas et elementia legislatoris succurrit, 1) ut intra certum tempos redimi possit. "Si 2) tamen invenerit, inquit, manua tua pretium, quod restituas." Quala pretium? Poenitentiae sine dubio lacrimis congregatum, et manibus, id est, labore boni operis inventum. Aunus autem iste intelligi potest, quem venit vocare Dominus annum acceptom, quo dimittat confractos in remissionem, et salutem deficts sus confitentibus prachest. Quod autem dicit domum in civitate murata: recte, ut ego arbitror, domus, quae in coelo esse dicitur, in civitate murata ess intelligitur. Murus est enim hujuscemodi \*) domibu ipsum coeli firmamentum. Sed talem domum raci quique habere possunt, illi fortanis, qui super terram ambolantes conversationem habent in coclis, et de quibre dicit Apostolus: "Dei 6) aedificatio estis." Geteri autem, qui in vicis habent domos, quibus non est murus, est tamen iis adjacens ager foecundus, illis 3) fortassis, qui sibi habitaculum praeparant in terra viventium, et in illa terraquam manauetis Dominus promittit dicens: "beati") mites, quoniam ipsi haereditate possidebunt terram." lata ergo domos, si forte alicui, sicut supra exposuimus, lapsus acciderit, semper est recuperandi facultas, ut verbi gratia dicamus, si nos aliqua culpa mortalis invenerit, que non in crimine mortali, non in blasphemia fidei, que muro ecclesiastici et apostolici dogmatis cineta est, selvel in sermonis, ?) vel in morum vitio consistat: hoe est vendidisse domum, quae in agro est, vel in vice, cui ma-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: occurrit.

<sup>2)</sup> Cfr. Levit. XXV, 28. coll. LXX. virorum versione.

<sup>\*)</sup> Ed. Rusei: hujusmodi.

<sup>4)</sup> I Cor. III, 9. 4) Ed. Ruaci sola: illi-

<sup>4)</sup> Matth. V, 5.

<sup>7)</sup> Omnes Mes, "sermonis." Libri editi (v. c. cdd. M.): "sermonibus." R.

s non est. Hace 1) ergo venditio et hujuscemodi culpa nper reparari potest, nec aliquando tibi interdicitur do mmissis hujusmodi poenitudinem 2) agere. In graviori-s enim criminibus semel 2) tantum poenitentiae concerur locus: ista vero communia, quae frequenter incur-nus, semper poenitentiam recipiunt, et sine intermisme redimuntur.

3. "Quod 4) si sacerdotalis fuerit, inquit, ista domus, l Levitica, ubicumque facrit, sive in civitate, sive in prey semper habet redemtionem." In hoc loco secondolem sensum, et Leviticam intelligentiam quaero. Non sim inferior euro debet auditor ') horum, si fieri potest, le ipeo, qui hace scripsit, et sanxit. Quid est ergo, quod cerdos, et Levita domus suse semper, et ubicunque fueit, kabet redemtionem? Secundum spiritualem intellimiam sacerdos mens Deo consecrata dicitur, et Levita ppellatur is, qui indesinenter adsistit Deo, et voluntati ju ministrat. Perfectio ergo in intellectu, et opere, in de, et actibus sacerdos et Levita accipiendus est. uque perfectae menti si acciderit aliquando domum, pam habet non manu factam, acternam in coelis, ventere et in manus alterius dare: sicut contigit aliquando oagno patriarchae David, cum de tecto auo Uriae Cehaci 6) adspexit uxorem: statim cam redimit, statim re-"arat, statim enim dixit: "peccavi." 7) Imo vero aliquid

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini : Hacc ergo venditio hujusmodi culpa.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mss. "poenitudinem agere." Libri editi (v. c. edd. <sup>4</sup>). "poenitudinem gerere." R.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Libri editi (e. c. edd. M.) habent: permel tantum el raro poenitentiae" etc. Sed istud pvol raro" abest bomnibus Mas. Codd. etc. R.

<sup>1)</sup> Cfr. Levit XXV, 32. coll. LXX. virorum versione.

<sup>\*)</sup> Cod. Sangerman. "auctor aurum" etc. R.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: "Caethei" ed. Ruaei: "Cethaei."

<sup>\*\*)</sup> li Sam. XII, 13. (li Regg.)

adhue sublimius in hos sensu 1) debemus inspicere, q mode domus excerdatum et Leviterum, id est, perferum mentium semper delicta redimantur, semperque p gentur. Si quando scripturas divinas legimus, et sanctor patrum in iis delicta abque recensemus; si secundum A etoli Pauli contentiam digimus, quia "hace") osunia figura contingebant illis, acripta sunt autem propter ce monitionem nostram " hoe mode : hoper domns cor redimitur, quia semper pro culpis corum purgatio et tisfactio a doctoribus adhibetur, ostendentibus ex din ecripturis formas fuisse hace et imagines rerum futurafit non quibus arguerentus delicta sanctorum, sed quil estenderetur percatores et impios in partem sancton societatemque conscisci. Nunquam ergo sacerdotalis pi sessio a sacerdote separator, ctiamsi ad tempus fue ablata, etiamsi fuerit distracta, semper redimitur, semp reparatur, velut si diceret, caritas, quae perfecta e nomnia 3) patitur, omnia 4) sperat, omnia tolerat, carit nunquam cadit." Sic ergo et possessio ac domus sancte rum nunquam cadit, nunquam aufertur, nunquam ab 🤫 rum jure separatur. Quomodo separari a sacerdotibu potest domus, quae aedificata est supra fundamenter Apostolorum et prophetarum, in qua ipse 5) est angulare lapis Jesus Christus? Quod autem possit aliquando de mus ista distrabi, hoc est, hujusmodi aedificatio incidere in peccatum, audi Apostolus Paulus quomodo de talibudicit: "nt 6) sapiens architectus fundamentum, inquit, posui, alius superaedificat, unusquisque autem videat, quo-

<sup>1)</sup> Doest "sensu" in libris auten editis (e. c. edd. M.), sed suppletur e Mss. R.

<sup>2)</sup> I Cor. X, 41. 3) I Cor. XIII, 7. 8.

Mes. "omnia sperat." Libri editi (v. c. edd. M)

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: est ipse. - Cfr. Ephes. II, 20.

<sup>4)</sup> I Cor. III, 10. 11. 12.

modo supersodificet. Fundamentum enim aliud nemo potest?) ponere praeter id, quod positum est, qui est Christus Jesus. Si quis autom supra fundamentum hoc andificat curum, argentum, lapides protiosos, ligna, focnum, stipulatn." Vides ergo, quia potes supra fundamentum Christi aedificare ligna, foesum, stipulam, hoe est, epera peccati: quae qui 3) aedificat, sine dubie vendidit domuna ausm emtosi pessimo, disholo, a que unusquisque peccantium peccati pretium 4) consequitur, actisfactiosom desiderii sui. Hoc si forte incurrerit aliquis, quod shait, cito redimat, cito reparet, dum tempos est repamadi, dam posnitontiae locus est, deprecautes in commene, ne acternac domus habitatione fraudemar, and dimi habeamur recipi in acterna tabernacuia, per Chridun Dominum nostrum, cui est gloria et 4) imperium is secula seconorum. Amen!

### HOMILIA XVI

# De bonedictionibus Levitici.

1. In agonibus corporalibus gradus quidam et differentise singulorum quorumque observari ordinum solent, ut pro qualitate certaminum, praemio remuneretur unusquisque victoriae. Verbi gratia, si inter pueros quis habeat agonem, si inter juvenes, si inter viros, quae per ingulos ordines observatio haberi debeat, quid fieri liceat, quidve non liceat, et quae certaminis regula custodiri,

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: ponere potest.

<sup>1)</sup> Deest "qui" in ed. R.

<sup>2)</sup> Mas. "pretium." Libri editi (e. c. edd. M.):

<sup>4)</sup> Desunt verba "et imperium" in libris editis (c. c. c. cdd. M.), sed supplentur o Msc. God. Sangermanensi. R.

quid ctiam post hace remunerationis mercatur palma viucentis, ipsis nibilominus agonicis legibus cautum est. Ita et nune omnipotens Deus observandes legis suae in hoc mundo agonem mortalibus poneus, posteaquam tradidit observanda quam pluzima, et quid fieri, quidve non fieri debeat, adscripsit: convenienter ad ultimum jam Levitici librum, in quo de singulis quibusque observationibus coustitutum est, quid muneris reportet qui impleverit, et quid poenae subeat qui non observaverit, enuntiat. Sed si len secundom quod Judaci volunt, et hi, qui corum seun Scriptures intelligendes putant, non 1) est spiritualis, sed earnalis, dubium non est, quin observata carnaliter, beasdictiones quoque carnales observantibus tribuat. Si vero, ut Paulo videtur Apostolo, lez spiritualis est, sine dubio et spiritualiter observanda est, et spiritualis ex ea besedictionum speranda remuneratio. Totius namque consequentiae est, spiritualem legem benedictiones dare spirituales, et ejusdem nihilominus consequentiae est, etian maledicta et condemnationes legis spiritualis non esse corporeas. Sed ut indubitatum sit quod dicimus, ipsius Pauli Apostoli voce utamur, qua ad Ephesios scribens de spiritualibus benedictionibus hoc modo pronuntiat: "benedietus, 2) inquit, Deus, et pater Domini nostri Jesu Christi, qui benedixit nos in orani benedictione spirituali in coelestibus în Christo." Quoniam quidem sciebat nonsullos legentes de benedictionibus posse in id prolabi, ut es corporales putarent et terrenas, voluit iis evidentins aperire, quae sit divinarum benedictionum natura, vel ubi quaerenda, et ideo ait: "qui ") benedizit nos in omni bemedictione spirituali in coelestibus in Christo." Sed # hoc, quod addidit: "in omni benedictione spirituali:" 202

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et non esse spirituales, sed camales, dubium etc.

<sup>2)</sup> Ephcs. 1, 3. 2) Ephcs. 1, 3.

itiosum, sed apostolicae vehementiae plenum. Nam sciebat multa esse implenda, quae mandantur in et in unoquoque mandato proprios existere agones, nibus per singula benedictionem, qui vinceret, mere-, ideo dixit: "qui 1) benedixit nos in omni benedile spirituali:" ut et plures eas ostenderet esse, et spiles. Potest autem in boc sermone, quo ait: nin 2). i benedictione spirituali:" et illud intelligi, ut, verbi a, justus quique et perfectus capiat benedictiones Lei, de quibus nunc sermo est: capiat et cas, quae in Numerorum scriptae sunt, sed et illas, quae in li-Genesis continentur benedictiones Noë ad Sem et set, et benedictiones Isaac ad Jacob, et item Jacob edictiones ad Joseph, et Ephrem, et Manassen, et post : ad duodecim patriarchas. Quia ergo multae sunt edictiones positae in divinis scripturis, quae videntur lem ad unumquemque sanctorum, verbi gratia, ad Sem, Japhet, aut Joseph dirigi, non tamen, ut quibusdam tur, ita in illos solos diriguntur, ut alius ex his parare non possit: ideireo cas spirituales Apostolus noavit, ut, quicunque essici potuerit in virtute et spiritu, i gratia, Sem, vel Japhet, vel Joseph, aut Isaac, aut b, sicut et Joannes suit in spiritu et virtute Heliae, it etiam ipse benedictionis illius particeps fieri, cujus item et spiritum gesserit.

2. Sed videamus nunc in Levitico benedictionum d sit exordium. "Si," inquit, in praeceptis meis ulaveritis, et mandata mea custodieritis, et seceritis Tria sunt, quae dicit: in praeceptis ambulandum, data custodienda, et sacienda, quae mandata sunt. le videtur mihi praeceptum esse, verbi gratia, cum jutr, ut ille, qui sabbatum non servavit, ab omni syna-

<sup>1)</sup> Ephes. I, 3. 2) Ephes. I, 3.

<sup>2)</sup> Levit. XXVI, 3.

et tribulos, id est, sollicitudines succuli habeat, aut voluptates, et divitiarum cupiditates, reproba cat, et maledieto prozima, cujus finis crit ad exustionem. Propteres unusquisque auditorum cum convenit ad audiendum, esscipit imbrem verbi Bei: et si quidem feuctura sttutent operis boni, benedictionem consequetur. Si vero susceptum verbum Dei contemserit, et frequenter audita soglenerit, ac sollicitudini so rerum secularium, libidinique subjectorit, tanquam qui spinis suffocaverit verbum, maledictionem pro benedictione conquirit, 1) et 2) pro bestitudinis fine, finem exustionis inveniet. "Dabo.") erge, inquit, vobis pluviam in tempore." Necessario addidit # "in tempore." Sicut enim imber iste terrenus, si importune veniat, id est, cum messis colligitur, cum frumenta ternatur in areis, obesse magis quam prodesse videbitur: ita et ii, quibus pluvia verbi Dei ministranda committitus, observare debent hoe, quod dicit Scriptura, ut in tospore pracheant, id est, no crapulato et ebrio verben-Dei ingerent, nec \*) occupato in aliis animo, cum atter ... tus case non potest: vel cum alicujus vitii languore coestrictus est, et non doctori, sed morbo proprio interier praestatur auditus. Prudenter ergo conjiciat, ubi potest vacare mens, ubi sobrius, ubi vigilans, ubi intentus suditor est, et ibi pluviam ministret in tempore: sicut et tritici mensuram servus fidelis et prudens in Evangelico conscevis dare jubetur in tempore. Sed et alio modo postemus intelligere hoe, quod mandatur imber dandus in tenporc. Puer est aliquis, et parvulus in fide, indiget plavia, sed lactis pluvia. Sie enim dicit ille, qui sciebat ple-

<sup>1)</sup> Merlini: conquiret.

<sup>1)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "et benedictionis finem." Cod. Sangerman. "et pro beatitudinis fine" Alii: "et pro beatitudinis remuneratione," R.

a) Levil. XXVI, 4.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: ne occupato etc,

in tempore dispensare: "lac") vobis petent dedi, non i: nondam enim poteratis." Prefecit poet hase in crevit actate, et sapientia. Aptus sine dubio factus jui solidiorum percipiat cibum. Infirmatur aliquis, in pro tempore, sed pro infirmitate capere non potuae robusta sunt: verbi causa, non potest plene de ate capere sermonem, oportet compati, et metiri dom pro virium qualitate, et concedi talibus nuptias est oleribus pascere infirmus, et ad hujusmedi menanimae spetere velut tenuem et rori similem pluviam. Est autem alia terra, quae potest suscipere valimbres, festre etiam flumina verbi Dei, et 2) rapidos re 2) torrentes. De iis enim talibus propheta dicit salmis: "et 4) torrentem voluptatis tuae potum dallis."

3. "Dabo s) ego, inquit, vobis pluviam in tempore et dabit terra nativitates suas." Post primam beneonem pluviae, ista secunda est, qua dicitur terra sua pluvia dare nativitates suas. Invenimus, quia et benedicens Jacob dixerit: "det s) tibi Dominus, a coeli, et ab ubertate terrae plenitudinem frumenti, ini." Putasne tale frumentum in benedictione dabat filio suo Jacob, quale habent et peccatores homines, uali abundabat etiam impius Pharao? Haeccine erat patriarchae benedictio? Vis tibi adhue ostendam, modo et alii iniqui habeant multitudinem frumenti? ere illum in Evangelio, cujus ager multos attulit fruqui dixit: "destruam") horrea mea, et majora reae: abon et dicam animae meae: anima, habes multa bona

<sup>1)</sup> I Cor. III, 2. 2) Deest net" in ed. R.

<sup>3)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "potare." Msc. Sannan. "portare." R.

<sup>4)</sup> Psalm. XXXVI, 8. 1) Levit. XXVI, 4.

<sup>6)</sup> Gen. XXVII, 28. 7) Luc. XII, 18. 19. 16ERIS OPERA. TOM. IX. 28

reposità in annos multos: manduca, bibe, et lactare." Talia ergo credimus esse bona, quae divinis benedictionibus sanctis quibusque et fidelibus tradebantur? Alies ego!) terrae fructus adspicio, et aliter multitudinem nativitatis intueor. Si enim terra mea afferat fructum, si nativitates suas ex Dominii benedictione producat, intelliget sensus meus, et explicare poterit, quae?) qualisque sit ista terra, quae accepta coelesti pluvia nativitates proferat rationabilium frugum. Testimonium de Evangeliis!) sume, quomodo exiit qui seminat seminare, et aliud quidem cecidit secus viam, aliud autem super petram, alied super spinas, aliud autem super terram bonam. Si erge ea, quae ceciderint super terram bonam, 4) attulcrint fructum, dedit terra fructum suum, et nativitates suas produxit centesimum, et sexagesimum et tricesimum.

4. "Sed") et ligna, inquit, camporum dabunt fructum suum." Habemus intra nosmet ipsos et ligna camporum, quae fructum suum producunt. Quae sunt ista ligna camporum, quae fructum suum producunt? Quae sunt ista ligna camporum? Dicet fortassis auditor: quid iterum hic eurisilogus") agit? Quid undecunque verba conquirit, ut explanationem lectionis effugiat? Quomodo intra nos esse ligna docebit, et arbores? Si non temere obtrectes, jam nunc audies, quia "non") potest arbor bona malos fructus facere, neque arbor mala fructus bonos facere. Habemus ergo arbores intra nos sive bonas, sive malas: et quae bonae sunt, fructus malos afferre non possunt, sicut quae malae sunt, fructus non afferent bo-

1

<sup>1)</sup> Ed. Rusci: ergo.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: quae qualisve sit etc.

<sup>3)</sup> Matth. XIII, 1. seqq.

<sup>4)</sup> Ed. Ruaei: bonum. 5) Levit. XXVI, 4.

<sup>6)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "verbilogus." Sed Mss. "eurisilogus." R.

<sup>1)</sup> Matth. VII, 18.

s. Vie tibi et arborum ipearum, quie intra nos sunt abula, et appellationes expediam? New est neus, ne-: malus, 1) nec vitis, sed una arbor justitia vocatur, r prudentia, alia fortitudo, alia temperantia nominatur. si vis, majorem adhue arbordin wultitudinem disce, bus fortassis dignius potabitur consitui stiam paradi-Est enim ibi arbor pietelli, est et dia arbor ientiae, est et alia disciplinae, est et alia scientiae boni nali. Super omnia vero est arbor vitae. Non tibi pis 2) videtur, quod pater coelestis agricola hujuamodi ores in anima tua excolat, et hujusmodi planteria in mente constituat? Sic ergo dicit Salvater: "mon 3) st arbor mala bonos fructus facere, neque bona frumalos facere. " Hoc est, quod docet: arbor punae bona est, non potest afferre fructus impudicitiae. or justitiae bona est, et afferre fructus injustitiae non est. Sic et e contrario si habeas malae arboris radiin tua mente plantatam, bonos reddere non potest tus. Si enim sit in te radix malitiae, fructus non dabonos. Si sit intra cor tuum stultitiae planta, nunm proseret sapientiae florem. Si injustitiae, si iniquiarbor sit, nunquam hujusmodi ligna gaudere bonis tibus possunt. Si ergo servemus mandata Dei, suta pluvia verbi Dei, de qua superius diximus, etiam ores, quae in campis animae nostrae, et cordis nostri udine plantatae sunt, lactum et bonae suavitatis affei fructum. Vis autem tibi de Scripturis ostendam, ares vel ligna appellari has singulas quasque virtutes, s superius memoravimus? Adhibeo testem sapientisum Salomonem dicentem de sapientia: "lignum 4) viest, inquit, omnibus, qui amplectuntur cam." Si ergo

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: malum.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: videtur magis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Matth. VII, 18. <sup>4</sup>) Prov. III, 18.

productive, et alied scientise, et alied justitise. Neget mim consequenter dicitar, ') ex camibus virtutibus solon sepientises meruisse, quae lignum vitae dicutar, contra autem virtutes nequaquam similis sortis suscepisse vectbala. "Ligna") ergo campi dabunt fructum summ." Het, crodo, de se sentiabat et bostus David, cum dicabat: "ego") autem sicut oliva fructifera in domo Dei." Ex quo memifesta estendit, lignum olivae justum et sanctum homisem dici.

5. "Et 4) comprehendet vobis trituratio vindenie." Si sominatum est in anima semen homum, et suscepti : Des plavia crevit, et veuit ad spicara, necestorie consquetur et massis: et si messis, consequetur etiam tributtio, in qua frumenta purgentur. Etenim animae, que germinat, ex verbo Dei et coelesti pluvia rigata germes producit ad messem, necesse est, ut ipsa messis, que profert, purgetur in area, id est, ut sensus, quos gesucrit anima, in medium proferat, et sive cum ceteris doctoribus, sive etiam cum ipsis, quae scutit, divinis voluminibus conferat: ut si quid in iis inane et superfluum, si quid paleae simile suerit, aut aristis, flante in se spiritu discretionis excutiat, et purum frumentum, que solo quest patrire conservos, et mensuram tritici in tempore dispersare retineat. "Et 3) consequetur, inquit, trituratio demiam." Quia panis, ut Scriptura dicit, 6) confortst cof hominis, et vinum lactificat, quaecunque de continentia de observantiis, et custodia mandatorum Dei dicuntes, haec possunt videri frumentum, ex quo panis efficitat,

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: dicitur, ut ex - meruisse etc.

<sup>2)</sup> Levit. XXVI, 4. 2) Psalm, LII, 8.

<sup>4)</sup> Levit XXVI, 5.

b) Levit. XXVI, 5. coll. pag. huj. not. 4.

<sup>6)</sup> Cfr. Psalm. ClV, 15.

mditorum corda confortat. Ea vero, quae ad sciens pertinent, et occultorum explanatione mentes lactifit audientium, vino ac vindemiae videbuntur aptanda. di etenim lactitia tribuitur, cum ea, quae occulta et cura sunt, explicantur. "Et 1) vindemia, inquit, comhendet sationem. (6 Ut si dicamus: primo seminavia) e legis sunt, et posteaquam seminatum est, oravi, ut et Dominus pluviam in tempore, et facta est messis. t hace non manco otiosus, sed iterum semino, acciscripturam propheticam, et ex ea semino terras, et alia auditorum. Post hacc semino et alia de Evancis sermonibus. Diversa sunt quae seminantur: per ım annum possumus seminare. Possumus enim et de ostolicis literis multa semina jacere. Semper est, quod inctur, in omni vita nostra otii nullum tempus est: mdiu respiramus, seminemus. Tantum est, ut in spii seminemus, ut de spiritu metamus vitam acternam. 13) manducabitis panem vestrum in saturitate." Nee : ego corporalis 4) esse benedictionis accipio, quasi qui todiat legem Dei, panem istum communem in abunitia consequatur. Quid enim? Nonne impii et scelepanem non solum in abundantia, sed et in deliciis medunt? Magis ergo si respiciamus ad eum, qui di-: "Ego ) sum panis vivus, qui de coelo descendi: et i manducaverit hunc panem, vivet in acternum:" et adrtamus, quia qui haec dicebat, verbum erat, quo ani-10 pascuntur: intelligimus, de quo pane dictum sit in nedictionibus a Deo: net 6) manducabitis panem veum in saturitate." Similia iis etiam Salomon in Pro-

<sup>1)</sup> Levit. XXVI, 5. 2) Ed. Ruaei: seminavit.

<sup>2)</sup> Levit. XXVI, 5.

<sup>4)</sup> Cod. Sangerman. "corporales esse benedictio-

<sup>5)</sup> Ev. Joann. VI, 51. 6) Levit. XXVI, 5.

verbiis pronuntiat de justo dicens: njustus 1) manducans replabit animam suam: animae autem impiorum in egestate crunt." Hoc si secundum literam accipias, quia siustas 2) manducane replet animam sutum, animae vero impierum in egestate erunt:" falsum videbitur. Magie cuim animae impiorum cum aviditate cibum sumunt, et saturitati student. Justi autem interdum et esuriunt, Denique Paulus justus crat, et dicebat: "usque 3) ad hans herem esurimus, et sitimus, et mudi sumus, et colaphis escdimur." Et iterum dicit: "in 1) same et siti, in jejuniis multis." Et quemodo dicit Salomon, quia "justus!) manducans satiat animam suam?" Sed si intucarie, quemedo justus semper et sine intermissione manducet de pase vivo, et repleat animam suam, ac satiet cam cibo coelesti, qui est verbum Dei, et sapientia ejus: invenies, quomodo ex benedictione Dei manducet justus panem suum in satietate. "Et 6) habitabitis tuti super terram vestram." Iniquus nunquam tutus est, sed semper movetur et fluctuat, et circumsertur omni vento doctrinae in fallacia hominum ad deceptionem erroris. Justus vero, qui legem Dei custodit, tutus habitat super terram suam. Sensus enim ejus firmus est, dicentis ad Deum: nconfirma?) me, Domine, in verbis tuis." Confirmatus ) Ergo, et tutus et radicatus habitat super terram, fundatus in side, quia aedificium ejus non est super arenam positum, neque radix ejus super petram est: sed domus quidem ejes fundata super terram, planta vero ejus radicata est in profundo terrae, hoc est, in interioribus animae ejus. Recte ergo ad hujuscemodi animam dicitur in benedictio-

<sup>1)</sup> Prov. XIII, 25. 2) Prov. XIII, 25.

<sup>3)</sup> I Cor. IV, 11. 4) II Cor. XI, 27.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Prov. XIII, 25. <sup>6</sup>) Levit. XXVI, 5.

<sup>7)</sup> Psalm. CXIX, 28.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: Et consirmatus, et tutus et radica-

ibus: "et 1) habitabitis tuti 2) super terram vestram: et abo pacem super terram." Quam pacem dat Deus? Istam, uam habet mundus? Negat se istam dare Christus. Dit enim 4 meam 3) pacem do vobis, meam pacem relinuo vobis: non sicut hic mundus dat pacem, ego do vois." Negat ergo se pacem mundi dare discipulis suis, nia et alibi dicit: "quid 4) putatis, quia pacem veni mitre in terram? Non veni pacem mittere, sed gladium." is ergo videre, quam pacem dat Deus super terram noram? Si terra sit bona, illa, quae affert frucțum censimum, aut sexagesimum, aut tricesimum, illam pacem uscipiet a Deo, quam dicit Apostolus: "pax 3) autem lei, quae superat omnem mentem, custodiat corda vetra, et sensus vestros." Haec est ergo pax, quam dat leus super terram nostram.

6. "Et 6) dormietis, et non erit, qui vos exterreat." It Salomon in Proverbiis dixit: "si 7) enim sederis, sine imore eris: et si dormieris, libenter somnum capies, et ion timebis terrorem supervenientem tibi, neque impetus mpiorum supervenientes." Haec ille dixit de justo et apiente viro, et haec in benedictione dicuntur: "dormieis, 6) et non erit, qui vos exterreat." Si enim justus eficiar, nemo me exterrere poterit: nihil timeo aliud, si deum timeam: "justus 9) enim, inquit, confidit ut leo:" t ideo non timet leonem diabolum, nec draconem Sanam, nec angelos ejus, sed dicit secundum David: "non 10) timebo a timore nocturno, a jaculo volante per

<sup>1)</sup> Levit. XXVI, 5. 6.

<sup>2)</sup> Deest "tuti" in vulgatis editionibus (v. c. edd. M.), ed suppletur e Mss. R.

<sup>3)</sup> Ev. Joann. XIV, 27.

<sup>4)</sup> Cfr. Luc. XII, 51. coll. Matth. X, 31.

b) Philipp. IV, 7. b) Levit. XXVI, 6.

<sup>7)</sup> Prov. III, 24. 25. 6) Levit. XXVI, 6.

<sup>9)</sup> Psov. XXVIII, 1. 10) Psalm. XCI, 5. 6.

diena a negotio perambulante in tenebris, a ruina, et dacenonio eneridiano." Addit et illud: "Dominus!) illuminatio mea, et Salvator 2) meus, quem timebo? Dominus defensor vitae meac, a quo trepidabo?" Et iterus: psi 3) consistant advergum rue castra, non timebit cer meura." Vides constantiam, et virtutem animae costodiestis mandata Dei, et habentis fiduciam libertatis ingenuec. Post haco "exterminabo, 4) inquit, bestiss malas de terra restra." Bestine, inquit, istac corporales non aunt malen, neque banse, sed medium quiddam. Sunt enim meta animalia. Sed illae bestiae malae sunt spirituales, quas Apostolus dicit "spirituales") nequities in coclestibus" Et illa est mala bestia, de que dieit Scripture : "serpens") autem erat sapientior omnium bestiarum, quas sunt #per terram." Ipsa ergo est hace mala bestia, quam promittit Deus exterminaturum se de terra nostra, si ejumandata servemus. Vis videre et sliam bestiam malam? "Adversarius") vester, inquit, diabolus sicut leo rugies: circuit, quaerens quem transvoret: 8) cui resistite fortes in fide." Quad si adhue plures bestias vis discere, docebit to Essias propheta, qui sub visione, quam attitulatit quadrupedum in deserto, talia quaedam prophetico spirim de bestiis loquitur: "in") tribulatione, inquit, et angustis les, fet catulus leonis: indo et nati aspidum volsutium " qui portabant super asinos et camelos divitias sam ad gentem, quae non proderit iis." Num quid ullo mede

<sup>1)</sup> Pasim. XXVII, 1.

<sup>2)</sup> Libri editi (v. c. odd. M.): "salus mea." Mss. "Salvator meus." R.

<sup>\*)</sup> Psalm. XXVII, 3, \*) Levit. XXVI; 6.

<sup>1)</sup> Ephes. VI, 12. 1) Genes. III, 1.

<sup>7) 1</sup> Petr. V, 8. 9.

<sup>\*)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "devoret," Mss. "trans-

<sup>\*)</sup> Jesai. XXX, 6.

i possunt hace de corporalibus bestiis dicta ctiam qui valde amici sunt literae? Quomodo enim leo, tulus leonis, vel aspides volantes possunt super cas et asinos portare divitias suas? Sed evidenter arias potestates daemonum pessimorum propheta u sancto repletus enumerat, cosque collocare divileceptionum suarum super animas stolidas perversasquas camelis et asinis per figuram comparet, desit. Et iis bestiis ne traderetur anima, Deum timens t propheta David dicens: "non 1) tradas bestiis aniconsitentem tibi." "Et 2) exterminabo, inquit, bemalignas de terra vestra, et pugna non transibit per. n vestram." Multae sunt pugnae, quae transcunt erram nostram, si legem Dei non custodimus, nec epta ejus servamus. Redeat unusquisque ad animam , et ipse se interna recordatione discutiat, et videat, iodo terra nostra, id est, caro nostra, nunc spiritu cationis, nunc irae et suroris urgetur, nunc avaritiae s agitatur, nunc telis pulsatur invidiae, nunc spicubidinis terebratur, et in quibuscunque concupiscit adversus spiritum, et spiritus adversus carnem, interroeliis semper agitatur. Quid autem dicam de coonum pugnis, quas cordi nostri suggerit inimicus, ut xuat a fide Christi, et ab spe vocationis nostrae? enim afflictiones tentationum, et molestias 3) saeculi averit nobis, consequenter jam suggerit cogitationi, fluum et ineptum esse haec tolerare pro Christo, esse melius securam et sine persecutionibus vitam e. Hacc sciens et Apostolus Paulus dicebat: "comes 4) destruentes, et omnem altitudinem extollen-

<sup>)</sup> Psalm. LXXXIV, 19.

<sup>)</sup> Levit. XXVI, 6. 5.

<sup>)</sup> Libri editi (e. c. edd. M.): "molestiarum." Mss. stias." R.

<sup>)</sup> II Cor. X, 5.

tem se adversum scientism Christi." Qui ergo divina repta servaverit, mandata 1) ejus custodierit, et fece hanc pugnam, et hacc bella non patitur, sod Dens ca de terra ejus, et non sinit ca transire per aniso: ati. "Et b) persequemini inimicos vestros." Quos cos, nici ipeum diabolum et angelos ejus, et spirits lignos, et daemonia immunda? Paracquemur ca m lum, ut a mobis ipsis effogerous, sed et ab aliis, qu current, si divina praccepta servemus. "Persoquen inquit, inimicos vestros, et cadent in conspectu morte." Si conterat Satanam sub pedibus nostria ter Deut, cadent inimici in conspectu nostro morte jua morte? Ego arbitror, quod nostra si enim no tificemus membra nostra, quae sunt soper terram, calionem, immunditiam, si banc mortem inferamus bris nostris, illi cadent in conspectu nostro. Que cadent in conspectu nostro? Si to justus sis, ceci justitia in conspectu tuo. Si castus, 4) cecidit libid pius, etiam ipsa impietas corruit ante te.

'7. "Et ') persequentur ex vobis quinque contucontum ex vobis persequentur multa milia." Quistit quinqué, qui possunt persequi centum? Quis numeros, et in laudabilibus ponitur, et in culpal Quinque!) sunt aspientes virgines, et quinque in tes. Sie ergo et centenarius numerus ad utranqu

<sup>1)</sup> Ed. R. sola: et mandata.

<sup>2)</sup> Levit. XXVI, 7.

<sup>\*)</sup> Levit. XXVI, 7. - Edd. Morlini: in morte

<sup>4)</sup> Edd. Morlini: castus sis,

<sup>1)</sup> Levit XXVI, 8.

<sup>433.</sup> not. 1. "Quinquenus numerus," sed Mss. o "Quinque numerus." R.

<sup>7)</sup> Cfr. Matth. XXV, 2

m accipi potest. Si itaque nos simus ex quinque lauibilibus, id est, ex quinque sapientibus, persequemur inpientes centum. Si enim sapienter et probabiliter pusemus in verbo Dei, si prudenter de lege Domini disramus, convincimus et sugamus insidelium multitudinem. cut enim quinque 1) numerus, et sapientes indicat, et sipientes: ita et centenus numerus, et sideles indicat, et fideles. Nam et sub centenario annorum numero Abram Deo credidisse, et justificatus esse describitur, et :ccator 2) "qui moritur centum annorum, maledictus it." Et hic centum insideles a quinque sapientibus essuntur, et rursum centum fideles, non tam numero cenm, quam perfectione signati, multa millia insidelium rrsequentur. Fugant enim fideles doctores innumeros remones, ne animas credentium antiqua fraude deci-"Et 3) cadent inimici vestri in conspectu vestro Qui sint inimici, supra diximus: quo autem dio dicantur cadere, requiramus. Apostolus Paulus docet, quis sit hic gladius, cum dicit: "vivus 4) enim sermo Dei, et esseax, et penetrabilior omni gladio ique acuto, pertingens quoque usque ad compagem ae ac spiritus, membrorum quoque et medullarum, discretor cogitationum, et intentionum cordis." Hic adius, cujus 5) acie cadunt inimici nostri. Sermo re Dei est, qui prosternit omnes inimicos, et ponit b pedibus suis, ut subditus fiat omnis mundus Deo. huc et de alia epistola Pauli discere, quia gladius Dei sit? Audi eum, cum arma praeparat militi-

Libri editi (e. c. edd. M.), cfr. pag. 442. not. 6. nus numerus," sed Mss. omnes: "quinque nu-3.

sai. LXV, 20. 3) Levit. XXVI, 8.

ebr. IV, 12.

odex Sangerman. "cujus a facie cadunt" etc. R. OPERA. Tom. IX.

gem et prophetas, vetera autem veterum ea, quae aute legen fuerunt ab initio, cum mundus factus est. Venerent Evangelia nova, venerunt et Apostoli. A conspectu horum ejicimus vetera. Quomodo ea ejicimus? Legem secundum literam ejicimus, ut statuamus legem secundum spiritum. Possumus et hoc modo, dicere: autequam veniret homo de coelo, et nasceretur homo coelestié, eramus omnes terreni, et portabamus imaginem terreni; sed abi venit homo novus, qui secundum Deum creatus est, ejicimus a conspectu ejus vetera, deposentes veterem hominem, et induentes novum, qui secundum interiorem hominem renovatur de die in diem. "Et 1) ponam tabernaculum meum in vobis." Si baec habemus in nobis, quae supra dicta sunt, si abjecto vetere homine innovatum est cor nostrum, venit ad nos Deus, et habitat in nobis, qui dixit: "et 2) ponam tabernaculum meum in robis, et non abominabitur vos anima mea." Non nos bominabitur anima Dei, si observemus ea, quae scripta iunt. Verumtamen velim requirere, quid est anima Dei. Yum quidnam putabimus, 3) quia Deus habeat animam icut homo? Absurdum est hoc sentire de Deo. utem audeo et dico, quia anima Dei Christus est. Sicut nim Verbum Dei est Christus, et sapientia Dei, et virtus lei, ita et anima Dei est. Et hoc modo dicitur, quia non4) vos abominabitur anima mea," id est, filius meus, id "ambulabo") inter vos." Non mihi videtur, quod oc promittat Deus, quia in terra Judaeorum ambulatu-18 sit: sed, quia si quis meruerit ita puri esse cordis, ut ei capax sit, in eo se dicit ambulare Deus. "Et 6) vos itis mihi populus, et ego Dominus Deus vester, qui

<sup>1)</sup> Levit. XXVI, 11. 2) Levit. XXVI, 11.

d. M.): "putamus." R.

<sup>1)</sup> Levit. XXVI, 11. 1) Levit. XXVI, 12.

<sup>&#</sup>x27;) Levit. XXVI, 12. 13.

eduxi vos de terra Aegypti, cum essetis servi, et contrivi, jugum vinculi vestri." Vere eduxit nos Deus de domo servitutis: servi enim eramus peccati, quia "omnis!) qui peccat, servus est peccati." Et contrivit vinculum jugi nostri, jugi, quod imposuerat supra cervices nostras ille, qui nos in captivitatem duxerat, et peccatorum vinculis colligarat. Contrivit ergo peccati vinculum, et jugum nostrae captivitatis excussit Dominus noster Jesus Christus, et suum nobis suave jugum fidei et caritatis, et spei, ac totius sanctitatis imposuit. Ipsi gloria in aeterna saecula saeculorum! Amen.

<sup>1)</sup> Ev. Joann. VIII, 34.

t, : . . · • Ċ • . • .

rem factum anima praeditum esse agnoscit. Sed scialiter in nono Tomo Commentariorum, quos ipsit in Genesin; hujus rei sacramentum exponit: o loco Adamum quidem Christi, Evam autem ecclee typum gerere pluribus verbis asseruit. Denique landum Tóμους in Genesin non diversos videri to us opere, quod Hieronymus epist. 41. alias 65. xaëmeron vocat, cum ait: "nuper sanctus Ambrossic Hexaëmeron illius compilavit, ut magis Hiplyti sententias Basiliique sequeretur."

III. Ex horumce in Genesin librorum Praefatione gmentum unum, et aliud quoque e libro primo reat Pamphilus martyr in Apologia. Ex his item mis fragmenta duo suis de Praeparatione Evangea libris Eusebius inscruit. Prius exstat libro septimo P. 20., et capitis prioris Geneseos versum duodeciım explicat; Commentariorum autem partem esse stilo arguitur, ut optime adnotavit Huctius. Po-Tius illustrat capitis ejusdem versum decimum quarn; jacet autem in libro sexto Eusebii Praep. Evang. Dite undecimo. Habetur etiam, inquit Huetius, in ilocaliae capite 22. fragmenti hujus pars aliqua, le discimus e tertio Tomo Commentariorum Oriis depromtum illud esse. At fallitur vir clarissis, cum ait hujus fragmenti partem tantum aliquam Peri in Philocaliae capite 22., cum longe prolixius istud fragmentum in Philocalia, quam apud Eusem, ubi desiderantur, quae in nostra editione num. 13. et 14. reperiuntur. Aliud praeterea reperitur guentum Philocaliae capite 14., ubi ex eodem mo tertio petitum id esse significatur. Denique sebius Hist. Eccl. lib. III. cap. 1. aliud exhibet, d in nostra editione omittendum esse non duxi-5. Haec sola sunt fragmenta, quae ad Tomos perusse adfirmare possumus. Theodoretus quidem in

Genesin quaest. 20. ex Origene citat expositionem versus 26. cap. 1. Geneseos: "faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram:" et sanctus Eustathius, in dissertatione de Engastrimytho adversus Origenem, locum ejus de paradiso exhibet, quem valde vituperat. Verum an duo haec fragmenta Tomorum pars fuerint, neuter significavit. Alia insuper in Mss. Graecorum Patrum in Genesin catenis Origenis nomine circumferuntur, quae editioni quoque nostrae inserenda esse duximus, praemonito hic lectore levem nonnunquam esse catenarum fidem, quippe que saepe auctorum nomina permisceant, et aliud pro alio adscribant; et praeterea incertum esse, unde Origenianae ejusmodi symbolae in Genesin petitae sint, an e Tomis, an e scholiis, an ex homiliis, an denique ex aliis ejus in diversos Scripturae sacrae libros Commentariis. Certe ex tot fragmentis, quae catense exhibent, vix duo aut tria comperimus ad homilias in Genesin pertinere.

IV. Hieronymus Tom. IV. novae editionis Classe tertia Epist. pag. 430. indiculum texens librorum Origenis, sic orditur: "scripsit in Genesin libros tredecim: mysticarum homiliarum libros duos: in Exodo excerpta, in Levitico excerpta." Isthaec series manifeste indicat ad Genesin pertinuisse mysticas hasce homilias; nec alio sensu Hieronymi locum accepit Sixtus Senensis lib. IV. pag. 352., ubi etiam opinatus septemdecim, quae hodie latine exstant in editionibus Merlini et Genebrardi, illarum partem fuisse. "Huic ego, inquit Huctius, neutiquam assentiri possum: homiliae enim, quas habemus, ex tempore videntur pronuntiatae, et ab actuariis in literas relatae; mysticae vero meditate per otium elaboratae et ab Origene ipso editae sunt." Non equidem infitias iverim alias per otium meditate claborasse Origenem, alias ex mpore recitasse. Sed unde habuerit vir clarissimus. ysticas fuisse meditate per otium elaboratas, et ab rigene ipso, non ab actuariis editas, id sane dubito cujusquam veteris scriptoris auctoritate probare tuerit. Certe major pars septemdecim homiliarum Genesin mysticis sensibus enarrandis impenditur. nid ergo eas vetat mysticas dici, et partem mystirum homiliarum, quarum Hieronymus duos commeorat libros. Ut ut est, superstites hasce septemdem homilias, Origenis esse nullus dubitandi locus est. meterquam quod enim homiliae secundae, ubi Noë-'ae arcae fabrica exponitur, integer fere sermo graein omnibus catenis sub Origenis nomine circumrtur, si attente legeris homiliam decimam, agnosces ide sanctus Eustathius in dissertatione de Engastriytho criminandi Origenis ansam arripuerit, quod empe Isaac et Rebeccae res gestas immutarit; inau-35 et armillas, sermones esse aureos dixerit, et uniersum denique argumentum per vim distortum, ad 4 quae animo cernuntur et ratione intelliguntur, traactum, cavillationibus deturparit. Lege item homiun decimam tertiam, ubi occasione puteorum, ab aac essorum, de puteis quoque Abrahami tractar, et videbis, cur idem Eustathius expostulet, quod ateos ab Abraham esfossos, aliaque ad eos pertinua allegoriis exponat Origenes, tantaque sermoun copia in immensum protracta, omne de illis netium disterminet in aliam sententiam translatum, tet ad haec usque tempora in regione illa oculis lhuc conspiciantur. Non negat Origenes in hac hoilia, revera escossos esse in terris hosce puteos, nee ea de re queritur Eustathius. Id unum expostut, quod, licet in regione illa adhue oculis conspicentur, eos tamen allegorico tantum sensu explicuerit. nod ab Origene factum, quis negare audeat? Praeter hace argumenta, quae abunde sufficiunt, ut hae homiliae Origeni nostro adjudicentur, certo adfirmare possumus nullum hactenus repertum esse Codicem manuscriptum, qui non eas illi tribuat. Hue adde, quod Jonas Aurelianensis episcopus, qui saeculo nono florebat, lib. L de Institutione laicali capite XI. duplex affert fragmentum ex homilia decima. Unum est tamen, quod movere quempiam possit, ne eas Origenis esse putet, nempe quod habet Hieronymus epistola 3, alias 126. ad Evangelium presbyterum: "in fronte, in quit, Geneseos primam homiliarum Origenis reperi scriptam de Melchisedech, in qua multiplici sermone disputans, illuc devolutus est, ut eum angelum diceret, iisdem argumentis, quibus acriptor tuus de Spiritu sancto, ille de supernis virtutibus est loquutus." Nihil quidem ejusmodi reperitur in prima homiliarum, quae supersunt, imo nec in ceteris. At vero variae olim fuerunt homiliarum in Genesin collectiones, uti liquet ex Cassiodoro, qui de Instit. Divin. liter. cap. 1. sexdecim tantum Origenis homilias enumerat. Unde non absurde responderi potest, eam in Genesin homiliam, quae in collectione Hieronymiana prima erat, ad nos non pervenisse.

V. De tempore, quo hasce homilias pronuntiaverit Origenes, id unum constat, eas anno ducentesimo quadragesimo quinto esse posteriores. Extemporaneae enim sunt, et ex illarum numero, quae ab actuariis in literas relatae sunt. Atqui "Origenes jam sexagenario major ... conciones, quas habebat ad populum, a notariis excipi permisit, cum id antea fieri nunquam concessisset," inquit Eusebius Historiae Ecclesiasticae lib. VI. cap. 36.

VI. Editio Merlini Hieronymo tribuebat earum interpretationem latinam; hanc Rufino deberi crudite probat clarissimus Huctius Origenianorum lib.

3. num. 1., ubi practerea monet, postream bona sui parte esse mutilatam. Ipsum

#### II.

# M AD ORIGENIS EZHIHTIKA IN LEVITICUM.

a seu scholia in Leviticum scripsisse Oritur Hieronymus apud Rufinum lib. 2. Insit, inquit, in Genesin libros tredecim; homiliarum libros duos; in Exodo Ex-Levitico Excerpta." Horum mihil hodie isi forte aliquid inde sumtum exhibeant in Leviticum, quae sub nomine Origenis graecis manuscriptis circumferuntur, et in hac nostra editione repraesentantur.

Excerpta, Origenis homilias in Leviticum se se monet Rufinus in peroratione ad inem Commentariorum ejusdem Origenis in d Romanos. Sexdecim, commemorat Cas-: institutione divinarum literarum capite eliqui vobis, inquit, praestante Domino, si ritis, Homilias praedicti Origenis, id est, exdecim; in Exodo duodecim; in Levitico Totidem hodie passim tum in praecedenn Origenis editionibus, tum in manuscrious perantiquis Origenis nomen prae se rte ex iis vel unus codex manuscriptus eris uncialibus exaratus videtur sexto vel citer ecclesiae saeculo. Praeterea Jonas s episcopus, qui saeculo nono florebat, istitutione laicali cap. 5. 16. et 18. varia homiliis affert fragmenta, quae iisdem diernis sexdecim homiliis leguntur. Denique catenae manuscriptae in Leviticum fragmentum graecum Origeni adscribunt, quod numero accundo homiliae octavae apprime respondet. Nullus ergo dubitandi locus est, quin vere Origenis sint.

Nec quemquam movere debet, quod graecum ex homilia secunda in Leviticum fragmentum habeter Philocaliae capite primo, cujus ne apicem quidem in homilia latinae editionis secunda, aliisve reperias. Nam 1) quis certo adfirmare possit, non ea particula decurtatam et mutilatam fuisse hanc homiliam a Rafino, quem infra genuinum illarum interpretem esse probabimus? 2) Homilias Origenis pro interpretus studiosorumve libitu variis modis fuisse selectas et ordinatas, diversasque illarum fuisse collectiones, quarum aliae pauciores, aliae plures homilias habuerint, ex eo probatur, tum quod Jonas Aurelianensis episcopus lib. L de Institutione laicali cap. 5. ex homilia Origenis in Leviticum prima fragmentum exhibet, quod hodiernae editiones in secunda tantum repraesentant; tum quod cum homilia quarta dicat Origenes, se jam supra de lineis vestibus saepe egisse, et homilia sexta sparsim se et saepe de consecratione sacerdotis et unctione disseruisse, nihil tamen ejusmodi in superioribus exstet; tum denique quod cum homiliae in Jeremiam ab Ilieronymo latine redditae, alio ordine in editione latina collocatae sint quam in codicibus graecis, ubi modo plures, modo pauciores numero habentur, idem homiliis in Leviticum contigisse prochie est existimare, variasque illarum suisse collectiones. in quarum una secundum tenuerit locum illa, unde prodiit Philocaliae fragmentum, homilia, quae ab bodierna abest collectione.

Objici etiam potest istas homilias etiam inter libros sancti Cyrilli haberi: "Sed, inquit Bellarminus de Script. eccles. num. 225., vere Origenis sunt, nos sancti Cyrilli: nam et phrasin Origenis servant, et erroribus ejusdem scatent." Huc adde, quod ex homiliae septimae numero quarto liquet has homilias Caesareae in Palaestina habitas fuisse, ubi sanctum Cyrillum sermones ad populum habuisse nullo ecclesiasticae historiae monumento traditur.

Harum porro homiliarum non alium interpretem quam Rufinum quaeri debere, breviter demonstro. Gennadius testatur, quicquid Origenis versum est, a Rufino versum esse exceptis iis, quae vertit Hieronymus. At is in Catologo, nominatim recensens quae vertit ex Origene, homiliarum in Leviticum nullam facit mentionem: et Rufinus in peroratione, quam adjecit Commentariis in epistolam ad Romanos, profitetur se vertisse Origenis in Leviticum homilias. "Fateor namque, inquit, Heracli frater amantisse, quod dum tuis desideriis satisfacere cupio, oblitus sum pene mandati, quo praecipitur, onus supra vires tuas ne levaveris: quamvis nobis nec in ceteris, quae te insistente, imo potius pensum diurni operis exiscate in latinum vertimus, defuerit plurimus labor, dum supplere cupimus ea, quae ab Origene in auditorio ecclesiae ex tempore, non tam explanationis, quam aedificationis intentione perorata sunt; sicut in homiliis, sive in oratiunculis in Genesin et in Exodum secimus, et praecipue in his, quae in librum Levitici ab illo quidem perorandi stylo, a nobis vero explaandi specie translata sunt. Quem laborem adimplendi Pae decrant, idcirco suscepimus, ne pulsatae quaestiones et relietae, quod in homiletico dicendi genere ab illo fieri solet, latino lectori fastidium generarent." Sed utinam hoc labore adimplendi quae deerant, su-Persedisset! Ex ejus enim licentia factum est, ut, ri legit has homilias, incertus sit, utrum legat Orithen, an Rufinum. Ceterum cum judice Rufino ex

### IV.

# . MONITUM DE *EEHITIKOI*∑ IN DEUTERONOMIUM.

Origenes Tom. XXXII. in Joann. num. XI. pollicetur, fore, ut Deuteronomium explicet, et homilia octava in Lucam id a se praestitum dicit: sed an Tomis? an scholiis? an homiliis? Homiliae tantum ab ipso editae videntur. Hinc nihil mirum, si libro sexto Commentariorum in epistolam ad Romanos ait, quod legitur Deuteronomii XXV. 5., id plenius et fusius suis locis esse pertractandum. Octo ejus de Deuteronomium homilias commemorat Cassiodorus Institut. cap. 1. "Reliqui etiam vobis, inquit, in Deuteronomium sermones octo Origenis, in quibus est minuta nimis et subtilis expositio." Rufinus quoque in epistola ad Ursacium, quam praefixit redditis a se latine homiliis in Numeros, aliquot tantum commemorat in Deuteronomium oratiunculas. "Jam enim, inquit, ex omnibus, quae in lege scripta reperi, solae, ut puto, in Deuteronomio desunt oratiunculae, quas, si Dominus juverit, et sanitatem dederit oculis, cupimus reliquo corpori sociare." Sed morte praeventus existimatur, antequam id exsequi potuerit. Ut ut est, nulla Origenis in Deuteronomium explanatio hodie superest, nisi forte deperditarum homiliarum pars fuerint sequentia fragmenta graeca, quae sub Origenis nomine occurrunt in catenis patrum ma nuscriptis.

Atque haec quidem Ruaeus.

Scribebam Vitebergae die III. mens. Jul. 2 MDCCCXL.

Eduardus Lommatzsch.

σταλήναι πελεύει τινάς, δειπνός δει πλησιάζουσι μέν τή Παλαιστένη, της Αλγύπτου το τοίς δέρομεσις έτουμμος» παραστήσας παλ το άπιστον εξελέγξας, τάφον μέν τήν ξρημον ἀπονέμει, οίς ὁ νοῦς ἀπέμεινε σπληρός, θύνατος γάρ ἀσεβών, της έν τῷ ζην πλάνης αέρει μένες.

,,Kal 1) επωνόμασε Μωυσής τον Δύσή, υξόν Νονή. 
Ίησοθν. Επισημαντέον, δτι ὁ τοῦ Ναυή υξός τόπε 
γέγονε τοῦ Χριστοῦ, δς τὸν οξκτιστον λαὸν πλανόμινον ελευθερώσας, εξε οὐρανὸν ἀνήγαγεν, οὐκ εξε τὰ 
ἐσθίουσαν τοὺς ἐνοικοῦντας.

"Η ") μην αὐκ δψονται την γην, ην δρασα τος πατράσιν αὐτῶν." Παρατημητόον, δτι τῶν ἐκ τῆς γῆς Αἰγύπτου ἐξελθόντων εἰσηλθον εἰς την γην τῆς ἐφηγελίας τινές αὐδὶ γὰρ ὁ θεὸς τοῦτο ἀπηγόρευσα, ἀἰλὶ μάνους τοὺς εἰποστοέτεις παὶ ἐπάνω τῶν ἐξελθόντων ἐκ γῆς Αἰγύπτου μοσχοποιήσαντας ἀνείλεν ἐν τῆ ἐρήμψ φειδόμενος συγγενοῦς τῆς νεύτητος αὐτοῖς, οἰς ὁ τῆς ἐωῆς χρόνος οῦπω εἰποστοέτης ῆν, καὶ πολλῷ μέλλος τοῖς βρέφεσι, καὶ παιδίοις, ἔως τῆς ἐφήβου ἡλιπίας.

,, Τοῦ αὐτοῦ." Τοῦτο τύπος τῆς ἀληθείας μία )
γὰς μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε τὰς τὰ καιδία, τὸ μὰ
εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν."

,, Ανέλεσθε ) τὰ πυρεία τὰ χαλκά. ''Ωσπαρ ὁ χοίτ κοῦς ὄφις σημείον τῆς ἀπιστίας αὐτών, ούτω καὶ κ πυρεία τῶν περὶ Κορὰ καὶ Δαθὰν καὶ 'Αβειρών καί' δεμα ὅντα τῷ θυσιαστηρίω.

,,Καλ ) τοίς υίοις Αευλ, ίδου, δέδωκα πῶν ἐκαθικατον ἐν 'ἐσραήλ. Εἰκότως ἐπονενέμηνται τοῖς ἐερεῦσιν αἰ ἀπαρχαὶ, ἐπείπερ οὐ κληρονομεῖ ἡ Αευλ φυλίκουδε κληρον λαμβάνει οἰς αἰ λοιπαί. Τοῦτο πρόξητών τῆς ἀκτημοσύνης τοῖς ἱερεῦσιν ὁ κληρος τοῦ τῷ δυσά-

<sup>1)</sup> Num. XIII, 47.

<sup>1)</sup> Num. XIV, 23.

a) Matth. XVIII, 3.

<sup>4)</sup> Num. XVI, 37.

Num. XVIII, 21.

ρίφ συμμερίζεσθαι. Δεκάτας εδίδου ό λαός τοις υίταις, καλ οί Λευίται τοις ίερευσιν.

,,Νῦν ) ἐκλείξει ἡ συναγωγὴ αὐτη πάντας τοὺς ὰφ ἡμῶν." Τοῦτο παράδειγμα ἔλαβεν ὅσπερ ὁ τχος ἐν τῷ στόματι τὰ χλωρὰ, οὕτω καὶ ὁ ἄγιος κ τοῖς χείλεσι στρατευύμενος ἐν τοῖς στόμασιν ἔχει ὅπλα διὰ τῶν εὐχῶν. Καὶ τοῦτο εἰδὼς ὁ Βαλὰκ ἐν ς προτέροις πολέμοις ἐναργῶς γινόμενον, βούλεται αὐτὸς τοῖς διὰ χειλέων ὅπλοις στρατεύεσθαι, καὶ ἰεῖ τὸν Βαλαὰμ τὸν ἔχοντα τὰ ὅπλα τῆς ἐναντίας κάμεως ἐν τοῖς χείλεσι, τὰς ἀράς. Οἱ γὰρ ἄγιοι ἄγοιοι συμπράττουσι τοῖς δικαίοις εἰς τὰ σωτήρια, καὶ αθὰ ἔργα, καὶ οἱ πονηροὶ δαίμονες τοῖς ἀσεβέσιν αρτωλοῖς ἀνθρώποις εἰς τὰ πονηρὰ καὶ βλαβερὰ τῆς τηρίας τῶν ἀνθρώπων ἔργα. Οἱ μὲν γὰρ ἄγιοι στραίνται λόγοις εὐχῶν, οἱ δὲ ἀσεβεῖς καὶ ἀμαρτωλοὶ γοις μαγειῶν.

,,Τοῦ αὐτοῦ. Καὶ ἡ κατ αἴσθησιν τῶν πραγμάν ἱστορία μεγάλης ὡφελείας πεπλήρωται. Ἐκ δὲ τῆς
οκειμένης ἱστορίας μανθάνομεν πολλὰ, καὶ ὅτι ἔστι
κατεύεσθαι λόγοις, καὶ μεγάλα πράγματα οἰκονομεῖω, καὶ κατορθοῦσθαι διὰ λόγων. Καὶ οἱ μὲν ἅγιοι
κατεύονται λόγοις εὐχῶν οἱ δὲ ἀσεβεῖς λόγοις μαων.

,, Τοῦ αὐτοῦ. 'Η ἐναντία δύναμις οὐδέποτε ποιεῖ 'Ον χαλὸν, ἀλλὰ πάντα χείριστα ἐνεργεῖ. Καὶ ὅπερ ργήσει χαχὸν, οὐ δύναται ἀποχαταστῆσαι εἰς τὸ τιον, οὐ γὰρ ἔχει τάξιν τοῦ χρείττονος. Τῆ δὲ χρείτ-

<sup>1)</sup> Num. XX, 10. 2) Num. XXII, 4.

4

τονι δυνάμει πάντα δυνατά. 'Ο γάο δεδς ήμων άλγειν ποιεί, καλ πάλιν ἀποκαθίστησιν, Ενεργήσαι δε κακόν οὐκ ἔχει οὐ γὰο καθ Εξιν μόνον, άλλὰ καλ κατ οὐσταν ἀγαθός ἐστιν.

,, Τοῦ αὐτοῦ. '' Ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις ἐστί τινα καὶ μαντεῖα τετελεσμένα, καὶ θυσίαι, καὶ τινα δῶρα προςφερόμενα τοῖς δαίμοσιν ὧστε διὰ τούτων προσφερομένων μαντεύεσθαι τοὺς βουλομένους. Μαντεῖα δί ἐστιν ἔκαστον πρᾶγμα. Οὐ γὰρ ἀληθής πρόββησις.

,, Καὶ ') ήλθεν ὁ κύριος πρὸς αὐτόν. Κατὰ ἀλήθειαν θεία δύναμις παρεγένετο πρὸς Βαλαὰμ οὐ κληθείσα ὑπ' αὐτοῦ. Παρεγένετο οὖν, Γνα ἀποτροπιασμὸν ποιήση τῶν καλουμένων ὑπὸ τοῦ Βαλαὰμ δαιμόνων, καὶ τὰς θείας προβρήσεις οἰκονομήση.

"Και») ἀνέστη ὁ ἄγγελος τοῦ θεοῦ ἐνδιαβάλλειν αὐτὸν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ." Ὁ ἐνδιαβάλλων ἐν τῆ ὁδῷ ἄγ-γελος τὸν Βαλαὰμ, ὧρα μὴ οὖτός ἐστι, περὶ οὖ εἰπεν ὁ θεὸς πρὸς τὸν Μωυσῆν, ὅτι ἄγγελός μου προπορεύεται ἔμπροσθεν ὑμῶν, ἀιαφυλάσσων ὑμᾶς ἐν τῆ ὁδῷ;

,,Συμπορεύθητι ) μετὰ τῶν ἀνθρώπων τούτων."
Οὐκ ἐπέτρεψε τῷ Βαλαὰμ ὁ θεὸς ἀπελθεῖν πρὸς τὸν Βαλάκ. Ἐπειδὴ δὲ ἀπελθεῖν ἐβούλετο, συγχωρεῖ. Παραγγέλλει δὲ αὐτῷ μόνα τὰ ἀποκαλυπτόμενα εἰπεῖν. Καὶ ὁ ἄγγελος δὲ φανεὶς καὶ φοβήσας τοῦτο βεβαιοῖ.

,,Οἰχοδόμησόν ) μοι ξπτὰ βωμούς. Εστι δὲ καὶ διὰ σώματος ξτέρου ἔργα γινόμενα, καὶ ἐν τοῖς κρείττοσι καὶ ἐν τοῖς κείροσιν. Οἶον ψς τὰ γινόμενα ἐν Αἰγύπτω ὑπὸ Μωυσῆ καὶ ᾿Λαρων καὶ τῶν ἐπαοιδῶν, ᾿Λλλὰ συγκρινομένη ἡ θεία δύναμις πρὸς τὴν ἀντικειμένην κατὰ πρόσωπον τῶν ἀμφιβαλλόντων αῦτη ἡ θεία δύ-

<sup>1)</sup> Cfr. Num. XXII, 9.

<sup>2)</sup> Cfr. Num. XXII, 22. coll. LXX. virorum edd.

<sup>3)</sup> Num. XXII, 35.

<sup>4)</sup> Num. XXIII, 1.

ναμις νικά ούς ή ψάβδος Μωυση τας των επαοιδών ψάβδους κατέπιεν.

,, Τοῦ κὐτοῦ. Εἰώθει ὁ Βαλαὰμ ταῖς αὐταῖς θυσαις θεραπεύων προσχαλεῖσθαι τοὺς δαίμονας. Τοικυται γὰ αἰ θυσίαι ἐτελοῦντο ἐν χόσμφ τοῖς δαίμοσι. Διὰ τοῦτο οὖν ὁ θεὸς θυσίαις ἀπαιτεῖ τὸν πρῶτον λαὸν, Γνα διὰ τὸ προσφέρεσθαι τῷ θεῷ, χαταργηθῆ τὸ προς-φέρεσθαι τοῖς δαίμοσιν εἰ χαὶ τὰ μάλιστα σύμβολα ἦσαν.

,, Τοῦ αὐτοῦ. Ένανθρωπήσας οὖν ὁ Σωτὴρ ἀπέστειλε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἔνα λύσωσι τὴν ὄνον, τουτέστιν ἐκ τῶν δεσμῶν ὧν ἔδησεν ἡ ἀντικειμένη δύναμις, ὁ νοητὸς Βαλαάμ καὶ λύσαντες ἤγαγον πρὸς τὸν 
Ἰησοῦν καὶ ἐπιθέντες τῆ ὄνῳ τὰ ἱμάτια, τουτέστι τὰς 
ἀρείδες τοῦ εὐαγγελίου καὶ ἐπικαθήσας αὐτῆ ὁ Σωτὴρ 
εἰσῆλθεν εἰς τὴν ἀγίαν πόλιν.

,Καὶ ) παρέλαβε Βαλάχ τὸν Βαλαάμ ἔπὶ τὴν χορυφὴν τοῦ Φογώρ. 'Υπελάμβανεν ὁ Βαλάχ μεμετρημένην τὴν τέχνην τοῦ Βαλαάμ ἐν τοῖς τόποις. Διὸ
παρελάμβανεν αὐτὸν εἰς τὴν χορυφὴν τοῦ Φογώρ, οἰόμενος ἰσχύειν τὸν μάγον ἔχεῖθεν ἀράσασθαι τὸν λαὸν
τοῦ θεοῦ τὸν Βαλαάμ. Φογώρ δὲ ἑρμηνεύεται ἡδυσμὸς,
ἢ στόματος δέρμα, τουτέστιν, ἀχρότης φιληδονίας, χαὶ
νεχρότης λόγου. Ἐξ ὧν ἐπειρᾶτο ἀράσασθαι τὸν λαὸν
τοῦ θεοῦ ὁ Βαλαάμ.

,, Τοῦ αὐτοῦ. Δύο εἰσὶ χορυφαὶ, τουτέστιν ἀχροτάτης ἀρετής καὶ τῆς κακίας. Καὶ ὁ μὲν Μωυσῆς ἐπὶ τὸ ἄκρον τῆς ἀρετῆς ἀναβέβηκεν, ὁ δὲ Βαλαὰμ ἔπὶ το ἄκρον τῆς κακίας.

,,Οὐχ²) ἐπορεύθη κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ εἰς συνάντησιν τοῖς οἰωνοῖς." Σύμβολόν ἐστιν ὁ Βαλαὰμ οὖτος
τοῦ ἐκ τῶν ἐθνῶν λαοῦ, ὅστις ἐπηκολούθει τοῖς οἰωνοῖς τὸ πρότερον, γνοὺς δὲ, ὅτι ἀκόρεστόν ἔστι κυρίω,
οὐ προσέθετο. ᾿Αλλὰ μὴν καὶ ἑρμηνεύεται ,,μάταιος

<sup>1)</sup> Num. XXIII, 28. 2) Num. XXIV, 1.

# Optemos

λαός, " υίδς δε Βεώρ ερμηνεύεται ,, δερμάτινος." Τό μεν ,, μάταιος " ήν κατά το πρότερον των εθνών, Βεώρ δε τοῦ εν ματαιότητι και εν νεκρότητι κατά το πρότερον δηλονότι.

, Ανθρωπος 1) ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν." Έγες ὁ ποτὶ Βαλαὰμ, ὁ λαὸς ὁ μάταιος, διανοίξας τοὺς ἔσω μου ὀφθαλμοὺς τοῦ νοὸς, καὶ ἰδών τὸν πνευματικόν ποτε Ἰσραὴλ, καὶ τὴν κατ' αὐτὸν οἰκονομίαν, τῆς τοῦ ἀγίου πνεύματος ἀξιοῦμαι. Οὐχ ἀρμόζει τῷ ποτε Βαλαὰμ τό ,, φησὶν 2) ὁ ἄνθρωπος ὁ ἀληθινῶς ὁρῶν καὶ τὰ ἔξῆς, ἀλλ' ἀρμόζει τῷ νῦν Βαλαάμ.

,, Ως ) καλοί οἱ οἶκοί σου Ἰακώβ, αἱ σκηναί σου Ἰσραήλ. Τὸ ὄνομα τοῦ Ἰακώβ, οὐ τοῦ ἐνοικοῦντός ἐστιν, ἀλλὰ τοῦ οἴκου τὸ δὲ τοῦ Ἰσραήλ ὄνομα, τοῦ ἐνοικοῦντός ἐστι τοῦ γὰρ σωματικοῦ πράγματός ἐστι τὸ ,, Ἰακώβ. "

,, Ωσεί ) νάπαι σχιάζουσαι. Νάπαι νοηταί εἰσι σχιάζουσαι τὸ ἐν ῷ λογικὰ ἔγκαρπα καὶ κατάκομα τῆς πραγματικῆς ἀρετῆς. Παράδεισοι ἐπὶ ποταμόν εἰσι νοητοὶ τόπος, ἐν ῷ λογικὰ πεφύτευται, ἀρδόμενα ῆτοι τῆ θεωρία τῶν γεγονότων, ἢ τῆ θεωρία τῆς ἀγίας τριάδος.

,, Τοῦ αὐτοῦ. Οἱ ἐν σχηναῖς οἰχοῦντες, τῶν ὁδευόντων εἰσὶ, καὶ ἔστιν ἔξω τοῦ κόσμου τούτου ὁδὸς μεγάλη καὶ πολλαὶ σχηναί. Οἱ ἐνοικοῦντες, οὐκ εἰσὶ τῶν ὁδευόντων, ἀλλὰ τῶν ἱσταμένων.

,, Ωσεί 5) κέδροι παρ' ὕδατα. " Κέδροι εἰσὶ νοηταὶ παρ' ὕδατα ψυεῖσαι ψυχαὶ λογικαὶ, ἀρδόμεναι τῆ γνώσει τῆς ἀληθείας.

,,Kal 6) χυριεύσει έθνων πολλων. «Κύριός έσην ο έξουσιαστικώς προστάσσων, δούλος δε ο δουλικώς

<sup>1)</sup> Num. XXIV, 3.

<sup>2)</sup> Cfr. Num. XXIV, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Num. XXIV, 5.

<sup>4)</sup> Num. XXIV, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Num. XXIV, 6.

<sup>6)</sup> Num. XXIV, 7.

κπούων. Κύριός έστιν ὁ τοῖς ἰδίοις πόνοις ὀνούμε, καλ τἢ κυριότητι πεπιμημένος ἐλεύθερος πάθους.

ῦλός ἐστιν ὁ ἐμπαθὴς καλ ἐπισεὴς τοῦ κρείττονος,
 χρήζων τῆς ἐπιστασίας τοῦ ἰδίου κυρίου. Εἰσὶ δὲ
τοι πολλολ, μακάριοι δὲ οἱ τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
ιστὸν ἔχοντες κύριον.

,, Καὶ ') ὑψωθήσεται ἡ Γων βασιλεία αὐτοῦ. '' Βαεία Γων ξομηνεύεται δόματα. Κατὰ μίαν μὲν ξχὴν δόματά ἐστιν αἱ δωρεαὶ τοῦ ἀγίου πνεύματος 
ὰ δὲ ἄἰλην ,, ὁ ²) ἐπὶ τοῦ δώματος , μὴ καταβάτω 
τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. '' Ἐστιν οὖν βασιλεία τῆς τοιαύ~ 
ἔξεως.

,,'Ο θεός ) ώδήγησεν αὐτὸν ἐξ Διγύπτου." Και Σωτῆρα κατὰ τό ,,ἐξ ) Διγύπτου ἐκάλεσα τὸν ν μου αλεῖ. Τὸν μὲν ἐκβάλλει, τὸν καλεῖ.

,,Τοῦ αὐτοῦ." Ὁ χρηματισμός, τὸν χύριον ήξειν Αἴγυπτον, ἐδήλου τὴν τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ τοῦ διαχομιδὴν τὴν ἄμα τοῖς γονεῦσιν αὐτοῦ γειένην. Αἰγύπτω δὲ καὶ ὁ κόσμος οὖτος παραται.

'Ως ') δόξα μονοχέρωτος αὐτῷ. ' Μονόχερός ἐστιν ό Χριστὸς κατὰ τὸ συμβεβηχός ἐξ οὖ μονόχε- λοί. 'Απὸ γὰρ ἐνὸς 'Ιησοῦ Χριστοῦ πολλοὶ με- εἶναι Χριστοί. Τινές ψασι καὶ τὸν ἔλαφον μο- εἶναι.

fεται 6) ξθνη των ξχθρων αὐτοῦ." Περί τοῦ · ἐχθρων αὐτοῦ ἔθνη ἡμέν ποτε ἡμεῖς. Εδεται · ὁ Χριστὸς, ἡ οὐσιώδης ἀρετὴ νεμομένη ἡμᾶς,

<sup>1</sup>m. XXIV, 7. 2) Marc. XIII, 45.

m. XXIV, 8.

<sup>.</sup> Matth. II, 15. coll. Hos. XI, 1.

n. XXIV, 8.

a. XXIV, 8.

παθά λέγει ,,ξμόν ) βρώμά έστι, του ποιήσαι τό εξ. λημα του πέπψαντός με." -

,,Kal ) τὰ πάχη αὐτῶν ἔκμυελιεί. Τότε, φησίν, δταν τὴν σαρκικὴν κατάσίασιν εἰς πνευματικὴν διὰ τῆς

πραγματικής μεταποιή.

,, Οξ 3) εὐλογοῦντές σε, ηὐλόγηνται. 4 Δύο πρόσωπε σημαίνει έπλ τούτοις εἰαλ δὲ τῶν πιστῶν καλ ἀπίστων ἐπλ τοῦ Χριστοῦ.

Καὶ μετ' όλίγα. 'Εν τούτοις μέν οδυ άνατέτραπτα παὶ ή τῶν ἐναντιουμένων τοῦ 'Ισραήλ ἐγχείρησις, καὶ ἡ τῆς μαγείας κακοτεχνία.

,, Καὶ ') ἐβεβηλώθη ὁ λαὸς ἐκπορνεῦσαι. 'Η ἐἰ γνώμη τοῦ πορνεῦσαι τοὺς Ἑβραίους καὶ προσκυνήσα τῷ Βεελφεγώρ, τοῦ μάντεως ἦν. Διό φησι Μωυσῆς ,, αὖται ') ἐὲ ἦσαν τοῖς υἰοῖς Ἰσραὴλ, κατὰ τὸ ફῆμα Βελαὰμ, τοῦ ἀποστῆσαι καὶ ὑπεριδεῖν τὸ ફῆμα κυρίον Ενεκεν Βεελφεγώρ.

,, Καὶ ο) Εσται ὑμῖν τὰ κλίτος, τὸ πρὸς Αίβο."
Απὸ τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου ἔως τοῦ ποταμοῦ Ιἰθφράτου ἐπηγγείλατο τῷ ᾿Αβραάμ. Διὰ τί οὖν οὐκ ἐδωκέν
αὐτοῖς; Οὶ γὰρ ἀρεθμοὶ ἐλαττοτέραν διδομένην σημαίνουσιν. Οἶμαὶ δὲ, ὅτι δέδωκεν ᾶν, εὶ κατὰ τὸν ἱκβόντα τὰς ἐπαγγελίας πιστοὶ ἦσαν. Καὶ τοῦτο εἰκότω:
Πολλάκις γὰρ κακὰ ἀπειλήσας οὐκ ἐπήγαγε, μετενόησαν
γὰρ ὡς ἐπὶ τῶν Νενευιτῶν.

,,Πλην ) έχ του δήμου του πατρός αὐτών ξουνω γυναϊκες." Προστάττει οῦν ὁ θεὸς, πλην της 'ἐούδα καὶ της Αευ' μη ἐξεϊναι ἀπὸ φυλης εἰς φυλην συνάπτεσθαι. Ένα μη ξένον του Σωτηρος δειχθη ἄνωθεν ἐρχόμενον, τό ,,βασιλεὺς καὶ ἰερεὺς πατὰ την τάξιν Μελχισιδίκ."

<sup>1)</sup> Ev. Joann. IV, 34. coll. edd. N. T.

<sup>\*)</sup> Num. XXIV, 8. \*) Num. XXIV, 9.

<sup>4)</sup> Num. XXV, 1. 6) Num. XXXI, 16.

<sup>\*)</sup> Num. XXXIV, 3. 1) Num. XXXVI, 6.

#### ORIGENIS

IN

### NUMEROS HOMILIAE.

## PROLOGUS¹) RUFINI INTERPRETIS AD URSACIUM.

Ut verbis tibi, frater, beati Martyris loquar, bene admones, Donate carissime. Nam et promisisse me memini, ut, si quae sint Adamantii senis in legem Mosis dicta, colligerem, atque ea latino sermone nostris legenda transferrem. Sed reddendae pollicitationi non tempestivum, ut ille ait, sed tempestuosum nobis tempus ac turbidum fuit. Quis enim ibi stilo locus est, ubi hostilia tela metuuntur, ubi in oculis est urbium agrorumque vastatio, ubi fugitur per marina discrimina, et ne ipsa quidem absque metu habentur exilia? In conspectu etenim, ut videbas etiam ipse, nostra Barbarus, qui 2) Regino oppido miscebat incendia, angustissimo a nobis freto, ubi Italiae solum Siculo dirimitur, arcebatur. 2) In his ergo

<sup>1)</sup> Hunc Prologum, quem primus in lucem edidit vir doctissimus Henricus Valesius in notis ad hist. ecclesiast. Eusebii lib. VI. cap. 37., contuli cum tribus Mss., cum Msc. ecclesiae cathedralis Belvacensis, cum Msc. ecclesiae cathedralis Ebroicensis, et cum Msc. monasterii sancti Theodorici prope Rhemos. R.

<sup>2)</sup> Codd. Belvacensis, et Ebroicensis: "qui regi in oppido." Cod. sancti Theodorici: "qui regini oppidi." R.

<sup>2)</sup> In Cod. sancti Theodorici legitur: "arctabatur." R.

posito, quae case ad scribendum securitas potuit, et proccipue ad interpretandom, ubi non ita proprios espedire sensus, ut alienos aptare proponitur? Tamen si que nox animos minore meta hostilis concussit excidii, & breve saltem lucubrandi otium dedit, quasi ad solamen malorum, levandaeque peregrinationis gratia, quaecunque in Numerorum libro, sive homiletico stilo, sive etian et his, quae Excerpta appellantur, scripta reperimus, hasq perurgente te, Romana, ut potuimus, voce ex diversis fo unum ordinem collecta digessimus, te quoque ipso is quam plurimis juvante, Ursaci, nostrum laborem, dan nimis cupidus, pueruli notarii tardum putas esse minuterinm. Scire tamen to volo, frater, quod hace lectio vis quidem aperiat intelligentiae, non tamen singillatin cureta, quae scripta sunt, disserat, ut in explicationum libris legisti; quo scilicet etiam lector non reddatur otioms eed pungat cor suum, sieut scriptum est, et product sensum, et audito verbo bono, ut sapiens adjicist ad illud. Igitur ut possum, quae injunxisti, explicare contende-Jam enim ex omnibus, quae in lege scripta reperi, solst, ut puto, in Deuteronomium desunt oratiunculae, que, # Dominus juverit, et sanitatem dederit oculis, cupienus 📂 liquo corpori sociare: quamvis amantissimus filius poster Pinianus, cujus religiosum coctum pro amore pudicinie profugum comitamur, mungat et alia. Sed brate communiter, ut adsit Dominus, et temporibus pacem tribus, gratiam laborantibus donet, et fructum operis nostri is profectum legentium promat. 1)

<sup>1)</sup> Cod. Belvacensis et alter sancti TReodorici: pp. mat." R.

### HOMILIA PRIMA.

Divinis 1) Numeris non omnes digni sunt, sed certia resque praerogativis designantur hi, qui intra numero Dei debeant comprehendi. Huins autem rei evidens cium continet liber hie, qui scribitur 2) Numerorum. quo refertur, quod ex praecepto Dei neque mulicres ucantur ad numerum, femineae sine dubio infirmita-obstaculo, neque servorum quisquam, utpote vita mouque degeneres. Sed ne Aegyptiorum quidem ullus iis, qui erant admixti, numeratur, profecto ut alienitae, et barbari: sed soli numerantur Israelitae, et isti 1 omnes, sed a viginti annis, et supra. Nec sola aetahabetur observatio, sed quaeritur si et aptum bellis ur ostendat: designatur enim per verbum Dei, ut nuretur omnis, qui procedit in virtute Israel. 2) Non 0 sola aetas, sed et virtus in 4) Israelita requiritur.

Cod. Mscr. cathedralis ecclesiae Ebroicensis, qui imo seculo exaratus videtur. In eo desideratur hoia prima; cum Cod. Mscr. abbatiae sancti Petri Carensis, dato huic monasterio ab Alveo abbate, qui obiit 10 955.; cum Cod. Mscr. majoris monasterii Turonencum Cod. Mscr. ecclesiae cathedralis Bellovacensis; a Cod. Mscr. ecclesiae cathedralis Laudunensis; denicum Cod. Mscr. abbatiae sancti Martini Sagiensis. R. Cfr. insuper edd. M. Tom. I.

<sup>2)</sup> Cod. Laudunensis: "inscribitur;" Cod. Ebroicen"describitur." R.

Deest nomen "Israel" in vulgatis editionibus (v. tdd. M.), sed suppletur e Mss. Ebroicensi et Sagiensi. R.

<sup>4)</sup> Libri editi (e. c. edd. M.): "in Israelitica plebe

cetur, quae per scriptures divines discitur, quae per fiden Evangelicam et Apostolicam traditur. Et ideo dicit, ut illi soli numerentur, qui progrediuntur in virtute Israel. .Sed et illud consideremus, quid est, quod non statim, ut agressus est de Aegypto populus, numeratur. Adhue enim persequebatur Pharao. Sed nec cum mare rubrum quidem transiens venit in desertum, dicitur numerari. Nondum enim tentati, nondum ab hoste fuerant impugnati. Confligunt adversum Amalech, et vincunt. Sed nec tune guidem numerantur. Non enim sufficit ad perfectionen tendenti una victoria. Mannae accipiunt cibum, et aque poculum de sequenti hauriunt petra: sed neque tune == Nondum enim in his ea, quae numeris apta ducuntur, adoleverant. Tabernaculum testimonii construitur, sed nec in hoc quidem numerandi populi tempus advenit. Lex per Mosen datur, sacrificiorum mos traditur, purificationum ritus docetur, sanctificationum leges et sacramenta conduntur, et tunc ad numeram ex praccepto Dei populus adducitur. Describe haec, o auditor, in corde tuo dupliciter, et tripliciter. Vide, quanta tibi transcunda sunt, quanta toleranda, quot profectibus, quot tentationibus, quot procliis pugnandum tibi est et vincendum, at possis ad divinum numerum pertinere, 1) ut in compute alique habearis apud Deum, ut inter sanctas tribus adnumerari2) dignus habearis, ut visitari possis, et per Dei sacerdotes, Aaron et Mosen, numerorum consibus adscribi. Suscipienda tibi est primo lex Dei lex Spiritus sancti, offerenda sacrificia, explendae purificationes, peragenda cuncta, quae lex spiritus docet, ut possis aliquando ad Israeliticum numerum pertinere. 3)

<sup>1)</sup> Codd. Bellovacensis et Turonensis: "pervenire." R.

<sup>2)</sup> Codd. Ebroicensis et Sagiensis: "adnumerari morearis, ut visitari possis." R.

<sup>3)</sup> God. Bellovacensis: "pervenire." R.

dubito quod is, qui regios spiritus gessit, et bene genit populum, qui intra se est, sensuum Alicet mentis & cogitationum cordis. Sed et singulis quibusque tribubus unusquisque sociabitur pro his, quae ad unamquamque carum, vel in actibus cognata, vel in moribus hebuit. Erunt ergo hujusmodi quidam ordines in resurrectione mortuorum, sicut designat Apostolus: quorum ordinam typus in hoc libro et figura praesormari mihi videtur. Sed et illud, quod consociatione quadam teibuum et connexione, castrorum positio et metationis ordo describitar, pertinet sine dubio ad aliquem in resurrectione mortuorum statum. Quod tres ad orientem collocates dicuntur tribus, tres ad occidentem, tres ctiam ad mention, 1) et tres ultimae ad aquilonem, qui durus dicitur ventus: sed et quod tribus Juda, quae regalis est, ad orientem #4tuitur, ex qua ortus est Dominus noster, non puto quosum, et quod Isachar huic jungitur, et Zabulon, et quod in quatuor partes trizus iste numerus ordinatur. Quae quamvis positionum suarum diversas habeant qualitates, omnes tamen intra trinitatis numerum continentur. quod per totas has quatuor partes in unum numerum colligitur eadem trinitas semper, pro co sine dubio, quod sub uno nomine Patris et Filii et Spiritus sancti censentur omnes, qui ex quatuor orbis partibus venientes invocant nomen Domini, recumbentes cum Abraham et Isase et Jacob in regno Dei. Haec a nobis generaliter indicata sint volentibus totius sacri hujus voluminis continentiam mysticam breviter comprehendere, ut ex his intelligentiae spiritualis occasione suscepta unusquisque et in reliquis similem, aut etiam, si cui amplius Deus revelat, superiorem et excelsiorem persequatur indaginem. enim vere imparem me judico ad enarranda mysteria quae liber hic continet Numerorum: multo autem infe-

<sup>1)</sup> Cod. Sagiensis et Bellovacensis: "mare." R.

riorem ad illa, quae Deuteronomii volumen includit. Et ideo festinandum nobis est pervenire ad Jesum, non illum filium Nave, sed ad Jesum Christum. Prius tamen pagdagogo utentes Mose, et apud eum rudimenta infantiae deponentes, sic tendamus ad perfectionem Christi. Moses enim non multa bella compressit. Jesus autem bella quidem universa compescuit, pacem vero omnibus dedit, ita ut scriptum sit, quia "cessavit1) terra a bellis." Terra repromissionis, terra hereditatis, terra, quae fluit lac et mel, ab Jesu distribuitur. "Beati2) enim mites, quia ipei per Jesum hereditabunt terram." Sed et ipsius distributionis invenits typos et imagines praecessisse. Non eaim otiosum est, quod aliis ultra Jordanem terra dividitur, aliis intra Jordanem, et aliis primis, aliis vero secundis, nonnullis etiam tertiis, et sic per ordinem hereditas terrae dividitur: ubi unusquisque requiescat sub 3) ficu saa, et sub vite sua, et non sit ultra qui exterreat. Quae cuncta magnificis praesignata mysteriis, ipse Dominus Jesus in die adventus sui non jam per speculum, et in aenigmate, sed facie ad faciem in veritate complebit unicuique, secundum quod ipse noverit merita singulorum, qui cognitor cordis est, cui gloria et imperium in saecula meculosusp. Amen.

# HOMILIA II.

De ordine et collocatione castrorum.

1. Prima Numerorum lectio docuit, quod exercitus Dei, qui exivit de terra Aegypti, et iter egit per desertum, visitatus sit, hoc est, numeratus per Mosen et Aaron, ac

<sup>1)</sup> Jos. XIV, 15. 2) Matth. V, 5.

<sup>3)</sup> Cfr. Zachar. III, 10.

per singulas quasque tribus sequestratus, ecrto sub numero recensitus sit: quod nos velut cum tota simul dibelli continentia exponentes, formam dizimus esse perscriptam, quomodo populus Dei egrediens de munihujus Acgypto, et ad terram repromissionis, id est, ad ad virtutum locum, vel ad regni coclorum gloriam hereditatemque festinans, ordinibus quibusdam, et meritorum gradibus deducatur. Et per hace ostendimus futurerem bonorum magnificentiam in legis imaginibus adumbratam. Nune vero lectionis hujus initium, quae hodie recitata est, edocet nos qualiter ab his, qui Deo mancipati sunt, nec implicant se negotiis secularibus, componenter erde castrorum. Ait enim: net1) locutus est Dominus ed Mosen, et Aaron dicens: homo secundum ordinem sunn, et secundum signa sua, et secundum domus familierum suarum castra collocet: filii Israel ex adverso in circuita tabernaculi testimonii considant." Moses dicit: homo secundum ordinem suum, et secundum signa sua, et secundum domos samiliarum suarum incedat in castris: et Paulus dicit: "omnia 2) honeste et secundum ordinem fiant." Et non tibi videtur unus esse spiritus Dei, qui et in Mose loquitur, et in Paulo? Secundum ordinem Moses incedi mandat in castris: secundum ordinem cuncta geri in ecclesia praecipit Paulus. Et Moses quidem, qui legi ministrabat, in castris custodiri ordinem jubet: Paulus vero tanquam Evangelii minister, non solum in actibus, sed in ipso habitu, ordinatum vult esse Christianum: et ideo dicit: "mulieres 3) similiter in habitu ornato." Unde eso arbitror, quod non solum in officiis et habitu servari or dinem volunt, sed dant intelligi, quod sit aliquis etiam in anima ordo, de quo dicatur, quod unusquisque incedere debeat secundum ordinem suum. Qui ordo prascipas

<sup>1)</sup> Num. II, 1. 2. 2) I Cor. XIV, 40.

<sup>3)</sup> Tit. II, 3.

iden ex operum fruett indicatur: nihilominus autem ex magnificentia sensuum. Nam saepe accidit, ut is, qui milem sensum gerit et abjectum, et qui terrena sapit, exsum sacerdotii gradum, vel cathedram doctoris insiat: 1) et ille, qui spiritualis est, et a terrena conversame tam liber, ut possit examinare omnia, et igee a neine judicari, vel inferioris ministerii ordinem teneat, vel im in 2) plebeia multitudine relinquatur. Sed hoc est legis et Evangelii statuta contemnere, et nihil secunm ordinem gerere. Sed et unusquisque nostrum si de bo et potu sollicitus sit, et omnem curam in rebus selaribus gerat, unam vero aut duas horas ex integro die iam Deo deputet, et ad orationem veniat in ecclesiam, l in transitu verbum Dei audiat, praecipuam vero cum erga sollicitudinem sacculi et ventris expendat: iste n complet mandatum, quod dicit, ut homo secundum dinem suum incedat, vel quod dicit, ut omnia secunm ordinem fiant. Ordo est enim statutus a Christo, crere 3) prius regnum Dei et justitiam ejus, et 4) cre-, quod secundo loco haec nobis apponantur. Homo secundum ordinem suum incedat. Putasne qui satio funguntur, et in sacerdotali ordine gloriantur, dum ordinem suum incedunt, et agunt omnia, quae rdine digna sunt? Similiter autem et diaconi puundum ordinem ministerii sui incedunt? Et unde od saepe audimus blasphemare homines, et dicere: salis episcopus, aut qualis presbyter, vel qualis dia-

Mss. Bellovacensis, Turonensis, et Ebroicensis: 1." Vulgatae editiones (e. c. edd. M.): "obsi-

Vulgatae editiones (v. c. edd. M.): "in plebe a ne relinquatur." Sed duo Mss. Ebroicensis et nsis ut in nostro textu. R.

latth. VI, 33.

dd. Merlini perperam: et credere secundo loco. s apponantur. Homo etc.

contas? Nonne haec dicuntur, ubi vel sacerdos, vel minister Dei ausus!) fucrit in aliquo contra ordinem suum venire, et aliquid contra sacerdotalem, vel Leviticum erdinem gerere? Quid autem et de virginibus dicam, aut de continentibus, vel omnibus, qui in professione religionis videntur? Nonne si quid inverecundum, vel petulan, si quid protervum gesserint, arguit eos continuo Mose, et dicit: "homo") secundum ordinem suum incedat! Agnosçat igitur unusquisque ordinem suum, et quid dignum sit eo ordine, quem suscepit, intelligat, et ita libret aetus suos, ita etiam sermonem, incessum quoque issum et habitum moderetur, ut cum ordinis sui professione conveniat, no audiat dici ad se a Deo, quia "propter") vos nomen meum blasphematur inter gentes."

2. Quid autem sit, quod dicit: "et4) secundum signa sua:" videamus. Ego puto signa esse ca, quibus uniuscujusque proprietas designatur: verbi gratia, omnes quidem homines similes sumus, sed est propria quaedam uniuscujusque distinctio, vel in ipso vultu, vel in statura, vel in positione, vel in habitu, per quae, verbi gratia, Paulus, quia Paulus sit, designetur, et Petrus, quia Petrus sit, et non sit Paulus. Interdum autem etiam non videntibus uniuscujusque signi diversitas datur, ut ex roce et loquela agnoscat illum esse, vel illum, qui loquitur: et secundum suae proprietatis signum unusquisque etim sine corporali visione cognoscitur. Hoc modo arbitror esse etiam in animis signa diversa. Et alterius quidem animi motus lenior est, mitis, placidus, tranquillus, acqualis: alterius turbidus, elatus, asperior, incitatior, petulantior. Alius circumspectus, cautus, providus, sollicitus

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: visus fuerit.

<sup>2)</sup> Cfr. Num. II, 2.

<sup>3)</sup> Cfr. Rom. II, 24. coll. Jes. LII, 5. et Ezech. XXXVI, 20. 23.

<sup>4)</sup> Num. II, 2.

impiger. Alius desidiosus, remissus, negligens, incautus. Et in his afins plus, alius minus. Et audeo pronuntiare, quia fortassis quanta in specio vultus inest diversitas hominibus, tanta et in animis invenitur osse disserentia. Sicut ét sapientissimum Salomonem memini quodam loco discutem: "sicut 1) diversi sunt vultus vultibus, ita et diversa sunt corda hominum." Sed unusquisque, ut ait Moses, secundum signa sua incedat, id est, ne is, cujus humi-Ea, et despecta sunt signa, elatior incedat, vel altior, quam animorum suorum signa deposcunt. Et ut adhuc amphins diversitatis signorum ratio clarescat, addemus etiam hace. Omnes qui literas norunt, certum est quod viginti quaturer, si gracca, viginti tria, si latina literarum elementa didicerint, et ex his omnia, quaecunque scribenda sunt, scribunt. Aliud tamen signum, verbi gratia, alpha quod Paulus scripserit, habet, et aliud quod Petrus: et sic per singulos homines, qui literas norunt, diversa scribendi per singulas quasque literas signa reperies. et chirographa singulorum manibus scripta, propriis quibusdam signis et indiciis agnoscuntur: et cum sint elementa cadem, est tamen in ipsa similitudine literarum multa dissimilitudo signorum. Igitur si integre tibi pro-Positae rei patuit exemplum, veni nunc ad motus mentis et animorum, quibus ad aliquid concitantur gerendum. latticre singulorum virorum chirographa, et vide quomodo, verbi gratia, animus Pauli proposuit castitatem, a mimus nihilominus Petri: sed est propria quaedam cavites Petri, et alia castitas Pauli, etiamsi una cademque videstur. Denique alterius ipsorum talis castitas est, quae requirat macerari corpus suum, et subjici?) servituti, et The adhuc dicat: "castigo") corpus meum, ne forte aliis

<sup>1)</sup> Cfr. Proverbior. XXVII, 19.

<sup>&</sup>quot;) Mes. "subjici." Libri editi (v. c. edd. M.): "sub-

<sup>4) 1</sup> Cor. 1X, 27.

10

praedicans, ipse reprobus inveniar:" alterius autem casitas talis est, 1) quae istud forte non timeat. Similiter et justitia habet aliquid proprietatie in Paulo, habet et in Eodem modo et aspientia ceteranque virtutes. Quod si etiam in his nominibus, quae exempli causa peswimus, potest fieri, ut, cum unum sint per spiritum Dei, ait tamen aliqua diversitas in ipsarum propeietate virtetum, quanto magis reliqui omnes homines propria quedam signa in motibus animorum, et animae virtutibus gerunt? Quae Moses mystica ratione perspiciens, scribit in lege, ut unusquisque secundum signa sua incedat in castris. Potest autem fieri, ut aemulatione operum benorum ab inferioribus signis, ad meliora et magnificentiora veniamus. Si enim recte a nobis intellectum et. hace omnia, quae in lege scripta sunt, formes ") esse futurorum honorum, et illius saeculi, quad ex resurrections mortuorum speramus, certum est utique, quad si in presenti vita habuerimus studium meliorum, et seenudum Apostoli exemplum posteriora obliviscentes ad ca, quae in ante sant, extendamur: in resurrectione mortugrum, ubi sient 3) stella ab stella differt in gloria, ita et uniustujusque merita refulgebunt, poterimus utique ab inferiozibus ad meliora signa et fulgentiore transferri, et spicadidioribus sideribus exacquari. Atque in tantum potest natura humana in hac vita proficere, ut in resurrections mortuorum non solum stellarum gloriae, sed et solit splendori valest exaequari, secondum quod scriptum est quia "justi 4) fulgebunt in regno Dei sicut sol," Bist ergo est, quod et in inferioribus dicit: "secundum") igna sua, per domos familiarum suarum." Quod dicit

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: eit.

<sup>1)</sup> Cfr. Hebr. X, 1. seqq.

<sup>3) 1</sup> Cor. XV, 41.

<sup>4)</sup> Matth. XIII, 43. 4) Num. II, 2.

"per domos familiarum anarum:" in graeco idem sermo positus est, quem et ibi Apostolus dicit, ubi ait: "hujus 1) rei gratia curvo genua mea ad patrem Domini nostri Jesu Christi, ex quo omnis paternitas in coelo et in terra nominatur." Quas ergo hic Paulus paternitates dicit, ibi familias posuit latinus interpres, sed unus atque idem Istae sunt ergo paternitates, sermo habetur in graeco. vel familiae, quas Paulus quidem jam ostendit in coelis, Moses autem sub figuris adhuc legalibus describit in terris: secundum quas inceders nos monet, ut possimus coelestibus paternitatibus sociari. Sunt enim, ut Paulus superius pronunciavit, sive familiae istae dicendae sunt, sive paternitates in coelo, ex quibus forte est et illa, quam in alio loco nominat idem Paulus ecclesiam 2) primitivorum adscriptam in coelis, cui nos eveniet sociari, si secundum ordinem incedamus, et omnia secundum ordinem geramus. Si nihil inordinatum, nihil inquietum, nihil inhonestum inveniatur in nobis, tunc et sicut firmamentum resplendebimus, et sicut stellae vel3) sol ipse refulgebimus in regno Dei, per Christum Jesum 4) Dominum nostrum, cui est gloria et imperium in saecula sacculorum. Amen.

<sup>1)</sup> Ephcs. III, 14. 15.

<sup>2)</sup> Hebr. XII, 23.

<sup>3)</sup> Ed. Ruaei sola: et sol ipse.

<sup>4)</sup> Desideratur "Jesum" in ed. Ruaci.

## HOMILIA: III.

De co, quod scriptum est: "ego 1) assumsi Levitas de medio filiorum Israel 2) pro omni primogenito, qui adaperit vulvam," et relique.

1. Scriptum est de manna, quia secondum tempu illud si quis id ita assumsimet, 2) nt pracceperat Deu, nutriretur ex co: si quis vero contra praeceptum Dei, et contra statutum divinitus modum voluisset assumere, nos frueretur co, ut vitali cibo, acd vermes chullirent ez ca. Et ita fiebat, ut una atque eadem species mannae ain quidem vermes, et putredines generaret, shis vero salebrem cibum conferret, et vitae necessarium. Igitur a nostrum manua verbum Dei est, et apud nos orgo sermo Dei aliis efficitur ad salutero, aliis cedit ad poenam. Et propter hoe arbitror, quod ipse Dominus et Salvator, qui est vivum Dei verbum, dicebat: "in 4) judiciam qo veni in hunc mundum, ut non videntes videant, et videates caeci fiaut." Quanto melius esset nonnullis omnionee audire verbum Dei, quam audire cum malitia, yel audire cum hypocrisi. Melius autem dicirous ad comparationem malorum. Vere autem melius, et vere rectime ac perfectius est, ut, qui audit verbum Dei, audiat corde bono et simplici, audist corde recto et parato, ut quai in terra bona fructificet, et cresent. Hanc in praefations diximus propter nonnulles corum, qui ad audicadem non simplici, nec fideli mente conveniunt. De quibudam dico catechumenis, quibus fortasse nonnulli etim corum, qui jam baptismum consecuti sunt, sociantes.

<sup>1)</sup> Num. III, 12. soqq.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: Israel: et pro omni etc.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: sumsisset.

<sup>4)</sup> Ev. Joann. 1X, 39.

Non 1) enim omnes, qui ex Israel, ii sunt Israelitae:" que omnes, qui loti sunt aqua, continuo etiam sancto piritu loti sunt: sicut e contrario non omnes, qui in techumenis numerantur, alieni sunt, et expertes Spiritus ncti. Invenio enim in scripturis divinis nonnullos ca-:humenorum dignos habitos Spiritu sancto, et alios acpto baptismo indignos fuisse sancti Spiritus gratia. Corlius 2) catechumenus erat, et antequam ad aquam veret, meruit accipere Spiritum sanctum. Simon baptitum acceperat, sed quoniam cum hypocrisi accessit ad atiam, repudiatur a dono Spiritus sancti. Nolo dubites nunc esse in populo catechumenorum aliquos Corne-16, ad quos dici possit, quia misericordiae et orationes ac adscenderunt in 3) coclum; et rursum in populo fideım esse aliquos Simones, quibus confidenter dicendum :: "o 4) plene omni dolo et fallacia, fili diaboli, inimice mnis justitiae." Haec ego ad correptionem mei ipsius quor, non solum auditorum. Unus enim et ego sum t iis, qui audiunt verbum Dei.

2. Sed audiamus jam quid sermo divinus loquatur d Mosen. "Et 5) locutus est, inquit, Dominus ad Mom, dicens: ecce, ego assumsi Levitas de medio filiorum rael, pro omni primogenito, qui adaperit vulvam ex liis Israel: redemtiones eorum erunt, et erunt mihi Leitae. Meum est enim omne primogenitum. Ex die, ua percussi omne primogenitum in terra Aegypti, santificavi mihi omne primogenitum Israel: ab homine usque ad pecus meum erit, ego Dominus." Levitae assununtur pro primogenitis, cum utique non sint primogeniti. Levi enim tertius nascitur ex Lia. Primus namque

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rom. IX, 6. <sup>2</sup>) Cfr. Act. X.

<sup>3)</sup> Codd. Ebroicensis et Turonensis: "ad Dominum." L. — Edd. Merlini: "ad coelum."

<sup>4)</sup> Act. XIII, 10. 1) Num. III, 11. 12. 13.

:nte Joanne: "medius 1) vestrum stat, quem vos nescitis." sto ergo eum, 'qui nunquam declinaverit ad dextram, sque ad sinistram, dici posse medium stare, qui 3) "pecstum non feeit, nee inventus est dolus in ore ejus." Et eo ille quidem, quia semper stat, medius stare dicitur. i quis vero imitator ejus est, sicut omnes sancti, et illa tata mulier, cujus superius fecimus mentionem, stare nidem non dicitur. Non enim potest fieri, ut non alizando, aut ad dextram quis inclinatus sit, aut ad sini- . ram. "Nemo 3) enim mundus a sorde, nec si unius dici erit vita ejus." Habitare tamen dicitur in medio populi: : Levitae ergo assumuntur de medio filiorum Israel. evitae sunt enim, qui non cognoverunt dextram, et siistram suam, sed sequentes Mosen, id est, legem Dei, on pepercerunt patri, nec matri. Et tu ergo si veniente entatione, si veniènte ira peccati non inclineris ad dexteam, neque ad sinistram, nec 4) praevaricatus fueris leem Dei, sed stes in medio fixus et stabilis, et non inclieris, neque curves genua tua peccato, nec pecudis caut, id est, stultitiae sequaris imaginem, assumeris de meio filiorum Israel, et in primitivorum numero collocaeris. Haec pro eo, quod scriptum est: "et 5) assumam evitas de medio filiorum Israel."

3. Verum, si videtur, recurramus adhuc ad ipsum orlinem historiae, qui refertur in Numeris, et ex ipso myterium primitivorum, ubi vel quomodo requiri debeat, ontemplemur. Igitur recenseamus attentius, quomodo listribuuntur duodecim tribus/per ternas in quatuor pares, et per singulas quasque coeli plagas certa statione considunt: et inveniemus Judam quidem ab oriente sta-

<sup>1)</sup> Ev. Joann. I, 26. 2) I Petr. II, 22.

<sup>3)</sup> Job. XIV, 4. 5.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: nec praevaricaveris legem etc.

<sup>5)</sup> Num. III, 12.

tui cum Isachar et Zabulou: Ruben vero ab vecidente, cum Simeon et Gad: in meridie Effrem cum Benjamis et Manasse: in aquilone vero Dan cum Neptalim et Aser. Es his omnibus quasi per quatuor terrae cardines in cirenity collocatis, in medio corum, utpote Doo proximi, circa ipsum tabernaculum Dei constituuntur Levitac. la casteis quidem Juda, quae sunt ab oriente, Moses et Asron: in castris vero Ruben, Gersou: in castris autem Benjamin, Caath: ubi vero Dan castra constituit, Merari 1) scribitur collocatus: et ita in medio filiorum lavel ex omni parte, et per circuitum, quasi inserti?) ceteris, et innezi videntur esse filii Levi. Hacc sunt, quae nobis litera legis exponit, ut ex his sacramentorum semina colligentes, tanquam gradibus quibusdam ab humilibus ad excella, et a terrenia ad coelestia conscendamus. Adacende ergo nune, o auditor, si potes, et a terrenis sensibus intuitu mentis et perspicacia cordis elevare. Obliviscere paulisper terrena, supra nubes et supra ipsum coelum gressu mentis incede. Ibi require tabernaculom Dei, ubi praecursor pro nobis introivit Jesus, et assisti nunc vultui Dei, interpellans pro nobis. Ibi, inquam, require quaternos istos ordines, stationesque castrorem-Ibi Israelitica agmina, et excubias cerne sanctorum, et ibi illa, quae bie nune quaerimus, primitivorum sacraments rimare. Sed ego non audeo illuc solus adscendere, non audeo me in hos tam secretos mysteriorum secessus sine auctoritate magni alicujus doctoris immergere. Non posom illue adicendere, nisi praecedat me Paulus, et ipse milii viam novi kujus et ardui itinoris ostendat. Ipet ergo Apostolorum maximus, qui sciret multas esse ana solum in terris, sed et in coelis ecclesias, ex quibus et septem quasdam Joanness) enumerat, ipre tamen Pau-

<sup>1)</sup> Edd. Merlioi perperam: metari.

<sup>2)</sup> Edd. M. perperam: inseri.

Apocal. I, 4. 11. seqq.

odere volens esse quandam praeter eas etiam prin ecclesiam, dicit ad Hebracos scribens: anon 1) sessistis 'ad ardentem et tractabilem ignem, sed ad montem Sion, et civitatem Dei viventis, Jecoclestem, et multitudinem angelorum collaudauecclesiam primitivorum adscriptam in coelis." oses per quatuor castra populam Dei divisum in terris: et Apostolus quatuor ordines sanctolescribit in coelis, ad quorum singulos unumnostrum dicit accedere. Non enim omnes ad cedunt, sed et 3) alli quidem accedunt ad mon-, horum autem paulo meliores accedunt ad cidei viventis, Jerusalem coclestem: qui autem et ptiores sunt, accodunt ad multitudinem angeloandantium: qui autem auper istos omnes sunt, ed ecclesiam primitivorum adscriptam in coelis. ze iis intellezisti, quis sit ordo primitivorum, et nominis istins sacramentum, praepara te, et enistum vales, si forte actibus, vita, moribus, fide, ue proficias, ut possis accedere ad ecclesiam pria, quae adscripta est in coelis. Quod si non ales, sed es paulo inferior, accode ad multitudidorum collaudantium. Quod si nec ad istum potes, adscendere, ad civitatem saltem Dei vivensalem coelestem properare contende. Si vero oc aptus es, saltem ad montem contende Sion, nto salveris. Tantum 4) ne in terra resideas, no is manear, ne in demersis et humilibus perseveii ita intelligendum videtur assumi primogenitos

lebr. XII, 18, 22, 23,

lodd. Turonensis, Belvacensis et saneti Theodorici: m." Libri editi (v. c. edd. M.): "sanctos." R. teest "et" in edd. M.

idd. Merlini: Tantum est, ne otc.

filina Lovi, qui ministrant Deo, et alteri ejua taberntens loque deservient, excubilique perpetuis ministeria diffus concelebrant.

4. Sed at quod aft: "pro ') amni primogenito, qui adaperit vulvam." non mihi facile videtur disseri posse et explanari. Neque enim quirunque adaperit valvam. continuo dignus sanctificatione primitivatus habendus est, quia et in pasimis legimus, quod "alienati") sunt peccatores a vulva, erraverunt a ventre, locuti aunt falsa" Quad utique stare secundum literam nulla mada potest. Quomodo ctiam quis errare a via Dei potnit statim ut de ventre matris exist? Aut quomodo potuit falta lequi nuper editus puer, vol qualemeunque proferre serinonem? Com orgo impossibile sit, vel orrare aliquen a ventre, vel loqui falsa, moccasarium crit et ventrem, et vulvam talem requiri, cui convenire possit hoe dietum, quod "alienati") sunt peccatores ab utero, erraverust a ventre, locuti sunt falsa." Et illa crit vulva, quam aisperit omnis primitivus, qui sanctificatur Dec. Adapereit aliquando Deus vulvam Liae, 4) quae erat clausa, et peperit patriarchas, similiter et Rachel, ut pareret stian ipea, cujus visus erat perspican, et decorus adspectus Sed et in multis aliis Scripturae locis invenies adaporiei vulvas. Quarum si singula pro locis consideres, invesios quomodo et errent peccatores a vulva, et illi ') adeperientes vulvam, sauctificentur in \*) ordine primitivores. "Et 7) erunt mihi, inquit, Levitae: meum est enim empe

<sup>1)</sup> Nom. III, 42.

<sup>2)</sup> Psalm. LVIII, S. (LVII.)

a) Paalm. LVIII, 3. (LVIL)

<sup>4)</sup> Genes. XXIX. XXX.

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: alii.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: in ordinem.

<sup>&#</sup>x27;) Num. III, 12, 13.

### IN NUMEROS HOMILIA III.



mitivum. Ex qua die percussi chine primogenitum in ra Aegypti, mihi sanctificavi omne 1) primogenitum. tum est quid de iis historia contincat, quomodo persa sint 2) primogenita Aegyptiorum, cum populus Israel iceretur ex Aegypto. Hoc est ergo, quod in hoc?) o indicatur, quia non prius sanctificati sunt primoge-Israel quam percuterentur 4) Aegyptiorum primoge-: et quasi causam sanctificationis horum, interitum et em ponit illorum. Unde et hie intelligendum est, esse osdam primogenitos etiam in Aegyptiis, id est, in conriis potestatibus, quasi electos in malitia, et primos ") er daemonas: qui nisi percussi fuerint et exstincti, sanficationem percipere Israelitarum primogeniti omnino n possunt. Quis ergo est iste, qui primogenitos Acptiorum, id est, principatus, et potestates daemonum reussit? Nonne Dominus meus Jesus Christus, qui est imogenitus omnis creaturae, qui principatus, et poteites adversas traduzit, triumphans eos in cruce? Quos ique nisi ille percussisset, et triumphasset, sanctificatio ad os primitivalis venire nullatenus potuisset. Ut autem obis primogenitorum benedictiones donaret, esticitur tius ipse primogenitus ex mortuis, ut sit in omnibus se primatum tenens, et nos credentes resurrectionis) vae assumeret pro primitivis, et in primitivorum ordine ollocaret, si tamen benedictionum gratiam usque ad nem firmam retineamus, adjuti misericordia ipsius Do-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: omne primitivum.

<sup>2)</sup> Cfr. Exod. XI.

<sup>3)</sup> Deest "hoc" in sola ed. R.

<sup>4)</sup> Mss. Sagiensis et Ebroicensis: "perverteren-

bles etc. R.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: resurrectionis suac.

#### ORIGERS

mini nostri Jesu Christi, cui est gloria et 1) imperium

# HOMILIA IV.

De co, quod scriptum est: "viginti") duo millia numero inventos case Levitas, primogenitos autem filinrum Israel viginti duo millia ducentos septuaginta tres."

1. Numerorum liber est, qui legitur nobie, in que multae sunt numerorum differentiae, quae conscribuatar de filije Israel. Sed post filios Israel numerantur etim Levitac scorsum. Non enim fuerant recensiti cum filis Israel, et habetur corum segregatus quidam, ac praecipuus prac ceteris numerus, quo referuntur omnes simul viginti duo millia reperti, ita ut neque amplius aliquid, neque minus hoc numero inventum sit. Post hac precepit Dominus numerari etiam primogenitos filiorum Israel codem ordine, quo Levitae fuerant numerati, id est, ab uno mense et supra, et inveniuntur primoguiti fillorum Israel viginti duo millia, et ducenti septuagia tres. Putasne per hace solam numeri historiam docere nos voluit Moses, et nullum in ils diversitatibus numerorum conclusit solito sibi more mysterium? Nihilee m debitur esse rationis, quod ducenti septuaginta tru tertum abundare dicuntur in primogenitis Israel, et in Lentie ad viginti duo millia, neque abundare quiequam, 🕪 que deeme describitur? Viginti duo quidem numerus io scripturis divinis, si quis observet, quod principalibus qui-

<sup>&#</sup>x27;) In vulgatie editionibus (v. c. edd. M.) desent verba: "et imperium," quae supplentur e Mas. R.

<sup>2)</sup> Num. III, 39, 43.

busdam causis adscriptus sit, frequenter inveniet. Nam viginti duo prima apud Hebraeos elementa tradunt esse literarum. Viginti et duo rursus a protoplasto Adam usque ad Jacob, ex cujus semine initium duodecim tribus summis patres fuisse memorantur. Tradunt etiam omnium creaturarum Dei species intra viginti et duo numerum colligi. Sed et alia multa in Scripturis, si quis diligentins exsequatur, sub hoc numero consecrata reperiet. Propter hoc ergo et Levitae, id est, qui deserviunt Domino, et primogeniti filiorum Israel admirabili hoc, et sacrato numero titulantur. Quod autem in filiis Israel eduntur ducenti acptuaginta tres, neque otiosum mihi videtur, neque absolutionis viam facile cerno, nisi Dominus velamen istud impositum a Mose iis literis adaperire nobis dignetur, et auferre. Igitur humani generis in carne generatio, sicut asserunt, qui in talibus periti sunt, novem quidem mensibus continetur in vulva, sed non prius moveri fertur ad partum, quam etiam decimi mensis triduum transest: et ita invenitur, quod numerus iste, id est, ducenti septuaginta tres dies illos indicent, qui ex novem mensibus, et triduo mensis decimi colliguntur, et fiunt simul ducenti septuaginta tres dies isti, quibus humano generi in hunc mundum praebetur ingressus. Et ita in viginti quidem et duobus numeris, omnium simul creatu-Farum rationibus mysticis summa colligitur. In his vero, quae ex abundanti in primogenitis inveniuntur Israel, ctiam mysterium humanae generationis exprimitur. Post bace cum in tres ordines divisi essent filii Levi, et ex tribus nominibus principum 1) singuli quique ordines cenecrentur, etiam in ipsis diversitates quaedam non sine Systeriis adscribuntur. Nam filiorum Caath primus ordo describitur, et merito: ex ipso enim descendit Moses et

<sup>&#</sup>x27;) Cod. sancti Theodorici: "principatum singuli quique ordines consequerentur." R. ORIGERIS OPERA. TOM. X.

Aaron, quibus sacerdotii summa committitus. Ex ipso enim nascitur Amram: ex Amram autom Mases, et Asron. Secundus ergo 1) est Gerson, qui primus quiden in nativitate, sed secundus habetur in ordine. Sie cuin -Scriptura dicit: "filii 3) autem Levi: Gerson, Cath et Merari." Sed ex filiis Caath duo rursus ordines dirigentur, et ii quidem, qui ex Aeron descondant, secordotio mancipantur, pars vero reliqua ad ministrandom secudotibus ordinatur, et ideireo in quatuor partes Levitarun dividuntur officia, ut sacerdotio quidem fungantur Asron et filii ejus, sancta autem sanctorum ut portent in humeris suis ii, qui reliqui sunt 3) ex populo Cont. Quae autem ad tabernaculum pertinent testimouii, vel ad atria ejus, et pelles, vel etiam velamenta, et quascusque sunt minus dura, et ad onus levia, ut procurent shi Gerson. Columnas vero tabernaculi, et bases ejus, et 4) seras, ut portent filii Merari. Ideirco et in recensendis iis designanter Scriptura commemorat, ut 5) recensealw virtus Merari: virtute enim opus est ad portandas hujusmodi sarcinas.

2. Sed redeamus aliquando ad Apostolum Paulum, qui hace omnia libero jam et revelato oculo mentis adspiciens, et veteris testamenti velamen abjiciens, ait, 6) quia prior populus in hujusmodi constructionibus exemplari et umbrae coelestium deservierit. Et hace audiem, considera, ne sorte isti quatuor ordines castrorum exemplum sint et umbra illorum quatuor ordinum, ques ad Hebracos scribens Paulus enumeravit in coelis. Et re-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: ordo. 2) Num. III, 17.

<sup>3)</sup> Cod. sancti Theodorici: sunt exemplo Casth.

<sup>4)</sup> Codd. Ebroicensis et Sagiensis pro: net seras," legunt: nac semissas." R.

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: ut censeatur.

<sup>6)</sup> Cfr. Hebr. IX. et X.

us Israeliticis quatur ordinibus castrorum, quaternos djice Levitarum; quae nos men tam explanare et aperire, uam contigiase tantummodo, et purioribus sensibus, qui tamen sunt, qui puros ime et liberos a saccularins cogitationibus 1) sensus detulerint -, indicasse, et viter perstrinxisse sufficiat. "Accipe, 1) inquit, numerum iorum Caath." Ecce iterum alius introducitur orde amerorum. Numerati sunt jam filii Levi ab 3) uno ense et supra, nunc numerantur filii Levi a vicesimo uinto anno, sed non ut in ceteris supra, sed usque ad inquagesimum annum, et fit iste praecipuus numerus electus. Additur enim iis: "omnis, 4) inquit, qui prodit ad ministrandum ad opera tabernaculi testimonii." ti sunt, qui numerantur meliore quedem, et praecipuo smero. Sicut enim in filiis Israel dicebatur: "omnis") ni procedit ad proclium in filiis Israel:" ita et hic diitur: "omnis") qui procedit ad ministerium, ut faciat pera in tabernaculo testimonii." Post haec dicitur, quae nt opera filiorum Gath in medio filiorum Levi secunum plebes suas in tabernaculo testimonii. "Introibit,") iquit, Aaron et filii ejus, eum elevata fuerint castra, et eponent velum, quo teguntus sancta, et operient ex ipso elo arcam testamenti." Et post haec septem quaedam pecies enumerantur, quas praecipiuntur operiri. Primo 1 loco, ut omnium pretiosior ipsa arca testamenti operiaar velo, quo prius velabatur, sed et pelle desuper hyainthina tegatur. Additur etiam aliud velamen desuper

<sup>1)</sup> Cod. sancti Theodorici: "tentationibus." R.

<sup>2)</sup> Omnes Mss. "Accipe, inquit, numerum" etc. Liri editi (v. c. edd. M.): "Accipiat, inquit, numerum" tc. R. — Num. IV, 2.

<sup>5)</sup> Cod. sancti Theodorici: "ab uno anno et supra." l. — Cfr. Num. III, 15. 22. sqq.

<sup>4)</sup> Num. IV, 3. 4) Cfr. Num. I, 45.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Num. IV, 3. <sup>7</sup>) Num. IV, 5.

hyacinthinum: Secundo in loco apmen operitur: tenine candelabrum: quarto altare apreum: quinto vasa ministerii. Sexto operimentum altaria cum quibusdam velamentis apponitur. Septimo in loco operitur et labrum, et nihil horum omnium undum relinquitur, aut revelatum. Deniquo additur etiam praeceptum hujusmodi: "molite,") inquit, exterminare de tribu sua plebem Caath." quo scilicet exterminandos esse se scirent, si forte ad hace may venda manus suas mitterent, nisi unumquudque corner prins a sacerdotibus fuisset obtectum.

3. Nunc ergo redeamus ad istud tabernaculum etclesiae Dei viventia, et videamus, quomodo hace singult objervari oportest în ecclesia Dei a sacerdotibus Christi-Si quis vero escerdos est, cui vasa sacra, ad est, mosteriorum sapientias secreta commissa sunt, discat ez ist, # observet, quomodo hace oportest intra velamen coascimtiae custodire, nec facile proferre ad publicum. Aut il res poscit proferre, et infecioribus, id est, imperitioribus tradere, no nuda proferat, ne aporta ostendat, et penitos patentia: alioquin homicidium facit, et exterminat plebem. Exterminatur enim omnis qui secreta et ineffabilie sacramenta contigerit, nondum meritis et scientia in sacerdotii ordinem gradumquo translatus. Solis enim filiis Aaron, sacerdotibus seilicet, ipsam arcam testamenti, et mensam, et candelabrum, et si quid est sorum, quae supra comprehendimus, nuda ac revelata videre concessum est. Alii autem operta hace vidente imo potius velata hace in humeris suis portent. Et fili quidem Caath, quaniam ipsi licet non sint sacerdotes. aunt tamen?) proximi sacerdotibus, in humeris suis porsunt ista portare, alii vero sarcinas suas, et ministeris nec in humeris, sed in plaustris ponunt. Ut enim prac-

<sup>1)</sup> Num. IV, 18.

<sup>2)</sup> Deest "tamen" in odd. R.

lectionem dicamus aliqua etiam de iis, quae locus semounit, cum offerrentur a singulis quibusque tribubus plaustra, quatuor ex iis acceperunt filii Merari, duo autem Gerson filii. Illi vero, qui horum meliores sunt, plaustra mon accipiunt. Intuere ergo nune, cujusmodi divisio esticitur in ossiciis ministerii divini, et quomodo illa quidem, quae sancta sunt, non imponuntur portanda animalibus mutis, sed rationabiles esse debent homines, et in humeris suis portare vasa, quibus ministrantur saneta sanctorum. Ea vero, quae graviora sunt et duriora, non tam rationabilibus, quam mutis portanda animalibus imponuntur. Sed et in ipsis est aliqua disserentia. Nam illi, qui graviora et duriora observant ministeria, plura habent animalia. Quatuor enim plaustra dantur filiis Merari. Filiis autem Gerson, quia eraut prope silios Caath, duo tantum plaustra sufficiunt: ex quibus ostenditur, quod operibus quidem durioribus, et, ut ita dicam, crassioribus, plures sunt, qui velut animalia inserviunt: ad ea vero, quae rationabilibus procurantur, pauci ex iis, qui in his instructi, aut eruditi videntur, accedunt. Nam ad illa, quae mystica sunt, et in secretis recondita, et solis sacerdotibus patent, non solum nullus animalis siemo accedit, sed ne ipsi quidem, qui habere aliquid exercitii et eruditionis videntur, nondum tamen meritis et vita ad sacerdotalem gratiam conscenderunt. Non solum per speculum ea et in aenigmate vident, sed et operta et velata suscipiunt, et in humeris portant, quo scilicet magis ea actu operum, quam scientiae revelatione cognoscant. Quia igitur hujusmodi dispensatio est mysteriorum Dei, et ministerii, quod habetur in sanctis, tales nos exhibere debemus, ut digni efficiamur ordine 1) sacerdotii, ne velut irrationabilibus nobis onera gravia imponantur, sed tan-

<sup>1)</sup> Cod. sancti Theodorici: "ordine sacerdotii sancti, ne vel irrationabilibus deputemur." R.

quam rationabiles et sancti sacerdotslibus officiis deputemur. Gens 1) enim sancta, regalo sacerdotium sumus, et populus in 2) acquisitionem, tantum ut acceptam gratiam vitae meritis exsequentes, digni habeamur sancto ministerio: ut, cum discesserimus de hac vita, mercamer assumi, ut supra diximus, inter sacerdotes Dei, et ministrantes arcae testamenti, in arcanis scilicet et reconditis mysteriis, revelata facie gloriam Domini speculemur, et ingrediamur terram sanctam, cujus hereditatem nobis praestabit Dominus noster Jesus Christus, cui est gloris et imperium in saecula saeculorum. Amen.

# HOMILIA V.

De co, quod scriptum est: "nolite") exterminare de tribu sua plebem Caath."

1. Responsa dans Dominus ad Mosen et Aaron, dicit: "nolite 4) exterminare de tribu sua plebem Gaath de medio filiorum Levi; sed hoc facite iis, et vivent, et non morientur, cum accedent ad sancta sanctorum," et reliqua Primo intelligamus ea, quae secundum literam referuntur, et ita praestante Domino, ab intelléctu literae adscendemus ad intelligentiam spiritualem. Intellige ergo primi ipsam collocationem tabernaculi testimonii, intellige et sancta sanctorum, quae interjecto a sanctis velamine dirimuntur, quae inspici non licet ab ullo hominum, mini a sacerdotibus solis. Post hacc intellige, quomodo ubi ventum fuerit, ut castra moveant filii Israel, solvitur tabernaculum, et Aaron ac filii ejus sacerdotes intra sancta

<sup>1)</sup> Cfr. I Petr. II, 9.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: in acquisitione.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Num. IV, 18. <sup>4</sup>) Num. IV, 18. 19.

sanctotum operiunt singula quaeque operimentis, ac velaminibas suis, et obtecta ca relinquentes in codem, quo fuerant loco, introducunt filios Caath, qui ad istud ofheium deputati sunt, et saciunt cos elevare humeris suis emnia illa, ques manus sacerdotalis obtexerat. Et propter hec dicitur a Domino: nuc 1) exterminetis de tribu sua plebera Casth:" quasi in eo exterminandi essent, si sancta sanctorum nuda et patentia contigissent, quae non solum mon contingere, sed ne intueri quidem fas erat son veleta. Si intellexisti, quid historiae ordo contineat, adecende nunc ad splendorem mysterii: et legis spiritualis lumen, si purus tibi est mentis oculus, contuere. Si quis dignus ex iis, qui Doo ministrant, divina capere et videre mysteria, ad quae contuenda ceteri minus capaces sunt, hic Aaron, vol filius Aaron esse intelligitur, 2) qui ingredi potest ad ea, quae adire aliis fas non est. Si quis ergo talis est, huic soli revelata patet area testamenti, hic videt urnam intra se habentem manna, hic considerat et intelligit propitiatorium. Hic intuetur et Cherubim utrumque, et mensam sanctam, et candelabrum luminis, et altare incensi. Iste haec considerat, et intelligit spiritualiter, id est, qui verbo Dei et sapientiae mysteriis operam dat, et Deo soli in sanctis vacat. Sciat sane, cui haec revelantur, et spiritualiter inspicienda creduntur, non sibi tutum esse aperire ca, et pandere quibus non licet pandi, sed operire debet singula, et operta ceteris minus capacibus tradere portanda in humeris, et cervicibus imponenda. Cum enim ex verbis mysticis eruditi, et persecti quoque 3) doctores opera populis injungunt, et plebs agit quidem, et implet quae mandantur, non tamen corum, quae geruntur, intelligit rationem: quid aliud geritur, nisi operta et velata sancta sanctorum super humeros portan-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Num. IV, 18. <sup>2</sup>) Edd. Merlini: intelligatur.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: quique.

tur? Et ut adhuc manifestius quae dicuntur adverte, exemplis te ex divinis voluntinibus adhibitis informabines. Moses intelligebat sine dubio, quae esset vera circumciso, intelligebat, quod esset verum pascha, sciebat, ques sumt verae neomeniae, et quae vera sabbata: et cum hec omnia intellexisset in spiritu, verbis tamen ca per rerem corporalium species adumbrationesque velabat: et com sciret verum pascha immolandum esse Christum, over corporalem immolare mandat in pascha. Cumque scire . diem festum agi debere in azymis sinceritatis et veritatis, . tamen de farinae asymis praecipiebat agi diem festas. Hacc ergo et hujusmodi crant sancta sanctorum, que cum Moses portanda ceteris traderet, id est, rebus et operibus implenda, cooperta tâmen ca, et velata conmuni sermonum tradebat eloquio. Humeri autem quod operum indicinm teneant, in multis Scripturae saepe locis ostendimus. Sed et in ecclesiasticis observationibus sunt nonnulla hujusmodi, quae omnibus quidem facere necesse est, nec tamen ratio eorum omnibus patet. Nam quod, verbi gratia, genua flectimus orantes, et quod ex omnibus coeli plagis ad solam orientis partem conversi orationem fundimus, non facile cuiquam puto ratione compertum. Sed et eucharistiae sive percipiendae, sive eo ritu, quo geritur, explicandae, vel eorum, quae geruntur in baptismo, verborum gestorumque et ordinum atque interrogationum ac responsionum quis facile explicet rationem? Et tamen omnia haec operta et velata portamus super humeros nostros: cum ita implemus ea et exsequimur, ut a magno pontifice atque ejus filiis tradita, et commendata suscepimus. Cuncta haec ergo et horum similia cum gerimus, nec tamen corum assequimur rationem, levamus humeris nostris et portamus adoperts et obtecta divina mysteria, nisi quis sit inter nos Aaron, aut silius Aaron, quibus ista conceditur nuda et rerelata perspicere. Ita tamen conceditur, ut sciant sibi velanda

hace et operienda, ubi ceteris dari en et in opus proferri ratio poposcerit.

2. Post bacc dicitur de Levitis: qui operentur 1) a vicesimo quinto anno et supra usque ad quinquagesimum annum. "Omnis, 2) inquit, qui procedit ad opus operum, et ad opera, quae portantur, tabernaculi testimonii." Observa in his distinctionem sermonum divinae 3) scripturae. Ubi de operibus filiorum Israel loquitur, non dicit opera operum, sed sola opera. Ubi vero de officiis Levitarum, non dicit sola opera, sed opera operum. Sicut enim sunt quaedam sancta, sunt autem et alia sancta sanctorum: ita sunt quaedam opera, et alia opera operum. Unde videtur mihi, quia Moses, ubi sensit esse quaedam opera visibilia quidem, sed quibus inesset interior alia mystica et occulta intelligentia, hacc non solum opera, sed opera operum dixerit: quae vero communia, et praesentis solum temporis opera intellexit, haec solum opera nominaverit. Sunt ergo quaedam opera operum, quae ego puto esse omnia hace, de quibus vel in praesenti lectione, vel in Exodo et ceteris locis sub occultis praecipitur mysteriis, et pro parte in praesenti, pro parte vero explendis in futurum. Quae tamen, ut diximus, opera operum, non cuilibet, sed Levitis solis tradenda mandantur. Et inter Levitas ipsos non prius ad haec opera quisquam vocatur, nisi a vicesimo demum et quinto anno vitae suae usque ad quinquagesimum. Sed non caret sacramento ne ipse quidem viginti quinque et quinquaginta numerus annorum. Nam in viginti quinque numero, quinque sensuum persectio declaratur, ita ut quinquies quina numerentur. Quod utique indicat eumquocari ad opera operum in mysterio peragenda, qui ex omni parte multiplicatis et purificatis sensibus invenitur case perfectus. Quinquage-

<sup>1)</sup> Cfr. Num. IV, 47. coll. 3. 2) Num. IV, 47.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: scripturae divinac.

nfesiores quidem opera, meliores vero opera operam: orum autem superiores, spiritualibus officiis deservise, t introire in sancta sanctorum, ibique operire quee opeienda sunt, et tradere filiis Caath portanda humeris, et nanibus evehenda. Sed et reliquis unicuiqua secundum a, quae jam superius saepe disserta sunt, ordinantur. Terum ne nimia hacc operimentorum velamentorumque autela desperationem quandam et moestitiam generet uditoribus, pauca aliqua, quae et nobis pandere tutum it, et vobis fas sit adspicere, quoniam quidem, ut prins liximus, genus 1) regale et sacordotium, gens sancta et opulas in acquisitionema) dicti sumus, aperire tentabimus. ntelligamus ergo tabernaculum testimonii omnes sanctos, mi sub testamento Dei censentur: et in hoc tabernaculo see quoedam celsiores meritis et gratia superiores: et ex s aliquos quidem candelabrum dici, ipsos forte Apostoos, qui illuminant accedentes ad Deum. Sed et si qui lii sunt, qui in hoc tabernaculo Dei omnibus ingredienbus scientiae et doctrinae lumen ostendunt, omnes isti andelabrum mysticum nominentur. Alii sint mensa sacra, cilicet quicunque habent panes Dei, et resiciunt ac pacunt animas esurientes justitiam. Alii sint 3) altare inensi, quicunque orationibus et jejuniis die ac nocte vaant in templo Dei, orantes non solum pro semet ipsis, ed et pro universo populo. Ii vero, quibus arcana myteria credidit Deus, et occultorum providentiae suae juliciorum secreta commisit, arca testamenti Dei appellen-Porro qui cum omni fiducia per hostias precum, upplicationumque victimas Deum hominibus repropitiant, t pro delictis populi interveniunt, propitiatorium nomi-

<sup>1)</sup> Cfr. I Petr. II, 9.

<sup>2)</sup> Edd. M. et R. hoc loco, cfr. pag. 38. not. 2. acquisitione."

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: sunt.

mentur. At qui meruerint multitudinem scien abundantes divitias in agnitione Dei, Cherubian Mtelligi possunt. Cherubim namque in nostra lingua multitudo scientise interpretatur. Sed hos sumes, qui per hace singula, quae supra enumerata sunt, designantur, portari necesse est, et portari in humeris. Unde fortassit; the equ opinor, angeli, qui ordinati ') sunt propter casi 'atli hereditatem capiunt salutis, ipsi sint, 2) qui singliffe addun, quos supra diximus, portant. Cum enim soluturis Berit tabernaculum hoc, et coeperimus?) ingredi ud illa sercts, et pergere ad locum repromissionis, 2,4) qui vere sancti sunt, et in sanctis sanctorum habentur, angelis sine dubio subvectantibus incedunt, et usquequo requiscat tabernaculum Dei, portantur in humeris, et extelluntur in manibus. Quod prospiciens in spiritu propheta dicebat: "quoniam 6) angelis suis mandavit de te, ut in manibus tollant te, ne forte ossendas ad lapidem pedem tuum." Quod quidem dictum putavit diabolus de Salvatore accipiendum, sed caecatus malitia, non intellexit eloquia Domini mystica. Neque enim Salvator meus angelis indigebat, ut non offenderet ad lapidem pedem suum. Namque 6) calumniatur diabolus scripturam divinam, qui haec de Salvatore dicta protulerit: non de illo, sed de omnibus sanctis hoc dicitur, quia angelis suis mandavit Deus pro populo suo, ut non offendat ad lapidem pedem suum. Sed et omnia, quae in hoc psalmo scripta sunt, justis quibusque magis quam Salvatori conveniunt. Liberat enim Dominus a ruina, et daemonio

<sup>1)</sup> Hebr. I, 14. 2) Edd. Merliui: sunt

<sup>3)</sup> Mss. "coeperimus." Libri editi (v. c. edd. M.):
"coepimus." R.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: bi qui vere etc.

<sup>\*)</sup> Psalm. XCI, 11. 12.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: Neque enim calumniatur etc.

neridiana non Salvatorem, quod absit a mabis ita inteligere, and omnem justum. Justi enim such, qui indigent diutorio angelorum Dei, uti ne a daemonilum sabruanur, et ne corda corum sagitta volendi de septiria tererentur. Per ipsos angelos sub codem mysterio Paulus ortandos esse quosdam confirmat in nubibus, cum diit: "sed 1) et nos qui vivimus, qui reliqui sumus, simul. um illia papiemur in nubibus obviem Christo in acra." lapiumtus ergo ab angelis ii, qui paultus purgati, et lees effecti sont a delictis. Portantur vero I, qui aliquius adhus veliquiis praegravantur. Portantur vero et coimnae taberasculi a quibusdam, et atria, et cetera, quao Scriptura referentur. Portantur autem non al legae, tis, sed a Levitis, secundum hunc sensum, anscursunidemur brevi 2) contigues, relinquentes sensius auditorum, ut, si quis de 3) iis majore desiderio flaraverit, accendat sibi lumen sciențiae, es majora horum culo perspicaciore conjiciat. Nobis autem concedat Doninus, ut a talibus operariis portati, et sublevati, liberepur et desendamur a sagitta volante in tenebris, et a nina, et daemonio meridiano, ne forte offendamus ad ipidem pedem nostrum, usque quo perveniamus ad loum repromissionis sanctorum, per Christum Dominum ostrum, cui est honor et 4) imperium in saecula saecuorum. Amen.

<sup>1)</sup> I Thess. IV, 15. 17.

<sup>2)</sup> Edd. Marlini: breviter.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: de his.

<sup>4)</sup> In vulgatis editionibus (v. c. edd. M.) desunt rerba: "et imperium," quae supplentur e Cod. sancti l'heodorici. R.

. z 🕅

beconditam, quam neme principum hujus mundi t." Vides quomedo intus est, et interna atque arvinae sapientiae penetrat Paulus, cum hace loquium autem procedit ad populum, audi quid loquimnis ') sermo malus de ore vestro non procedat:" '2) furabatur, jam non furetur:" et: "unusquisvir uxorem suam habeat:" et: unusquisque ') prosuum sicut se ipsum diligat:" et: "unaquaeque ') virum suum habeat." Hace et si qua hujusmodi 'aulus secundum Mosis formam foras exiens, ad n loquitur.

Sed videamus et aliud caput, in que refertnr, ptuaginta viros elegerit Moses ex senioribus pohabuerit cos ante tabernaculum testimonii, et de Mosis accipiens Deus dederit septuaginta seniori-6) "cum requievisset, inquit, super cos spiritus, averunt omnes." Quod dixit, quia assumens de Mosis, dedit septuaginta senioribus spiritum, non ligas, quasi materialem aliquam, corporcamque iam auferens Deus a Mose in septuaginta secueiones, et ita unicuique seniorum exiguam particulerit. Impium est ita intelligere naturam Spiritus Sed hoc modo figuram mystici hujus sermonis quasi Moses, et spiritus, qui erat in Mose, clazujusdam luminis fuerit lucerna, ex qua alias seplucernas accenderit Deus, ad quas ita principalis minis splendor pervenerit, ut origo ipsa luminis mni ex commercio derivationis acceperit. Et hoc ie intelligitur, qued scriptum est: "quia?) abstalit s de spiritu Mosis, et dedit septuaginta senioribus."

Ephes. IV, 29. 2) Ephes. IV, 28.

l Cor. VII, 2. 4) Cfr. Ephes. V, 33.

<sup>[</sup> Cor. VII, 2. - Edd. Merlini: suum virum.

Num. XI, 25. ') Num. XI, 25.

3. Sed videamus quid est, quod ait in consequentibus. "Et 1) requievit, inquit, super cos spiritus, et prephetarunt omnes." Requiescere spiritum non in quibuscusque hominibus legimus, sed in sanctis et beatis. Requieseit enim spiritus Dei in iis, qui mundo sunt cords, et in iis, qui purificant animas suas a pocuato: sicut e contrario non inhabitat in corpore subdito peccatis, ctiami habitavit aliquando in eo. Non enim potest Spiritus senctus consortium pati et societatem spiritus mali, Certum est enim, peccati tempore adesse in corde uniuscujusque spiritum malum, et agere partes suas. Cui utique cum lesse datur, et recipitur a nobis per cogitationes malas, et gencupiscentias pessimas, contristatus, et, ut ita dicam, gustatus sugatur de nobis Spiritus sanctus. Proptero et Apostolus sciens hace ita accidere, monebat dismi-"nolite<sup>2</sup>) contristare Spiritum sanctum, in quo signifi estis in die redemtionis." Igitur peccantes contristames Spiritum sanctum: juste vero agentes, et sancte, requiem ei paramus in nobis. Unde et quod nunc ait de septuaginta presbyteris, quia requievit in iis spiritus, laudem vitte eorum et virtutes exposuit. Denique quia pro 3) puritate cordis corum et sinceritate mentis, atque intelligentiae capacitate requievit Spiritus sanctus, continuo et operatur in iis, nec otium patitur, ubi operandi materia di-Ait enim Scriptura: "et 4) requievit is gna suppeditat. üs spiritus, et prophetaverunt." In omnibus ergo qui prophetaverunt, requievit Spiritus sanctus, nec tamen in aliquo ipsorum ita requievit, sicut in Salvatore. Propter quod et scriptum est de eo, quia "exibit") virga de redice Jesse, et slos de radice ejus adscendet, et requiesces super eum spiritus Dei, spiritus sapientiae et intellectus,

<sup>1)</sup> Num. XI, 25. 2) Ephes. IV, 30.

<sup>3)</sup> Deest "pro" in edd. M.

<sup>4)</sup> Num. XI, 25. 4) Jesai. XI, 1. 2. 3.

piritus consilii et virtutis, spiritus scientiae et pietatis, et plebit eum spiritus timoris Domini." Sed fortasse dit aliquis: nihil amplius ostendisti scriptum de Christo, sam de reliquis hominibus. Sicut enim de ceteris dium est, quia requievit super cos, ita et de Salvatore dium est: "requiescit 1) super eum spiritus Dei." Sed de, quia supra nullum alium spiritus. Dei requievisse ptemplici hae virtute describitur, per quod sine dubio sa illa divini spiritus substantia, quae, quia uno nomine in poterat, diversis vocabulis explanatur, requiescere sur virgam, quae de stirpe Jesse procederet, prophetatur. abeo et aliud testimonium, quo docere possum, in Doino et Salvatore meo Spiritum sanctum eximio quodam mere, et longe aliter requievisse, quam refertur in ceteris. icit enim Joannes baptista de eo: "qui?) misit me batizare in aqua, ille mihi dixit: super quem videris spiriam descendentem, et manentem in eo, ipse est." Si diisset: "spiritum descendentem:" et non addidisset: "maentem în eo:" nihil praecipuum prae ceteris habere vieretur. Nunc autem addidit: "et manentem in eo:" ut set hoc signum in Salvatore, quod in nullo alio pos-:t3) ostendi. De nullo enim scriptum est, quia manseit in eo Spiritus sanctus. Et ne quis me putet in hoc erogare prophetis, sciunt ipsi, quia non iis derogo, praeerens iis Dominum meum Jesum Christum. Recolunt nim singuli dicta sua, et inveniunt, quod de nullo alio lictum est, quia "peccatum 4) non fecit, nec inventus est lolus in ore ejus." Quis enim solus est sine peccato, pi peccatum non fecit, ideirco in ipso solo mansit et vermaneit spiritus sanctus. 1) Si enim ipse est, de quo

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: requiescet. — Cfr. Jesai. XI, 2.

<sup>2)</sup> Ev. Joann. I, 33. 3) Edd. Merlini: possit.

<sup>4)</sup> I Petr. II, 22. coll. Jesai. LIII, 9.

<sup>3)</sup> Desideratur "sanetus" in ed. Rusei.

singulare aliquid et eximinea dicitier hoo, quad septe dizimus, quie peccatum non fecit, constat reliques eman faisse sub peccato. Si omnes, necessario et prophete. Et quomodo conveniet, ut tempere pocesti munico ir is dicamus Spiritum sanctum? Aut si tibi ineredibis gidetur, prophetes, postquem acceperant quiritum, petaint poccare, ad hunc ipsum Mosen, quen habemus in mnilles, revertemur, qui utique menimus est et crimin prophetarum. Ipes Ag es scribit, et testimonium det de sesset ipso, quis phisphilit in es, que disit; "endis!) me increduli: numiffit the sette ista productre rath peterium aquem?" in Mr miles distin mon semetificante Deminum in aque contradictionis; id, est, non est fint it virtute Dei, et non dixit, quis potene est Dens de para hac educere vobis aquam, sed quasi en diffidenties etjusdam fragilitate respondit, dicens; "numquid 3) peterimus vobis de petra hac educere aquam?" Quia esp peccatum ei in iis verbis reputatur a Deo, certum et. quod hace cum loqueretur, non de Spiritu sancto lectus sit, sed de spiritu peccati. Quod si Scriptures testimonio tantus propheta Moses estenditur aliquando bebuisse in se spiritum Dei, aliquando vero non habrine, peccati scilicet tempore, certum est, quia et de seliquis prophetis similis forma tenenda sit. Quid autem et de Davide dicam? qui pro Spiritu sancto, tanquam qui a se possit auferri, orat ne auferatur, et dicit: "ne ?) psjicias me a facie tua, et Spiritum sanctum tuum na asferas a me." In sequentibatilitare tanquam pro. sulps ablatum a se munus reposcit, et dicit: "redde "), mili lactitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma sa Quid vero etiam de Salomone commemorem? quem stique nemo dicet, aut sine Spiritu sancto judicase judicia,

<sup>1)</sup> Num. XX, 10.

<sup>2)</sup> Num. XX, 10.

<sup>3)</sup> Pealm. Li, 11.

<sup>4)</sup> Pealm. Ll, 42.

vel templato Domino construxisse: sut rursus in sancto Spiritu daemonibus templa secisse, aut impiis mulieribus lexisse latera sua. Etiam ille propheta, 1) qui in tertio legnorum libro in Bethel mittebatur a Domino, in spiitu utique Dei, verba Dei locutus est; non tamen in piritu Dei praevaricatus esse praeceptum Domini creendus est, que jussus fuerat non manducare panem in lethel, propter quod et a leone perimitur. Sed longum st ire per singulos. Ego autem licet non usque quaque ronuntiem, puto tamen, quod sint nonnulla etiam comaunium hominum gesta, quae quamvis peccato careant, on tamen digna videantur, quibus interesse putemus ipiritum sanctum. Ut verbi gratia dixerim, connubia midem legitima carent'quidem peccato, nec tamen temore illo, quo conjugales actus geruntur, praesentia santi Spiritus dabitur, etiamsi propheta esse videatur, qui officio generationis obsequitur. Sed et alia plura sunt, E quibus sufficit sola vis humana, et neque res indiget, leque decet adesse praesentiam Spiritus sancti. Sed in sacc per excessum quendam incurrimus, dum ostendere olumus, super solum Dominum, et Salvatorem meum lesum mansisse semper spiritum Dei, in ceteris autem mnibus sanctis, 2) sicut et in septuaginta senioribus, a suibus verbi hujus processit exordium, requievisse tantum spiritum Dei, et operatum esse in ) tempore eo, quo expediebat iis, per quos operabatur, et utile erat iis, quibas ministrabatur.

4 Sed et in consequentibus continet lectio, quae recitata est, quod Moses Aethiopissam duxerit uxorem, et Maria atque Aaron detraxerint de Mose, cur Aethiopis-

<sup>1)</sup> Cfr. I. Regg. XIII, 11. seqq. (III Regg.)

<sup>2)</sup> Ed. Ruaci sola: sanctis, et sicut etc.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: in tempore ea, quae expediebant iis, per quos etc.

nun șiuscrit, et aiust: "numprid") seli Meri brutus et Demises? Home et nobir locates est? Et andivit, inquit, Dominus." Et post hace jubet ses exire ad tabetnaculum tutimonii, atque ibi judicio quodum babite, bpress efficitur Maria unque ad certum tempus, et sit revocatur ad castra. Qued ut compendicaine esplicant, Mariam diciones formam habaine plebis priorie; More, id est, legem Domini typasine ad counthium Acthiopisee hujus, quae ex gentibus congregata est. Hant esp Moses, id est, lez spiritualis accepit uzoren: et pro let facto Mario, quae sume synagoga est, indignatur, et detrabit, una cum Asron, cum sucordotibus scilicet et Plarisais. Deregat erge voque in hedieraum Mesi nebicant posito ploto illa, et turpe ci videtar, quia chemeisienem carnis men decet apud nos, nec observationim sabbati, nec neomeniae, nec sacrificia sanguinis, sed cicumcisionem cordis, et peccandi otium, diesque festes,in azymis sinceritatis, et veritatis, et sacrificia laudis, et non jam pecudum, sed vitiorum caedi victimas monet. Judica ergo de iis Deus, et nupties Aethiopisses confirmat: « Mosen quidem libenter cum ea habitare sinit, ac requiscere: Mariam vero ejicit extra castra, et porre facit a tabernaculo testimonii, cum que ejicitur etiam Asse-Insuper autem et leprosa efficier Maria. Adspice sur ad illam plebem, et vide, quinta in illa est lepra percati, quanta intelligentiae caligo, quanta observantiae forditas, quanta turpitudo conspectus. Verumtamen lue: lepre non perpetuo permanet, sed ubi septimana compleri coeperit mundi, revocabitur ad castra. In fine esia mundi cum plenitudo gentium introierit, 2) tune etis omnis Israel salvabitur, et tunc est, cum cessabit lepra de sacie Mariae: recipiet enim decus fidei, et spleadoren Christi agnitionis accipiet, et restituetur vultus ejus, com

<sup>1)</sup> Num. XII, 2 2) Rom. XI, 25. 26.

n est: "o altitudo") divitiarum aspicatiae, et scienci!" qui ita conclusit omnes sub peccato, ut omniiserestur in Christo, Jesu Domino nestro, cui est
in saecula saeculorum. Amen.

## · HOMILIA VIL

sum de Acthiopissa, et de lepra Mariae, quae superfuerat.

Sicut Apostolus dicit: "bacc") comia in figura gebant illis, scripta sunt autem propter commoninostram:" quaero, quide commonitionis accipiax eo, quod lectum est nobis, quia detraxerunt Aa-: Maria de Mose, et propter hoc correpti sunt; Mao etiam leprosa efficitur. Tanta autem fuit cura tionis hujus, ut dum Maria septimanae tempus exin lepra, populus Dei non ageret iter ad terfilia nissionis, ne tabernaculum testimonii moveretur. interim moneor, et utiliter ac mecessario moneor : facto, ne detraham fratri, ne male loquar de promeo, ne aperiam es meum ad derogandum non sanctis, sed et quibuslibet proximis meis, Vides, ex hoc indignatio Dei suerit, quanta vindieta pro-Denique adversum peccatum istud simili indine etiam in Psalmis Deum commoveri videmus, et : "sedens 3) adversus fratrem tuum detrahebas, et us filium matris tuae ponebas scandalum." Similitem et in alio psalmo ex persona justi, scientis hoc

<sup>)</sup> Rom. XI, 33. <sup>2</sup>) I Cor. X, 11.

<sup>)</sup> Psalm. L, 20. (XLIX.)

etrahunt de Mose: sed et omnis qui scripta intelligit, et qui spiritualem legem carnaliter si derogat, quia de verbis spiritus carnaliter et. Audistis, quid sibi judicii obtrectatores ii, et quid damnationis adquirant: audite nunc beneficii conferant iis, quibus obtrectant. nvenimus tantas laudes Deum dixisse de Mose, quantas nunc dici videmus, quando ab hoderogatum est.

i ergo in consequentibus quid referat, et quilaudibus efferat Spiritus sanctus. "Et1) dequit, Dominus in columna nubis, et stetit ad rnaculi testimonii. Et vocati suut Aaron et eterunt ambo, et dixit ad cos: audite verba crit propheta quis vestrum Domini, in visio-10scar, et in somnis loquar ei. Non sicut fa-Mosi, qui in tota domo mea fidelis est ros ad d eum, in specie, et non in aenigmate, et mini vidit. Et quare non timuistis detrahere Mosi? Et ira suroris Domini sacta est sudiscesserunt, 2) et nubes discessit a tabernae, Maria facta est leprosa sicut nix." Videte, 3) enae contulerint obtrectatores, quid vero illi, iverant, quaesiverint laudis. Sibi turpitudilendorem, sibi lepram, illi gloriam, sibi opli magnificentiam quaesiverunt. Verumtamen quam acciperet Aethiopissam, non est scriin specie locutus sit ei Deus, et non in ael ubi accepit Aethiopissam, tunc dicit de co "os 4) ad os loquar ad eum, in specie, et

<sup>1.</sup> XII, 5—10.

Ruaei sola hoc loco: "discesserunt" omisso um. XII, 9.

<sup>.</sup> Merlini: Videtis etc. 4) Num. XII, 8.

gelia quidem suscipere videntur, derogant autem Mosi, et merito arguuntur, quia cum discant per Evangelium, quod Moses una cum Elia vidit gloriam Domini, legi et prophetis ausi sunt derogare. Et'ideò nos non detrahamus Mosi, nec derogemus legi, sed simus non solum auditores legis, sed et factores, ut cum ipsocolose conglorificari mercamur. Ego autem puto, quod et illi materiam praestant ad derogandum' Mosi, qui, verbi causa, cum legitur liber Levitici, vel lectio Numerorum, non ostendunt, quomodo hace, quae in acnigmate scripta sunt, intelligi per speciem debeant, id est, qui non spiritualiter ea, quae in lege leguntur, exponunt. Necessario enim, qui audiunt ritum sacrificiorum, vel sabbatorum observantiam, vel coterorum similium in ecclesia recitari, offenduntur, et dicunt: quid hoc necesse est in ecclesia legi? Que nobis prosunt praecepta Judaića, et spreti populi observantiae? Haec Judaeorum sunt, et Judaei de iis viderint. Ne ergo hujusmodi offendicula auditoribus accidant, 1) danda opera est ad scientiam legis, et secundum hoc, quod spiritualis est lex, intelligenda et explananda sunt omnia quae leguntur, ne doctorum causa, imo desidia et negligentia, ab imperitis et indoctis derogetur Mosi: sed convertamur ad Dominum, ut auferat a nobis velamen literae; ut non nobis deformis vultus Mosis, sed gloriosus ac2) decorus appareat, ita ut non solum non obtrectemus, sed et pro magnitudine sensuum, laudem ei et gloriam conferamus. "Et3) ira furoris Domini facta est super illos, et discesserunt, et nubes recessit a tabernaculo; et 'ecce, Maria facta est leprosa sicut nix." Ira furoris Domini essicitur

<sup>1)</sup> Cod. Mscr. Ebroicensis: "accidant." Cod. sancti Theodorici: "contingant." Libri editi (c. c. edd. M.): maccedant." R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: et decorus.

<sup>3)</sup> Num. XII, 9. 10. Edd. M. et R. hoc loco, cfr. Pas. 55. not 2. net discesserunt."

exercisest in facion ojus, erubacceret agreem dichen? Moniam loco synagogae postimus, huit exepuit peter ejes in Inciem. Signum repudii est in faciera conspui. Desique in lege scriptum est, ubi jubetur, ut relictes!) presimi proximus nubat, si volucrit proximus repudiare conjugit ut discalceatus in facion conspustur, et hos datum et velut signum repudii. Hine ergo Maria, id est, popular Me cum repudiatur a Dee, conspui in faciem dich Habemus et in alio loco significantiam sputie cum disk Resiss: "commes 2) gentes sicut gutta situlos, et siest grtum reputatae sunt." Ostenditur erge in hoor gued stint populus ille sieut genter ceteras, ques ut sputum surtantur, abjectus est. Et revera si consideres hancreis. him priorem, cum postificelle apud cos orde fordet, cum intignia sacerdotum, cum Levitica ministeria, em majestas templi, cum prophetalis splendor, et cum colestibus super terram consortiis utebantur, quis honor suit ille? Quae gloria? Et rursum si nune adspicias, quanto dedecore horrescant, sine templo, sine altari, sine sacrificio, sine propheta, sine sacerdotio, sine ulla coelesti viaitatione, dispersi per omnem terram profugique vivente: quis non evidenter agnoscat, quod conspuit pater ilim in faciem ejus, et perfudit vultum corum ignominia? Septem ergo diebus separatur extra castra. Diximus etis in superioribus, quod septem dies isti, septimanam musii estius designent. In septimana?) enim dierum, creatures totius visibilis substantiae videntur esse productse. Tase enim quae non erant, facta sunt. In septimana vere totius mundi, secreta quadam et Deo soli cognita dispersatione, quae tunc producta sunt, explicantur. Interin in hac septimana, qua sequestrata est Maris, non move-

<sup>1)</sup> Cod. sancti Theodorici: "derelicta prozimi prozimo nubat." Codd. Ebroicensis et Belvacensis: "relictam prozimus prozimus nubat." R.

<sup>2)</sup> Jesai. XL, 15. 2) Cfr. Genes. I.

ur castra filiorum Israel, sed stant uno in loco conclusi, z nullus est iis omnino profectus, donce mundetur Maria lepra sua.

5. "Et1) post hacc, inquit, promovit populus ex Ascroth, et consederant in deserto Pharan." Ascroth inerpretatur domus persecta. 2) Proficiscitur ergo popuus, postquam 2) Maria purgata est, a domibus perfectis, \* venit in Pharan, quod interpretatur es visibile. Mihi idetur os vigibile posse intelligi, quod Verbam caro fatum est, et invisibilis visibilis effectus: et hos significari, ruod posteaquam finis et perfectio omnium, quae erga llum populum gerenda fuerant, venit, tune transit, et veuit ad cum, quem Verbum carnem factum ante pon crelidit. "Et 4) locutus est Dominus ad Mosen, dicens: witte vires, et considerent terram Chananacorum, quam zo do filis Israel in possessionem," et relique, in quibus de exploratoribus terrae narratur, qui missi renuntiant, quod terra quidem sit bona, et admirabilis: habitant auem in ce filii gigantum, in quorum conspectibus populus Dei quasi locustae videantur. Et plures quidem despeent se posse salvari a filiis gigantum: Jesus tauren non lasperat, sed confirmat populi fidem cum Caleb, qui est le tribu Juda, et dicunt: "si 5) diligit nos Deus, introbacet 6) nos in terram: hanc." Quae 7) est ergo terra sta secundum spiritualem intellectum, quae terra quidem ancta est, et terra bona, sed ab impiis habitatur? Qui unt ergo isti hostes, qui habitant in terra sanctorum?

<sup>1)</sup> Num. XII, 16.

<sup>2)</sup> Sic habent Mss. In editis (v. c. edd. M.) pro persecta" legitur "persectae." R.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: posteaquam.

<sup>4)</sup> Num. XIII, 1. 2 1) Num. XIV, 8.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: introducat.

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: Quae ergo est etc.

quod illi perdiderunt, ut impleatur, quod scriptum \* quis accipiet a gigante spolia?" Unde et Dominus t in Evangelio: "nemo 1) potest introire in domum et diripere vasa ejus, nisi prius alligaverit fortem;" et propter superbiam suam a domo coelesti jam sit , tu tamen nisi viceris illum, non introibis in dofortis. Nec vinci solum, verum et alligari illum Nisi enim alligetur, haudquaquam tutum esse iter nostrum. Nunc ergo quantum ad comparahumanae, et dacmonicae naturae, nos locustas sut illi gigantes: et praecipie si dubia sit fides nont si@nos perterreat infidelitae, illi vere ") gigantes et nos locustae. Si vero sequamur Jesum, et creverbis ejus, ac fide ejus repleamer, tanquam niint in conspectu nostro. Audi enim, quomodo nos ir, et dicit: "si 3) amat nos Deus, introducet nos am hanc:" quoniam bona est, et fructus ejus mi-. Typus ergo, et figura, quae praecessit in patriampletur in nobis. Ejecerunt illi gentes, et consent hereditatem corum. Consecuti sunt enim omnem Judacae, et Jerusalem civitatem, et montem Sion. in illis impleta sunt, ad to autem quid dicitur? nquit, accessistis ad ca, quae visibilia sunt, sed ad lia. "Accessistis 4) enim, inquit, ad montem Dei i, et ad civitatem coelestem Jerusalem, et ad mulem angelorum." Sed et alibi idem Apostolus diferusalem 5) autem quae sursum est, quae est manium nostrum Si Si quis verbis Apostoli dicentis, em esse coelestem, non accommodat fidem, potest

Matth. XII, 29.

Deest nvereu in edd. M.

Num. XIV, 8. — Edd. M. boc quoque loco, cfr. 3. not. 6. "introducat."

Hebr. XII, 22. ') Galat. IV, 26.

INIS OPERA. TOM. X.

ela maligni ignita enstinguere." Sed "et gladium inquit, adsumite, quod est verbum Dei." Cum bus te armaveris telii, sequens Jesum ducem; non gigantes illos: videlle enim, quomodoscos tibi Dominius Jesus: et sieut patres calcaverunt ceritium, ita ef tu calcabis super ceivices daemonum. m dicit iis, qui eum fideliter sequentur: "ecce, 1) is potestatem calcandi super serpentes, et scoret super omnem virtutem inimici." Vult enim lesus res mirabiles facere, vult de locustis vincere et de iis, quae în terris sunt, coelestes superere . Et fortasse hoc est, quod dicebet in Evangequi credit in eum, non solum faciet illa, quae t, sed "majora, 2) inquit, horum faciet." Vere ijus mihi videtur, quod homo in carne positus, et caducus, fide tantum Christi et verbo ejus arsuperet gigantes, daemonum legiones. Quamvis qui vincit in nobis, plus tamen esse dicit, quod vincit, quam quod per se vincit. Tantum est, ut is istis semper simus armati, et conversatio noper in coelis sit. Omnis motus noster, omnis nnis cogitatio, omnis sermo coclestis sit. Quanto s illuc ardentius adscendimus, tanto illi praecipiuent: et quanto nos magis augemur, tanto 3) illi s fient. Vita nostra si sancta sit, si secundum it, illis conferet mortem. Si segnis et luxuriose ates eos adversum nos et gigantes faciet. Quanto virtutibus crescimus, tanto illi inferiores efficiunragiliores. 4) Sicut e contrario si nos infirmemur, la requiremus, illi fortiores fiunt. Et quanto nos

Luc. X, 19. 2) Ev. Joann. XIV, 12.

Cod. sancti Theodorici: "tanto illi infirmiores efet fragiliores." R. — Cfr. pag. huj. not. 4.

Edd. M. et R. "fragiles." — Huc forsan, non ilpag. huj. not. 3., Ruaei ista nota spectat.

Matanter in tercie, 'mota illie spatia in confestibus letgioca concesimus. Unde hise magis agamus, ut nobis apgeocratibus, illi minuautur, mobis ingredientibus, illi pellautur, aghis adsocudentibus, Eli codaut: cicut et ille cocidit, de que dicit Dominus in Evangelia: "ecce,") vidi
Satanam cicut fulgur codentem de orcio:" ut illis projectie, introducat nos illue Dominus master Japas, et peròpero regnera sunm confeste concedet. Igni gloria in seturna saccula sacculorum! Asmen!

## BOMILIA VIII.

De lie, que ab exploretoribus rementiantur, et de la guatione Domini, ac supplicatione Mosis et Autot.

1. Duodecim 2) missi sunt inspectores en filia bred ad considerandam terram, quae iis fueral repromissa, fique post quadraginta dies regressi, diversa renuntiant. Non decem en iis in desperationesti populum mittunt, in st velint abjecto Mose eligere alium ducem, et reveni in Aegyptum. Alii vero duo 2) bona nuntiant, et colorus tur populum permanere in fide, dicentes: "si 1) disputar populus infidelitatis desperatione praeceps agitur, et ad lepidandos cos, qui bona nuntiant, prositift. Majesta vero Domini protegit cos in nubibus. "Et 1) dicit Domina ad Mosen: feriam cos morte, et interimam cos, et facis te, et domum patris tui in nationem magnam, et male

<sup>1)</sup> Luc. X, 18,

<sup>2)</sup> Cfr. Num. XIII, 1. seqq.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: dum bona etc.

<sup>4)</sup> Num. XIV, 8. - Edd. Merlini: introduct

<sup>1)</sup> Num. XIV, 41. 12.



bona, quae ex Deo veniunt, noveramus, net ex peccato generanfor: si timen succedes corum, qui abjecti sunt, tanti lapsus timean audientes commonitionem Pauli dicentera: severitatem, et bonitatem Dei, in con quit derunt, severitatem, in te autem bonitatem, manseris in bonitate. Alioquin et tu excid non permanserint in incredulitate, inscrente tem post hace Dominus, et dicit: "filii\*) ve incolas in deserto quadraginta annis." Rt mysterii zfumerus iste, declarat dicens: "sec merum, inquit, dierum, quibus considerast draginta diebus, pro die per annum, sec vestra quadraginta annis." Timeo ego mys creta discutere. Video enim, quod pocci ratio comprehenditur et poenarum. peccatori annus adscribitur ad poenam p peccato, et secundum retionem dierum, qu annorum totidem numerus in suppliciis con vereor, ne forte nobis, qui quotidie peccan

s prior pro quadraginta dierum delicto quadraginta annis scietur in deserto, nec terram sanctam introire permittitur, nilitudo quaedam futuri judicii videtur ostendi, ubi pectorum ratio discutienda est: nisi crit aliqua fortasse am bonorum operum compensatio, vel etiam corum, so in vita sua unusquisque mala recipit, ut Abraham Lazaro docuit. 1) Sed hace nullius est ad integrum sse, nisi illius, cui omne judicium tradidit pater. Quod tem dies peccati in annum poenae reputetur, non som in hoe libro, in quo nihil omnino est, quod dubii possit, ostenditur, sed et in libello Pastoris, 2) si cui nen scriptura illa recipienda videtur, similia designanr. Sed fortasse aliquis neget bonitati Dei convenire, pro unius diei peccato annum suppliciorum rependat: in imo dicet, etiamsi diem pro die reddat, quamvis ju-15, non tamen clemens videtur esse, aut benignus. Audi go ad haec, si forte possimus disticultatem rei exemplis cidioribus explanare. Si vulnus corpori infligatur, aut confringatur, aut nervorum junctura resolvatur, sub iius horae spatio hujusmodi vulnera solent corporibus cidere, et plurimis postmodum cruciatibus ac doloriis exactis, multo vix tempore sanari: quanti enim tumos in loco, quanta tormenta generantur? Jam vero si cidat, ut in codem vulnere, vel in cadem fractura item et sacpius quis vulneretur, frequentiusque frangatur, santis hoc poenis curari, et quantis potest cruciatibus edicari? Quanto autem tempore, si tamen potuerit, ad mitatem perducitur? et vix aliquando ita curabitur, ut el debilitatem corporis, vel soeditatem cicatricis essugiat. ransi nune ab exemplo corporis ad animae vulnera. inima quoties peccat, toties vulneratur. Et ne dubites eccatis eam felut telis et gladiis vulnerari, audi Apo-

<sup>4)</sup> Cfr. Luc. XVI, 19. seqq.

<sup>2)</sup> Cfr. Hermae lib. III. similitud. VI. cap. IV.

stolum monentein, ut adsumenue peutum 1) fidei, in que positis, inquit, omnia jacula amligni ignita emtinguera" Vides ergo, poccata maligui esse jacula, quae in animum diriguntur. Patitur autem et anima non solum vulgere jaculorum, sed et fractures podum, cum laquei paranter podibus ejus, et supplantantur gressus ejus. Maet erge et hujusmodi vulnera quiuto tempore putas peeg cutai? O si possemus per unamquodque peccatum videre, quemodo homo noster interior assidue valueratus, quemode sermo malus vulnus infligit! Non legisti: "diennt,") qui vulnerant gladii, sed non ita ut lingua?" Vulneratur mp per linguam anima, vulneratur et per cogitationes et concupiscentias malas, frangitur autem et conteritur per epen peccati. Quae si omnia videre possemus, et valentes animae sentire cicatrices, certum est, quod usque ad mortem resisteremus adversum peccatum. Sed nunc sient # qui vel daemone repleti, vel mente alienati sunt, son sentiunt si vulnerentur, quia naturalibus sensibus carest: ita et nos vel cupiditatibus saeculi amentes effecti, vel vitiis inchristi, sentire non possumus, quanta vulnera, quantas contritiones animae peccando conquirimus. Et ideo consequentissima ratio est poenae, id est, curae ac medicationis tempus extendi, et per unumquodque vulnus pre qualitate plagae medendi quoque spatia propagari. Sic ergo et Dei aequitas ac benignitas etiam in ipsis animao suppliciis evidens fiet: et haec audiens, qui peccavit, resipiscat, et ultra non peccet. Conversio enim in presonti vita, et poenitentia fructuose gesta, celerem confet hujusmodi vulneribus medicinam, quia poenitentia ace solum vulnus praeteritum sanat, sed et ultra animam percato non sinit vulnerari. Imo et illud adjiciam: verbi causa, si peccator sum, numquid cadem mihi erit poesa,

<sup>1)</sup> Ephes. VI, 16.

<sup>2)</sup> Cfr. Sap. Sirac. XXVIII, 18. (Ecclesiastic.)

i semel peccavi, quae et si secundo, et tertio, et si frementius peccem? Non ita erit: sed pro modo, et nusero, et mensura peccati, cuam' poenae quantitas meenda est. Deus enim dabit 1) "mebis panem lacrimarum," t potabit "nos in lacrimis," sed "in mensura." Mensura utem hacc érit, quam sibi in hac vita unusquisque vel ninus vel amplius peccando quaesierit. Sed et "calix") a manu Domini vini meri plenus" esse dicitur "mixto." siscebitur ergo sine dubio unicuique, et siet judicium jus non solum ex malis, quae gessit, sed etiam ex bonis. it tamen cum utraque misceantur, faex ejus, quam ego uto malorum partem dici, non ad integrum exinanietur. ied haec, ut diximus, in manu Dei sunt, nostrum autem st ad emendationem citius festinare, ad poenitentiam sine lissimulatione converti, lugere praeterita, cavere futura, nvocare auxilium Dei: statim enim ut conversus ingemueris, salvus cris. Invenies enim advocatum, qui pro te incrpellat patrem, Dominum Jesum Christum, multo practantiorem quam fuit Moses, qui tamen oravit pro populo illo, et exauditus est. Et fortasse propterea Moses cribitur intervenisse pro peccatis populi prioris, et impebrasse veniam, ut multo magis nos confidamus, quod advocatus noster Jesus indubitatam nobis veniam impetrabit a patre: si tamen convertamur ad eum, et non recedat retro cor nostrum, sicut et Joannes in epistola sua dicit: nhaec 3) autem dico, filioli, ut non peccetis. Quod et si Petcagerit aliquis vestrum, habemus advocatum apud patrem, Jesum justum, qui interpellat pro peccatis nostris." Ipa gloria in acterna saccula sacculorum! Amen!

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Psalm. LXXX, 5. <sup>2</sup>) Psalm. LXXV, 8.

<sup>3)</sup> Cfr. I Joann. II, 1. 2.

## HOMILIA IX.

De batillis Chore, et reditione populi adversum Mosen, et de virgis, in que pe virga Aaron germinavit.

1. Apud Deum, ut intelligi datur, nihil est inutile, mihil otiosum, sed et es, quae hominibus alienanda ridentur et abjicienda, aliquid operis necessarii babere isveniuntur. Hunc autem nobis intellectum suggerit pratcens lectio, quae de batillis Chore, et reliquorum, qui enm ipso peccaverunt, commentoret, quod me hace quidem jubet abjiei Deus, sed sieri ez iis laminas duetile, stque ex ils altare eircumdari. Refert ergo Scripture. quia, ex praecepto Dei, "accepit, 1) inquit, Eleasar film Aaron sacerdotis batilla acrea, quae obtulerent ii, qui extisti sunt, et fecerunt ex ils circulos, et apposuerunt cos alteri, ad-commemorationem filiorum Israel, ut now accodat quisquam alienigena, qui non est ex semino Abres, imponere incensum coram Domino, ne fiat sient Chore, et conspiratio ejus, sicut locutus est Dominus in massa Mosis." Manifesto quodam in loco Dominus per prophetam dicit: "non ") sunt consilia mea sicut consilia sestra, nec cogitationes mene sient cogitationes vestree," Si spud homines hodie judicaretur hane canas, et spud ceclesiarum principes haberetur examen do iis, verbi causa, qui diversa ab coclesiis docetites divinae vindictee pertulerint ultionem, nonne judicarent, ut, si quid locuti vest. er quid docuerunt, si quid etiam scriptum reliquerunt universa pariter cum ipsogum cineribus deperirent? Sel non sunt judicia Dei aicut judicia nostra. Audi enim quomodo de batillis cortum, qui centra prephetam Dei insurrexerant, jubentur fieri laminae, et in ciccuita altari-

<sup>1)</sup> Num. XVI, 39, 40.

<sup>1)</sup> Cfr. Jesai. LV, 8. 9.

assigi. Chore siguram tenet corum, qui contre ecclesiasticam fidem, et doctrinam veritatis insurgunt. Scriptum est ergo de Chore, et de coetu ejus, quod in batillis acreis incensum obtuleriut ignis alieni. Et jubetur quidem a Deo ignis alienus dispergi et effundi: "batilla") vero, inquit, quia sanctificata sunt, facito ea laminas ductiles, et circumda ex iis altare, quia oblata sunt coram Domino, et sanctificata sunt." Hoc ergo mihi per hanc figuram videtur ostendi, quod batilla ista, quae Scriptura nominat acrea, figuram teneant scripturae divinae. Cui Scripturae haeretici ignem alienum imponentes, hoc est, sensum etintelligentiam alienam a Deo, et veritati contrariam introducentes, incensum Domino non suave, sed exsecrabile offerunt. Et ideo forma ecclesiarum sacerdotibus datur, ut, si quando tale aliquid fuerit exortum, ea quidem, quas a veritate, aliena sunt, ab ecclesia Dei penitus abstrudantur: si qua autem etiam in ipsis haereticorum verbis scripturae divinae sensibus inveniuntur inserta, ne pariter cum illis, quae fidei et veritati sunt contraria, respuantur: sanctificata sunt enim, quae de scriptura divina proferuntur, et Domino oblata. Potest autem et alio adhue modo intelligi, quod de batillis praecipitur peccatorum, ut jungantur et socientur altari. Et primo hoc ipsum, quod aerea dicuntur, non otiosum videbitur. Ubi enim vera fides est, et integra verbi Dei praedicatio, aut argentea dicuntur, aut aurea: ut fulgor auri declaret fidei puritatem, et argentum igne probatum, eloquia examinata significet. Ista ergo, quae dicuntur aerea, in sono tantum vocis consistunt, non in virtute spiritus, et sunt, ut Apostolus dicit, ut2) "aeramentum sonans, aut cymbalum tinniens." Ista ergo batilla aerea, id est, haereticorum voces, si adhibeamus ad altare Dei, ubi divinus ignis est, ubi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Num. XVI, 37. 38.

<sup>2)</sup> I Cor. XIII, 1.

rora Dei 1) praedicatio, melius ipsa veritas ex faisorum comparatione fulgebit. Si coim, ut verbi gratia dicam, ponam dieta Marcionis, aut Basilidis, aut alterius cujulihet bacretici, et hace sermonibus veritatis, se scripturerum divinarum testimoniis, velut divini altaris igue confutem, nonne evidentior gorum ex ipsa comparatione ... parchit impietas? Nam si doctrina ecclesiastica simple esset, et millis intrinsecus baereticorum dogmatom assestionibus cingeretur, non poterat tam clara, et tam eszninata videri fides nostra. Sed ideireo docteinam estlolicam contradicentium obsidet oppugnatio, ut fides noute nou otio 2) torpescat, sed exercities elimetur. Propter has denique et Apostolus dicebat: "oportet.") autem # haereses esse, ut probati quique manifesti fiant inter vo." Hoe est dicere, oportet hacretienrum hatillis altare cirenmdari, ut certa et manifesta omnibus fiat fidelium stque infidelium differentia. Com enim fider ecclesissies velut aurum coeperit refulgere, et praedicatio ejus ut mgentum igne probatum intuentibus resplenduerit: test majore cum turpitudine et dedecore hacreticorum vocu obscuri acris vilitate sordebunt. Vis autem scire, quod quae bona sunt, bona esse ex deteriorum magis comparatione noscuntur? Quis sciret bonam cose lucem, sis noctis tenebras sentiremus? Quis dulcedinem nocceet mellis, nisi gustum amaritudinis accepisset? Ipeum desique diabolum, et obluctantes adversum an Cotrains potestates si auferna, girtutes animi sine obluctante son potnerunt\*) enitescere. Sie ergo et sacerdotum fidelium

3) Edd. Merlini: fidei.

<sup>2)</sup> Deest "otio" in libris editis, sed suppletur e Ma-Belvacensi, Ebroicensi, et Carnutensi. R. — Legitus notio" in edd. Merlini.

<sup>\*)</sup> I Cor. XI, 19,

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: poterunt.

m poterit resplendescere, 1) nisi cem infidelium io et poena commendet: Sed 2) et ez iis, quae singuli quique justorum magis ex comparatione n clari videntur habiti apud Deum. Denique de iptum est, 3) quod esset justus et perfectus in ne sua. In quo ostenditur, quod non ex inteectus, sed in generatione sua perfectus fuerit, et arationem ceterorum justus pronuntiatus sit. Silo puto etiam de Loth habendum. Quanto enim s quotidie fiebant Sodomitae, tanto ille justior it. Sed et in hoc ipso libro, 4) quem habemus ous, cum ingressi essent ii, qui inspexerant tetram, 1 ex iis meticulosis sermonibus desperationem poincussissent, duo vero reliqui, id est, Caleb et Joona nuntiarent, et hortarentur populum permaproposito, immortale iis a Domino meritum con-1 tantum sua confessio, quantum formido sodaleque enim tam magnifice in iis virtus' animi claaisi reliquorum decem turpis ignaviae formido pa-Hacc autem diximus de batillis corum, qui condent, quae altari jubentur assigi, quod ex comparatione ım justi appareant clariores, simul ut et posteris exemplum, ne quis praesumtione superbi spiritua la Deo datum munus pontificatus invaderet, sed edat, quem non ambitio humana, non favor cordsciverit, nec largitio condemnanda subrogaverit, itorum conscientia, et Dei voluntas assumserit. Post hace refertur: net 7) murmuraverunt, inquit,

Edd. Merlini: resplendere.

Ed. Rugei sola: Sed ex iis etc.

Gen. VI, 9. 4) Cfr. Num. XIV.

Ed. Ruaei sola: populi.

Edd. Merlini perperam: Joannes.

Num. XVI, 41. 42. 43.

filii Israel adversum Mosen et Aaron, dicentes: vos occidistis populum Domini. Et factum est, cum irrusret symagoga super Mosen et Aaron, in impetu fugerunt ad tebernaculum testimonii. Illud vero obtexit nubes, et toparuit majestas Domini; et introivit Moses et Aaron ad faciem tabernaculi testimonii." Non legimus antes, quit obtenerit nubes labernaculum, et apparuerit majestas Domini, et receperit intra nubem Mosen et Aaron, nici aust, cum insurrexit1) in cos populus, et lapidare cos voluit Discamus es hoe, quanta sit utilitas in persocutionilus Christianis, quantum gratiae conferatur, quomodo propsgnator iis hat Dens, quomodo abundanter sanctus Spiritus infondatur. Tune enim maxime gratia Dei adest, com hominum saevitia concitatur: et tune pacem habemu apud Deam, cum ab hominibus propter justitiam belit perpetimur. "Ubi") snim abundavit peccatum, superabundevit 1) et gratig." Adoperuit ergo con nubes tabesnaculi, et irruit synagoga super Mosen et Aaron, ét apparuit gloria Domini. Quamvia magni sint vitae mente Moses et Aaron, quamvis animi, virtutibus polleant, spparere tamen ils Dei gloria non potuisset, nisi in penecutionibus, in tribulationibus, in periculis, atque in ipe pene morte jaur positis. Et tu ergo non putes tibi dermienti et otioso apparere posse gloriam Dei. Aut 1008 et Paulus apostolus in iis Dei gloriam consequi merus? Nonne super omnes cettros enumerat se in tribulation bus, in necessitatibus, in carceribus fuisse, ter 1) with - caesum, semel lapidatum esse, nanfragia portulisso, percula maris, pericula fluminum, pericula latronum, pericula

2) Rom. V, 20.

No.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: insurreserit.

<sup>\*)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "superabundabit." !

<sup>4)</sup> Sie habent omnes Mar. Male autem, ornius refiquis, libri oditi (v. c. edd. M.): 'ater lapidatum esse, usu fragia" etc. R.

falsis fratribus? Quae quanto magis abundant, tanto pplius iis, qui patienter tulerint, conferunt gloriam Dei.

3. "Et1) locutus est Dominus ad Mosen et Aaron, cens: discedite de medio synagogae hujus, et Interimam s semel. Et ceciderunt Moses et Aaron in faciem In Sodomis quidem quando ad 3) minimum dem requirebantur, per quos vix, si forte reperti essent, Ivari possent ii, qui habitabant Pentapolim Sodomorum: me autem etiam duo, si tamen inveniantur, tales, qua-Moses fuit et Aaron, sufficere possunt, ut gens Israelirum tota salvetur. Quid ergo dicemus amplius esse in duobus? Quae tanta virtus, quod meritum, quo sexmta millia et eo amplius liberentur ab interitu vastatos? Ego arbitror, quod in Mose lex significatur, quae peet homines scientiam et amorem Dei: in Aaron suplicandi Deo, et obsecrandi eum forma consistat. Si ergo ccidat aliquando indignari nobis vel universo populo )cum, et si jam sententia ultionis procedat a Domino, edeat autem lex Dei in cor nostrum, commonens nos, t docens converti ad poenitentiam, satisfacera pro delitis, supplicare pro culpis: cessabit continuo iracundia, adignatio conquiescet, propitiabitur Dominus, quasi Mose . Aaron intercedentibus pro nobis, et pro universo popolo supplicantibus. Si vero aliquando oriatur indignaio Dei, et veniat pro peccatis nostris saeva correptio: adurentur autem corda nostra, ne convertamur ad Dovioum, neve humiliemur in conspectu ejus, ut in conessione supplicationum motus ejus et iracundiam mitigebas: sed e contrario dicamus: non est cura Deo de vita 'ortalium, nec pertinent haec ad Deum, reliquit nos in, nec ad notitiam ejus ista perveniunt: si talia cogius in cordibus nostris, et hace de ore nostro proce-

<sup>1)</sup> Num. XVI, 44. 45.

<sup>2)</sup> Mss. "ad minimum decem." Libri editi (v. c. ld. M.): "minus decem." R.

dant, certum est non esse in nobis Mosen et Aeron, le sis scilicet scientiam et fructus poenitentiae, per quos interitum imminentis exitii possimus evadere. Hae puto accidisse tiam populo illi, qui fuit ante nos, quande ompes declinaverant, 1) omnes simul inutiles facti suot, et non fuit, qui faceret bonitatere, non fuit unque el unum. Si enim fuimet, nunquam utique dereliquimet est Done. Sed et nos timeamus, no forte simile aliquid isvenjatur in nobis. Timeo enim illam sententiam, in que Dominus et Salvator noster, qui cuncta praenoscit, quai dubitans dicit: uputas 2) veniens filius hominis inveniel fidem super terrato?" Jubentur ergo Muses et Aston esire de medio synagogae, ut interimatur synagoga de semel.. Sed videamus, quid isti faciunt: 2) sancti sum, perfeoti sunt, et plus magis Evangelii discipuli quem leji, et ideo diligunt etiam inimicos suos, atque orant pro persecutoribus suis. Illis enim enevientibus, ut interfectest cos, isti procidunt in faciem suam super terram.

4. "Et ") ait Moses ad Aaron: assume batilium, d'impone super illud ignem ab altari, et injice illi intersum, et effer velociter in castra, et exora pro ipsis: esit enim ira a conspectu Domini, et jam coepit vastare populam." Verum quoniam in hos pervenimus bocos, vole de bonitato Dei admonere discipulos Christi, ne quis forte vestrum ab haereticis conturbetur, si quando certame inciderit, illis dicentibus, quoniam Deus legis non est bonus, sed justus, et Mosis lex non bonitatem continet, sel justitiam. Videant ergo, qui Deum pariter criminanter et legem, quomodo Moses ipse et Aaron priores fectralis

1) Luc. XVIII, 8.

<sup>1)</sup> Cfr. Psalm, XIV, 3. (XIII.)

d) Sie Mes. Libri autem editi (e. c. edd. M.). for ciunt, qui sancti sunt." R.

<sup>4)</sup> Num. XVI, 46.

oc, quod postmodum Evangelium docuit. Ecce diligit loses inimicos, et orat pro persecutóribus suis, quod utise Christus fieri in Evangeliis docet. Audite enim, queodo cadentes in faciem super terram orant pro illis, qui l interficiendos cos insurrexerant. Sic ergo invenitur Evangelii virtus in lege, et fundamento legis subniza stelliguntur Evangelia. Nec vetus testamentum nemino so legem, si cam spiritualiter intelligam. Illis tantumodo lex vetus efficitur testamentum, qui cam carnaliter telligere volunt. Et necessario illis vetus effecta est, et muit, quia vires suas non potest obtinere. Nobis autem, ni eam spiritualiter et Evangelico sensu intelligimus et sponimus, semper nova est: et utrumque nobis novum stamentum est, non temporis actate, sed intelligentiae ovitate. An 1) non et apostolus Joannes in epistola 1a eadem sentit, cum dicit: "filioli, 2) mandatum novum o vobis, ut invicem diligatis?" cum utique sciret, olim latum esse mandatum dilectionis in lege. Sed quoniam aritas nunquam cadit, nec mandatum caritațis aliquando cterascit, hoc, quod nunquam veterascit, semper novum sse pronuntiat. Semper enim observantes et custodienes in se caritatis mandatum novos reddit in spiritu. Pecatori autem et caritatis soedera non servanti, etiam Evanelia veterascunt. Nec potest ei novum esse testamentum, jui non deponit veterem hominem, et induitur novum, ic secundum Deum creatum. Hortatur ergo Moses ponisicem magnum, ut 3) offerat incensum in castris, et exoet pro populo. Jam enim, inquit, vastari populus coe-

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: Aut non etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. I Joann. II, 8. III, 11. 23. IV, 7. coll. ev. Joann. XIII, 34.

D' Libri editi (v. c. edd. M.): nut offerat incensum n castre," sed Mss. Ebroicensis et Belvacensis ut in notro textu. R. — Edd. Merlini: nut efferat incensum in astris."

- pit. In spiritu videbat Moses, quae gerebantur. Vidit virtutem exisse ad castra, et vastare ac perimere peccatores: et propter hoc hortatur pontificem adsumere batilium, ignem de altari imponere, atque incenso superjecto exire, et stare inter medium mortuorum et vivorum, ac ultra procedat vastatio, vel certe, ut verius habet se Scripturee sermo, confractio.
- 5. Sed primo, si videtur, historiae ipsius imaginem describamus, ut, cum rei gestae species apparuerit, tene demum etiam, si quid est in hoc loco mysticum, requiremus. Intellige ergo, populum illum Israel in castris per ordines tribuum familiarumque dispositum, virtutem vere quandam a Dec missam, non sparsim, sed ex prima alqua parte cocpisse populum morte vastare, et procedestem per ordinem mortis stragem considera: post hace pontificem indutum veste pontificali procedere, et portantem batillum, atque ignem cum incenso, tendere ad illum locum, quo per angelum vastantem mors illata pervenerat, et stantem in eo loco, ubi mors finem dederat primis, et erat vicina postremis. Intuere stantem postifcem, et objectione quadam sui, viventes a mortuis dirimentem: virtutem vero repropitiationis ejus, et inceni mysterium erubuisse angelum vastatorem, et in hoc mettem quidem finitam, vitam vero reparatam. Si intellenisti historiae ordinem, et oculis, ut ita dicam, cemere potuisti pontificem stantem medium inter vivos et mortuos: adscende nunc ad verbi hujus celsiora fastigia, et vide, quomodo verus pontisex Jesus Christus assumto betillo carnis humanae, et superposito igni altaris, anima sine dubio illa magnifica, cum qua natus est in caros adjecto etiam incenso, qui est spiritus immaculatus, medius inter vivos et mortuos stetit, et mortem non secit ultra grassari: sed sicut Apostolus dicit, destruxit 1) neum,

<sup>1)</sup> Hebr. II, 14.

qui habebat mortis imperium, id est, diabolum:" "ut ") qui credit in eum, jam non moriatur, sed vivat in acternum." Hoe fuit ergo mysterium, quod postes futurum, jam tune ille, qui populum vastabat, expavit. Agnoscebat enim figuram batilli, et ignis, et incensi: et qualis ofserenda esset Deo hostia ab co, qui medius mortuorum vivorumque constiterat, praevidebat. Et illos quidem tunc imago praefigurata salvavit, ad nos autem salutis veritas ipsa pervenit. Neque enim indumenta pontificis purpura ac lana byssoque contexta crubuisset angelus ille vastator, sed ista, quae futura erant, indumenta magni pontificis intellerit, et ils cessit, quibus utique universa creature inferior erat. Puto autem, quod non solum primo adventu Demini et Salvatoris nostri forma ista completa sit, sed cadem fortassis servabitur et 2) in secundo. Veniet enim iterum filius hominis: et cum venerit, sine dubio inveniet quosdam quidem mortuos, quosdam autem viventes. Quod Possussus quidem et sic intelligere: quia nonnulli adhue in boc vitae statu, quo nunc sumus, inveniantur, cum multi jam praecesserint mortui. Potest autem et aliter accipi, at mortuos, corpora intelligamus: viventes autem, animas. Quidam tamen ex iis, qui ante nos interpretati sunt locam hune, memini quod mortuos dixerunt cos, qui nimietate scelerum in peccatis suis mortui intelliguntur: viventes autem eos, qui in operibus vitae permanserint. Verum tamen utrolibet modo stabit etiam in futuro mahie pontifex et Salvator noster medius vivorum et Tortuorum. Sed et tunc forte medius vivorum et morcorum stare dicendus est, cum statuet oves quidem a deatris suis, hoedos autem a sinistris, et dicet iis, qui a dentris sunt: "venite") benedicti patris mei, percipite re-

<sup>&#</sup>x27;) Ev. Joann. III, 15.

<sup>2)</sup> Deest "et" in ed. Ruaei.

<sup>3)</sup> Matth. XXV, 34.

bona sunt, eligit, et ad bonam nos conversationem trahit, facit nos vas utila. Cum autem neglexerit, et deciderit propositum nostrum a bonis, efficieur vas ad contume-Si ergo intellectus noster luteus sit, et de luto semper ac de terrenis cogitet, efficieur vas fictile, et opus manuum figuli. Et forte propter hoc iste, qui talis est, increpatur ab Apostolo, quasi qui sensum habens luteum et terrenum, de magnis et iis, quae capere non potest, quaerat et diest: "quid 1) ergo adhuc conqueritur? Voluntati enim ejus quis resistit?" Cui Apostolus quasi luteo respondit: "tu 2) quis es, o homo, qui contra respondeas Deo? Num quid dicit figmentum ei, qui se finxit: quid me fecisti sic?" Dicitur praeterea corpus nostrum vas fictile, sive ctiam legis litera, in co, quod ait Apostolus: "habentes") autem thesaurum hunc in vasis fictilibus." Utrumque enim in hoc sermone accipi potest: ct quod in corpore nobis positis thesaurum gratiac per Spiritum sanctum Dominus largiatur, et quod in sermonibus legis, qui viles et in contemtu habentur pro eo, quod nulla arte grammatica expoliti videntur, reconditus ait thesaurus sapientiae et scientiae Dei: ita ut merito dici possit, quod in ipsis sint thesauri sapientiae, et scientiae Dei absconditi. Haec nobis dicta sint de confractione, quae cessasse memoratur: nunc autem pauca etiam de sequenti historia disseramus, in qua virgarum commemoratio introducitur.

7. "Et 4) locutus est Dominus ad Mosen, dicens: loquere filiis Israel, et accipe ab iis virgam per domos familiarum ipsorum, ab omnibus principibus ipsorum duodecim virgas: et uniuscujusque eorum nomen scribe in virga sua: et nomen Aaron scribe in virga Levi: est 5)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rom. IX, 19. <sup>2</sup>) Rom. IX, 20.

<sup>3)</sup> II Cor. IV, 7. 4) Num. XVII, 1-5.

<sup>5)</sup> Sic recte Codd. Mss. Belvacensis, Turonensis, et

saim virge une, per tribum, per domos familiarum sutrum dabunt tibi. Et pones cas in tabernaculo 1) totimonii contra arcam, ex quibus agnoscer fibi inde. Li erit homo, quemcunque elegero, virga ejua germinahi et suferam a te murmurationero filiorum Israel, in que buscanque murmurant ipsi de vobis." Omnis principe tribus et populi habet virgam. Non enira potest quir tegere populum, nisi habeat virgam. Unde et Paulus spemolus, quia princeps crut populi, ideireo dicebat: "quid") vultis? In viega venism ad vos, aut in caritate, spiritoque manauetudinis? Omnis ergo princeps tribuum lisbut necesse est virgam suam, sed unus solus est, sieut Scipture refert, pontifex Ascon, cujus virga germinavit. Verum quoniam, at sacpe estendimus, verus pontifes Christue cet, ipse solus cet, enjue virga crucis non solum peminavit, sed at floruit, et omnes hos credentium populorum attulit fructus. Quis autern iste est fructus, quen attalit? Nuces, inquit, qui fractus primo quidem indemento amarus est: sequénti munitur, et tegitur : tertis sementem pascit, ac nutrit. Talis ergo est in auditorio\*) Christi doctrina legia et prophetarum. Prima literae fecies satis amara est, quae circumcisionem carnis precipit quae de sacrificiis mandat, et cetera, quae per occidentes literam designantur. 4) Hace omnia tanquam ameres nucis corticem projice. Secundo in loco ad munimento testae pervenies, in quo vel moralis doctrina, vel mis

Ebroicensis, ut in gracco textu. Fore y de pastos pie-Male in antea editis (c. c. edd. M.) legitur: petenia in gam unam." R.

<sup>1)</sup> Ed. Rusei sola; tabernaculum.

<sup>, 1)</sup> I Cor. IV, 24.

<sup>5)</sup> Omnes Mas. "auditorio." Libri editi (v. c. old. M.): "adjutorio." R.

<sup>\*)</sup> Mss. "designantue." Libri editi (v. c. edd. M.)

continentiae designatur. Quae nocessaria quidem sunt ad custodism corum, quae servantur intrinsecus, frangenda quandoque tamen et sine dubio dissolvenda sunt. Ut si verbi gratia dicamus, abstinentia ciherum, et castigatio corporis, donec sumus in corpore isto corruptibili et passibili, sine dubio necessaria est. Cum autam confractum fuerit ae resolutum, et resurrectionis tempore incorruptibile ex corruptibili redditum, atque ex animali spirituale: non jam labore afflictionis, nec abstinentiae castigatione, sed 1) qualitate sui, 2) nulla jam corpori corruptela dominabitur. Sic ergo et nunc necessaria abstinentiae ratie videtur, et postmodum non quaerenda. Tertie autem loco reconditum in iis invenies et secretum mysteriorum sapientiae et scientiae Dei sensum, quo nutriantur et pascantur animae sanctorum non solum in praesenti vita, sed etiam in futura. Iste enim est pontificalis fructus, de que promittitur iis,3) qui esuriunt et citiunt justitiam, quoniam saturabuntur. Hoc igitur modo in Scripturis omnibus triplicis hujus sacramenti ratio percurrit. et Sapientia monet, 4) ut describamus ea nobis in corde tripliciter, ad respondendum, inquit, verbum veritatis iis, qui proposuerint nobis. Sie tres puteos 5) fodit Isaac patriarcha: quorum solus ille tertius ab eo latitudo vel amplitudo nominatur. Quia autem sacramentum sacerdotale est virga nucis, ideireo arbitror etiam Jeremiam, 6) qui erat unus de sacefdotibus ex Anathoth, vidisse virgam nuceam, et prophetasse de ea illa, quae scripta sunt vel de virga nucea, vel de lebete, sive de olla succensa: quasi

<sup>1)</sup> Codd. Ebroicensis, Belvacensis et Turonensis: "sed qualitate sui nulla jam corpori corruptibili lex dominabitur." R.

<sup>2)</sup> Deest "sui" in sola ed. Ruaci, exstat idem in edd. M.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Matth. V, 6. <sup>4</sup>) Prov. III, 1. seqq.

<sup>3)</sup> Cfr. Genes. XXVI, 15. seqq.

<sup>•)</sup> Cfr. Jerem. I, 1. 11. sqq.

si ostenderet per hace, in virga nucea cose vithm, et is lebete successo, esse mortem. Vita enim et mors ponits ante feciem nostram. Et est vita quidem Christus in stcramento nucis: mors autem diabelus in figura lebeis succensi. Si ergo peccaveris, portismem tuam pones cun lebete succenso: si autem juste egeris, efficietur portio tu in virga nucea cum magno pontifice. Sed et in Canticis 1) Canticorum sponsa descendere dicitur in hostun nucis, ubi ctiam pariter cum nucibus sacerdotalium quedammodo pomorum copiam perscribitur invenisse. Verus tamen de virgis, ut dicere coeperamus, unum premis Deus fructum in virga, et plures dedit. Sed ettendite diligentins, si forte possimus, liberalitatem Dei largieren etiam ipsis suis promissionibus edocere: si forte et ex # illam ineffabilem bonitatem Dei, quae in Scripturae litera semper tegitur, rimari atque investigare potuerimus:2) cum eum largiorem in praestando, quam in promittendo videamus.

8. Igitur sermo Scripturae, de qua nunc loquimur, ita habet: net 3) erit, inquit, homo, quemcunque elegero, virga ejus germinabit." Hoc est solum, quod promisit Deus, ut virga ejus, quem elegerit, germinet. Ubi vero ad rem venitur, ut, quod promissum est, ostendatur et 4) impletum: non unum illud, quod promissum fuerat, effectum dicitur, sed vide, quanta addantur. Ait enim: net 5) ecce, germinavit virga Aaron in domo Levi." Est hoc unum illud sine dubio, quod fuerat repromissum: sed adduntur et alia, et dicitur: net 6) produxit frondes, et protulit flores, et germinavit nuces." Cum ergo de solo

<sup>1)</sup> Cantic. Canticor. VI.

<sup>2)</sup> Ed. Ruaei sola: poterimus: cum largiorem etc.

<sup>3)</sup> Num. XVII, 5.

<sup>4)</sup> Deest "et" in sola ed. R.

<sup>\*)</sup> Num. XVII, 8. \*) Num. XVII, 8.

ne fuisset promissum, vide, quente largitur Deus, ut olum germen produxerit, sed et frondes: et non sorondes, sed et flores: et germinaverit non solum , sed et fructus. Quid thur est, quod ex iis colliet contemplari debeamus? Primo omnium resurres ex mortuis sacramentum. Virga enim arida ger-, cum corpus exstinctum coeperit reviviscere. Quae autem quatuor ista, quae resurgenti corpori praestur? Ut seminatum 1) in corruptione, surgat in inptione: et seminatum in infirmitate, surgat in virtute: ninatum in ignominia, surgat in gloria: et seminatum s animale, surget corpus spirituale. Ista sunt quaquae virga aridi corporis nostri in resurrectione ger-Sed et illud secundo in loco dicemus: quia, iis promissionem suam Deus in quadruplum et multo plura et pretiosiora largitus est, quam pro-: ita multo magis in omnibus Scripturae locis, ubi 1 Dei promissio continetur, si quis tamen ad eam nire mereatur, in futuro multipliciter praeparabitur: vere complebitur illud, quod Apostolus dicit, quia us 2) non vidit, nec auris audivit, nec in cor homilscendit, quae praeparavit Deus iis, qui diligunt eum." ergo, quanta sint, et qualia, quae non solum videre dire nemini licuit, sed ne in cor quidem, id est, ad itionem<sup>3</sup>) humanam potuit adscendere. Sive ergo n, sive coelum dixeris, sive solem hunc et fulgorem lis luminis, omnia haec oculus vidit, et auris audivit: n possunt esse ex illis, quae oculus non vidit, nec audivit, nec in corhominis adscendit. Transgredere haec omnia, et transcende omne, quicquid vides, uid audis, quicquid etiam cogitare potes, et illud

<sup>&#</sup>x27;) I Cor. XV, 42. 43. 44.

<sup>2)</sup> I Cor. II, 9. coll. Jesai. LXIV, 4.

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: cognitionem.

scito esse repositum iis, qui diligunt Deum, quod nec al cogitationem cordis tui quivit adscendero. Unde ego arbitror nihil in hujusmodi repromissionibus de rebus corporalibus cogitandum. Intio enim materiae corporalis non usquequaque sensum humanas cogitationis effugere potest: sed illa sunt, quae ad nullius sensum, nullius cer possunt adscendere, quae in sola Dei sapientia contineatur. Etenim 1) videbitur has ratione, quod promissionus bona majori modo, quam promissa sunt, dantur: similter et poenae, quae peccatoribus comminantur, multiplicatis cruciatibus inferendae sunt: sicut et in superioribus, ubi annus pro die ad vindictam ponitur, exposuimus: sisi si quis tertium aliquid posse fieri cogitet, colligens alique solatia ex iis, quae in comminatione ea, quae ad David facta est, 2) continentur: ubi triduo pronuntiata est mortis 3) futurae vastatio, et intra sex horas abbreviatum videtur tempus esse supplicii, Sed haec tibi 4) proficere possunt, ubi poenitentiae tempus et satisfactionis conceditur locus. Scribitur 5) tamen Deus malis quidem reddens in tertiam et quartam progeniem: bonis autem faciens misericordiam non solum in tertiam et quartam progeniem, sed, ut Scriptura dicit, in mille generationes.

9. Sed redeamus ad ea, quae de virgis dicere coeperamus. Possumus adhuc ctiam sic intelligere corum, quae in virga germinaverant, disserentias. Omnis qui in Christo credit, primo moritur, et post hoc renascitur: et est etiam hace sigura, quod virga arida postmodum germinat. Est ergo primum germen prima hominis in Christo consessio. Secundo frondescit, ubi renatus donum gratiae Dei es Spiritus sancti puriscatione susceperit. Inde assert sores, ubi prosicere coeperit, et morum suavitate decorari, ac

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: At enim etc.

<sup>2)</sup> Cfr. II Sam. XXIV, 12. seqq. (II Regg.)

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: futurae mortis vastatio.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: ibi. 3) Exod. XX, 5. 6.

fragrantiam 1) miscricordiae et benignitatis effundere. Ad ultimum quoque affert etiam fructus justitiae, quihus non solum ipse vivat, sed et aliis praebeat vitam. Cum enim ad persectum venerit, et protulerit ex se verbum sidei, verbum scientise Dei, et alios lucrifecerit, hoc est attulisse fructus, quibus alii nutriantur. Sic ergo singuli quique credentium de virga Aaron, qui Christus est, germinantur: quorum quatuor istae differentiae in aliis Scripturae locis velut actates quatuor designantur: quas Joannes apostolus in epistola sua distinctione mystica comprehendit, ait enim: "scribo 2) vobis pueri:" et: "scribo vobis adolescentes:" et: "scribo vobis patres." In quibus utique non corporales actates, sed animae profectuum differentias ponit, ut etiam in hoc sacerdotalis virgae germine observavimus designari. Habentur ergo hace omnia non tam in virga Aaron, quam in ea virga, quae exiit\*) de radice Jesse: et slos de radice ejus adscendit, super quem requievit spiritus Dei. In quo nec hoc ipsum videtur otiosum, quod exire dicitur virga, et flos adscendere. Quamvis enim unus sit Christus per substantiam, singulis tamen diversus efficitur, prout indiget is, in quo operatur. Qui ergo segnior est et negligentior, pro disciplina fit ei Christus virga, et in virga non adscendere dicitur, sed exire. Excundum namque est ei, qui iners et seguis est de co statu, in quo non recte consistit, et transcundum ad alium statum, tanquam virga compulso, id est, severitate doctrinae rigidioris admonito. Qui vero justus est, quia justus sicut palma floret, 4) in hoc adscendere dicitur Christus. 'Sic ergo qui verberibus indiget, exit ad enm virga: qui autem proficit ad justitiam, adscendit in

<sup>1)</sup> Edd. Merlini male: flagrantiam.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. I Joann. II, 12. 13. 14.

<sup>3)</sup> Jesai. XI, 1. 2.

<sup>\*)</sup> Cfr. Psalm. XCII, 12. (XCI.)

florem. Adscendet autem, usque quo afferat fructus!) spiritus, qui sunt caritas, gaudium, par, patientia, et reliquae virtutes in Christo Jesu Domino nostro, cui est honor, et gloria, et imperium in saccula sepculorum. Auta

## HOMILIA X.

De co, quod scriptum est: "et 2) dixit Dominus ad Asron tu et filii tui, et domus patris tui tecnus, sutnetis peccata sanctorum."

1. Qui meliores sunt, inferiorum semper culps, # peceata suscipiunt. Sie mim et Apostolus dicit: "vos!) qui firmiores estis, imbecillitates infirmorum sustinus" Liraclita si peccet, id cat, laicus, ipse suum non potest auferre peccatum: sed requirit levitam, indiget sacordots, imo potius et adhue horum aliquid eminentius quient pontifice opus est, ut peccatorum remissionem possit secipere. Sacerdos autem si delinquat, aut pontifer, ipeenum potest purgare percetum: si tamen non percet is Deum. De hujusmodi enim peccatis non facile renesionem aliquam videmus in legis literis designari. autem diximus pro iie, quae recitata sunt nobia. "Et") dixit, inquit, Dominus ad Asron dicens: tu et filii tui, a domus patris tui tecum, sumetis peccata sanctorum." Potest quidem ita exponi locus iste: ut propter\*) en, que offert pontifex pro peccato uniuscujusque, et parificat eum, pro que obtolerit, scriptum sit: "tu,") et fili 🖤

<sup>1)</sup> Galat. V, 22. 2) Num. XVIII, 1.

<sup>\*)</sup> Cfr. Rom. XV, t. 4) Num. XVIII, 1

<sup>5)</sup> Ed. Rusei sola: per ca cic.

<sup>4)</sup> Num. XVIII, 1.

um sumstis peccata sanctorum." Mihi autem non vitur otiosum, quod sanctorum peccata commemorat. multis etenim Scripturae locis sermo iste repetitur. ide requirendum est, quomodo et sancti dicantur aliqui, de peccatis eorum scribatur. Non enim, ut putant idam, statim ut quis sanctus esse coeperit, peccare jam n potest, et continuo sine peccato putandus est. Si im sanctus non peccaret, non utique scriptum esset: metis 1) peccata sanctorum." Si sanctus sine peccato et, non diceret Dominus per Exechielem prophetam angelos, quos mittebat peccatores punire: "et 3) a ictis meis incipietis." Si enim sancti sine peccato sunt, omodo ipsi primi succumbunt in 3) suppliciis peccatom? Si sancti sine peccato essent, nunquam diceret riptura, quia "justus 4) in principio sermonis sui ipse accusator fit." Si sancti sine peccato essent, nunquam ulus apostolus diceret, Romanis scribens: "nolite") opter cibum solvere opus Dei: " quibus in principio istolae scripserat: "omnibus, 6) qui sunt Romae, dilectis i, vocatis sanctis." Et iterum idem Apostolus ad Cothios scribens dicit: "Paulus, 7) vocatus apostolus Jesu risti." Et post pauca: "ecclesiae 8) Dei, quae est Cothi, sanctificatis in Christo Jesu, vocatis sanctis." Istos jo, quos sanctificatos, et sanctos appellat, audi quanta iis peccata reprehendat. Ait enim in sequentibus: am 9) enim sint inter vos aemulationes et contentiones, nne carnales estis, et secundum hominem ambulatis?" iterum: "jam 10) divites facti estis, sine nobis regna-

<sup>1)</sup> Num. XVIII, 1. 2) Ezech. IX, 6.

<sup>3)</sup> Deest nin" in sola ed. R.

<sup>4)</sup> Prov. XVIII, 17. 4) Cfr. Rom. XIV, 20.

<sup>•)</sup> Rom. I, 7. 7) I Cor. I, 1.

<sup>\*)</sup> I Cor. I, 2. \*) I Cor. III, 3.

<sup>10)</sup> I Cor. IV, 8.



quia judicia habetis inter vos." Arguit cos, qu dixerat, et pro co, quod idolis immolata man quasi sententiam inter eos proferens dicit: , tem peccantes inter fratres, et percutientes ec corum infirmam, in Christum peccatis." Sed nihilominus confutat eos, quod non solum cium 6) cibum, sed et calicem daemoniorum p et dicit: "non?) potestis calicem Domini hiber cem daemoniorum: non potestis mensas Domi per esse, et menses decmoniorum." Ipsis etier cit: "quod ) convenientibus vobis in ecclesia, 4 smata esse." Et iterum: "unusquisque") e coensm praesumit ad manducandum: et aliu esprit, alias autem ebrius est." Et pro iis del "propterea 10) inter vos multi infirmi, et aegri, et multi. Quod si nos ipses dijudicaremus, non

<sup>1)</sup> I Cor. IV, 48. 2) I Cor. V, 4.

<sup>3)</sup> I Cor. V, 2. 4) I Cor. VI, 7.

<sup>)</sup> i Cor. VIII, 12. - Edd. Merlini: i peccatis.

<sup>6)</sup> Cod Balmannille, immediatelying a C.

icaremur." Post hase autem non jam delicta moralia, 1) ed fidei in iis crimen exaggerat. Ait enim: "quomodo<sup>2</sup>) icunt inter vos quidam, quod resurrectio mortuorum on sit?" Et iterum: "si 3) autem Christus non resurret, vana est fides vestra. Adhuc enim estis in peccatis stris." Longum porro est, nec praesenti conveniens mpori, ut plurima de iis testimonia proferamus, quibus robetur, quod ii, qui sancti dicontur, non continuo etiam ne peccate esse intelligantur: sed hace opinentur illi, ni scripturis divinis non sollicite, nec diligenter intenunt: im quibus multae 'esse differentiae sanctorum doentur, sicut a nobis et in aliis tractatibus plenius dictum st. Sed et nunc quantum locus requirit, dicemus. Santi dicuntur iidemque et peccatores illi, qui se voverunt Nidem Deo, et sequestraverunt a vulgi conversatione vim suam ad hoc, ut Domino serviant. Hujusmodi ergo omo secundum hoc, quod se ceteris actibus circumcisis omino mancipavit, sanctus dicitur. Potest autem fieri, t in hoc ipso, quod Domino deservit, non ita omnia rat, ut geri competit, sed delinquat in nonnullis, et pec-4. Sicut enim is, qui sequestrat se, et segregat ab omni-4 actibus, ut disciplinam, verbi gratia, medicinae, aut ilosophiae consequatur, non utique continuo, ut se humodi tradiderit disciplina, ita perfectus erit, ut non reniatur in aliquo peccare: imo potius plurima delinendo, vix ad perfectionem aliquando perveniet: et taen statim, ut se ad hujusmodi scholas tradidit, certum : eum vel inter medicos, vel inter philosophos numeri: ita et de sanctis accipiendum est, quod statim quim, ut mancipat se quis studiis sanctitatis, secundum e, quod proposuit, sanctus appelletur. 4) Secundum

<sup>1)</sup> Cod. Belvacensis (itemq. edd. M.): "mortalia." R.

<sup>2)</sup> I Cor. XV, 12. 8) I Cor. XV, 17.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: appellatur.

4

hoc vero, quod necesse est, com in multis delin nec usu et disciplina ac diligentia abscindatur consuctudo peccandi, etiam peccator, ut supi appellabitur. Ego autem et amplius addo aliq nisi asuetum proposituru aliquis habeat, et san dium gerat, cum peccaverit, nescit peccati pe gerere, nescit delicti remedium quaerere. Quaesteti, in peccatis suis moriuntur: qui sancti peccatis poenitudinem gerunt, vulnera sua sent ligunt lapsus, requirunt sacerdotem, sanitatem purificationem per pontificem quaerunt. Id cauto et significanter sermo legis designat, qui et sacerdotes, non quorumenque, sed sanctori modo sumant peccata: sanctus enim est, qui auum per pontificem curat.

2. Sed redeamus ad pontificem nostrum, magnum, qui penetravit coelos, Jesum Dor strum: et videamus, quomodo ipse cum filiis stolis scilicet et martyribus, sumit peccata sane quidem quod Dominus noster Jesus Christus tolleret peccatum mundi, et morte sua peccata leverit, nullus, qui Christo credit, ignorat. Qui tem et filii cjus auferant peccata sanctorum, is stoli et martyres, si poterimus, ex scripturis e bare tentabimus. Audi primo Paulum dicente ter") enim, inquit, expendam, et expendar pre vestris:" et in alio loco: "ego \*) enim jam in quit, et tempus regressionis," sive presolutioni: stat." Pro iis ergo, quibus scribebat, expendimolari dicit Apostolus. Hostia autem cum imr boc immolatur, ut corum, pro quibus jugulatu purgentur. De martyribus autem scribit Joans

1) Edd. Merlini: abscidatur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) II Cor. XII, 45. <sup>2</sup>) II Timoth. IV,

us in Apocalypsi, ') quia animae corum, qui jugulati sunt propter nomen Domini Jesu, adsistant altari: qui autem idsistit altari, ostenditur fungi sacerdotis officio. lotis autem officium est, pro populi supplicare peccatis. Jude ego vercor, 2) ne forte, ex quo martyres non fiunt, et hostiae sanctorum non offeruntur pro peccatis nostris, eccatorum nostrorum remissionem non mercamur. deo vereor, ne permanentibus in nobis peceatis nostris, secidat nobis illud, quod de semet ipsis dieunt Judaci, ruia non habentes altare, neque templum, neque sacerlotium, et ob hoc nec hostias offerentes, peceata, inquiunt, nostra manent in nobis: et ideo venia nulla sub-Et contra, nos dicere debemus, quia hostiae martyrum non offeruntur pro nobis, ideirco manent in nobis peccata nostra: non enim meremur persecutionem pati propter Christum, nec mori propter nomen filii Dei. Et ideo etiam diabolus, sciens per passionem martyrii remissionem fieri peccatorum, non vult nobis publicas Gentalium persecutiones movere: scit enim, quia si ad reges, et praesides adducamur propter nomen Christi, ad testimonium Judacis et gentibus, gaudium nobis et exsultatio sat, quia merces nostra multa in coelis est. Hacc non facit inimicus, vel quod ipse gloriae nostrae invidet, vel Cortassis quod ille, qui omnia praevidet, praenoscit 3) nos ton esse idoneos ad martyrium tolerandum. Scit tamen Dominus, qui sunt ejus, et in quibus non speratur, habet ille thesauros suos: "non4) enim sicut homo videt, et Deus." Ego non dubito et in hoc conventu esse Liquos ipsi soli cognitos, qui jam apud eum martyres sant testimonio conscientiae, parati, si quis exposcat, effun-

<sup>1)</sup> Cfr. Apocal. VI, 9. seqq.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: verear.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: et praenoscit.

<sup>4)</sup> I Sam. XVI, 7.

dere senguinem suum pro nomine Doughi Jesa Christi:
non dubito esse aliquos, qui tulerint erucem suum, et sequantur sum, Hace licet per excessum quendam, necessario tamen videntur dicta, ut intelligeremus, quemede
per postificem, et filios pontificis fiat in sanctis remisio
percentorum.

3. Sequitur post hace: "et1) tu; inquit, et fli tui accipietis peccata sacerdotii vestri: et fratres taes tribeum Levi, plebem patris tui adsume ad te, et adjungantus tibi, et ministrent tibi: et tu et filii tui tocum in conspesse tabernaculi testimonii observabunt custodias tuas, 2) et?) custodias tabernaculi." Observare diligentius, et intenders iis, quae scripta sunt, convenit cos praccipue, qui in 💝 dine sacerdotali gloriantur: ut scient, quid est, qued " lex divina praecepit 4) observandum. Tu, inquit, et 🚝 tui tecum in conspectu tabernaculi testimonii 5) observate 6) custodias vestras, et altare, et custodias taberasculi. Mandata quidem certa sunt et evidentia, ut abervare debeamus custodias tabernaculi, et altaris, et secrdotii: quis sane sit, qui observet, et faciat ea, que scerdotibus mandata sunt: et quis sit, qui utatur quiden ordine et honore sacerdotii, opera vero et ministerium sacerdotii non observet, ille solus nosse potest, qui surtatur corda et renes. Mandantur observari non selen ea, quae foris sunt, sed?) net ea, inquit, ut curent sace-

<sup>1)</sup> Num. XVIII, 1. 2. 3. 2) Edd. Merlini: 502.

<sup>3)</sup> Desunt verba: "et custodias," in ed. Rusci - Cfr. Num. XVIII, 3.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: praecipit.

Desideratur "testimonii" in ed. R. — Cfr. Nus. XVIII, 2

<sup>6)</sup> Verba: "observate custodias vestras, et altare, « custodias tabernaculi," in libris antea editis omissa, supplentur e Mss. R. — Edd. Merlini: "custodias vestras, et tabernaculi."

<sup>1)</sup> Num. XVIII, 7.

praecipue, quae intra velamen sunt:" velut si dicecura sit sacerdotibus, evidentia ac manifesta mandivinae legis implere, et mysteria ejus abscondita et omni perspicacia contueri. Si vero ad hominem referre tabernaculum testimonii: quoniam quidem 1s hominis tabernaculum Paulus appellat, dicens: 1) enim sumus in tabernaculo hoc, gemimus aggrain quo nolumus exspoliari, sed supervestiri: si ergo ominem tabernaculum referamus, interiora velaminia, naccessibilia conteguntur, principale cordis dicemus, solum recipere potest mysteria veritatis, et capax ercanorum Dei. Altaria vero duo, id est, interius et us, quoniam altare orationis indicium est, illud puto icare, 2)' quod dicit Apostolus: "orabo 3) spiritu, , et mente." Cum enim corde oravero, ad altare us ingredior, Et hoc puto esse, 4) quod etiam Dos in Evangeliis dicit: "tu 6) autem cum oras, intra sbiculum tuum, et claude ostium tuum, et ora patuum in abscondito." Qui ergo ita orat, ut dixi, ditur ad altare incensi, quod est interius. Cum auquis clara voce, et verbis cum'sono prolatis, quasi dificet audientes, orationem fundit ad Deum, hic u orat, et offerre videtur hostiam in altari, quod foit ad holocaustomata populi' constitutum. Oportet sacerdotes ea curare praecipue et custodire, quae velamen interius conteguntur, ne quid ibi pollutum, nid inveniatur immundum: hoc est, interiorem hom, et cordis secreta curare, ut ibi immaculata per-Cherubim et propitiatorium, scienția intelli-

<sup>1)</sup> II Cor. V, 4.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: significari.

<sup>3)</sup> I Cor. XIV, 15.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: esse etiam quod etc.

<sup>3)</sup> Matth. VI, 6.

t agrum, vel vincam, vel olivetum, vel etiam hortum, si quid est, quod exercetur in terris, sed et si quis pelia cujuscunque pecoris nutriat, offerat ex iis Deo ane, quod primum est, id est, ad sacerdotes deferat. 20 enim offerri dicit, quod sacerdotibus datur. Et hoc , quod docemur ex lege, quia nemo licite nec legitime atur fructibus, quos terra produxit, nec animantibus, ae pecudam protulit partus, nisi ex singulis quibusque to primitiae, id est, sacerdotibus offerantur. Hanc ergo em observari etiam secundum literam, sicut et alia non-Ila, necessarium puto. Sunt enim aliquanta legis manta, quae etiam novi testamenti discipuli necessaria obvatione custodiunt. Et si videtur, prius de iis ipsis, ae in lege quidem scripta, sed tamen in Evangeliis obrvanda sint, sermo moveatur: et cum hace patuerint, ne jam quid in iis etiam spiritualiter sentiri debeat, quiremus. Sunt enim qui ita dicant, quia, si aliquid nnino 1) observandum est secundum literam, cur non cuncta serventur? Si vero ad spiritualem intelligenm, quae lex continct, referenda sunt, nihil omnino sendum literam, sed spiritualiter debent universa discerni. )s autem utriusque assertionis insolentiam temperantes, alis regula in hujuscemodi legis sermonibus observanda , ex auctoritate divinarum scripturarum proferre tentamus. Scriptum est in octavo decimo psalmo: "lex?) omini irreprehensibilis, converteres animas, testimonium omini3) fidele sapientiam praestans parvulis. Praeceum Domini lucidum illuminans oculos. Timor Doini castus, permanens in saeculum saeculi. omini rectae lactificantes corda: judicia Domini vera stificata in semet ipsa, desiderabilia super aurum et

<sup>&#</sup>x27;) Omnes Codd. Mss. (itemq. edd. M.): "omnino." bri editi: "domino." R.

<sup>2)</sup> Psalm. XIX, 7-10. (XVIII.)

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: Dei.

lapidem pretionen multum, et dulcioraguper mei et fevum." Nisi espo essent singula ista a semet ipsis diverse, nunquem utique propries unicuique scriptura divina ferenties indidisset, ut aliad de lege Domini diceret, aliad de mandato, aliud de justificationibus, aliud de judiciis. Est ergo, ut ex his 1) ostendimus, alind lex, alind presceptum, aliud testimonium, aliud justificatio, aliud julicium. Sed et in ipsa lege evidentior horum differentis designatur, ubi dicitar: bacc est lex, et mandata, et justificationes, et praecepta, et testimonia, et judicia, que praccepit Dominus Mosi. Cum ergo hace ita se habere, et his 2) a se invicem differre distinctionibus legis ipsiu testimoniis approbentur, diligentius debeurus intendere iis, quae recitantur in lege, quia sicubi scribitur, verbi gratia, hoc cese mandatum, non continuo mandatum ka accipienda est: vel sicubi scriptum est, istae sunt justifcationes, non continuo justificationes, aut lex, aut madatum putandae sunt. Similiter autem et sicubi scriptum est testimonium, aut judicia, non confuse unum ex ceteris, sed diversum ab aliis unumquodque sentiendum est. Si ergo scriptum legimus, quia lex 3) umbram habeat futurorum bonorum, non continuo etiam mandatum, vel justitiae, vel judicia, de quibus hoc non est scriptum, unbrae esse credendae sunt suturorum bonorum. Denique, ut exempli gratia unum ponamus ex multis, non est seriptum: hoc est mandatum paschae: sed: "haec 4) est les paschae." Et quia lex umbra est futurorum bonorum. lex sine dubio paschae, umbra est futurorum bonorum Cum ergo venio ad locum illum, qui de pascha scriptos est, in 5) agno illo corporali debeo intelligere umbran esse futuri boni, et hoc sentire, quod pascha () mostrum

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: iis. 2) Edd. Merlini: iis.

<sup>3)</sup> Cfr. Hebr. X, 1. 4) Exod. XII, 43.

<sup>1)</sup> Cod. Belvacensis: "in ore illo corporali." R.

<sup>6)</sup> Cfr. I Cor. V, 7.

amolatus est Christus. Simili modo invenies etiam de yunis, et de ceteris festorum dierum observantiis scrium. Quia ergo haec omnia sub legis titulo scribuntur in se necessaria, quia lex per praesentem umbram futura na designat, requirere debeo, quae sint asyma futurom bonorum: et invenio dicentem mihi Apostolum, ut 1) iem festum agamus, non in fermento veteri, neque in mento malitiae et nequitiae, sed in asymis sinceritatis veritatis." Sed et de circumcisione scriptum est: baec lex 2) circumcisionis. Quia ergo et circumcisio sub letitulo censetur, lex autem umbra est, quaero, quid cirmcisionis umbra bonorum contineat futurorum, ne forte at mihi in umbra circumcisionis posito Panlus: "quia ) circumcidamini, Christus vobis nihil proderit: et illud: on 4) enim, quae in manifesto, in carne est circumci-, illa circumcisio est: neque qui in manifesto, in carne daeus est, sed qui in occulto Judaeus est: 5) et circumio cordis in spiritu, non litera: cujus laus non ex hemibus, sed ex Deo est." Haec ergo singula, quae neaquam penitus secundum literam observanda dicit Apodus, invenies omnia fere apud Mosen sub legis titulo signari. Jam vero in eo, ubi dicit: "non 6) occides, n adulterium facies, non furaberis:" et reliqua hujusodi, non invenies, quoniam legis in iis titulum praemirit, sed magis hace mandata videntur, et ideo non eximitur apud discipulos Evangelii scriptura ista, sed adipletur: quia, ut dixi, non mandatum, sed lex habere citur umbram futurorum bonorum; et ideo haec nobis eundum literam custodienda sunt. Item alibi: "juste, 7)

<sup>1)</sup> I Cor. V, 8. 2) Cfr. Genes. XVII.

<sup>3)</sup> Galat. V, 2. 4) Rom. II, 28. 29.

Desideratur "est" in edd. M.

<sup>6)</sup> Rom. XIII, 9.

<sup>1)</sup> Cfr. I Tim. VI, 11.

inquit, sectare quod justum est." Quid opus est in his!) allegorium quaerere, cum acdificet etiam litere? Cettadimus ergo cos queedam, ques omnino mon sunt suvanda secundum literam legis, et esse quaedam, quae allegoria penitus immutare neu debet, sed omnimode ita, w Scripturae de ils continent, observanda sunt: 2) nune require, si sunt alique, quee et secundum litetum quiden stare possint, necessario tamen in iis etiam allegoriam requirendam. Et vide, si possumus bacc Apostolica et Evangelica auctoritate munire. Scriptum est in legi: mpropter 3) hoe relinquet home patrem, et matrem, et adhacrebit uzori suac, et crunt duo in carne une," Heet quod allegories mysteria contineant, Paulus, cum in quistola sua hoc ipsum posuisset exemplum, pronuntiet ficens: "mysterium 4) hoc magnum est, ego autem dics is Christo, et in ecclesia." Quod autem oporteat hoe etim secundum literam custodiri, ipse Dominus et Salvator docet, dicens: "scriptum 5) est: propter hoc relinquet home patrem et matrem, et adhaerebit uxori suae, et erunt due in carne una. Quod ergo Deus conjunxit, homo ses separet." Et ostendit utique observanda esse haec etian secundum literam, cum adjicit: "quod 6) ergo Deus cosjunxit, homo non separet." Sed et in aliis Apostolus ubi dicit: "quia 7) Abraham duos filios habuit, unum de ancilla, et unum de libera," quis dubitat hace secunden literam stare debere? Certum est enim, quia et Isaac de Sara, et Ismael de Agar filii suerint Abrahae. Addit temen iis Apostolus, et dicit: "haec 8) autem sunt allegorica:4 quae in duo testamenta convertit, 9) et Sarae qui-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: iis. 2) Edd. Merlini: sint.

<sup>3)</sup> Genes. II, 24. 4) Ephes. V, 32.

<sup>5)</sup> Cfr. Matth. XIX, 5. 6. coll. Genes. II, 24.

<sup>6)</sup> Matth. XIX, 6. 7) Galat. IV, 22.

<sup>5)</sup> Galat. IV, 24. 5) Edd. Merlini: convertat.

dem sobolem tanquam in libertatem gignentis novi testamenti liberos dicit: Agar autem tanquam in servitutem 1')
generantis terrenae Jerusalem sios nominavit. Ostendimus, ut opinor, auctoritate scripturae divinae, ex iis, quae
n lege scripta sunt, aliqua penitus refugienda esse et carenda, ne secundum literam ab Evangelii discipulis obmerventur: quaedam vero omnimode, ut scripta sunt, obmenda: alia autem habere quidem secundum literam veritatem sui, recipere tamen utiliter et necessario etiam
allegoricum sensum.

2. Erit ergo jam sapientis scribae et edocti de regno Dei, qui sciat de thesauris his 2) proferre nova et vetera, scire, quomodo in uno quoque loco Scripturae, aut abjiciat penitus occidentem literam, et spiritum vivificantem requirat: aut confirmet omnimode, et utilem ac necessariam probet literae doctrinam: aut manente historia, opportune et decenter introducat etiam mysticum sensum. Sicut et in hoc sermone, quem habemus in manibus, arbitror convenire: decet enim, et utile est etiam sacerdotibus Evangelii offerri primitias. Ita enim et Dominus disposuit, ut, qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivant, 3) et qui altari deserviunt, de altari participent. Et sieut hoc dignum et decens est, sie e contrario et indecens et indignum existimo et impium, ut is, qui Deum colit, et ingreditur ecclesiam Dei, qui scit sacerdotes et ministros adsistere altari, et aut verbo Dei, aut ministerio ccclesiae deservire, de fructibus terrae, quos 4) dat Deus solem suum producendo, et pluvias suas ministrando, non offerat primitias sacerdotibus. Non mihi videtur hujusmodi anima habere memoriam Dei, nec cogitare, nec credere, quia Deus dederit fructus, quos cepit: quos ita re-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: servitutem.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: iis. 3) I Cor. IX, 14.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: quos Deus dedit solem suum etc.

condit quasi alience a Doo. Si chim a Doo sibi dates crederet, sciret ntique munerando secordotes honoras Deum de datis et munerihus suis. Et adhee ut amplies hace observanda etiam secundum literam ipeins Dei vecibus doceantur, addepus ad hace. Dominus dicit in Evangeliis: "vac 1) vobis, scribae et Pharisaei hypomitae! qui decimatis mentham, hoc est, decimam datis menthes, et gymini, et anethi, et practeritis, quae majora sunt le gis: hypocritae, hace oportet fieri, et illa nen emiti" Vide ergo diligentius, quomodo sermo Domini vak fini quidem omnimode quae majora sunt legis, mon tum omitti et hace, quae secundum literam designantur. Quel si dicas, quia hase ad Pharisacos dicebat, non ad dist pulos, audi iterum ipsum dicentem ad discipules: "siii) abundaverit justitis vestra plus quam Pharisacorum et si barum, non intrabitis in regnum coelorum." Quod esp vult fieri a Pharisaeis, multo magis et majore cum abundatia vult a discipulis impleri: quod autem fieri a discipuli non vult, nec Pharisaeis imperat faciendum. Quomete autem plus velit fieri a discipulis quam faciunt Phanisa, in eo declarat, ubi dicit: "dictum 3) est antiquis: non eo cides." Hoc observant et Pharisaei. Discipulis autem dicit "Ego 4) autem dico vobis, quia si quis iratus fuerit frai suo, reus erit judicio." Similiter et de co, quod scripuo est: "non 5) adulterabis:" suorum discipulorum in es vult amplius abundare justitiam, ut ne mulierem quite videant ad concupiscendum. Igitur ex his, 6) quae protulimus, paucis, si qui studiosi sunt in scripturis dicini, perfacile colligere poterunt etiam ceterorum distinctions

<sup>1)</sup> Matth. XXIII, 23. 2) Matth. V, 20.

<sup>3)</sup> Matth. V, 21.

<sup>4)</sup> Matth. V, 22.

<sup>)</sup> Matth. V, 27.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: iis.

piens 1) enim si audiat, inquit, verbush non solum laubit, sed et adjiciet ad illud. 2) Quid adjiciet? ut distiat et discernat in singulis quibusque capitulis legis, i fugienda sit legis litera, ubi amplectenda, ubi etiam rratio historiae cum mystica expositione conveniat. 'hristus 3) enim nos redemit de maledicto legis:" non u redemit de maledicto mandati, nec de maledicto temonii, nec de maledicto judiciorum, sed de maledicto pis: id est, ne subjecti essemus circumcisioni carnis, nec servationi sabbatorum, aliisque horum similibus, quae n in mandatis, sed in lege dicenda sunt contineri. somodo ergo abundat justitia nostra plus quam scribam et Pharisacorum, si illi de fructibus terrae suae gure non audent, priusquam primitias sacerdotibus offent, et Levitis decimas 4) separent: et ego nihil horum tiens, fructibus terrae ita abutar, ut sacerdos nesciat, vites ignoret, divinum altare non sentiat? Illud sane cessario commonendum est, quod lex dapliciter dicir: nam generaliter omnia ista, hoc est, mandatum, juficationes: praecepta, testimonia, judicia, lex appellanr: specialiter autem pars aliqua ex iis, quae in lege scria sunt, lex dicitur, ut sunt ista, de quibus superius disruimus. Generalis autem lex significatur, verbi gratia, m de Salvatore dicitur, quia "non<sup>5</sup>) venit solvere lem, sed adimplere." Et item alibi: "plenitudo 6) ergo gis est dilectio." In quo utique omnia simul, quae ripta sunt in lege, legem nominavit. Haec diximus asrentes mandatum de primitiis frugum, vel pecorum, dere etiam secundum literam stare.

3. Nunc autem videamus, quomodo et allegoricum,

<sup>1)</sup> Prov. I, 5. 2) Edd. Merlini: aliud.

<sup>3)</sup> Galat. III, 43.

<sup>1)</sup> Mss. "decimas separent." Libri editi (v. c. edd. l.): "decimae separentur." R.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Matth. V, 17. <sup>6</sup>) Rom. XIII, 10.

retoribus agunt, et actoribus, et nondum usque ad sumam actatem perfectionis venerunt. Si quorum vero rda diligenter exculta, et ad perfectum perducta sunt, is tanquam electos et praecipuos ex ceteris primitias ofrunt pontifici magno. Denique invenimus, ipsum Corslium, antequam doctrinam verbi Dei, vel gratiam baismi susciperet a Petro, audisse 1) ab angelo, quia orames ejus et eleemosynae adscendissent ad Deum, unde per ipsum angelum videtur Deo primitiae oblatus esse ornelius. Possumus autem dicere etiam de Petro, et rulo ceterisque Apostolis, quod et ipsi credentium per primitias offerant, sicut dicit 2) Apostolus, quia ab Jesalem in circuitu usque ad Illyricum repleverit Evanlium Christi, et ita praedicaverit Evangelium, non ubi sminatus est Christus, ne super alienum fundamentum idificaret. Intuere ergo Paulum omnes eos, quos doait, quibus praedicavit, qui ex ipso profecerunt in fide, inquam fructus suos offerentem, et quaerentem quotidie Dvos agros, quos excolat, et nova rura, quae seminet, et b hoc dicentem ad quosdam: "cupio 3) enim venire ad 34, ut aliquem fructum habeam et in vobis, sicut et in zeris gentibus." Intuere, inquam, eum ex iis omnibus vacibus electa quaeque signantem, et dicentem de quiudam, sicut supra diximus, quia sunt primitiae Asiae, elii primitiae 4) Achaiae, et singularum quarumque ecwarum eligere primitias, et offerre Deo. Habet autem tassis aliquos et primogenitos. Credo autem, quod 'est et aliquos inferiores horum, quos 5) neque pro Dogenitis, sed pro decimis possit offerre. Sed et unus-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: audisse se ab angelo. - Act. X, 4.

<sup>2)</sup> Rom. XV, 19. 20. 2) Rom. I, 13.

<sup>4)</sup> I Cor. XVI, 15.

o) Cod. Belvacensis (itemq. edd. M.): "quos neque primitiis, neque pro primogenitis, sed" etc. R.

quisque destoram puto quod pro co, quod docti dicat et instruit auditores, agrum ecclesiae illiu docet, id est, credentium corda videatur excolar ergo et ipse culturae suce fructum, et in iis oun ctibus invenit sine dubio electum aliquem et per quem quasi primitias offerat, invenit et quos pr genitis, et alios pro decimis. Quod si non vide rarium audere in talibus, postunt fortasse pr vere illi dici, de quibus scriptum est, ') quia ( licribus se non inquinaverunt, virgines enim peru aut etiam de martyribus potest dictum videri. I tiae nihilominus possunt intelligi ecclesiae virgin mae quoque ii, qui post conjugium continenter vixerint.

4. Verum quonism ex angelorum primiti sumsit exordium, quas offerri ab iisdem human cultoribus 1) dixeramus, atque ad Apostolos sequet inde ad unumquemque doctorum deducti sus deamus ad originem coram, quae discutere coe Igitur unusquisque angelorum in consummation aderit in judicio, educens cos secum, quibus praef adjuvit, quos instruxit, pro quibus semper vid patris, qui in coelis est. Et puto etiam ibi inqui futuram, non quidem an culturae hominum ans fuerit, sed an culturae angelicae nequaquam digi tia humana responderit. Erit 2) ergo et in hoc Dei, utrum negligentia aliqua ministrorum spiriti ad ministerium et adjutorium missi sunt propter

<sup>1)</sup> Apocal. XIV, 4.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini perperam: cultura.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Verba: "Erit ergo — Dei, utrum — sp qui — propter eos, qui — salutis, an corum, qu tae humanae proveniant," in editis (v. c. edd. M.) supplentur o Codd. Sagiensi, Belvacensi, et sanct derici. R.

itatem capinnt salutis, an corum, qui ab dis juvangnavia tam multi lapsus vitae humanae proveniant. si ita est, crit ergo etiam inter angelos et homines um Dei: et fortassis judicabuntur aliqui cum Paulo, nferentur laboribus ejus, et fructibus, qui ex multie credentium veniunt: et forte invenietur in laboriuperior etiam aliquibus angelis, et ideo nimirum di-: "aut 1) nescitis, quia angelos judicabimus?" Non 2) ipse Paulus judicet angelos, sed quod opus Pauli, egit in Evangelio, et erga animas credentium, judialiquos: non enim omnes, sed aliquos angelorum. opterea fortassis etiam Petrus ad ista respondens di-: "in <sup>8</sup>) quem concupiscunt etiam angeli prospicere:" vis et ipsi Apostoli angelis utantur adjutoribus ad ndum praedicationis suae munus, et opus Evanconsummandum. Sic enim dicebatur in Acti-) Apostolorum, quia angelus Petri esset, qui pulsa-Similiter ergo intelligitur esse et alius ad ostium. i angelus, sicut est Petri, et alius alterius Apostoli, igulorum per ordinem, vel pro meritis, quos utique boribus et doctrina sua, sive Apostolorum, sive rerum post cos doctorum, necesse est primas partes re et animarum, quae per eos profecerunt, et fructum cum iis, per quos operati sunt, ad aream Domini portare. Erit ergo in congregatione fructuum, id est ectione credentium, ille, verbi gratia, qui fuit illius siae praecipuus et eximius, primitiae, et ille etiam superior illius ecclesiae primogenitus, ab illo, verbi 1, angelo oblatus. Et ita omne hoc, quod adumbraest in lege, quoniam lex umbram habet futurorum rum, aliquo modo per angelorum ministeria in fu-

<sup>1)</sup> I Cor. VI, 3. 2) Edd. Merlini: quo.

<sup>5)</sup> I Petr. I, 12.

<sup>4)</sup> Cfr. Act. XII, 13. 14. 15.

turorum benorum veritate complebitur: 1) ut, es formate annt in illo bracl, qui accundum carm dicitur, in laraclitia veris et coelestibus impleant men onim largel pervenit usque ad angelicos our quia multo verius illi appellabuntur Israel, quar illi sunt mens videns Deum. Hoc enim Israel tatur. Poto enim, quia sicut quaedam nomina tium, vel principum, in Scripturu posita videm absque ulla dubitatione ad malos angelos, et a contrarias referantur: sicut, verbi gratia, Pharas gypti, et Nabuchodonosor Babylonius et Amy ctiem ca, ques do sauctis viris et gente religiosa tur, ad sauctos angelos et ad beniguas debeme virtutes. Quad antem rex gentis impiae ad virtu quam malignam ab Scriptura referator, audi e Essias de Nabuchodonosor dicat. net 1) inducan gladium super gentem magnam, super principem rum. Ait enim: virtute mea faciam, et sapient mei destruam fines gentinen, et virtutem corum d bor." Et item alibi quasi de principe gentis c loquene dicit: "quomodo") cecidit de coelo Luc mane oriebatur?" Si ergo hace omnia ad angeldam malignas 4) virtutis referri cogit ratio veritatis cadem consequentia etiem, que de bonis, vel pris vel gentibus conscribuntur, ad bonarum, ut sur mus, virtutum angelos, ministrosque referentur? illud, quod in Genesi scriptum legimus, Deum s los sine dubio loquentem dicere: "venite") confu linguas corum:" quid aliud putandum est, nisi q versi angeli diversas in hominibus linguas operati

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: complebit,

<sup>2)</sup> Cfr. Jessi. X, 13, 13. 3) Jessi. XIV, 1'

<sup>4)</sup> Mss. "malignac." Libri editi (v. c. edd "magnac." R.

<sup>1)</sup> Genes. XI, 7.

selas? Ut, verbi gratis, unus aliquis fuerit, qui Babycam tune uni homini impresserit linguam, alius, qui Aegyptiam, et alius, qui Graecam, et sic diversarum ium ipsi illi fortasse principes fuerint, qui et linguaac loquelae videbantur auctores: manserit autom na per Adam primitus data, ut putamus, Hebracis, 1) a parte hominum, quae non pars alicujus angeli, vel cipis facta est, sed quae Dei portio permansit. Inm ut dicere cosperamue, offerunt et angeli primitiae, squisque credo gentis suas, et rursum unusquisque esine suac. Quibus angelis et Joannes in Apocalypsi?) bere videtur, verbi gratia, angelo ecclesias Ephesiorum. Smyrnacorum, vel Laodicensium, alierumque; quae ptas sunt. Offert ergo unusquisque angelorum primi-, vel ecclesiae, vel gentis suae, quae ei dispensanda azniesa est. Aut forte et alii extrinsecus angeli, qui ex nibus gentibus fideles quosque congregent. Es consicemus, ne forte sicut in aliqua, veshi gratia, civitate, i nondum Christiani nati sunt, si accodat aliquis, et cere incipiat, laboret, instruat, adducat ad fidem, et e postmodum iis, quos docuit, princeps et episcopus 1:8) ita etiam sancti angeli corum, quos e diversis genns congregaverint, et labore suo ac ministerio proficere erint, ipsi corum ctiam in futuro principes fiant: ut mistus non tam rex dicatur, quam rex regum, et non m Dominus, quam Dominus dominantium. Quippe si i reges funt corum, quos regunt, et proficere faciunt, ei ergo offerunt quosdam quidem pontifici, quosdam we filiis pontificis, id est, superioribus virtutibus, et arsengelis, quosdam etiam Levitis, id est, Paulo inferiori-2, si tamen consequens videatur tali quadam specie angelicos ordines, ut Israelitici sunt, esse distinctos,

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: hebraca.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Apocal. II. III. <sup>3</sup>) Ed. Ruaci sola: fit.

quand oquidem Israelitse 1) umbreo et exemplari diount deservire coclection. Possenus ergo dicere, quia feste in future, cum empts fructus congregabuatur ad areas erupt quidam portio pontificis, sed illius veri pontificis Christi. Erunt et alii portio Levitarum, sicut jam sugra dinimus, vel augelis, vel allie coclestibus virtutibus sequestrets. Puto autom, quod erunt quidam portio etiem heminum coram duntases, qui in bac vite prudentes se fide les dispensatores verbi Dei foerunt. Hoe enim erhiner in Evangeliis designari a Domino, ubi ait ad eum, mi erediderat quinque umas, et fecerat es ils decem: "este? potestatem habens supra docum civitates:" cui vero erdidarat unam, at focurat un ca quinque: nasto 2) potenttam habens supra quinque civitates." Quae enim his pitestas civitatum intelligenda est, nisi gubernatio mintrum? Undo et videtur mihi, quod non sine come eise inter ipsos angelos alii potestatem et principatum seper alies gerant, alii untem aphinceant, et obtemperent pottestari. Sicut no isto quidem, cui potestas decem civiltum, vol ille, cui quinque civitatum detur, sine mente en qued creditare sibi multiplicavit pecuniana, perent ad hujusmodi potestatem. Omnie enim apud Dom to tions at judicio fiunt, nor ad gratiam, sed pre mail alius princept oset multovam ponitor, aliae subjectus 🕬 principatui. Rengati fornitan proliniore videnmer excussed de primities exponentibus necessarium, fuit etjent im discuture, quandoquidem sunti honoris nomen bad is ecripturia divinia habetur, us etiam ipue Christus primitis nominates sit, et principaté dermioutium. Et sieut 16 regum, et Benilous détainantiem, et paster pasterum, é

<sup>&#</sup>x27;) Mss. "Israelitse," Libri editi- "Israeliticae." ll. -Edd. Merline: "Israelitica."

<sup>2)</sup> Luc. XIX, 17. 2) Luc. XIX, 19.

<sup>4)</sup> I Ger. XV, 20,

ntificum pontifex, its consequenter et primitierum pritiac dicetur. Quae primitiec non jam pontifici, sed
o obletes sunt, secundum boc, quod se ipsum bostiam
ulit Deo, et surgens a moutuis sedit in dextram Dei.
titur autem ipse et primities, et primogenitus!) totius
aturas, quod utrum tali modo per singulas quasque
aturas intelligi dobest, queli inter homines primities
unientium dicitur, et 2) intelligitur, en alique colsiore et
imiere intelligentia, mon est praesentis temporis persequi.

5. Redcampe ergo ad primitierum rationem, quae imms efferri per angeles, quee colligantes ex agris bu-Agri autem angelorum corda mestra sunt. mequieque arga acrum ez agro, quem colit, offert prities Dec. Etsi mererer ego hodie magnum aliquem, summe pontifice dignum sensum proferre, its ut ex iis mibus, quas loquimur et docemus, esset aliquid egreand summo accordeti placere deberet, poterat rtaese fieri, nt angelus, qui present ecclesiae, ex emnidictis nostris eligeret aliquid, et lece primitiarum pmino de agello mei cordis offerret. Sed ego me scie un mereri, nee conscius aum mihi, quod talis aliquis mus inveniatur in me, quem dignum judicet angelus, ni son excolit, afferra pro primitiis, vel pre primogeni-1. Damino. Atque utinam tale sit, quod loquimur et seemus, ut non pro verbis nestris condemnari mercame, anfficeret mohis hase gratis. Offerunt ergo angeli s mobis primitias, et excelit. Unusquisque cos, ques mão et diligentia sua ab 4) essoribus gentium convertit d Donn: et est unusquisque in portione vel eura illius

<sup>1)</sup> Coloss. I, 15.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini perperam: et intelligitur in aliqua etc.

<sup>3)</sup> Libri editi (v. c. edd. M.): "excolunt," sed Mss.

<sup>4)</sup> Cod. sancti Theodorici: "ab erroribus gentium."
—ibri editi (v. c. edd. M.): "ab erroribus etiam." R.



sint secondom numerum angelorum Dei. est, qui dignus fuerit in illa vita case portis populus ejus Jacob, ac funiculus hereditatis Optabile est ergo, ut diximue, ita proficere que, ut inter primities, vel primogenita eligiofferri Deo, et case para Domini, sient e cor timendum est, ne invenismur inter illes, de ptum est: "introibunt") in inferiora terrae. menus gladii, partes vulpium erunt." Video rectionis tempore, cum dividere coeperit en et pro moritie dispergere filios Adam, future dam, qui intrent in inferiore terrae, et pas id est, partes dacunonum fant. Ipsao enim pes exterminantes vinees, () ex quibus erat et que dicitur: "ita, 1) dicite vulpi huic." Refe terranes actus, et intelligéntiem terrenam. terranis sensibus, introire dicamur in inferio partes vulpium fieri. Intrant enim et illiterres, qui legem Dei et repromisionum b gentia terrenze cogitationis excipinat, et mon : mae anditorum ad avenactationam coalactions

rupernorum, cum evidenter Apostolus diest: "si¹) conmerenistis cum Christo, quae sursum sunt, quaerite, uhi
Christus est in dextera Dei sedens: non quae sunt super
serram: quod utique illis dicebat Apostolus, qui terrena
abservatione, terrenis "ne²) tetigeritis, a aiebant, a) ne
gustaveritis, ne attaminaveritis: quibus addit: "quae⁴)
ant omnia in corruptionem ipeo usu, secundum mandata
x doctrinas hominum.

6. Addit post hace: net 6) locutus est Dominus ad laron dicene: ecce, ego dedi vobis ad conservandum rimitias." Quamvis in nonnullis exemplaribus Latinoum mad observandum" scriptum sit, verius tamen est ed conservandum." Sed requirendum est, quemodo seandum legem primitiee conserventur. Non enim at sermt, secondotes accipiunt primitias, sed ut insument. uomodo ergo dicit: "ecce,6) dedi vobis primitias ad enservandum?" Unde constat non posse hoc ad legem terae, sed ad legem spiritus applicari. Istae enim priitiae, quas supra spiritualiter exposuimus, conservari resunt, illae non possunt. Sed et si Christus est secunam Apostolum primitiae, vere istae primitiae ad congrandum datae sunt nobis. Quid enim tam beatum, nam ut anima, quae suscepit Christum, semper eum suservet, et semper habeat in 7) se manentem? Et tas anima vere primitias suscipit ad conservandum. Nam las primitias, quas offerebantur in legs, consumebantur er cibos, et ingressae in ventrem, dirigebantur, ut Evanblium dicit, \*) in secessum. Istas autem primitias qui sanducaverit, et gustaverit panem, qui de coelo descen-

<sup>1)</sup> Coloss. III, 1. 2. 2) Cfr. Coloss. II, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Edd. Merlini: ajebat. <sup>4</sup>) Coloss. II, 22.

<sup>&#</sup>x27;) Num. XVIII, 8. ') Num. XVIII, 8.

<sup>7)</sup> Edd. Merlini: in se remanentem? Et talis etc.

<sup>\*)</sup> Matth. XV, 17.

dit, non moriette, sed permanet in vitam setemen. Im est enim panis, qui oum semper comedatur, semper permenet, imo semper augetur. Est ergo, sieut Apostalu dicit, spiritualis ) esca, quae quanto magis immaius, tento amplius crescit. Quanto enim amplius verbum Disumseris, quanto instantius cibum istum comodoris, tente in to affluentius abundahit. Hase dicta sunt pro en quod scriptum est: "ed 1) conservandum primitian."

7. Sequitur autem : nex 4) omnibus, quae assetificatur mihi a filia larael." Nee hoe sine sacramento distur: non vult enim Deus aliunde accipere primities, mi a sanctificatis Israel. Poterat anim fieri, ut et apad getiles invenirentur afique opera digna Doo. Excolurest enim et inter illes aliqui virtutes animi, et philosophis is nousullis egit aliquantulum, sed non vult ista efferi i primitiis. Ex illis valt Dans benefacts suscipere, queron mens videt Deum, et qui sanctificati sunt Des per fde. Gentilis autem, ctiamsi aliquid honestura et probabit habere videatur in moribus, hoc ipso, quod non Des siscribit animi virtutem, sed jactantian suae deputat, 🗪 est sanctificata hujusmodi probitas, et ideo non setiplus inter primities. Quantum autem od definitionem biene logis, videtur etiam prozelytas excludere ab hujuscenski munere. Solos enim sanctificatos ex filia Israel valt of ferre 4) primitias. Puro autem Israelitem diei pose, « quo licet ei ingredi in coclesiam Dei: scriptum est enis-"non 1) abominaheria Idusoaeum, quia frater tuus est, est Aegyptium, quonism incola fuisti in terra Aegypti. 🌇 si nati fueriat ite, generatione tertia introibunt in colsiam Dei." Donec ergo fructum non affert Aegyptin.

<sup>1)</sup> I Cor. X, 3. 2) Non. XVIII, 8.

<sup>3)</sup> Num. XVIII, 3. 4) Edd. Merlini: offerni

ecclesism Dei. XXIII, 7. B. - Edd. Merlini: introibus

vel Idumeous, noc secerit filios primas et escundes et fartice generationis, non petest introire in ecclesiam Domini, sed filierum generatio facit cos introire in ecclesium Domini. Observet diligentius, qui legit literas divinas, et nom, ut libet, Scriptures verba portranseat: sed adspiciat ed unuinquemque sermenem, quomodo non dixit: si nati incrint iis filii vel filiac: sed: "filii!) si nati fucrint iis, ertia generatione introibunt in ecclesiam Demini." Et considera, si potes, secundum mysticum sensum, car soli ilii sist, non ctiem filiac, qui faciunt introire petres in eclesiam Domini. Denique invenies etiam sanctos, quires eximium a Deo testimonium datur, difficile filias, sed ilios genuisse. Abraham non genuit filias, Isaac nec ipse puidem, solus Jacob unam genuit, et ipsem fratribus ac perentibus gravem. Contaminata enim ab Emor, filio Sichem, opprobrium generi, et vindictae furorem fratribus excitavit. Sed et ter in anno apparere Domino jubetur emme masculinum. Femina ad apparendum Domino non vocatur. Sic ergo si quis scripturis divinis dilipenter intendat, inveniet non esse 2) otiosum, quod alibi ruidem nominat cum filiis etiam filias, alibi autem filiarem non facit mentionem. Et hie ergo primitise, quae efferuntur, a sanctificatis filiis krael, non etiam a filiabus jubentur offerri: quae tamen secundum spiritualem intellectum, non ad sexus, sed ad 3) animarum discretionem referenda sunt. "Tibi 4) enim, inquit, dedi ca in honorem, et filiis tuis post te legitimum acternum." "Tibi," inquit. Cui? Aaron sine dubio respondebis. Sed sermo qui sequitur, magis de vero pontifice Christo, et filis ejus Apesiolis, et doctoribus ecclesiarum suadet intelligi. Ait

<sup>1)</sup> Deat. XXIII, 8.

<sup>2)</sup> Desideratur "esse" in sola ed. R.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Deest "ad" in sola ed. R.

<sup>4)</sup> Num. XVIII, 8.

enim: "legitimum") acternum." Quomodo ergo asternum potest esse, quod visibile est? cum Apostolus dicat: "quae ") enim videntur, temporalia sunt; quae sulm non videntur, acterna sunt." Si ergo visibiles sunt primitiae, quae offeruntur Aaron, quae visibilia sunt, die acterna non possunt. Similiter et circumciaio visibilia, « asyma visibile, et pascha visibile necesso est acterum non esse, sed temporale, quis quae videntur, temporali sunt. Et rursus : si quec mon videntur, acterna sunt, esp et invisibilis circumcisio, 1) quae est in occulto, actum est, et anyma sinceritatis et veritatis, et ipsum, qui d ils est, quae non videntur, acternum est. Simili op modo et hace non ei, qui in 4) manifesto, sed illi, qui in occulto Judacus est, et qui spiritu, non litera legue custodit secundum interiorem hominem, legitima et 10terna dicuntur. "Et") hoc sit vobis ez iis, quas santificantur sanctis."

8. De sacrificiis aliquoties apud memet ipsum impereurrens requisivi: quaenam casent sanctificata sanctis el videtur mibi quasi ad distinctionem corum, quae ma sanctificata sancta sunt, bie sanctificata sancta dinist. Puto ergo, quod sanctus Spiritus ita sanctus sit, ut mustit sanctificatus. Non enim el extrinsocus et alimit accessit sanctificatio, quae ante non fuerat, sod semper fuit sanctus, nec initium sanctitas ejus accepit. Similique modo de Patre et Filio intelligendum est. Sola esia Trinitatis substantia est, quae non extrinsocus accepta sectificatione, sed sui natura sit sancta. Omnis vero crutura vel dignatione sancti Spiritus, vel meritorum raises sanctificata sancta dicetur. Sie orgo et scriptum lepinos

<sup>1)</sup> Num. XVIII, 8. 2) H Cor. IV, 18.

<sup>3)</sup> Cfr. Rom. 11, 28, 29, et I Cor. V, 8.

<sup>()</sup> Cfr. Rom. H, 28, 29,

<sup>1)</sup> Num. XVIII, 9.

aneti 1) estote, quoniam ego sanetus sum:" dicit Domi-19 Deus. Non continuo similitudo senetitatis in Deo que hominibus ponenda est. 2) De Des enim dicitur, ia sanctus est, homines autem, quasi qui non semper erint, jubentur ut fiant sancti. Denique sermo hie in raeco, ubi nos habemus: "sancti") estote:" hoc magis nat: "sancti efficimini." Sed nostri interpretes indiffenter "estote" pro "efficimini" posuerunt, Unusquisque go nostrum, ex quo accedit ad timorem Dei, et diviun recipit in se doctrinam, ex que se mancipavit Deo, tamen ex animo mancipavit, ex so sanctus efficitur. ed hie sanctificatus sanctus dici potest: vere autem et mper sanctus solus est Deus. Vis autem tibi et de ripturis divinis hujus apicis 4) aperiam differentiam? udi quomodo Paulus ad Hebracos scribens dicit: "qui?) nim sanctificat, et qui sanctificantur, ex uno omnes." uis ergo sanctificat? Christus sine dubio: et qui sanficantur? credentes in Christo. Manifestum ergo est, est, qui sanctificat, sanctus est, quia semper sanctus est. i autem sanctificantur, non simpliciter sancti, sed sancati sancti dicendi sunt. Nec putes huic sensui esse rarium illud, quod de Christo scriptum legimus: m 6) pater sanctificavit, et misit in hunc mundum." mim qui sanctificatur, secundum carnem Christus 10n secundum spiritum. Nam secundum spiritum r ct secundum carnem Christus dixit: "Ego 7) sanme ipsum pro iis:" ut qui sanctificat, secundum n intelligatur: qui autem sanctificatur pro discipuindum carnem, unus tamen atque idem Christus

Levit. XX, 7. 26.

Desideratur "est" in ed. Ruaei.

Cfr. Levit. XX, 7. 26.

"oco "apicis" in Mss. legitur: "modi." R.

lebr. II, 11.

b) Ev. Joann. X, 36.

v. Joann. XVII, 19.

sit, qui nune in spiritu sauctificat, nune sanctificatur in corpe, Ab omnibus ergo fructibus sauctificatae sanctse sunt offerendae primitize, sed spirituali pontifici. Es quibus ergo fructibus spirituales primities offeremus? Audi quot fructus coumeres Apostolus; "fructus!) autem miritus est caritas, gauditum, pax, patientia," et cetera. Qua igitur primities en caritatis fructu, qui primus est fructu apiritus, offeramus?) vero pontifici? Illas ego puto eus primitias caritatie, ut diligam Dominum Deum meum es toto cordo meo, et ex tota anima men, et ex tota mente meg. Istae sunt peimitiae. Quid autem est, quad ex iste caritatis fructu secundo loco habere deboam? Us diligan proximum meum sieut me ipsum. Illae ergo primitis caritatis Dec offerentur per pontificera, bacc vero, que in secundo sunt loco, meis unhus relinquantur. Put adhue ") esse aliquid ex hos fructu, quod tertio loco bebendom sit; ut diligam etiam inimicos meos. Vide sotem, si potes, similiter et de ceteris fructibus apiritus émiles invenire primities. Gaudium secundo loco frectus spiritus scribitur. Si ergo in Domino gaudesm, et spe gaudeam, et si gaudeam pro nomine Domini passu injuriam, in his 6) omnibus, aliisque horum similibus primitias gaudii per pontificem verum Deo obtuli. Sel et si rapinam bonorum meorum cum ") gaudio sustinum. et 6) tribulationes, si paupertatem, si qualemeunque costumeliam gaudens tolerom, est mihi et iste secunio is loco ex fructibus spiritus, fructus gaudei. Nam si godesm de rebus seculi, de honoribus, de divitile, false sust ista?) gaudia, en vanitatibus vanitatum. Si vero in ma

<sup>1)</sup> Galat, V, 22. 2) Edd. Merlini . offeremus

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Deest nadhue" in od. Ruaei.

<sup>4)</sup> Edd. Morlini. iis. 4) Cfr. Hebr. X, 34,

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: et si tribulationes.

<sup>7)</sup> Deest nista" in ed. Ruari.

les gaudenn, et excultum de aliorum rainis, ista jam non solum vens, sed et diabulies gandie, imo nec gandia nominende mut "Nou 1) ast gandare impiis, dicit Dominue." Voio adime et alium fructum gaudii roquirore, imo et alias primitias gaudiorum. Si gaudeam in verbo Domini, si gendeam de ecicutia mysteriorum Dei, si gandeam, quod dignus habitus sum, aspicuties Dei secreta et arcana cognoscare, si gaudeam, quod relictis omnibus, quae sont in hoe mundo, non solute inutilibut, sed et utilibut, mon salum vanis, sed et necessariis, soli me verbo Dei atque cjus aspientise manciparim : in its omnibus satis, ut poto, acceptae Deo primitiae gaudii offerentur. Sed et de ceteris fructibus spiritus ex otio unicuique, quas competant, licebit aptare, ne nos sermonem justo longias

9. "Et 3) ab omnibus, inquit, muneribus 4) comm.« Inmus quis obtulit Deo, et rurous ex manere offerendie ent primities postifici. Hoc in expositione allegorica arbitror posse constare. Si quie vel egentibus dietriat, vel faciet aliquid bom operie, pro mandato munus nlit Dec. Sed rurans () manerie offert primities, si solum cibos, verbi gratia, vel pecuniam largietus, sed ffectum miserendi i) habest, et compatiendi. Hoc t est, quod requirit ab hamine Dous, ut mons ipsa et misericordibus repleatur et formetur affectibus. ') ab omnibus immolationibus ') corum," Immola-

<sup>)</sup> Jesai. LVII, 21. 2) Num. XVIII, 9.

<sup>)</sup> Edd. Merlini perperam: muneribus corum mu-

Cod. Belvacensis: "rursus, « Libri editi (v. c. Edd. Merlini: miserandi.

Num. XVIII, 9, .

Edd. Merlini perperam: immolationibus corum io spiritualis est illa, etc.

tio spiritualis est illa, quam legimus: "immola!) Des sacrificium laudis, et redde altienmo vota tue." Lauders ergo Deuro, et vota orationis offerre, immolare est Dec. Sed hujus immolationis primitise its per pontificem offerentur, si non solum verbis et voce, sed et mente orvmus et corde: secundum quod et Apostolus manet: "orebo 3) spiritu, orabo et mente: pselmum dicem spirita, psalmum dicem et mente." Assistunt enim et nanc engeli Dei cultores et agricolae cordis nostri, et requirent, si est in aliquo nostrum hujuscemodi mens tam sollicita, tam intenta, quae verbum Dei tanquam semen divinen tota aviditate susceptrit, si fructum statim, ut ad orationem surgimus, ostenderit, id est, si collectis et congregatis intra ce sensibus oret Deum, si non evagetur muste, et cogitationibus evolet, ita ut corpore quiders in prations curvetur, sensibus autem per diversa discurrat. Si quis, inquam, intentam et directam senserit obsecrationem suam, et ipsis Dei conspectibus, atque ineffabili illi 3) lumisi se intellexerit assistentem, ibique prationes, et obsecrationes, postulationesque, et gratiarum actiones suas profuderit. nullius extrinsecus phantagiae sollicitatus imagine: hic se noverit per angelum, qui assistit altari, obtulisse immolstionis suae primities pontifici megno et vero, Christo Jem Domino nostro: cui est gloria, et imperium in sacreb Meculorum. Amen!

<sup>1)</sup> Psalm, L, 14. (XLIX.)

<sup>2)</sup> I Cor. XIV, 15.

b) Decet "illi" in sola ed. Rusoi.

## HOMILIA XII.

## De puteo, et cantico ejus.

1. Loctio nobis putei, et cantici, quod apud puteum cecinit Israel, ex Numerorum libro meitata est, quam solitis, imo forte et amplius solito videmus redundare mysteriis. Ait enim: "et 1) bibit de puteo populus. Hic est puteus, quem dixit Dominus ad Mosen: congrega populum, et dabo iis aquam bibere." Sed in his 2) dictis non multum mihi juris videtur historica litera possidere. Quid est enim, quod magnopere praecepit Dominus Mosi populum congregare, ut det iis aquam de puteo bibere? quasi vero non etiam sponte populus bibendi gratia convenerit ad puteum. Quid ergo tentopere prophetae praccipitur, ut proprio studio, et labore congreget populum ad hauriendam putei aquam? Unde vilitas?) literae ad pretiocitatem nos spiritualis remittit intelligentia. Et ideo conveniens puto etiam de aliis Scripturae locis puteorum congregare mysteria, ut ex comparatione plurimorum, si quid praesens sermo obscuritatis continet, elucescat. Ait ergo spiritus Dei per Salomonem in Proverbiis: "bibe 4) aquas de tuis vasie, et de puteorum tuorum fonte: et non supereffundantur 3) tibi aquae extra tuum fontem: 4 quamvis ) in aliis exemplaribus legerimus: "et effundantur tibi aquae extra tuum fontem." Aquae tuae sint tibi soli, et nemo alienus participet ex iis. Habet ergo, ut in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Cfr. Num. XXI, 16. <sup>2</sup>) Edd. Merlini: iis.

<sup>3)</sup> Codd. Ebroicensis, Carnotensis, et sancti Theodorici: "vilitas." Alias: "humilitas." R.

<sup>4)</sup> Prov. V, 15. 16.

<sup>5)</sup> Cod. Carnotensis: "supereffluant." R.

<sup>•)</sup> In Cod. sancti Theodorici desiderantur haec verba: squamvis — legerimus: et effundantur tibi aquae extra tuum fontem." R.

ŀ

permutationes et commutationes temporum, anni circulos, et astrorum positiones, naturas animalium, et irus bestiarum, spirituum violentias, et cogitationes bominum, differentias virgultorum, et virtutes radienus, " Vides, quanti sunt putei in rerum scientia? Puteus est, verbi grația, scientia virgultorum, et forte uniuscujusque virgolti natura habet proprium puteum. Et iterum puteus est de animalium scientia, et forte unaquaeque specius animalium proprium habet putcum. Et iterum putem est de ratione temporum, et vicioitudine, ac permutetione. Et hace singula quoniam altam, profundamque habent scientism, merito figuraliter putei appellantes. Et donce quidem absconditum fuit mysterium Christi a sacculis et generationibus, recte horum scientia putei appellati sunt: cum autem, sicut Paulus dicit, credentibus emanifestavit 1) Dous per spiritum suum," officientur hace omnia fontes, et flumina: ut jam non ita habeatur is occulto horum scientia, sed proferatur ad multos, et rinet credentes, ac satiet. Et ideo, credo, Salvator dicebit ad discipulos mos, quia qui credit in cum, et aquam deetrinae ejus biberit, non jam puteus, nec fons, sed fest in eo flumina?) aquae vivae. Sicut enim unus iste patens, qui est sermo Dei, efficitur putei, et fontes, et flemina innumerabilia: ita et anima hominis, quae 1) sé imaginem Dei facta est, potest in se habere, et prodecare ex se, et putcos, et fontes, et flumina. Sed et revera putei, qui sunt in anima nostra, indigent fodientes debent enim mundari, et omne, quod terrenum est, sh iis debet auferri, ut venae illae rationabilium semsum, quas el inseruit Deus, pura ac sincera fluenta producas-

3) Cfr. ev. Joann. VII, 38.

<sup>1)</sup> I Cor. II, 10.

Dei, potest" etc., sed God. sancti Theodorici ut is sestro textu. R.

Donec enim terra contegit aquarum venas, et obturat occultum fluenti, non potest puri laticis unda profluere. Denique propterea scriptum 1) est, quia pueri Abraham sodiebant putcos, sed replebant atque operiebant cos terra Philistiim. Sed et Isaac, qui hereditatem susceperat patris, rursum fodit putcos, et terram removit Philistinorum, quam per invidiam injecerant aquis. Sed et illud observavimus in Genesi, unde et historia hacc videtur assumta, quod, donec viveret Abraham, non fuerunt ausi Philistiim replere puteos, aut injicere iis terram. Sed cum excessit ex hac vita, tunc invaluerunt Philistiim, et insidiati sunt puteis ejus. Sed reparantur postmodum per Isaac, et redeunt in statum suum. Praeterea et puer 2) Abraham, cum pergit uxorem spondere, vel 3) deducere Isaac, apud puteum invenit Rebeccam, quae interpretatur patientia: hacc efficitur uxor Isaac, non alibi nisi apud puteos. Similiter et Jacob, 4) cum in Mesopotamien venit, habens praeceptum patris, ne alieni geperis vel extranei sanguinis conjugem sumeret, apud puteos etiam ipse invenit Rachel. Et Moses 1) Sephoram apud puteos reperit. Si ergo intellexisti, quae qualesque sint uxores sanctorum, etiam tu si vis patientiam in conjugium tibi adsciscere, si sapientiam, et 6) si quae aliae sunt animae virtutes et dicere, quod de sapientia dictum est: "hanc<sup>7</sup>) amavi, hanc quaesivi adducere mihi uxorem:" esto frequens, esto assiduus circa puteos istos, et hi reperies hujusmodi conjugem. Apud aquas enim viva, id est, apud viventis verbi fluenta, certum est omnes

<sup>1)</sup> Cfr. Genes. XXVI. 2) Cfr. Genes. XXIV.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini minus accurate: vel deducere: Isaac Pud puteum etc.

<sup>4)</sup> Cfr. Genes. XXIX. 6) Cfr. Exod. II.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: et si quae illae sunt animi virtu-

<sup>7) ·</sup> Cfr. Sap. Salomon. VII, 10.



Mosen: "congrega") populam, et daho iis a teo, dixit Dominua" Moses congregare jube ut convenist ad puteum, et hibat aquesa. legeta accipi debere seepe estendimus. Letr quae te convecat, at ad puteum convenias teum, nisi illum, de quo supra diximus, Jafiliam Dei, propria quidem substantia subsitamen cum Patre et Spiritu seacte Deitati natum? Ad hunc ergo puteum, id est, ad use convecat lex. Ipse cuim dixit, ") quia scripeit. Ut quid nos convecat? Ut hibau contemus ei canticum: hoc est, corde crede tissa, et era confiteamur ad solutem.

2. "Initiato, ") inquit, illi puteum," Historium, nit, empirera puteum ponite, sient dicit, quia ipas est "principium,") et prime estature, et in ipas creata sunt sumin." ei puteum, hoc est, initiam amaista confituteum. Potest autem et hoc modo intelligi, rigi videautur es persona Mosio ad popular

pere, quis sit puteus, de que aquas spirituisles hausfoudas ment, et reficiencias est credentium populus. Initiate ergo zi, hoc est, lerachi hune puteum: ut seusum mystisum, si quis est corde Deum videns, de profundis possit hourire. Ad istum ergo puteum at Moses, id est, les mos congrejet, non frustre dictum videtur. Potest enim fieri, et diquis venire ad istum puteum videatur, sed nisi per Moon congregatur, non est acceptus Dec. Murcion venuese shi videtur ad istum puteum, et Basilides, et Valentinue, ed quie non venerunt per Mosen, nec receperant legem st prophetas, non possunt laudare Demisum Deum de femtibus Israel. Non ergo veniunt, qui hujusmodi sunt, id puteum, quem foderunt principes, et excuderant reges. Bed valtis estendans vobis de Scripturis, ad ques isti pu-1000 voniunt? Est vallis quaedam salsa, in qua valle sunt pasei bituminis. Omnis ergo hacresis, et cumo peccatum in valle est, et in valle salsa. Peccatum caim et iniquitas non adsomdit sursum, sed semper ad ima et inferna descendit. Est ergo in valle positus et salsus, atque amarus omnis hacreticus sensus, et omnis actus peccati. Quid saim dulce, quid suave potest habere peccatum? Sed et amplius sliquid habet. Si enim veneris ad haereticam sententiam, si veneris ad amaritudinem peccati, venisti ad putoes bituminis. Bitumen, esca et nutrimentum ignis est. Si ergo et tu gustaveris aquam de istis puteis, si sumseris hacreticum sensum, si peccati amaritudinem coperis, fomenta in te ignis, et gehennae incendia pracparehie. Et propteres ad cos, qui nolunt de illo puteo aquem bibere, quem principes foderunt et reges, sed ex istis, qui in valle peccati sunt, et ignis materias alunt, dicitur: "incedite1) in Iumine ignis vestri et flammae, quam vobis accendistis." Quid ergo canitur apud hunc puteum? "Initiate") ei, inquit, puteum. Foderunt illum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Jesai. L, 11. <sup>2</sup>) Num. XXI, 17. 18.

principes, excederant reges." Posmust quidem principes et reges jidem videri: si vero distingui necesse est, principes prophetes intelligamus. Ipsi caim sensum et prephetiam de Christo defossem, et demersam in profunds literas collocarunt, et ideo quidam ex ipris dicebat. "nisi 1) occulte audieritis, plorabit anima vestra." Et item align prophets dicit ad Dominum: "quam 3) magna meltitudo dulcedinis tuae, Domine, quam abaconditti timestibus to!" lati ergo sunt principes, qui foderunt huse puteum, reges autem sunt, 1) qui excuderunt eum. Quel dixit: neacuderunt:"4) ab excudendo, non ab excidente dictum est. Excudi enim dicitur, quod in savo rel coditur, vel formator. Principes ergo tanquam aliquatile inferiores, federe dicuntur puteum, hoc est, quasi in torae mollitie altitudinem quandam demergere. Isti verquos reges appellat, quasi eminentiores ac fortiores, see solom terrae profundum, sed et sazi duritiam penetrus. ut pervenire possint ad profundiores aquas, et ipas, a dici potest, in so venas abyssi perscrutentur, sciento pdicia Dei case abyseum multam. Istos ergo reges, qui tam profunda possunt et tem abscondita putei persontari, merito Apostolos dixerimus, ex quibus aliquis disbat: "nobis 1) autem revelavit Deus per Spiritum sur etem. Spiritus enim omnia scrutatur, stiam alta Dei Quis ergo per spiritum possunt cliam ipsi perserum alta Dei, et alta ac profunda putei penetrare mystera ideireo reges esse dicuntur, qui puteum atiam . istum in petra excuderiot, ac dura et difficilia secreta scientiss pepetraverint. Quod autem regus dici possint etiam Apr-

<sup>1)</sup> Jerom, XIII, 17.

<sup>1)</sup> Psalm. XXXII, 19. (XXXI.)

<sup>1)</sup> Doest "sunt" in ed. Rusoi.

<sup>4)</sup> Num. XXI, 18. 1) I Cor. II, 10.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: istum etiam.

stoli, puto et ex co sacile probari posse, quod de omnibus credentibus dicitur: "vos 1) autem genus regale, sacerdotium magnum, gens sancta." Si ergo illos dicunt reges, qui per verbum ipeorum crediderunt, quanto magis ipsi reges habendi sunt, qui faciunt reges? Sed et inde facile colligitur. Si enim reges a regendo dicuntur, omnes utique, qui ecclesias Dei regunt, reges merito appellabuntur, multo autem rectius illi, qui et illes ipses dictis atque scriptis suis regunt, a quibus reguntur ecclesiae. Et propter hoc merito Dominus rex regum dicitur. 2) Nisi enim isti, et ceteri, qui cos imitantur, reges fuerint, ille non videbitur rex regum. Sed et ipse apostolus Paulus Corinthiis scribens, et velnt per quandam ironiam corripiens cos, ait: "sine 3) nobis regnatis: et utinam regnetis, ut et nos vobiscum regnemus." In quo utique reges quidem esse debere Corinthios, et semet ipsum cum iis regnare velle pronuntiat, sed elationem nundum pro merito assumti honoris incusat. ergo ii omnes puteum istum principes, et excudunt eum reges gentium. Apostoli enim praecipue reges sunt gentium, qui gentes ad obedientiam fidei congregarunt, et Christi scientiam omnibus patesecerunt: "in 4) quo sunt thesauri sapientiae Dei et scientiae absconditi:" secundum praeceptum Domini circumeuntes ) orbem terrae, et implentes, quod mandatum est, ut doceant omnes gentes, baptizantes eas in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancui: et per haec excuderunt, hoc est, patesecerunt scientiam putei, et in notitiam universis gentibus adduxerunt. Sed et haec, 6) quae nunc habemus in manibus, quae re-

<sup>1)</sup> I Petr. II, 9.

<sup>2)</sup> Cfr. Apocal, XIX, 16.

<sup>3)</sup> I Cor. IV, 8. 4) Coloss. II, 3.

<sup>5)</sup> Cfr. Matth. XXVIII, 19. 20.

<sup>6)</sup> Deest "haec" in ed. R.

nicata anne mobis, putera est, et omenia airmal seripture li gis, et propheterum: Evangelica quoque atque Apostolis scripture simul omnia unus est puteus, quem non parpent fudere, vel excudere, aid invenianter reges, et principés. Vere enim reges, et vere principes habendi sett. qui postunt auferre terrum de putco, hoc est, amovere superficient literac, et de interiore petra, ubi Christen es, spirituates sensus volut aquam vivam preferre. Heer use facere decet cos solos, qui vol reges sunt, vel principu: reges en eo dicti, quod peccati reguum en corpore se deputariat, et justities regnum pereveries in membre rais. Decet enien eum docore ceteros, qui prius facuit ipus, quae ducet. Sie enim scriptum est, quia nqui 1) focerit, et docuerit sie homines, hie magnus vocabitur is regar toelerum," Magusta autem one in regne, hee st regem cate. "Recuderunt") cura, inquit, reges gention èn regno ano, dum dominarentur iis," Re enim vet non possunt fodere puteum istum, noe latentes aquas vivan venas aperiro, nisi prins dominatum tenueriat emtium barbararom. Omns enim, quicquid in its ferm fuit la actibus, quicquid in moribus barbarum, si chstrucciut, et subjecceint regio sensui, et dominati fusint iis, its ut do cetero non gentiliter, sed legitime squit. isti sunt vere veges profunda putei rimantes, et subi Dei arcana oc mystica persegutantes.

3. Post hace net 3) a putco, inquit, profecti set in 6) Mathansim, et a Mathansim in Mahaliel, et a Kahaliel in Bamoth, et a Bamoth in nemus, qued est in campo Moab, a vertice montis excelsi, qui respicit affaciem deserti." Nomina hace, quee videntur locorem esse vocabula, ex significantiis suis, quas in lingua pro-

<sup>1)</sup> Matth. V, 19. 1) Num. XXI, 18.

<sup>1)</sup> Num. XXI, 18, 19, 20.

<sup>4)</sup> Desideratur "in" in ed. R.

ia designant, rerum magis mysticarum consequentiam, am vocabulorum appellationem videntur ostendere. "Pro-:ti 1) enim, inquit, a puteo, veniunt in Mathanaim." terpretatur enim Mathaneim munera ipsorum. Vides go, quis si quis de puteo boe biberit, quem foderunt ges et principes, statim proficit ad hoc, ut habeat mura, quae offerat Dep. Quid autem est, quod homo ferat Deo? Hoc ipsum, quod in lege scriptum est: aumera 2) mea," hoc est, data mea. Ex iis ergo, quae sus dedit, offerunt mihilominus homines Dec. Quid dit Deus homini? Agnitionem sui. Quid ergo effert so? Fidem suam et affectum. Hoe est, quod expetit homine Deus. Denique ita scriptum est: "et 3) nunc rael quid est, quod Dominus Deus tuus poscit abs te, si ut timeas Dominum Deum tuum, et incedas in viis 15, et diligas eum, et custodias omnia mandata ejus, et rvias Domino Deo tuo ex toto corde tuo, et ex tota sima tua?" Ista sunt munera, ista dona, quae oportet omino dari. Damus autem baec Domino cordis nostri unera, posteaquam agnoverimus eum, et agnitione botatis ejus de putei ejus altitudine biberimus. Observa men, quomodo discrit propheta: "et4) nunc Israel, sid Dominus Dens tuus poscit abs te?" Erubescant illi ec verba, qui 1) negant in hominis arbitrio esse, ut lvetur. Quomodo posceret ab homine Deus, nisi haret homo in sua potestate, quod poscenti Deo deberet serre? Sunt ergo, quae dantur a Deo, et sunt, quae aebentur ab homine. Verbi gratia, in homine fuit, ut a mna ) faceret decem mnas, aut una mna faceret

<sup>1)</sup> Cfr. Num. XXI, 18. 2) Cfr. Num. XV.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Deut. X, 12. <sup>4</sup>) Deut. X, 12.

<sup>5)</sup> Sic omnes Mss. Libri autem editi (v. c. edd. M.): ui negant in homine esse liberum arbitrium. Quoodo" etc. R.

<sup>•)</sup> Luc. XIX, 12. seqq.

quinque mass: ex Deo autem fuit, ut haberet home mnam, ex qua facere posset 1) deceru mnas. Cum auten obtulit ex se decem muas, accepit rursus a Dec non jon pecuniam, sed potestatem et regnum decem civitatua. Petit') iterum Dens ab Abraham, ut offerret ei leur filium suum, in montem quemeunque astendisset ei. Obtulit Abraham intrepidus unigenitura, imposnit super aram, cultrum eduxit, ut jugularet, inhabetur continuo, a aries ei pro filio datur ad victimam. Vides ergo, qui, quae Deo offerimus, nobis manent, sed ad hoc experimen, ut in ile offectus noster orga Deam probetur et fides Hace pro co, quod diximus, profector care filias Israel : puteo, et venime in Mathanaim, quod interpretatur mepera corum. A Mathanaim autem venirous in Nahalid, quod interpretatur ex 2) Deo. Quid 1) ex Deo? Poscaquam obtulerimus nos, quae ex nobis sunt, venimus d boc, ut consequamur ea, quae ex Deo aunt. Cum enn fidem nostram, et affectum obtulerimus ei, tune et ipst largitur nobis diversa dona Spiritus sancti, de quibes de cit Apostolus: "omnia 5) autem ex Deo sunt." Et a Nahaliel venimus in Bamoth, quod interpretatur advente mortis. Cujus mortis hie intelligimus adventum, nisi illius, qua Christo commorimur, ut et convivamus ) d et que debemus mortificare?) membra nostra, quae me super terram? Et iterum; "consepulti") enim illi sum per baptismum in morte." Si quis ergo salutaris keps viae ordinem tenet, per hace singula, quae memoravinus

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: possit. 1) Cfr. Genes. XXII.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Aliquid videtur deficere: neque enim Nahalel verti potest nex Deo," sed apossessio mos ex Deo." R.-Videtur aliquid deficere, sed cf. seqq.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: Quid est es etc.

<sup>4)</sup> Cfr. I Cor. VIII, 6.

<sup>6)</sup> Cfr. I Thessal, V, 10, 7) Goloss, III, 5.

<sup>1)</sup> Rom. VI, 4.

iter agere debet, et venire post multa ad hune locum, quem diximus significare mortis adventum. Ut autem ex Scripturis docemur, est quaedam mors inimica Christi, et quaedam amica ejus. Non ergo illius mortis dicit inimicae Christi, de qua dicitur: "novissimus 1) inimicus destructur mors," qui est diabolus: sed hujus mortis, qua commorimur ei, ut et convivamus ei: secundum quam znortem dicit Deus: "ego 2) occidam, et vivere faciam." Occidit enim, ut commoriamur Christo, et vivere sacit, ut convivamus ei. Optandum ergo nobis est, ut veniamus in Bamoth, et promtissime suscipiamus beatae hujus mortis adventum, ut et vivificari cum Christo mercamur. "Et 3) ex Bamoth, inquit, in nemus, quod est in campo Moab, a vertice montis excelsi, qui respicit ad desertum." Si hoc itinere incedamus, quod non tam locorum vocabulis, quam animae profectibus constare ratio explanationis asseruit, post omnia ista venimus in nemus, sive, ut in aliis babetur exemplaribus, in Janam, 4) quod interpretatur adscensus, sive vertex montis. Per hace ergo venitur ad illud famosissimum divini paradisi nemus, et amoenas delicias habitationis antiquae, vel certe ad verticem perfectionis, et beatitudinis summitatem: ita ut possit etiam ipse dicere, quia "resuscitavit 5) nos cum ipso, et sedere fecit in coelestibus in Christo." Vides, quousque pervenitur a puteo? Vides, quibus mansionibus, imo quibus profectibus iter animae paratur ad coelum? Quae si diligenter inspicias, ipse apud temet ipsum quotidianos profectus tuos discutiens, quibus in locis sis, et quam proximus ad regna coelorum habearis, advertes: 6) sicut et ille, de quo Dominus dixit, quia "non ") longe es a regno Dei."

<sup>1)</sup> I Cor. XV, 26. 2) Deut. XXXIII, 39.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Num. XXI, 20. <sup>4</sup>) Edd. Merlini: Janan.

<sup>5)</sup> Ephes. II, 6. 6) Edd. Merlini: advertas.

<sup>7)</sup> Marc. XII, 34.

4. Subsequitur post base et alia historia. Ais enim. "et 1) migit Moses," aut, ut habette in vonnullie complaribus: "et misit Israel legatos ad Soon regen Amorphaeorum, verbis pacificis dicens: transibimus per terran tuem, per vieta transibimus, non declinobimus noque in agrum, neque in vineam. Non bibemus aquam de late tuo, via regia incederant, naque que transcamus fines tuos. Et non concessit Scou, ut Israel transiret per fines sees Et collegit Scon oumem populum suum, et exist hellige rare adversom Israel in deserto, at venit in Assaer, et congreatus est cum laracl: et percuait cum laracl nece gladii, et dominati sunt terras ejus." Historia quidem menifesta est, sed deprecumer Dominum, ut aliquid digner possimus interioribus ejus sensibus pervidere. Seen deplicem habet interpretationem, sive arbor infruction, sive elatus. Mittit igitur Israel legatos ad Scon, mitti al arborem infructuosam, mittit ad clatum, et superben-Hie autem Seon rest est Amorrhacorum, qui et ipai interpretantur in amaritudinem adducentes, vel loquestes Mittit ergo ad Scon regem Amorrhacorum Mores, vebis pacificis dicens: utransibimus 2) per terram trem." Si secundum spiritualem intelligentiam dizerimus. See regem figuram tenere diaboli, quie ipse est elatus, et isfructuosus: puto, quod non dabess mirari, quod cum dimerim regem, cum audias etiam ipsum Dominum et Selvatorem nostrum in Evangeliu de so dicentem: "ecet,") nune venit princeps hujus mundi, et in me non invest quicquam." Et iterum: "ecce, 4) princepa hujus musé mittetur foras." Si ergo totius mundi princeps est is Evangeliis dicitur, non debet absurdum videri, si See regi Amorrhacorum, vel ctiam aliis quibuslibet gentien

<sup>1)</sup> Num. XXI, 24-24.

<sup>2)</sup> Num. XXI, 22. 2) Ev. Joann. XIV, 30.

<sup>4)</sup> Ev. Joann. XII, 31.

regibus comparetur. Princeps autem dicitur mundi, non quie creaverit mundum, sed quie multi sunt in hoc munde peceatores. Peccati autom quia ipse princepe est, ideo 1) etiam mundi princeps appellatus est: in iis videlicet, qui nondem relinquentes mundum convertantur ad patrem. Secundum hoe enim etiam illud dicitur, quia nomnis 3) mundus in maligno positus est." Quid enim nobis prodest dicore, quia princepe noster Christus est, si rebus et operibus arguamur, quia diabolus principatum tenet in nobis? Aut non palam est, sub quo principe agat impudicus, incestus, et injustus? Numquid potest hujusmodi homo dicere, quia sub Christo positus hace ago, etiamsi sub Christi nomine censeri videatur? In que Christus principatum gerit, nulla ibi immunditia, nulla iniquitas admittitur, nec habere aliquem locum potest injusta eupiditas. Secundum hunc itaque modum recte et Christus virtutum princeps, et diabolus malitiae ac totius iniquitatis dicetur. Mittit igitur Israel legatos ad regem Amorrhaeorum, regem in amaritudine provocantium, regem infructuosum, regem superbum. Quomodo superbus, quospedo elatus docebitur diabolus? Ipse est, qui dixit: nvirtute 3) mes faciam, et sapientis intellectus mei auferam fines gentium, et fortitudinem corum depraedabor, et commovebo civitates, quae inhabitantur, et universum orbem terrae capiam manu mea sicut nidum." Et iterum dicit clatus hic et superbus: "adscendam 4) in coclum, cupra sidera coeli ponam thronum meum. Sedebo in monte execlso, supra montes altos, qui sunt ad aquilomem, adscendam supra nubes, et ero similis altissimo." Adhue requiris, si ipse sit clatus, et superbus? Imo potins et ipse superbus est et clatus, et ille, qui quasi uni-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et idto etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I Joann. V, 19. <sup>3</sup>) Jesai. X, 18. 14.

<sup>4)</sup> Jesai, XIV, 13. 14.

genitus ejus est, de que scriptum est, quis nestellitur!) super omne, quod dicitur Deus, aut quod colitur: ita at in templo Dei acdeat, catentans se tanquam sit Dem." Omnie ergo, qui clatus est et superbus, vel Glice est eiati hujus, val discipulus et imitator. Et propteres dicit Apostolus de quoderu; "ne 1) forte clatus incidat in judicium diaboli:" ostendens per hoe, quia omnis elatar aimili, ut diabolus, judicio condemnabitur. Nos ergo mmus, qui transire volumus per hone mundum, ut pertepire possibile ad terram sanctam, quae repromissa at sanction et mittimus verbis pacificis ad Seon, promittente, non nus habitaturos in terra ejus, nec moraturos cum essed transituros tantummodo, et incessuros via regali, ser declinaturos usquam, neque in agrum, neque in viscos, sed nec de lacu ejus aquam bibituros. Videamus egs, quando nos ista paomisimus, quando bace verba diabele denuntiavimus. Recordetur unusquisque fidolium, com primum venit ad aquas baptismi, cum signacula fdei prima suscepit, et ad fontem salutaris accessit, quibus di tune usus sit verbis, et quid denunciaverit 1) diabole. 200 se usurum pompis ejus, neque operibus ejus, neque alla omnino servitiis ejus ac voluptatibus pariturum. est, quod his 4) legis sermonibus adumbratur, quie nos declinet Israel, neque in agrum ejus, neque in vincas Sed neque aquam de lacu ejus pollicetur se est potaturum. Non enim ultra disciplinae diabolicae, see astrologiae, non magicae, non ullius omnino doctrisse. quae contra Dei pietatem aliquid doceat, poculum suns fidelie. Habet enim avos fontes, et bibit de fontes Israel, bibit de fontibus salutaris: non bibit equan de lacu Seon, nec relinquens fontem aquae vivae congress.

<sup>1)</sup> If Thess. II, 4. 2) I Tim. III, 6.

<sup>1)</sup> Ed. Rusei sola: renuntiaverit.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: iis.

sibi lacias confractos. Sed et via regalis incessurum se profitetur. Quae est via regalis? Illa sine dubio, quae dicit: "ego 1) sum via, veritas, et vita." Et merito regalis: ipse est enim, de quo propheta ait: "Deus") judicium tuum regi da." Via ergo regali incedendum est, nec declinandum usquam neque in agrum ejua, a meque in vincam ejus: id est, neque ad opera, neque ad seguus diabolicos declinare ultra mens fidelium debet. Quomodo ergo volumus fines Amorrhacorum cum pace transire? Amorrhaei, infidelium, qui sunt in hoc mundo, pars 3) accipi potest: sed isti interpretantur, ut supra diximus, vel in amaritudinem adducentes, vel loquentes. Et quomodo quidem in amaritudinem adducant Deum infidoles et ineseduli, expositione non indiget: quod autem ait "loquentes," ad illam partem trahi potest, qua infideles quique et sub principe diabolo agentes loqui norunt tantummodo, sed loquuntur inania. Verbi causa, ut poetae corum, ut astrologi, ut nonnulli etiam philosophorum, qui inania loquuntur et vana. Fidelium autem régnum, quod a Dee est, non in sermone est, sed in virtute. Volumus ergo nos pacifice transire per mundum, sed hoc ipsum bagis incitat principem mundi, quod dicimus, nos nolle permanere cum ipso, nec morari, nec aliquid ejus velle contingere: inde magis exacerbatur, inde extollitur, et iraccitur, et commovet nobis persecutiones, pericula suscitat, cruciatus intentat. Et ideo dicit: "congregavit, 4) inquit,. Seon omnem populum suum, et exiit confligere adversus Israel." Quis est omnis populus Scon, quem concitat contra Israel? Principes ac judices mundi, cunctique nequities ministri, qui impugnant semper, et percoquantur populum Dei. Sed quid facit Israel? "Ve-

<sup>1)</sup> Ev. Joann. XIV, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Psalm. LXXII, 1. (LXXI.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Ed. Ruaei sola: pax. <sup>4</sup>) Num. XXI, 23.

nit, ') inquit, in Issaar." Issaar interpretatur enendati adimpletio. Si ergo veniamus et nos ad locum istum, il est, ad expletiouem mendatorum, ctiamei cum oumi emcitu veniat adversum nos Sena iste elatus, et superbu diabolus, et confligat adversum nos, si omnes suos contre nos decmones concitet, superamus eum, si Dei mandata complemus. Complere suim mandata, hoe est, diabolem et omnem ejus exercitam superare. Et tune completitur in nobis apostolica oretio, que ait: "Dene") auten conteret Setanam sub pedes nostros velociter:" et iliai, quod Derninus ait: "ecce, 2) dedi vobis petestatem elcandi super serpentes, et scorpiones, et super omnem viautem iniméci, et nihil vohis nocchét." Nihil again 10cere vobis poterunt ista omnia, si venismus in Issae, il est, si mandata et praecepta Domini nostri Jesu Chisi servemus, cui est gloria et imporium in saccula asculorum. Amen.

## HOMILIA XIIL

De iis, quae superfuerunt priori tractatui, et de Balam, atque asina ejus.

1. Hesterna die diverstrue, quomodo Sam ren Amerikaeorum, qui est elatus, et arbor infructuosa, congressi eum larael vietus fuorit: de quo et observanter Scriptur dicit, 1) quia cecidit in noce gladii, vel, ut elibi legium in ore gladii. Sed si vis diligentius scire, quo gladio in fructuosus inte, et elatus sicut cedrus Libani ceciderit, 4 scamus ab spostolo Paulo dicente: "vivus") min 4

<sup>1)</sup> Cfr. Num. XXI, 23. 2) Rom. XVI, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Luc. X, 19. <sup>4</sup>) Cfr. Num. XXI, 24.

<sup>1)</sup> Hebr. IV, 12.

so Dei, et efficez, et penetrabilior cenni gladio." Et in aliis: "et 1) gladium, inquit, spiritus, quod est rum Dei." In bujus ergo gladii nece escidit spirituelie a, qui est diabelus. Additur post bace: net 2) domisunt, inquit, filii Israel comi terrae ojus." Omnie lem regio hace terrena terra dicitur Scen: sed Chriet ecclesia ejus dominatur in omni terra Seon. "Et \*) inati sunt ab Arnon usque Jaboc." Arnon et Jaboc ates erant regis 4) Seon, sed imitium regni ejus erat on, et finis Jaboc, et ideo dicitur, quia dominati sunt Arnon usque Jabec. Interpretatur autem Arnon meziones corum. Initium enim regni Seon hujus eleti, sfructuosi, maledictiones sunt. Pinis vero est Jaboc, d interpretatur luctamen. Necesse est enim, ut oranie, vult exire de regne diaboli, et fines ejus evadere, lusen inveniat, et certamina ei a ministris ejus et satelus suscitentur. Sed si luctatus fuerit et vicerit, jame erit Jaboc civitas Seon, sed erit civitas Israel. Hoc mim nimirum, quod legimus) et de patriarcha Ja-, quoniam cum venimet ad locum quendam, luctaci praeparatum est, et ibi tota nocte luctatus cum nuisset et invaluisset ad Deum, vocitatum est nomen Lerael. "Et ") accepit, inquit, Israel ourses civitates , et habitavit in omnibus civitatibus Amorrhacorum." Israel, qui in Christo Israel est, qui non in carne Israel, n manifesto Judacus est, ipse habitat in omnibus civitati-Amorrhacerum, cum in omni orbe terrarum Christi ecclepropagantur. Sod et unusquisque nostrum prius civitas regis Scon, regis clati: regnabat ceim in nobis stultifia, rbia, impietas, et omnia, quae sunt ex parte diaboli: sed expugnatus et devictus est fortis, et vasa ejus direpta

<sup>1)</sup> Ephes. VI, 17. 2) Num. XXI, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Num. XXI, 24.

Cod. sancti Theodorici: "regionis Seon." R. Cfr. Genes. XXXII. 6) Num. XXI, 25.



pias, et impuras. Quid reacdificat in eatat? Cogitationes pias, et castas, ut effic vitas non Amorrhacorum, sed filiorum I.

3. Sed si volumus singula persoqu discrtione corum, quae nobis recitata enjus lectionis tanta difficultas est, ut vin sies rationem, et consequentiam explanpossimus. Quanta ergo jam difficultas s planetions spiritualium agranum, si prim cies tantie difficultatibus involute est? piet nos desiderium ad es, quec magis o seronda, tamen non sunt penitus omitte quae media reformuna. Rostes anim qu filii Inrael civitates Amorrhagogum, ade viam, ques ducit in Bason, whi east Og ad hune neque legates mitters dignantu ah on, ut per terram ejus transcent, sed, gunt com co, et superant tapa ipones, qui sine. Videomne ergo, ques est Bassa. 1 tur turpitudo: merita tago nas legati mi cavenda est. Og autem, qui rex dicitur esse Basun, interclusio interpretatur. Potest hic figurate tenere omnium carnalium et materialium rerum, quamm amore et desiderio detenta anima excluditur, et separatur a Deo. Adversus Og ergo ita praecipitur bellum gerendum: "ut 1)/ non relinquatis, inquit, ex so viventem." Nullum enim a filis Israel oportet relinquight regno turpitudinis et dedecorie viventem. Sed et deset Israeliticam virtutem excidore, et resecure turpia, et pia quaeque in anima reacdificere, atque honesta ac religiosa plantare. De regno Seon non est scriptum, ut nullus vivus relinquatur, nec de regno Moab. Forte caim ex illis opus habetsus aliquibus, et nonnullis corum pro vitae hujus agonibus et exercitie indigemus: alioquin debuissemus de hoc mundo exisse. De Basan tamen, hoc est, de turpitudine, mullo penitus indigemus, nihil ex ea relinquamus: excidende omnie, cuncta subvertenda sunt opera turpitudinis. In nulle enim potest honestum esse, qued turpe est.

4. "Et 2) profecti inde filii Israel collocaverunt castra ab occidents Moab juxta Jordanem contra Jericho. Et ut vidit Balach, filius Sephor," et reliqua. Omnia jun, quae de Balaem et asina ejus scribuntur, historia plana negotiis: interior vero intellectus multo negotiosior, et massio, an facile sit, vel ipsas tantum historicas explanare sententias. Deo tamen donante, breviter, quae postumas, parstringemus. Bellum tibi imminet, o rex Balach fili 3) Sephor: sexeenta milita armatorum fines tuos insunat. Oportebat et te parare arma, exercitum congeture, 4) de constructione prochi cogitare, ut hosti adhuc bresul posito, armis instructus occurreres. Tu vero mittis ad Balacur divinum, et mittis multa munera, ac ma-

<sup>1)</sup> Num. XXI, 35. 2) Num, XXII, 1. 2.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini male: filius.

<sup>4)</sup> Cod. Carnotensis: "cogere." R.

jora promittie, et dieis: "veni, ') maledic milii populam, qui exivit de Acemto." Sed Balaam, ut Scripture docet, retulit hace Deum, a que et venire prohibeter. Sed et iterum rex mittit legatos, et neglectis armis spon omness ponit in Balsam, ut veniat, et verba deferat, etque in populum jaculetur maledicta pro telis, si forte verbis Balaam vincatur populus, quem regis exercitus soperare non poterat. Hace historia quid consequenties habet? quid consilii tegit? 3) Ubi vel quando auditum es, quod quis regum imminente sibi proclio, omissis seui, exercituque neglecto, ad divini alicujus vel aruspicis veila confugerit? Unde iterum atque iterum Dei nobis est randa est gratia, ut hace non fabulosis et Judaicis nurepionibus, sed rationalibus et dignis divina lege ponime consibus explicare. Primo ergo omnium fatendum es. in quibusdam plus posse, et plus valere verba, quan corpora: quia, quod exercitus multarum gentium sequiret efficere, quod ferro et armis non posset obtinari, les verbis efficitur: et non dico senctis verbis, vel Dei verhis, sed verbis quibusdam, quae inter homines bahente. quas quomodo nominem, nescio: sunt tamen inutili att composita, enjus artis vocabulum illud sit, quod unionque appellari libet. Est ergo, ut dixi, apud homina opaliquod, quod verbis efficitur. Quid 1) tamen opes ule est, ut quamvis magnis corporis viribus non posit in plari? Verbi gratia, erant in Acgypto incantatores a magi. Quis potest homissum fortitudine corporis virgo mutare in serpeatem, quod ab illis factum refertur? Ast quie potest viribus corporis aquam in sanguinem vertere? Pecerunt tamen hoc Assyptionum incantatores et mat-Fecerat enim hace prive Moses: sed quia sciebat rex A45.

2) Cod. Carnoteneis nortendit?" R.

<sup>1)</sup> Nam. XXII, 6. coll. 5.

Verbi etc.

quod possent bace arte quadam fieri verborum, quae stur inter homines, putavit et Mosen non heec Dei ate, sed magica arte fecisse, et quod humana arte fet, id Dei factum virtute simulare. Convocat conti-Aegyptiorum incantatores et magos. Inter eum, qui ite Dei operabatur, et eos, qui dacmones invocabant, : esse certamen. Efficit tamen similiter et contravirtus virgam serpentem, sicut fecerat virtus Dei: serpens, qui per virtutem Dei factus fuerat, absoret devoravit omnes illos serpentes, qui arte magica irgis versi sucrant in serpentes. Non enim potnit virdaemoniaca malum, quod ex bono fecerat, restituere ponum. Potuit ex virga facere serpentem, virgam reddere ex serpente non potuit: et ideo consumunomnes ex ea virga, quae Dei virtute versa fuerat in entem. Postes vero per divinam virtutem naturae redditur, ut naturae Dominum fateretur. Pecerunt ntatores Aegyptiorum, ut et aquae verterentur in sanem, sed non potuerunt iterum sanguinem vertere in m, Dei autem virtus non aquam, sed totum fluvium t in sanguinem: et rursum orante Mose, lympidis. , ac naturalibus reddidit fluentis. Et iterum produnt magi Aegyptiorum scnipes, sed non potuerunt rere eas. Moses vero et 1) produzit scripes, et repu-) Deus enim noster delere facit, et iterum restituit; raria autem virtus male quidem facere aliquid potsed restituers in integrum non potest. Hace autem ia praemisimus, ut opera Balaam, vel verba ejus poss advertere. Sunt enim et magorum nonnullae difstiae: alii enim plus, alii minus valent. Hic Balaam psissimus erat in arte magica, et in carminibus 20praepotens. Non enim habebat potestatem, vel ar-

<sup>1)</sup> Deest "et" in edd. M.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini perperam: restituit.

tem resborum ad benedicendum, and habebat ad maledicendum. Daemones coitu ad maledicendum invitantas, non ad benedicendum. Et ideo quasi expertus in talibus, in opinione crat omnibus, qui erant in oriente. Nai enim experiments ojus plurima processissent, quod froquenter maledictis bostem vertisect armatum, non stique praesumsimet rea, hoc posse fieri sermonibus, quod ferre et acie vix posset impleri. Certus ergo Balach de hoc, et frequenter expertus, omissis omnibus instrumentis, a anniliis bellicis, mittit ad ours legațos, dicens: "coce,") populus exivit de Atgypto, et cooperuit faciem terrae, et hie sedit juxta me." Sed et amplius aliquid puto, quel moverit regem: videtur enim audisse, quia filii Israel :lant hostes vincere oratione, non armis, nec tam fort, quam precibus. Nulla enim Israel adversum Pharauson arma commovit, sed dictum est ei: "Dominus") pagerbit pro vobis, et vos tacebitis." Sed nec contra Anslechitas quidem tantum vis armorum, quantum Mosis 🖘 luit orațio. Ut enim elevasset Moses manus ad Dess, vincebatur Amalech; remissae vero et dejectae vinci fr cicbant Israel. Hase profecto audierat Balach, res Mond. Scriptum est enim: "audierunt") gentes, et iratae sou: dolores comprehenderunt habitantes Philistiim. Tuse & stinaverunt duces Edom, et principes Moabitarum: 49prehendit cos tremor." Vides persenisse ad cos, quod a Cantico praedizerat Mesca, quando transierant mare rebrum. Audierat ergo rex Moab, quia populus hie ertionibus vincit, et pugnat adversum hostes ore, non pledio, et ab hoe sine dubio spud semet ipsum cogitarit de cens: quoniam quidem orationibus populi hujus, et precibus nulla possunt arma confersi, ideo ctiam mili talu

<sup>1)</sup> Num. XXII, 5. 1) Exod. XIV, 14.

<sup>2)</sup> Ezod. XV, 14. 15.

liquae preces, et talia requirenda sunt arma verborum, t orationes tales, quae superure possint erationes istorum.

5. Ut autom scias, tale aliquid cogitasse regem, ex cripturae verbis intellige, quae ego a magistro quodem, ui ex Hebravis crediderat, exposita didici. Scriptum est rgo: "et 1) dixit Moab ad seniores Madiam: nune abnget synagoga haec omnes, qui in eireuitu nostro sunt, cut ablingit vitulus herbam campi." Aichet urge megier ille, qui ex Hebraeis erediderat: cur, inquit, tali usus nt exemplo, dicens: "sicut?) ablingit vitalus berbam impi?" Ob hoc sine dubio, quie vitulus ere abrumpit erbam de campo, et lingua tanquam falce, quaecunque evenerit, secat. Ita ergo et populus hic quasi vitulus re et labiis pugnet, et arma habet in verbis ac precibus. acc igitur sciens rex mittit ad Balaam, ut et ipse defeit verbis verba contraria, et precibus preces. Nec miris, si est in magica arte tale aliquid: esse enim hane tem, designat etiam Scriptura, sed uti ca prohibet. am et daemones Scriptura esse designat, sed coli cos exorari vetat. Recte ergo etiam magica uti prohibet, nia magorum ministri 3) angeli sunt refugae, et spiritus aligni, et daemonia immunda. Nullus enim sanctorum irituum obtemperat mago. Non potest invocare mas Michaelem, non potest invocare Raphaelem, neque abrielem: multo magis magus invocare non potest omnistentem Deum, nec filium ejus Dominum nostrum Je-Christum, nec sanctum spiritum ejus. Nos soli acpimus potestatem, invocandi Deum patrem. Nes soli bemus potestatem, invocandi unigenitum Jesum 4) Chrinn. Sed illud est, quod dico: qui jam potestatem ac-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Num. XXII, 4. — Edd. Merlini constanter: Madian.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Num. XXII, 4.

<sup>3)</sup> Cod. Carnotensis: "magistri." R.

<sup>4)</sup> Deest "Jesum" in sola ed. Rusei.

com: "quid") homises isti venerunt ad ta? Et dizit Beleem ad Deom: Balach filius Sephor, een Moab, mist cos ad me, dicens. coce, populus eniit de Aegypto, et cooperuit facient terrae, et hie sedet junta me. Veni ergo nunc, et maladie mihi sum, si forte poterimus percutere sum, et ejicere. Et dizit Deus ad Balaam: non cas cum iis, neque maledicas populum: net enim benedictus."

7. Altior hie exoritur quaestio, et mescio, utrus conveniat, rem tam profundi mysterii denudare, et preferre ad turbas, et cas turbas, quae ad auditorium verhi Dei non nisi paucis diebus adveniunt, et continuo distdunt, nec in meditatione verbi Dei diutius immorante: tamen pro iia, qui atudiosi sunt, et sitiunt 3) audire, passuntque capere spiritualem sensum, pauca aliqua dicemu ex multis. Potest ergo objici tale aliquid. Invocet lies daemones Balasm, maledicat populo, invocati daemones faciant, quod possuut: numquid non potest Deus deserdere a deemonibus populum, vimque corum in makuciendo destruere? Quid ergo opus crat, ut ipae vanirel ad Balaam, et commetos dacmones prohiberet acordet. ne vel tenterent, aut conarentur laedere populum sum? Ad hace ergo licet non omnia, quae possunt occurrent. proferenda sunt, tamen dicemus ex parte, quia non wa Deus daemonum genus ante tempus damuare. Scient enim et ipsi daemones, quia tempus corum praesens bet meculum continet. Propteres denique et Dominum regabant, ut non torqueret 1) cos ante tempus, neque is 1) abyssum mitteret. Et ob hoe neque diabolum renew a principatu saeculi hujus: quia adhue opus est opur ejus ad perfectionem corum, qui coronandi sunt, ope

<sup>1)</sup> Num. XXII, 9-12

<sup>9)</sup> Ed. Rusci sola: sciunt.

<sup>4)</sup> Matth. VIII, 29. 4) Luc. VIII, 34.

t adhuc opera ejus ad exercitia certaminum, et viesoas bestorum. Sie ergo et reliquos desmones non vult te tempus a propositi sui intentione violenter abstrahere: ideo ex ínitio non iis indulsit invocari per Balann, : forte invocati destrucrentur ante tempus, et perimentur desendente populum suum Deo. Aliud enim est, expetat 1) daemon a Deo aliquem ad tentandum, sieut b, et cum certa distinctione potestatem ejus accipiat erbi gratia, ut dicatur ei: do tibi omnia ejus in poteite, sed ipsum non contingas. Aut iterum: do tibi in m potestatem, sed animam ejus custodi. Et aliud est, mago exigente, et adjuramentis quibusdam extorquente, emones sine ulla observatione desaeviant. 2) ique, si iis libertas servetur arbitrii, populum Dei pertum dabunt. Si vero libertas auferatur arbitrii, hoe it damnasse rationabilem creaturam, et ante tempus talisse judicium, et impedisse omnibus, qui adversum s in agone certantes poterant coronari. Si enim daeppiis auferatur libertas arbitrii, nullus ultra impugnabit iletas Christi: nullo autem impugnante, nec certamen quod crit: et sublato certamine, nullum crit praemium, Ila victoria. Ideireo igitur tali via utitur Deus, ut et pulus adhuc rudis, et qui nuper abstrahi coeperat a ltu daemonum, daemonibus non tradatur, et invocante igo responsa deferantur, et genus daemonum non nutur arbitrii potestate. Et ideo praevenit Deus, et ire laam, atque invocare daemones ad maledicendum propet, si tamen a cupiditate cessasset. Sed quia persistit desiderio pecuniae, indulgens Deus arbitrii libertati, rsus ire permittit. Verbum tamen suum injicit in os 15, prohibens maledictionem fieri per daemones, ut bedictionibus locum daret, et pro maledictis proferet

<sup>1)</sup> Ed. Ruaei sola: exspectat.

<sup>2)</sup> Cod. Carnotensis: "deserviat." R.



quae prophetaveret Baleam, ettam hoc h
ptum, quod "orietur") stella ex Jacob, et
ex Israel." Haec acripta babebant magi api
et ideo quando natus est Jesus, agnoveru
intellexerunt adimpleri prophetiam, magis;
pulus Israel, qui sanctorum prophetarum
contemsit. Illi ergo ex iis tantum, quae 1
reliquerat, agnoscentes, adesse tempus, venes
rentes cum státim adoraverunt, et ut fide
gnam esse declararent, parvum puerum qu
merati sunt.

8. Sed redeamus ad propositum. Mol lean Deo, et extorquet propemodum permi maledicere filiis Israel, et ut invocet deemot jam venerat Deus. Adscendit asinam, occur qui excubabat pro Israel, de quo acciptum Domino ad Mosen. "angelus") meus ibit tenti ergo ire, conceditur: in via conteritur magus daemones videt, angelum non videt

<sup>1)</sup> Ed. Rusci sols, possunt.

idet. Non, quod digna esset videre angelum, sicut nec equi digna erat, sed ut confutaretur Balaam: et ut ait uodam in loco Scriptura: "mutum") animal humana oce respondens, arguit prophetae dementiam." Ve-1m quoniam de historia multa jam dicta sunt, aliqua iam de allegoria perstringamus in fine. Si videas conariam potestatem impugnantem populum Dei, intelligis, nis sit, qui sedeat super asinam. Et si consideres hoines, quomodo a daemonibus praecipitantur, intelligis, 2) nae sit asina. Sic enim et in Evangelio intelliges Jem mittentem discipulos suos ad asinam, quae alligata rat, et ad pullum ejus: ut discipuli eam solvant, et aducant, ut ipse sedeat super eam. Et forte hace asina, l est, ecclesia, prius portabat Balaam, nunc autem Chrium, ex quo soluta est a discipulis, et a quibus innexa erat, inculis relaxata, ut filius Dei sederet super eam, et cum isa ingrederetur sanctam civitatem Jerusalem coelestem, t compleretur Scriptura, quae dicit: "laetare?) filia Sion, raedica filia Jerusalem: ecce, rex tuus venit tibi mitis, t sedens super subjugale." Subjugale id est, asinam, redentes sine dubio ex Judaeis dicit: et pullum novel-1m eos profecto, qui sunt ex gentibus credentes in Chri-10 Jesu Domino nostro, cui est. gloria et imperium in secula sacculorum. Amen.

## HOMILIA XIV.

Item de Balaam.

1. Plura sunt, quae nobis resederunt exponentibus ectionem de Balaam, atque asina ejus: et quoniam est

<sup>1)</sup> II Petr. II, 16.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini hoc loco: intelliges.

<sup>2)</sup> Zech. IX, 9.

temporalis tractatus, qui in ecclesia acdificandi gratia betur, non habuimus tantum spatii, ut possoums sin quaeque Scripturae verba proponere, et ita, us nihil nino indiscussum remaneret, explanationem singulis e bere, quonism quidem hujusmodi stilus commentario magis est. Ideireo quae inquisitione digna videnter. petimus, camque 1) discutientes, que possumus empl tione disserere, et in mediam proferre tentabimus, autem adhue difficile in explanatione historias in quomodo, cum dicatur venisse Dess noctu ad Bal primo, et interrogasse, qui essent homines, qui vui ad oum: ac respondisset, quis missi essent a Balach, Sophor, dicente: aveni, 1) et maledio mihi popula responderit ci Dena: "mon 1) ibie com iis, neque ma ces populum: est enim benedictus." Iterum secundo citur ad com nocto venisse Dens, et dixisse, ut iret. iie, sed hoc observaret, ut verbum, quad daret Den ore ejus, hoc loqueretur. Et russum tertid eunti ei curries angelum Dei, sui in tantum via ejus non elej nec opportuna viderctur, ut ctiara interficere cum w nici asina videns angelum, quem Balaam videre nea tuit, declinasset. Et tamen, posteaquem culpatur ab gelo, cur ire voluimet, ruram etiam ab ipeo ire pare tur: tantum ut custodiat verbem, qued Done deden ore ejus, ut hoe solum proferat, nec amplias aliq Hace ergo omnia difficilem habent explanationem: [ cis tamen, ut supra jam diximus, occasionem intellitine vobis dabimus, quo et vos faciatis, quod scripest: "ut 4) ils auditis sapiens sapiention fiat:" et: "d occasionem sapienti, et sapientior erit." Sed primqu perveniamus ad rem, ne illud quidem omittemus, qu

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: eaque. 1) Num. XXII, 11.

<sup>\*)</sup> Num. XXII, 42. 4) Prov. I, 6.

<sup>1)</sup> Prov. IX, 9.

ariosius intendentes in hoc loco observavimus. In Heracorum literis nomen Dei, hoc est Deus, vel Dominus, iverse scribi dicitur. Aliter enim scribitur Deus, quianque Deus: aliter Deus ipse, de quo dicitur: naudi 1) rael, Dominus Deus tuus, Deus unus est." Iste ergo ens Israel, Deus unus, et creator omnium, certo quoım literarum signo scribitur, quod apud illos tetragramaton dicitur. Si quando ergo sub hoc signo in Scriptus scribitur Deus, nulla est dubitatio, quin de Deo vero, mundi creatore dicatur. Si quando vero aliis, id est, mmunibus literis scribitur, incertum habetur, utrum de co vero, an de aliquo ex illis dicatur, de quibus Apoolus dicit: "tametsi") sunt, qui dicantur dii, sive in selo, sive in terra: sicut sunt dii multi, et domini multi: obis tamen unus Deus pater, ex quo omnia, et nos per sum." Aiunt ergo, qui hebraicas literas legunt, in hoc sco Deus non sub signo tetragrammati esse positum: e quo, qui potest, requirat. Sed et quod dixit Deus ad alaam quasi interrogans, qui sunt isti homines, requiriur, cur ignorare videatur: et iterum quod ait: "non 3) saledices populum: est enim benedictus:" sie itaque potst intelligi, quasi 4) dixerit: non maledices populum meum.

2. Nos interim dicimus, dispensatione quadam et saientia Dei ita omnia in hoc mundo esse disposita, ut
ihil prorsus otiosum sit apud Deum, etiamsi malum ilid sit, etiamsi honum. Sed planius, quod dicitur, exlicemus. Malitiam Deus non fecit: tamen () cum ab ()
liis inventam possit probibere, non probibet: sed cum

<sup>2)</sup> Deut. VI, 4. 2) I Gor. VIII, 5. 6.

<sup>· &#</sup>x27;) Num. XXII, 12.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: quasi si dixerit.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: tamen cur cum ab aliis inventam
-: sed cum ipsis, --, utitur -- causas? Per ipsos etc.

<sup>6)</sup> In textum recepi, quod in ed. Rusei desideratur: "ab."

ipais, a quibus habetur, utitur ca ad necessarias cause. Per ipsos enim, in quibus est malitia, claros et probates efficit cos, qui ad virtutum gloriam tendunt. Nem siperimeretur malitia, non esset utique, qui contrairet viettibus. Virtus autem, non habens aliquid contrarium, am claresceret, ') use splendidior et examination fieret. Nos probata vero, nec examinata virtus, nec2) virtus el Sed hace, si dicantur sine divinorum verborum testimetriis, exquicita magis et humana arte composita, que vera atque indubitata videbuntur. Requiramus 1) orp. ei hujusmodi sensum etiam volumina diviga continuati Veniamus ad Joseph. 4) Tolle unlitiam fratrum eja, tolle invidiam, tolle illud omne parricidale commentum,") que sacrierunt in fratrem, mque que venderent eun 🍜 bacc suferas, vide quantum simul peremeris dispensionem Dei. Simul enim abscindes caneta illa, quae apal Aegyptum per Joseph pro sainte omnium gesta smt Non fuisset interpretatio 6) somnii Pharaonis, si per isvidiam fratrum non fuimet Joseph distractus, et venise in Aegyptum: nemo intelleximet, quae Deus rerelater regi, nemo frumenta congregasset in Acgypto, nemo # cessitatem famis sapienti provisione curasset: perimet le gyptus, periment et finitimae regiones fame. Internaétiam ipse Israel, et semen ejus quaerens panem, si Atgyptum non fuisset ingressum, nec egressi fuissent et # filii Israel cum mirabilibus Domini. Nusquam plages is

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: clarescet, nec - fiet,

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Pro verbis: "nec virtus est," in God. sancti Thedorici bacc leguntur: "claros et probatos non efficit est qui ad virtutum gloriam tendunt," R.

a) Edd, Merlini: Requiremus ergo hujumodi at

<sup>4)</sup> Cfr. Genes. XXXVIL

<sup>1)</sup> Cod. Carnotonnia: "commercinen." B.

<sup>\*)</sup> Cfr. Genes. XLI. seqq.

Aegyptios, neque virtutes illae, quas fecit Deus per Mosen et Aaron. Nemo rubrum mare siccis vestigiis incessisset. Cibum mannae mortalis vita nescisset. Nulla de sequenti petra aquarum fluenta prorupissent. Lex a Deo hominibus data non fuisset. Quae in Exodo, quae in Levitico, in Numeris etiam, et Deuteronomio referentur, ad humani generis scientiam non venissent. Hacreditatem certe paternam, et terram repromissionis nullus intrasset. Et ut ad haec, quae habentur in manibus, veniamus, tolle Balach hujus regis pessimi malitiam, qua maledici desiderat Israelem, aufer ejus astutiam, qua invitabat Balaam ad devorandum 1) populum: pariter abstuleris erga filios Israel dispensationem Dei, et providentiae ejus favorem, nusquam prophetiae illae erunt, quae per Os Balaam et filiis Israel, et gentibus prophetantur. Quod ai etiam novi testamenti cupis haec testimoniis confirmari, si auferas malitiam Judae, proditionemque ejus perimas, abstuleris pariter crucem Christi, et passionem ejus: et si non sit crux, non exuuntur principatus, et potestates, mec triumphantur in ligno crucis. Si non fuisset more Christi, utique nec resurrectio fuisset, nec exstitisset aliquis Primogenitus ex mortuis. Quod si non suisset primoge-Ditus ex mortuis, nec spes nobis resurrectionis fuisset. Simili ergo modo et de ipso diabolo ponamus, verbi gravia, necessitate aliqua constrictum suisse, ne peccaret, vel Post peccatum ablatam fuisse ab eo malitiae voluntatem: simul utique ablatum fuisset nobis certamen adversum Insidias diaboli, nec exspectaretur corona?) victoriae ei, qui legitime certasset. Si non haberemus, qui adversum was obsisterent, agones non essent, nec victoribus munera Ponerentur, nec regnum coelorum vincentibus pararetur: Deque momentaneum<sup>3</sup>) hoc et leve tribulationis nostrae

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlinis devovendum.

<sup>2)</sup> II Tim. II, 5. 3) Cfr. II Cor. IV, 17.



ad honorem, alia autem ad contumeliam necessaria. Verum quonism vasa hace, qu tionabilia intelliganda sunt, et liberi arb peque fortuitu unusquisque aut vas bonos vas contumciao, sed qui se talem prachu esse mercatur, vas electum, et vas bonoris vere indignis et deterrime sensibus vivit vas contumelias, non a conditore, sed a sis contumelise suse datis. Non ergo cos ditor fecit, and hujusmedi mentes second corum, providentine suas justa et ineffal tione dispensat. Sicut, verbi gratia, in si qui indignieres sunt, et abstruces vita homines, ultima quaeque opera, et labecie tur operari, et tamen nocemaria sunt ci opere. Veshi cense, aut foreacibus lavage des ignes deservient, ut to vol commedia perfraerie: aut canicules purgant, out alie runt, ut tibi in urbo fint et delectabilis he quidem vel agunt ex prepesito, vel ex m opus tamen ipsoruto proficit ad utilitatem

id etiamsi illi esset iuntilis, qui ca utebatur, facoret 1 tamen ntilem iis, adversum quos exercebatur. o refugere quidem omnibus modis debemus, ne unm malitia inveniatur in nobis: in aliis vero vincere 2, non perimere studendum est: quia et illi, in quibus malitia, aliquid necessarii operis conferent universitati. il enim otiosum, nihil inene est apud Deum, quia : bono proposito hominis utitur ad bone, sive malo ur ad necessaria. Sed beatior eris, si magis ex virbus, quae in te sunt, inveniatur boni aliquid ex te vihujus universitas consequi: sicut illi, de quibus dicit ostolus Petrus: 1) "ut 2) sitis sicut luminaria in hoc ndo, verbum vitae continentes." Ad gloriam sunt ergo cessaria luminaria mundo huic. Et quid tam delectae, quid tam magnificum, quam opus solis, vel lunas, a bus illuminatur mundus? Opus est tamen ipsi mundo um angelis, qui sint super bestias, et angelis, qui praet exercitibus terrenis. Opus est angelis, qui praesint malium nativitati, virgultorum, plantationumque, et ceis pluralibus incrementis. Et rursum angelis opus est, i praesint operibus sanctis, qui aeternae lucis intelleim, et occultorum Dei agnitionem, ac rerum divinarum entiam doceant. Vide ergo, ne te ipse facias inter cos gelos inveniri, qui bestiis praesunt, si belluinam dazovitam: aut inter cos, qui terrenis operibus praesunt, corporea et terrena dilexeris. Sed satage,3) quomodo maadsumaris ad societatem Michaelis archangeli, quí oratios sanctorum semper offert Deo. Adsumeris autem in ne numerum, vel in istud officium, si insistas semper ationi, et vigiles in ca, et impleas, quod Apostolus ait: ine4) cessatione erantes." Vel certe ut adsumaris in

<sup>1)</sup> Edd. M. et R. "Petrus."

<sup>2)</sup> Philipp. II, 15.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: satisage. 4) I Thessal. V, 17.

3. Balaam hic, ut superius diximus, divinus erat, demonum scilicet ministerio, et arte magica nonnunquam futura praenoscens. Rogatur'a Balach rege ad maledicendum populo Israel, legati veniunt, divinacula in manibus ferunt, stant attonitae gentes, et anxiae, exspectartes quid respondeat Balaam, de quo persuasum habebant quod dignus divinis collequiis haberetur. quomodo sapientia Dei vas istud ad contumeliam praeparatum proficere fecit ad utilitatem non solum gentis union sed pene totius mundi: et huic, cui solebant videri date mones, videtur Deus, prohibens mali operis iter. Stupescit Balaam, et miratur prohibentis auctoritatem. enim solebat malum daemonibus displicere. remittit legatos, dicens, non se posse facere, nisi verbus, quod Deus dederit in os ejus. Redeunt rursus legati, ittrum requirit, iterum molestus est, et iterum cupit audire. Non enim facile cupidus mercedibus cares. Quid enfo

<sup>1)</sup> Il Timoth. II, 21.

audit secundo a Deo? "Si¹) vocare te, 2) inquit, ventrunt homines isti, surge, et vade cum iis." In quo voluntati quidem cupiditatis ejus cedit Deus, ut compleaturillud, quod scriptum est: "dimisit<sup>3</sup>) eos in <sup>4</sup>) desideria cordis corum, ibunt in voluntatibus suis: " sed tamen consilium divinae dispensationis expletur. Dicitur enim ad eum: "verbum, 5) quodcunque dedero in ore tue, hoc loqueris." Si dignus fuisset Balaam, verbum suum Deus non in ore ejus, sed in corde posuisset. Nunc autem juoniam in corde ejus desiderium mercedis erat, et cupilitas pecuniae, verbum Dei non in corde, sed in ore jus ponitur. Agebatur enim mira et magna dispensaione, ut, quoniam prophetarum verba, quae intra aulam ontinebantur Israeliticam, ad gentes pervenire non poerant, per Balgam, cui fides ab universis gentibus habelatur, innotescerent etiam nationibus secreta de Christo nysteria, et thesaurum magnum proferret ad gentes, non am corde et sensu, quam ore et sermone portatum. ied ne per singula immoremur: - non enim temporis st cuncta dissolvi: - adscensa asina sua Balaam ibat er viam; occurrit ei angelus, ille sine dubio, qui aderat iliis Israel. Aperit os asinae, ut arguatur per cam Banam, et mutae 6) pecudis vocibus confutetur is, qui diinus videbatur et sapiens.

4. Verum post haec conveniens jam videtur, aliqua tiam de allegoria contingere. Balaam hic, qui interpreatur populus vanus, videtur mihi personam habere scriarum et Pharisacorum Judaici populi. Balach vero, qui

<sup>1)</sup> Num. XXII, 20.

<sup>2)</sup> Deest "te" in ed. Ruaei.

<sup>3)</sup> Cfr. Psalm. LXXXI, 12.

<sup>4)</sup> Sie recte habet Cod. sancti Theodorici. Alias v. c. in edd. M.): "in desiderio cordis corum, ibunt in roluptatibus suis." R.

Num. XXII, 20. 6) Ed. Rusei: muti.

Sicut ergo in Evangelio non ipse Dominus, sed discipuli solvuit asinam: ita et hic non ab 1) eo ipso, sed ab angelo aperitur os asinae: et sieut in Evangeliis, qui non vident, arguunt videntes: ita et hic, qui muti crant, arguunt loquentes. Et hoc est, quod Dominus dicebat "Pater,2) gratias ago tibi, quoniam abscondisti haec sapientibus, et prudentibus, et revelasti ca parvulis." Scribae autem et Pharisaei erant, qui sedebant super asinam hanc, et tenebant eam vinctam. Ipsis ergo irascitur angelus, et nisi quodam futurorum prospectu, illos quidem peremisset, asinam autem servasset, quae vidit, et reverita est eum, qui venit in 3) vincam, et stat inter vincas. Compressit tamen pedes sedentis super se in maceriam: et ideo forte non potest ambulare ille ejus sessor antiquus nec venire ad eum, qui dicit: "venite4) ad me omnes qui laboratis, et onerati estis." Asina tamen venit, adducta a discipulis, et cui tunc sedebat Balaam mercedis cupidus, nunc ei sedet Jesus. Nec mireris, si eum, quem diximus scribarum, et doctorum populi formam tenere, videas prophetantem de Christo. Hoc enim legimus fecisse et Caipham, qui dixit: "expedit<sup>5</sup>) vobis, ut unus homo pereat pro omni populo." Sed hoc, inquit, quia 6) erat pontisex anni illius, prophetavit. Prophetat ergo et Balaam de Christo: et ideo nemo extollatur, etiamsi pro-Phetet, etiamsi praescientiam mereatur: sed redeat ad Apostoli dictum, quo ad ista respiciens, ait: "sive?) pro-Phetiae, abolebuntur; sive linguae, cessabunt; sive scienia, destructur." Et quid est ergo, quod permanet? "Files, 8) inquit, spes, et caritas: major autem horum cari-

<sup>1)</sup> Bdd. Merlini: a deo ipso.

<sup>2)</sup> Matth. XI, 25. - Edd. Merlini: a sapientibus etc.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: ad vineam.

<sup>4)</sup> Matth. XI, 28. 5) Ev. Joann. XI, 49.

<sup>6)</sup> Ed. Ruaei sola: qui. - Cfr. ev. Joann. XI, 51.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) I Cor. XIII, 8. <sup>8</sup>) I Cor. XIII, 13.

taa." Et sola, inquit, caritas!) est, quae nunquam encidit. Ideo super prophetiam, super stientiam, super fiden, super ipsum etiam martyrium, ut Paulus docet, caritus babenda est, et caritas axcolcoda: quia et "Deus") caritas est," et Christus filius ejus caritas est, qui nobis perfectionem caritatis donere dignetur. Ipsi gloria, et imperium in saecula saeculorum. Amen.

## HOMILIA XV.

## De prophetia Balasza.

1. Licet nos ordo lectionum, quae recitantur, de illis dicere magis exigat, quae lector explicuit, tamen quomism nonnulli fratrum deposeunt ea potius, quae de prophete Balasm scripta sunt, ad sermonem disputationis added non ita ordini lectionum satisfacere acquam credidi, # desideriis auditorum. Primo ergo omnium de ipso Br laam requiramus, cur in Scripturis upne vitoperabilis, sus laudabilis ponitur. Nam vituperabilis est, cum probibins Deo venire ad regem, persistit ut veniat, et mercedis & pidus iterum consulit, iterum requirit a Deo, donce relinquatur copiditatibus suis, et eat in voluntatibus 105 Culpabilis est, cum aedificat aras, et victimas imponitue moniis, et apparatu magico poscit divina consulta. Culpabilis est, cum consilium pessimum dat, ut populus decipiatur per mulieres Madianitidas, 3) et cultum idolores Rursus laudabilis ostenditur, cum verbum Dei pomiur #

<sup>1) 1</sup> Cor. XIII, 8.

<sup>2)</sup> I Joann. IV, 16. - Edd. Merlini: quia et Des

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: Madianitas.

B ejus, cum Spiritus Dei sit super eum, cum de Christo ophetat, cum Judacis et gentibus de adventu Christi steria futura pronuntiat, cum pro maledictionibus bedictiones populo largitur, et nomen Israel supra visibin gloriam mysticis extollit eloquiis. Cum ergo hacc n diversa de eo et tam varia indicet scriptura divina, lde mihi difficile videtur ex definito statuere ejus pernam, cui non solum conveniat ista diversitas, verum et ud aptari possit, quod ipse de semet ipse velut propheas dicit: "moriatur 1) anima mea inter animas justorum, siat semen meum sicut semen justorum." Sed et per ichaeam prophetam tale de eo Dominus testimonium erhibet, ubi dicit: "populus") meus quid feci tibi?"reonde mihi, quia revocavi te 3) de terra Aegypti, et ex omo servitutis liberavi te, et misi ante faciem tuam Mon, Aaron, et Mariam. Populus meus memento, quid gitaverit adversum te Balach rex Moab, et quid reinderit 4) ei Balaam filius Beor, a funiculis usque in gal, ut agnosceretur justitia Domini." Ostendit ergo haec, quia, ut justitia Domini agnosceretur, 6) proea illa omnia respondit Balaam filius Beor ad regem ch, quae scripta reservatur in libris. Et quis putas tietur talis, qui possit ex ipsis responsis Balaam ostenquod Dei justitia manisestetur in iis? Revera enim mo Dei positus est in ore ejus, et Spiritus Dei fast super illum, et justitia Dei ex responsis ejus agnoet manisestatur, omnimode quae ab eo dicuntur, i prophetica et divina esse credenda sunt. Quamsicile alicubi scriptum legamus, 6) quia factus est

Num. XXIII, 10. 2) Mich. VI, 3. 4. 5.

Deest "te" in ed. Ruaei.

Edd. Merlini: respondit.

Edd. Merlini: cognosceretur.

ifr. I Sam. XIX, 23. (I Regg.)

Spiritua Dei auper aliquem prophotorum: and aut viein quam vidit, aut assumtio verbi Dei, aut 1) Dei verben factum est ad illum, vel se illum, et alia quaedam de prophetis legimus. Factum vero esse Spiritum Dei super aliquem prophetarum, legisse me 2) ad praesens interio non recordor, nisi de David ita scriptum memini: net 1) apparuit, sive illuxit Spiritus Dei super David a die illa et deincepa:" non tamen factus est Spiritus Dei aper David. De Saul vero ita memini scriptum: "et \*) desdet Spiritus Domini super te, et prophetabis cum ipin et converteris ju virum alterum." Et iterum de endat dicitur: net b) Spiritus Domini discussit a Saul, et b) obstupefecit cum spiritus melignos a Domino." Et items: net?) factum est, cum esett spiritus malter ad Saul, of sumeit David psalterium, et psallebat in manibus mi, # percutiebat, et erat bonum ei, et discedebat ab eo seitus malignus." Hace pro co, quod medium potest w deri hoe, quod scriptum est: "et") factus est Spirites Domini super cum." Propter quad et nos secundos es quae superiore tractatu senseramus, etiem nune in Phirisacorum, et scribarum, iinque similium persons kur ipsum Balaam explicare conabimur. Sed age jam prophetiao ejus verba, quae assumta parabola sua dizise seibitur, videamus. "Ex\*) Mesopotamia, inquit, vocavit w Balach rex Mosb, ex montibus orientis." Mesopotemin dicit terram, quae inter flumina Bahyloniae jacet, de qui

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: aut verbum Dei.

<sup>2)</sup> Deest "me" in ed, Ruaei,

a) I Sam. XVI, 13. (1 Regg.)

<sup>4) 1</sup> Sam. X, 6. (I Regg.)

<sup>5) 1</sup> Sam. XVI, 14. (1 Regg.)

<sup>6)</sup> Desideratur "et" in ed. Ruaci.

<sup>7)</sup> I Sam XVI, 23. (I Regg.)

<sup>\*)</sup> Num. XXIII, 6.

<sup>\*)</sup> Num XXIII, 7.

scriptum est: "super 1) flumina Babylonis illic sedi-, et flevimus, dum recordaremur Sion." Si quis erge r ista flumina fuerit Babylonis, si quis rheumatibus linis inundatur, et luxuriae aestibus circumluitur, iste dicitur stare, sed sedere: et ideo, qui ibi compresi sunt, dicebant: "super 2) flumina Babylonis illic soius, et flevimus, dum recordaremur Sion." Sed nec e quidem ante possunt, nisi cum recordati fuerint Sion norum namque recordatio, malorum causas lamentate facit. Nisi enim quis recordetur Sion, nisi legem i, et Scripturarum montes adspiciat, mala sua flere non ipit. Ex istis ergo fluminibus vocatur Balaam, et ab orientis montibus invitatur. Montes isti non sunt cti montes illi, de quibus scriptum est: "fundamenta") s in montibus sanctis." Et iterum: "Jerusalem, 4) quae ificatur ut civitas, cujus participatio ejus in id ipsum." ontes 5) in circuitu ejus, et Dominus in circuitu poi sui." Non sunt ergo tales Mesopotamiae montes, illi, de quibus dicitur: "montes 6) tenebrosi:" et itea de quo dicitur: "ecce, 7) ego ad te mons corrupte." sunt montes, in quibus est omnis altitudo 3) extollens adversum scientiam Dei. Ab istis ergo montibus actitur Balaam hic. Quales autem isti sunt montes, tahabent et orientem. Habet enim et ortum luminis ille, qui convertit<sup>9</sup>) se sicut angelum lucis. Habet m lucem, de qua scriptum est: "lux 10) impiorum exguetur." Et sicut ista lux impiorum, et illa, quae

<sup>1)</sup> Psalm. CXXXVII, 1. (CXXXVI.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Psalm. CXXXVII, 1. (CXXXVI.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Psalm. LXXXVII, 1. <sup>4</sup>) Psalm. CXXII, 3.

<sup>5)</sup> Psalm. CXXV, 2. (CXXIV.)

<sup>6)</sup> Jerem. XIII, 16. '7) Jer. LI, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Cfr. II Cor. X, 5. <sup>9</sup>) Cfr. II Cor. XI, 14.

<sup>10)</sup> Job. XVIII, 5.

convertit') se sient angelum lucis, contraria est illi lui, quae dicebat: "Ego ") sum lua mundi:" ita et iste oriens contrarius est illi orienti, de que scriptum est in Zecharia: "ecce") vir, Oriens nomen ejus est." Ez illias ergo, non hujus orientis finibus veniebat Balaam, illuminatus sine dubio ab illo Lucifero, de que dicitur: "quemodo ") cecidit de coelo Lucifer, qui mane oriebatur?"

2. Sed videamus, quid dicit illi Balach rex Mont qui accersivit cum e medio fluminum de montibus eriestis. "Veni, ") inquit, et maledic mihi Jacob, et reni, atledic mihi Israel." In latinis sermonibus pene superfie videtur esse repetitio, quae ait: "maledie mihi Jacob. #") maledic mihi Israel." Sed est in Graceis literis sub so mine Lirael in 1) maledicendi verbo praspositionis 44 ctio, quam nostri vel minus decenter dici credentes. 16 nullam vim dictionis 1) addi ex hoc posse existimante. omiserunt. Nos autem sermonem licet contra conseste dinem fingimus, ut sensum ex integro colligamus. Poest ergo dici: "veni, ") maledic mihi Jacob, et veni, " permaledic mihi Israel." Per quod ostenditur ideim sermo repetitus, ut ampliore vi, et majore intentione 📂 ledictionem in Israel, quam in Jacob Balach videren exposeere. Donce enim quis tantum Jacob est, hor et in actibus solum et operibus positus, inferioribus male dictionibus impugnator. Ubi autem profecerit, et iste riorem hominem ad videndum Deum revelata mes

<sup>1)</sup> Cfr. II Cor. XI, 14.

<sup>1)</sup> Ev. Joann. VIII, 12.

<sup>2)</sup> Zachar, Vi, 12. (\*) Jesai. XIV, 12.

<sup>5)</sup> Num. XXIII, 7.

<sup>5)</sup> Deest net" in edd. M. - Cfr. Num. XXIII, 1.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Cod. Corbejensis (itemą. edd. M.); "in malekor praepositionis." B.

<sup>)</sup> Edd. Merlini: dictioni.

<sup>1)</sup> Cfr. Nutn. XXIII, 7.

o exacuere, 1) et provocare jam coeperit, tunc non m maledictis ab inimico, sed et supermaledictis, hoc vehementioribus maledictorum jaculis impugnabitur tunc quidem os Balaam maledictione et amaritudine um erat, et sub lingua ejus labor et dolor, et sedein insidiis eum divitibus. Exspectabat enim mercea divite rege, ut in occultis interficeret2) innocentes. Deus, qui facit semper mirabilia solus, ex inimicis atur salutem. Injecit enim verbum in os ejus, quam-10ndum cor ejus capere posset 8) verbum Dei. Adenim erat in corde ejus mercedis cupiditas, propter I etiam post verbum Dei, quod habuit in ore suo, bat ad Balach: "veni,4) et do tibi consilium:" et dot eum, quomodo mitteret scandalum in conspectu rum Israel, ut manducarent idolis immolata, et ut icarentur. Propter quod et cecidit populus, et plaga na facta est in eo, donec Finees peremto Israelita, fornicabatur cum Madianitide, sedavit furorem Doi. Et post haec, inquit, produxit Finees exercitum tra Madianitas, et interfecerunt duodecim millia viro-, et Balaam filium Beor in gladio. 5) Sed et 6) haec tempus per excessum quendam introduximus, ut nderemus; quia Balaam non in corde, sed in ore tanmodo habuit verbum Dei. Interim quae profert, quae nitur, ex verbo Dei loquitur, 1) et ideo quae dicit, um Dei est.

<sup>1)</sup> Cod. Corbejensis (itemq. edd. M.): "exacuere." 1: "exercuerit." R.·

<sup>2)</sup> Cod. Corbejensis: "interficeret," Alias (e. c. in edd. ; "interficiat." R.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Edd. Merlini: possit. <sup>4</sup>) Num. XXIV, 14.

<sup>5)</sup> Cfr. Num. XXXI, 8.

<sup>6)</sup> Deit "et" in edd. M.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) E. Merlini: loquitur, ideoque dicit, verbum etc.



tu in omnibus bestijs terrae." Et iterum ledicta 4) terra in 5) operibus tuis." Se nune maledictus tu a terra, quae aperui ciperet sanguinem fratris tui de manibus ledictus 1) omnis qui facit sculptile, au ne putes hace in ") veteribus tantummneri, ctiam in Evengeliis similia inveni enim, quod dicturus sit Dominus iis, qu "discedite") a me maledicti in ignem et cum dicit: "vas 10) vobis, scribae et critac!" et: "vac 11) vobis divitibus!" modi, quid aliud nisi maledictis sos vidquid dicerous, quod mandatum per Apodicit: "benedicite, 11) et nolite maledice ab hominibus non vult fieri, hoc ipse favitae hominibus ponit? Non ita est. I maledicit, meritum designat ejus, cui su tentiam promit, utpote quem non falle qualitas, neque peccantis affectus.

IN Norm PYTHING IN THE ME



pace non hotest seite: -- nedne enim blobositem mentemque alterius videre alius ant cognoscere potest :-: idcirco ctiamai judicantis, val sentantiam promentis intuitu proferat maledictum, non potest case justa maledicendi causa, ebi ignofatur peccantis affectus: maxime cum humanum vitium tune sciet maledicta proferre, cum forte convitile, aut injuriis provocatur. Quod vitium resecure Apostolus rolons, ne maledictis maledicta, et convitus convitia prorecomus, mandatum necessarium ponit, at benedicamus, t non maledicamus: quo convitiandi vitium resecetur, 1) non que judicandi veritas, quae homines latet, et onnatiandi auctoritas perimatur. Et tamen quid causit, quod non maledicat Dominus Jacob, neque Israel, ipeo nibilominus Balasm, imo a verbo, quod posnit us in ore ejus, diligentius sudismus; "quonism") de icibus, inquit, montium intuchor cum, et a collibus ligam eum," Quia, inquit, in excelsis montibus et collibus positus est israel, hoc est, in edita vita et t, ad quam contuendam, et intelligendam, non fajuis idoneus fiat, nisi adscendat ad eminentem et exscientism: ideirco, inquit, non ai maledicit Deus. im vita ejus alta et praccolse, non humilis et de-Quod tamen non milti videtur quis de ille larael, undum carnem Israel est, dixerit: sed de illo, cuer terram ambulantis conversatio in coelis 3) est. tiam ad illum populum dicta hace referenda sunt, m distinctione dicit: "intuebor" 1) et "intelligam; si un tempus significet, illud nine dubie, quando rael ad fidem Christi veniens, salvabitur, et a et a collibus intucbitur: ab iis sine dubio, qui

test net" in edd. M. m. XXIII, 9. Rusei sola: cocles

e. XXIII, 9.



autem intelligam," spiritum 3) et animam surgentium. "Ecce, 4) inquit, populus solt in nationibus von reputabitur." Potest qu dum literam stare. Solus enim populus permixtus ceteris hominibus, nec inter cet putatus est. Habuit enim certa quaequo p servationibus, et in legitimis suis, ex quib a ceteris gentibus haberetur. Sicut enim t est permixta inter ceteras tribus, nec ade eas: hoc pacto et omnis Israel, nec miscet tibus, nec reputatur inter cas. Hace quid pulo fuerint secundum formam futurorum rus autem Jacob, et spiritualis Israel, ver bit 1) in gentibus. Si enim accessimus 1) tem, et civitatem Dei viventis, Jerusalem venimus ad spiritualem Judaeam, quae est in terris positi ibi habemus conversation reputamur inter ceteras gentes, nec relique fines cum nostris finibus admiscentur, etis Sodome in antiquum, et Aegyptus in statut et si quid alind tale prophetic scriptum

en illi Jacob et spirituali Israel, cum ad ecclesiam 1) rimitivorum adecenderint, nullus exacquabitur, nullus lmiscebitur, etiamsi istae gentes secundum dicta prohetica fuerint restitutae. Nisi enim insertus 2) fuerit raus oleastri, et socius factus fuerit radici pinguedinis olire, quomodo potest sociari et conjungi ad Jacob, vel rael, cum sine ista radice nec Jacob quisquam possit pellari, nec Israel? Neque ergo ex Jacob vel Israel si nis peccat, Jacob dici vel Israel potest, neque ex gentias si quis ingressus suerit ecclesiam Domini, inter gens ultra reputabitur: "quis 3) investigabit semen Jacob, : quis dinumerabit plebem Israel?" Simile est hoc illi, nod scriptum est, quia "eduxit4) Deus Abraham foras, t ait ei : respice ad coelum, et dinumera stellas, si potes inumerare eas: et ait: ita erit semen tuum. Et credidit braham Deo, et reputatum est illi ad justitiam." Et braham quidem, et alius quilibet homizum, aut etiam ngelorum; fortassis 5) autem et superiorum virtutum, on poterant 6) numerare stellas, nec semen Abraham, e quo scriptum est: "sic 7) erit semen tuum." Deus atem, de quo scriptum est: "qui ) numerat multitudiem stellarum, et omnibus iis nomina vocat:" et qui dit: "ego 9) stellis omnibus mandavi:" potest investigare men Jacob, et dinumerare plebem Israel. Ipse enim it solus, quis 10) vere sit Jacob, et quis vere sit Israel. on enim ad eum, qui in manisesto Judaeus est, respi-1: neque ad cam, quae manifeste in carne est circumnio: sed videt illum, qui in occulto Judaeus est, et qui

<sup>&#</sup>x27;) Cfr. Hebr. XII, 23.

<sup>2)</sup> Cfr. Rom. XI, 17. seqq.

<sup>3)</sup> Num. XXIII, 10. 4) Genes. XV, 5. 6.

<sup>\*)</sup> Ed. Ruaei sola: et fortassis autem etc.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: poterat. 7) Genes. XV, 5.

<sup>\*)</sup> Psalm. CXLVII, 4. \*) Jesai. XLV, 12.

<sup>10)</sup> Edd. Merlini: qui vere sit Jacob, et qui vere etc. BIGENIS OPERA. TOM. X. 12



oranis qui ingreditur') in virtute Israel: et rum quidam sacratus numerus, de quo jam s'donavit Dominus, dizimus. Sed iste num mum sacratus est, et placitus Deo, cum ips numeratur. Si autem contra praeceptum rit aliquis numerare, licet ille David sit, lice phota, contra legem agit, ") et arguitur p et patitur illa, quae in socundo libro Regnos scripta. Solus ergo ipse, qui numerat mult larum, et qui omnia mensura et numero e duzit, investigat semen Jacob, et dinumerat

4. Post hace quasi de semet ipse quaed videtur, cum dicit: "moriatur") anima me justorum, et fiat semen meum sient semen ju boe quantum ad personam spectat illius Bi Israel, nec factum est, nec fieri potuit: non es sed ab ipsis mortuus est. Magis enim, ut rum personae conveniet, qui licet in pre vanus populus habeutur, quia sine gratis es eti: in fine tamen seccuti cum plenitudo ge

cum animabus justorum. Suscipiet enim in se sidem Christi, ita ut et ipsi dicant: "qui 1) in Christo baptizati sumus, in morte ipsius baptizati sumus. Consepulti enim sumus illi per baptismum in morte." Et iterum: "si 2) enim commorimur, et conregnabimus." Et sic vere complebitur intelligibili3) Balaam, ut moriatur anima ejus inter animas justorum. Quod autem dicit: "nt 4) fiat semen meum sicut semen justorum:" posset ) quidem et de illo Balaam intelligi, secundum hoc, quod magi illi, qui de oriente venientes primi adorare venerunt Jesum, de semine ejus esse videantur, sive per successionem generis, sive per disciplinae traditionem. Evidenter enim constat illos agnovisse stellam, quam praedizerat Balaam orituram in Israel, et sic. venisse, et adorasse regem, qui natus est in Israel. Conveniet tamen et populo illi secundum ea, quae supra diximus. Non enim tam ipsi, quam semen corum efficietur sicut semen justorum, corum scilicet, qui credentes ex 6) gentibus in Christo justificati sunt. Unde manifestum est, quia, sicut Apostolus dicit: "neque") circumcisio aliquid est, neque praeputium, sed fides, quae per caritatem operatur." Et ideo nemo aut circumcisionis antiquitate se jactet, aut in pracputii novitate glorietur. Sed ut Apostolus dicit: "probet 8) unusquisque opus suum, et tunc in semet ipso tantum gloriam habebit." Sic denique propheta dicit; 9) ecce, homo, et opus ejus, et merces in conspectu Do-

<sup>1)</sup> Cfr. Rom. VI, 3. 4. coll. edd. N. T.

<sup>2)</sup> Cfr. II Tim. II, 11. 12.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: intelligi. 4) Num. XXIII, 10

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: possit.

<sup>6)</sup> In antea editis (v. c. edd. M.) desunt verba: "ex gentibus," quae supplentur e Cod. Corbojensi, R.

<sup>7)</sup> Galat. V, 6. 8) Galat. VI, 4.

<sup>9)</sup> Jesai. LXII, 11.

mini esse dicitor, ut reddat unicuique accundum oper ena, in Christo Jesu Domino nostro, cui est gloria et inperium in saccula sacculorum. Amen.

## HOMILIA XVI.

## De prophetie alia Balaam.

1. Priore tractatu, in quantum possibile fuit, prime partes prophetiae Balaam explicare tentavimus. Secutdum nune prophetise initium sumsimus, 1) ut, si Demimps adspirare dignetur, etiam de hac pro visibus, ques") occurrere potnerint, in medium profesamus. Incouveniens coim mihi visum est, quamvis hace difficilia videstur, interrumpere tractatum coroto, quominus de sistelis, quae comprehendere possumus, explicemus. Igita Balach rez, veluti attonitus, et percussus ex iis, que contre spem dici videbet a Balaam, - benedictiones) enite pro meledictionibus audiebat -, ultra non feres, interrupit verba ejus, et ait: "quid 4) fecisti suihi? M maledicandos inimicos meos vocavi te, et ecce, bestdixisti benedictione." Non tulit rex amarus banedictionum dulcodinem, sed maledieta quaerit, maledieta depscit. Est enim ex cogitatione illius, ad quem disit Deminus: "maledictus") tu ab omnibus bestiis terrae." Sel quid ad hace respondit ei ille, eni verbum Dens in er pomerat? "Nonne") quaecunque, inquit, injecerit Des

<sup>1)</sup> Cod. Mac. Corbejensia: "sumemus." R.

<sup>2)</sup> Cod. Mec. Corbejensis: nques occurrerint, in mediom\* etc. R.

a) Idem Codex: "benedictiones." Alias (v. c. 10 edd. M.): "benedictionem." R.

<sup>4)</sup> Num. XXIII, 11. 1) Genea, III, 14.

<sup>4)</sup> Num, XXIII, 12.

in os meum, hacc observabo loqui?" Ad hacc Balach putans, quia perterritus esset Balaam populi Israelitici multitudine, et ideireo non fuisset ausus proferre maledicta, mutationem sibi loci credidit profuturam, et ait ad cum: "veni¹) adhuc mecum in locum alium, de quo totum non videas eum, sed partem aliquam ejus videas, omnes autem non videas, et maledic mihi eum inde." Demens qui Israeliticam gratiam loci objectione crederet posse celari, et qui nesciret, quia non potest abscondi 2) civitas super montem posita. "Et 2) adsumsit, inquit, eum in speculam agri in verticem montis caesi, et construxit ibi septem aras, et imposuit vitulum, et arietem super aram, et dixit Balsam ad Balach: adsiste ad sacrificium tunm, ego vero pergam percontari 4) Deum. Et occurrit Deus ipsi Balaam, et injecit verbum in os ejus, et dixit," sine dubio Deus: "convertere ad Balach, et hace loqueris. At ille" - hoc est Balach estabat juxta holocaustomata sua, et omnes principes Moab cum illo. Et dixit ei Balach: quid locutus est Dominus?" Res quidem profanis sacrificiis gerebatur, 5) et divinatio magica arte requirebatur: volens tamen Deus ibi abundare 6) gratiam, ubi superabundavit peccatum, adesse dignatur, nec refugit ab iis, quae non secundum Israeliticam disciplinam, sed secundum Gentilium gerebantur errorem. Adest autem non sacrificiis, sed in occursum venienti, et ibi dat verbum suum, atque ibi mysteria futura praenuntiat, ubi maxime fides et admiratio Gentilium pendet, ut qui nostris nolunt credere prophetis, credant divinis et vatibus suis.

<sup>1)</sup> Num. XXIII, 13. 2) Cfr. Matth. V, 14.

<sup>3)</sup> Num. XXIII, 14-17.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: percunctari.

<sup>&#</sup>x27;) Cod. Corbejensis: "geritur, et divinatio magica arte perquiritur. R.

<sup>6)</sup> Cfr. Rom. V, 20.

2. "Et1) adsumens, inquit, parabolam suam, dirit." Per parabolam orgo dioit Balaam: "surge") Balach, et audi, auribus percipe testis fili Sephor. Non sieut home Dens frustratur, neque sicut filios hominis terretur. iset com discrit, non faciet? loquetur, et non permanebit? Roce, ad benedicendum adeumtus sum: benedicam, ti mun avertam eam. Non grit labor in Jacob, neque videbitur dolor in Israel. Dominus Deus suus cum ipat, praeclara principum cum ipso sunt. Deus, qui conti cum es Aegypto, sieut gloria unicornis ejus. Non min crit auguratio in Jacob, neque divinatio in Israel: in tempore dicetur Jacob et Israel, quid perficiet Dem Ecce, populus sicut catulus leonis exsurget, et sicut les camitabit; non dormiet, donce comedat praedam, et sanguinem vulneratorum bibat." Hace est continentia secundas prophetias in verbis Balsam. Videamus ergo primo hoc ipsum, quod sit: "essurge") Balach, et sudi" Si enim in superioribus non dixisset, quia staret jum | holocaustum suum, non videretur magnopere requiredum, cur dizerit: "ezsurge Balach." Nunc autom com bectotur exturgere cuto, quom nuper dixerat etare, see est 1) otione praetereundus sermo propheticus. Quel ergo ait in superioribus, quis staret ad holocaustum suus. designat cum non recte stare. Stabat enim in idolelaria positus, et stabat quasi inimicus Dei, quod mogis met mon stare, sed cadere. Quasi ergo qui de illo stata -dere debuerit, imo et qui ceciderit, ita nune intellecte prophetico exargeré eum jubet: quippe qui per losquod stare in idololatria vious fuerat, cecidiaset. Essergat ergo qui talis est, exsurgat 1) animo, exsurgat 6de, «

<sup>1)</sup> Num. XXIII, 18. 2) Num. XXIII, 18-94

W Num. XXIII, 18.

<sup>🖒</sup> Desideratur "est" in ed. Rusei,

<sup>&#</sup>x27;) Desunt verbs: "exenrgat animo", in ed. Brasi-

ossiciatur testis: si quidem convertetur, testis adei; si vero permanet insidelis, ut sit testis condemnationis suae.

3. Sed quid est, quod ei adnuntiat, videamus: "non!) sicut homo, inquit, Deus frustratur, neque sigut silius hominis terretur ipse." Non, inquit, habeas talem opinionem de Deo, ut putes cum esse sicut hominem, qui in iis, quae loquitur, frustrari possit, Homines enim multis occasionibus et vitiis impediuntur, ne verum sit, quod loquantur. Aut irati enim loquuntur, et ira cessante frustra locuti sunt: aut metus, aut cupiditatis, aut jactantiae gratia, aliisque horum similibus, et utique frustra erit, et vanum omne quicquid vitio dominante locuti sunt. Deus autem, in quo nulla est passio, nulla fragilitas, omne quod dixerit, pro causarum meritis dicit: et sdeo nunquam frustrari potest, quia, quod ratione profertur, carere non potest ratione. "Non<sup>2</sup>) est<sup>3</sup>) ergo Deus sicut homo, qui frustra loquatur: neque sicut filius hominis terretur:" vel, ut in aliis exemplaribus legimus: "neque' sicut filius hominis terret." In hominibus interdum sententiam matat terror, Deus autem, qui 4) super omnia est, e quo terreri potest, ut sententiam mutet? Si vero secundum hoc accipiamus, quod in aliis exemplaribus diximus lectum, hoc est: "neque sicut filius hominis terret:" illud videbitur dici, quod homines quidem interdum pro jactantia terrores faciunt et minas, etiam iis nonnunquam, quibus nocere non possunt: Deus autem non terret ita homines, quasi qui punire non possit; sed 1) et si terret, ratione terret. Terret enim, ut corripiat hominem in auditionis tribulatione, ut verbo comminationis deterritus emendet

<sup>1)</sup> Num. XXIII, 19.

<sup>2)</sup> Cfr. Num. XXIII, 19. coll. pag. huj. not. 1.

<sup>3)</sup> Desideratur "est" in ed. Ruaei.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: quia supra omnia est,

<sup>5)</sup> Deest "sed" in ed. Buaei.

ee, qui male agit, nee perveniat ad sum ipsa viudicta male gestorum suorum. Non erga ità Deus terret, ut bomo: homo enim, ut dizimus, pro jactantia, Deus vere pro emendatione terret.

4. Post hace sit: "ipse") cum dixerit, non facial? loquetur, et non permanebit?" Sie legendue est locut quasi interrogantie affectu dioet: ipse, hoe est, Des quod dicit, nonne et faciet? et quae locutus fuerit, nous permanebit in iis? Cum utique homines non facius, quae dicunt, et vitio hamanac fragilitatis in ils non premanuant, quas loquantur: mutabilis enim est home Dens vero immutabilis. Sed potest aliquis occurrere, « dicere: quomodo ergo non permansit Dous in its, que fonttue est 2) de Ninivé, ut post triduum subverterent? neque in iis, quae locutus est de 3) David, ubi tribudiebus promissa fuerat mors, ut vastaret populum, o intra nouve diem, et usque ad horava prandit comst? Et videbitur fortassis, quia hace, quae per interroguienom dicuntur, non penitus pro definito accipienda sist sed talis quaedam figura verbi sit, quae medium aliquid videntur astendere, non trenen definitae et irrevocabilis sententiae declaret 1) affectum: que temperantius sliqui dietum videatur in eo, quod scriptum est: "ipse") codizerit, nonne faciet?" quan si scriptum esset: ipse con directit, omni mode faciet. Sedrecensearous et ipas Serpturae loca, quae vel in Jona, vel in Regnarum libra posita cont, ne forte et ibi, ut moris est, scripturar vinae secreti aliquid habeant. Scriptum est ergo ia Jose net ") factum est verbum Domini ad Jonam filmm An-

<sup>1)</sup> Num. XXIII, 19. 1) Cfr. Jon. Itl.

XXIV, 11. seqq. (It Regg.)

<sup>4)</sup> Edd, Merlini: declarat.

<sup>1)</sup> Num. XXIII, 19.

<sup>4)</sup> Jon I, 1. 2. - Edd, Merlini: Amati,

thi, dicens: surge, et vade in Niniven civitatem magnam, et praedica in ea, quia adscendit clamor malitiae ejus ad. me." Et posteaquam praeceptum est ceto, et ejecit Jonam in terram, iterum scriptum est: "et 1) factum est verbum Domini ad Jonam secundo, dicens: surge et vade in Niniven civitatem magnam, et praedica in ea secundum praedicationem, quam ego locutus sum ad te." Et Jonas quidem "praedicavit, 2) et dixit: adhuc tres dies," vel, ut Hebraei habere se scriptum dicunt: "adhuc quadraginta dies, et Ninive destructur. Viri autem Ninivitae crediderunt in Deo, et praedicaverunt jejunium, et inducrunt se ciliciis, a minore usque ad majorem ipsorum." Et post pauca: "et 3) vidit Deus, inquit, opera corum, quia conversi sunt a viis suis malis, et poenituit," vel, ut in aliis exemplaribus legimus: "deprecatus est Deus super malitiam, quam locutus est facere iis, et non fecit." Observa igitur in iis, quae assumsimus de propheta, quod non invenitur in sermonibus Dei, quibus ad prophetam locutus est, dictum, quia "adhuc 4) tres dicse et Ninive destructur: " sed Jonas cum ingrederetur, inquit, civitatem 5) "quasi iter dierum trium, ipse dixit: quia adhuc tres dies, et Ninive subvertetur:" ut sermo iste, qui scriptus est, et non est factus, a Jona potius, quam a Deo prolatus esse videatur. Sed et de secundo libro Regnorum proferamus quae scripta sunt, ubi, cum David populum numerasset, "factum<sup>6</sup>) est, inquit, verbum Domini ad Gad prophetam videntem, dicens: vade, et loquere ad David: haec dicit Dominus: tria ego levabo super te, elige tibi ex iis unum, quod faciam tibi. Et introivit

Jon. III, 1.2. — Edd. Merlini abundanter: et et factum est etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Jon. III, 4. 5. <sup>3</sup>) Jon. III, 10.

<sup>4)</sup> Cfr. Jon. III, 4. 5) Cfr. Jon. III, 3. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) II Sam. XXIV, 11 - 16. (II Regg.)

Gad ad David, et deunstiavit si, dicera: aut venist tribus annis fames super terram tuam : aut tribus as bus ut fugies sute inimicos tuns, qui te perseguer aut triduo more fiat in terra tua. Nune orgo scito, quid respondente ci, qui me misit. Et dixit Dani Gad: angustisa mihi sunt undique valde. Sed inci in manua Domini magir, quis multas misserationes sent, et in manus bominum non incidam. Et dedit minus in luraci mortem a mane paque ad horam p dii, et mortui sunt de populo a Dan usque Bern esptuaginta millia virorum. Et extendit angelus Dei num mam in Jerusalem, ut corrumperet eam, et de catus est Dominus super malitism, et ait ad angel qui exterminabat populum: satis est, remitte mes tuam." Observa ergo, quomodo nec in iis tribus co minationibus!) Deus invenitur de morte dixisse tre dierum. In verbis enim Gad positum est, non in m datis Domini: et non semper ea, quae per propiet dienntur, quasi a Deo dieta 2) suscipiuntur. Denique per Mosen quidem multa locutus est Deus, aliquantat men et Moses propria auctoritate mandavit: qued D minus in Evangelüs evidentissima distinctione secera cum dicit de repudio mulieris interrogates, quis "si duritiam cordia vestri" scripsit vobis hace Moses: J initio autem non fuit sie." "Qui 4) enim fecit homine masculum et feminam fecit cos," et benedixit cos, "dixit: propter hoe relinquet homo patrem snum, et ». trem suam, et adhaerebit uzori auae, et ambo erust: carne una." Et addit: "quod ) ergo Deus conjusu

<sup>1)</sup> Edd. Merlini male: contaminationibus.

<sup>2)</sup> Alias (v. c. in edd. M.): "dici suscipienter." 50 Mss. ut in nostro textu. R.

<sup>3)</sup> Mattle XIX, 8.

<sup>4)</sup> Cfr. Matth. XIX, 4. 5. coll. Genes. II, 34

<sup>1)</sup> Matth. XIX, 6.

o non separet," Vides ergo et hic Deum quidem praecepisse, nec fieri voluisse divortium: Mosen propter duritism cordis Judaeosum scripsisse, dancese repudium. Ostendit hace et Paulus in literia cum dicit de quibusdam: "Dominus 1) dicit, et non ' Et de aliis: "haec 2) autem ego dico, non Domi-' Et iterum in aliis: "praeceptum") Domini non o, consilium autem do." Et iterum: nquas 4) lo-, non loquor secundum Deum." Unde similiter n in ceteris prophetis aliqua quidem Dominus locuest, et non prophetae, alia. vere prophetae, et non ninus: et sic videbitur objectio intentata dissolvi, cum tam sua, quam prophetae verba Dominus revocat, nutat in melius. Sed magis arbitror absolutionem rem totius Scripturae sensibus convenire, et illis praee dictis, quibus patiens et multae misericordiae, et sitens super malitias dicitur Deus: vel iis maxime, : generaliter ab Jeremia pronuntiantur, in quibus enter ostenditur pro multis miserationibus, et incomensibili bonitate sua Deus dicere, et non facere, i, et non permanere. Ait ergo per Jeremiam Deus: ) finem loquar," hoc est, ex definito loquar super em, et super regnum, ut auferam eos, et disperdam. i convertatur gens illa a malitiis suis, poenitebo de ibus malis, quae cogitavi facere iis, et in finem lo-: super gentem, et regnum, ut reacdificem cos, et antem: et si fecerint mala in conspectu meo, ut non ant vocem meam, poenitebit me de omnibus bonis, e locutus fueram, ut facerem iis." Quomodo ergo umus iis, quae absolute per Jeremiam dicta sunt, ferre illa, quae suspense per Balaam dieuntur: nisi

<sup>1)</sup> I Cor. VII, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) I Cor. VII, 12.

<sup>3)</sup> I Cor. VII, 25.

<sup>4)</sup> II Cor. XI, 17.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Jerem. XVIII, 7-10.

quia negligentibus, et contemtoribus illa confermante, hace vero a perfectioribus secretius advertenda sunt?

5. Sed post hace Balsam: "ecce,1) inquit, ad bear dicendum assumtus sum: benedicam, et non avente cars." Ad benedicendum Balaam assumtus est, mon s Balach, sed a Deo, qui injecit verbum in es ejus, po populum benediceret, et hane benedictionem non avail Nec enim potest, etiamei velit, verbum Dei hamm lingua convertere. Post haec: mon 2) erit, inquit, liber in Jacob, neque videbitur dolor in Israel." Apere is istis sermonibus futurau vitae denuntiat statum. enim est, qui hauc vitam sine labore et dolore transprat? Noc si Petrus aliquis, aut si Paulus sit. Queneb !! non in labore et dolore est, cum ter viegis caeditu,") semel lapidatur, ter naufragium facit, in profundo ... ris die ac nocte est, aliaque innumera perpetitur, que de laboribus suis ac deloribus scribit? Sed ibs ital complebitur, ubi dictum est: "aufugiet 4) dolor, et tistitia, et gemitus." Quod tamen non ad omnes, sel si cos tantum, qui meritis Jacob et larael fuerint, relette ut fait ille pauper Lasarus, qui proceentem quiden " tem in labore ac dolore transegit; ibi autem diesur si divitera: "memento") fili, quia tu recepisti bons is 116 tna, et Lazarus similiter mala. Nune autum hie regioscit, tu vero cruciaris," Ille ergo est largel, et Jacob, il quem non venit labor, et dolor. Dives autem ille et quidem et ipse secundum carnem larael. dicitur () wie ei, quia fratres sui habent leges et prophetas, audiant ilim sed quis non erat secondum spiritum largel, ideo me super illum labor et dolor.

<sup>1)</sup> Num. XXIII, 20. - Edd. Merlini male: advertite

<sup>2)</sup> Num. XXIII, 21.

<sup>3)</sup> Cfr. 11 Cor. X1, 25, seqq

<sup>4)</sup> Jessi, XXXV, 10, 1) Luc. XVI, 25.

<sup>1)</sup> Cfr. Luc. XVI, 29.

6. "Dominus") Deus suus cum ipso, praeclara prinoum cum ipso sunt." Nunquam enim Israel suum derit Deus. Quorum autem principum praeclara cum so Israel sint, videamus. Praeclara principum, potestas t, principatus et regnum. Verum quoniam sunt et iqui principes, qui de principatu suo, vel pellendi, vel m forte depulsi sunt, et in locum ac principatum eoam introducendi ii, qui vere Israelitae sunt, praeclara la omnia, quae habuerunt in coelis illi principes, qui on servaverunt principatum suum, sed dereliquerunt eterna domicilia, Israel iste et Jacob, qui colluctatus st et vicit, accipiet, et sic cum ipso erunt praeclara rincipum. "Deus,") qui eduxit eum ex Aegypto, sicut oria unicornis ei." Eductus est ille quidem Israel de egypto ista terrena, hic autem spiritualis Israel de Egypto saeculi, et de potestate tenebrarum, et est gloejus tanquam unicornis. Unicornis quidem fertur esse imal eo habitu formatum, quo nominis ipsius designat dicium. Quod animal frequenter in scripturis divinis eitum legimus, sed praecipue apud Job 3) Dei ipsius Cibus potentia ejus et virtus exponitur, in quibus, ut quamplurimis Christus intelligitur designari. Et in ripturis divinis cornu pro regno positum saepe reperi-, sicut et propheta dicit: "quatuor 4) autem cornua Latuor regna sunt." Sub nomine itaque unicornis, in hristo hoc videtur ostendi, quia omne quod est, unum vas cornu est, hoc est, unum regnum ejus. Omnia 5) sam pater subjecit sub pedibus ejus, usque quo et no-

<sup>1)</sup> Num. XXIII, 21.

<sup>2)</sup> Num. XXIII, 22. — Edd. Merlini h. quoque l., pag. 182. not. 2. "unicornis ejus."

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Cfr. Job. XXXIX, 9.

<sup>4)</sup> Dan. VIII, 22.

<sup>5)</sup> I Cor. XV, 27. 26.

mis, ipsa nobis fecit bace male." Denigue in sequentbus refertur act 1) cum impossiment, inquit, aream Demini soper carrier, direserunt boves in via, contra vias, quas ducit Betheamis, et non declinaverunt ad destrus. aut ad 3) sinistram." Quis errgo in his, 3) si diliguate inspiciet, 4) praescientism hanc, quae de boum distctione praedicts est, vel fortuitam dicat, vel aliqua av compositam, et non operatione quadam damounum m nistratam, qui pertimnerint areae Domini virtuem 🚒 non solum affligebantur, et punichantur Allophyli, 🛎 rum et coltus ipse documentum destruchatur, utpute de mulacris corem, templisque, ad ingressum' arcse Daniel corruentibue? Est ergo talis quaedam in ministre praescientiae operatio dacmonum, quae artibus quiledam ab iis, qui se daemonibus mancipaverint, colligat. et nune per ess, quas sortes nominant, nanc per @ quae auguria appellant, munc cuam ex contemplation fibrarum, quae extispicia vocant, aliisque horum simibus praestigiis comprehendi videtur, et intelligi. Que artes in tantum ad decipiendum genus housinum princerunt, ut ctiam justiagiari Exechiae filius Manage be errore deceptus, aedificaverit, at Scriptura dicit, "akuri) omni exercitui coeli in utraque domo Domini." 🌬 autem esse arbitror exercitum coeli, quem Paula que tuales nequities in coelestibus positas seripsit. () 🎏 ergo multum in its artibus et deceptionis esset et eren non puto tanti viri filium in lege Domini educatum, s illas impietates potuisse corrocre, quae in quarto Bep-

Sec.

le q

<sup>1)</sup> I Sam. VI, 11, 12, (I Regg.)

Deest "ad" in edd. M.

b) Edd. Merlini: iis.

<sup>\*)</sup> Sic recte habet Cod. Corbejensia. Alia (\* \* \* edd. M.): ninspiciens." R.

<sup>1)</sup> Cir. Il Regg. XXI, 5. (IV Regg.)

<sup>1)</sup> Ephes. VI, 12.

rum libro de eo scriptae referentur. Ait enim: net1) sortiebatur, et augurabatur, et 2) fecit τεμένη, et transducebat filios suos in igne, et praescios abundare fecit, ut faceret malignum in conspectu Domini, et exacerbaret eum." Talia ergo erant, quae peccabat, de quibus dici possit, quia in omni virtute,3) signis et prodigiis mendacibus fierent, ita ut deciperentur!) etiam electi. Deceptus est enim per eum et populus, ut faceret malignum in conspectu Domini super gentes illas, quas exterminaverat Deus a facie filiorum Israel. Sed et in secando libro Paralipomenon similia nihilominus de Manasse scribuntur: "et 5) fecit, inquit, lucos, et adoravit omnem militiam coeli, et servivit iis. Et construxit altaria in domo Dei, ubi dixit Dominus: in Jerusalem erit nomen meum in acternum. Et ibi instruxit altaria omni magnificentiae coeli, in ambabus domibus Domini. Et ipse transducebat filios suos in igne in 6) Gehennom, et sortichatur, et maleficia faciebat, et augurabatur, et fecit Ventriloquos, et incantatores, et multiplicavit, ut faceret malignum in conspectu Domini, ut exacerbaret eum." Bacc ergo omnia, id est, sive auguratio, sive extispicium, sive quaelibet immolatio, sive etiam sortitio, aut Quicunque motus avium, vel pecudum, vel 7) inspectio Tuaccunque fibrarum, ut aliquid de futuris videantur Datendere, in operatione daemonum fieri non dubito, dirigentium vel avium, vel pecudum, vel fibrarum motus,

<sup>1)</sup> II Regg. XXI, 6. (IV Regg.)

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: et fecit tuellen: et transducebat — igni, et praescius abundare fecit etc.

<sup>3)</sup> Cfr. II Thessal. II, 9.

<sup>4)</sup> Cfr. Matth. XXIV, 4. seqq.

<sup>1)</sup> II Chron. XXXIII, 3-6.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: in gehennan.

<sup>7)</sup> Edd. Merlini: et.

ant sortium, secundum sa signa, quae docuernot ilden daemones observari ab iis, quibus artis hujus scientism tradiderant. A quibus amnibus is, qui homo Dei es, at in portione Dei numeratur, penitus esse debet eliemes, nec aliquid in its habers commune, gone comtis 1) machinis daemones operantur: ne forte rurse per Moc daemonibus societur, atque corum spiritu et cirum repleatur, et ad idolorum cultum denuo reparetur. Hou enim omnia religio mostra divina et coelestis abjurat, ir Levitico quidem aperta lege designana, et dicena: "mani) divinabitis, neque augurahimini." Et post pauca: "nes") sequemini, inquit, ventriloquos, nec adjungemini ad iscontatores, ut contaminemini in iis: ego Dominus Des vester." Et iterum in Deuteronomio: "ai 1) autem w inquit, introieris in terram, quam Dominus Deas todabit tibi, non discas facere secundum abominations gentium illarum, non inveniatur in te, qui lastret fiim snom, aut filiam suam igni, neque divinans divination. neque sortiens sortibus, neque maleficus, neque incotator, neque ventriloquus, neque portentorum importe. neque interrogens mortuos. Est enim abominatio Dimino, omnis qui facit basc: propter istas enies absermationes Dominus Deus tuus evertit gentes istis a conspecto tue." In quibus omnibus videtur estendere, qui emnis, qui in ils versatur, nibil aliud faciat, nisi metuce interroget. Mortui sunt enim, quia non sunt vise participes. Deus autem noster, 1) vivorum Deus est, s. non mortuorum. His 🖎 autem omnibus legibus addie:

<sup>1)</sup> Cod. Corbejensis: "occultis." Alias (e. c. is ell. M.): "occulte." R.

<sup>2)</sup> Levit, XIX, 26. 2) Levit. XIX, 21.

<sup>\*)</sup> Dout. XVIII, 9-42.

<sup>\*)</sup> Doost proster" in antea editis (v. c. edd. 11), sed bebetur in Mas. B. - Cfr. Matth. XXII, 32.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: lis autem. etc.

etiam illud, ut, qui vult esse perfectus, a nullo alio discat, nisi ab eo, qui per Dei virtutem fuerit electus propheta, ut ministret populo. Ait ergo: "persectus!) esto in conspectu Domini Dei tui: gentes enim istac, quarum tu haereditatem cepisti, istae 2) audiunt sortilegos et divinos: tibi autem non ita dedit Dominus Deus tuus Prophetam enim de medio tui, ex fratribus tuis suscitabit tibi Dominus Deus tuus: ipsum audietis per omnia, quaecunque petiisti a Domino Deo tuo in Oreb in die ecclesiae, cum 3) dixistis: non apponemus audire vocem Domini Dei nostri, et istum ignem magnum non videbimus ultra, ne moriamur." Non vult Deus auditores nos fiert et discipulos daemonum, neque vult, ut, si quid volumus discere, discamus a daemonibus. enim ignorare, quam a daemonibus discere: et melius est a propheta discere, quam a divinis inquirere. Divinatio enim non, ut quidam putant, divinitus datur, sed magis, ut mihi videtur, per antiphrasin, id est, ex contrario nomen accepit, quasi quae per homines daemonibus repletos fiat. Sed Gentilium ritus divinum credit 4) omne, quod per qualemcunque spiritum profertur. Nos tamen nihil ab iis discere Deus jubet, ne essiciampr consortes ipsorum, et incurramus in ea, quae Esaias dicit: et 5) humiliabuntur in terra verba tua, et sermones tui in terra demergentur, et crit vox tua sicut loquentis de terra, et ad solium 6) vox tua infirmabitur. 4 Propter hoc et Dominus noster Jesus non dignatur a daemonibus accipere testimonium, sed ait: nobmutesce,7) et exi

<sup>1)</sup> Deut. XVIII, 13-16.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: isti.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: cum dixissetis.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: credidit.

<sup>5)</sup> Jesai. XXIX, 4. 6) Edd. Merlini: solum.

<sup>7)</sup> Cfr. Marc. I, 25. coll. Luc. IV, 35. — Edd. M. et R. "ab ea."

als co." Quera etiam Apostolus suus Paulus imitatus, dolens convertit se, et sit spiritui Pythonia, "praecipio") tihi in nomine Jesu Christi, discede ab es." In que requiras fortame, quid dolens Paulus, increpat spiritus Pythonis. Namquid aliquid blasphemum diverse? Malier enim, inquit, habens spiritum Pythonis sequebetur Paulum, et cor, qui enm en evant, et clamabat dicent. "inti") homines servi sunt summi Dei, qui anumaigt vian colutis: et hoc faciebet per dies multon." Unde ostenditue non pro blasphemia doluiuse Paulum, sed per ea, quad indiguum judicaret sermoni suo als spirito Pythonie testimonium dari. Quod si Paulus testimonium shi cum dare non patitur, sed dolet opper hoe; quan magie dolere debomus, si quando decipi videmus asino ah iis, qui velut divino alicui spiritui Pythonis, aut metriloquo, aut divino, aut auguri, vel aliis quibeshet hujumodi demonibus credunt? Propter boe ap-"non.3) crit, inquit, auguratio in Jacob, neque dirinetio in Israel." Sed quid iis additur? "In 4) tempore inquit, dicetur Jacob, et Israeli, quid perficiet Dons' Quid est: nin tempore dicetur?" Gum oportet, et cam expedit, hoe est: "in tempore." Si ergo expedit pronoscere nos futura, dicentur a Deo per prophetam De. per Spiritum sanctum. Si vero non dicuntur, negot denuntiantur, scito, quis non nobis expedit sentura prenoscere. Quod si ideireo non dicuntur nobis, quis rebis ea acire non expedit, qui diversis artibus, et damanus invocationibus gestiunt fotura praemoscere, aile aliad facient, misi ca cupiunt discero, quae sibi sur-

<sup>1)</sup> Act. XVI, 18.

<sup>1)</sup> Act. XVI, 17, 18.

<sup>3)</sup> Num. XXIII, 23.

<sup>4)</sup> Num. XXIII, 23. — Edd. M. et R. hor lete, ofr. pag. 182. not. 2. et pag. 190. not. 4. ... quad pari-

expedit. Jacob autem in iis dici intelligendus est is, cui luctamen est adversus principatus et potestaet adversus hujus mundi rectores. Et Israelem înje omnem, qui per fidei puritatem, et munditiam tis videt Deum. Sed potest aliquis dicere, si a solo debemus discere de futuris, et neque divinum, neaugurem, neque aliud quodcunque horam recipere, ste quidem ipse Balaam recipiendus est a nobis. : enim ex iis est, quos recipi prohibet divina sen-1. Sed adverte diligentius, et memento, quid in suribus legimus, ubi dicitur de co, quia injecit Dos verbum suum in os ejus. Non ergo hace aune a ım, sed a verbo Dei, quod in ore ejus est positum, nus. Nisi enim verba Dei essent, non ea utique asset famulo suo Mosi: quae procul positus cum ab gi Balach dicerentur, certum est, quod nisi a Deo evelata Moses scire non potuit. Adhuc autem ad uendam penitus divinationem, vel augurationem, atalia hujusmodi, etiam hoc competenter addemus, omnes isti avium, vel animalium ministerio utuntur, ilium, quae et immunda scribuntur in lege, et hugeneri deprehenduntur semper insidiantia, ex quo e opportuna, et digna ministerio daemonum judijunt. Nam Pythonibus dracones, aliique serpentes trare perhibentur. Auguribus et iis, qui ex incious divinandi captare putantur auspieia, aut lupi tomina, aut vulpes, aut accipitres, aut corvi, aut ie, aut alia hujusmodi, quae in lege Moses, ut us, iis credo de causis-notavit immunda.

Dost hace: "ecce,") inquit, populus sicut catuonis exsurget, et sicut leo exsultabit." In iis mihi r confidentiam populi describere credentis in to, et libertatem, quam habet in fide, et exsulta-

<sup>)</sup> Num. XXIII, 24.

tionem, quan genit in spe. Comparatur enim catalo leonis, cum tandit ad perfectionem lactus, et velos: laoni vero confertur, cum jam obtinet, quae perfecta sunt Signt coim les et catulus Isonis nullum animal, nullum bestiam timent, sed sunt iis cuncts subjects: its et perfecto Christiano, qui tollit crucera suam, et sequitar Christum, qui potest dicere: "mihi!) enim mundus crecifigns est, et ego mundo: " cuneta calcantur, cuntt enbjecta aunt. Despicit caim et contemnit omnis, que in hoc mundo sunt, et imitatur cum, qui les de tribe Juda dicitur, et catulus leonis dicitor, quia sicut lux est mundi, et discipulis suis dedit, ut et ipsi essent lux hains mundi, ita et cum ipse sit leo, et catulus lemit credentibus in se nomen leonis, et catuli leonis adserpeit. Vide autem, quam evidenter non de illo, qui test erat, populo, sed de hoc, qui futurus erat, ista dicestur. Ait enim: "ecce, 2) populus sicut catulus leopis exsurget, et sieut leo exsultabit," Exsurrecturum dicit populam atique, qui faturus erat. Nam si de eo dicert, quem videbat, dixisset sine dubio: ecce, populus sine cambus leonis ensurrexit. Sed curtum est, quis de ille populo dicat, de quo in paalmis scriptum est: "et1) annuntiabunt coeli justitiam ejus populo, qui nacens. quem fecit Dominus." Est ergo populus hie catulus lenie, dum adhue tanquam 1) noper geniti infantes, 1204nabile et sine dolo lee cupiunt: leo autem exedute. cum vir perfectus, quas parvoli crant, deposuit.

9. "Non") dormiet, donec comedat praedam, « sanguinem volneratorum bibat." In his verbis quis is erit historicae narrationis contentiosus adsertor, im-

<sup>1)</sup> Cfr. Galat. VI, 14.

<sup>2)</sup> Num. EXIII, 94

<sup>4)</sup> Psalm. XXII, 31.

<sup>4)</sup> Cfr. I Petr. II, 2.

<sup>1)</sup> Num. XXIII, 24.

quis 1) ita brutus invenitur, qui non horrescens sonum literae, ad allegoriae dulcedinem ipsa necessitate comfugiat? Quomedo enim iste populus tam laudabilis, tam magnificus, de quo tanta 2) praeconia sermo Dei enumerat, in hoc veniet, ut sanguinem vulneratorum bibat? cum tam validis praeceptis cibus sanguinis interdicatur a Deo, ut etiam nos, qui ex gentibus vocati sumus, nocessario jubeamur abstinere, sicut iis, quae idolis immelantur, ita et a sanguine. Dicant ergo nobis, quis est iste populus, qui in usu habet sanguinem bibere. Hacc crant, quae et in Evangelie audientes ii, qui ex Judaeis Dominum sequebantur, scandalisati sunt, et dixerunt: quis potest manducare carnem, et sanguinem bibere? Sed populus Christianus, populus fidelis audit hacc, et amplectitur, et sequitur eum, qui dicit: "nisi 3) manducaveritis carnem meam, et biberitis sanguinem meum, non habebitis vitam in vobis ipsis: quia caro mea vere cibus est, et sanguis meus vere 4) est potus." Et utique, qui bacc dicebat, vulneratus est pro hominibus: 5) "ipse 6) enim vulneratus est pro peccatis nostris," sicut Essias dicit. Bibere autem dicimur sanguinem Christi, non solum sacramentorum ritu, sed et cum sermones ejus recipimus, in quibus vita consistit, sicut et ipse dicit: "verba 7) quae locutus sum, spiritus et vita est." Est ergo ipse vulneratus, cujus nos sanguinem bibimus, id

<sup>1)</sup> Sic habent Mss. Alias (e. c. in edd. M.): "quis sic abruptus invenitur" etc. R.

<sup>2)</sup> Cod. Corbejensis: "tanta praeconia sermo dinu-

<sup>3)</sup> Ev. Joann. VI, 54. 55.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: vere potus est.

<sup>5)</sup> Mss. "hominibus." Libri editi (v. c. edd. M.):

<sup>6)</sup> Cfr. Jesai, LIII, 5.

<sup>1)</sup> Ev. Joann. VI, 63.

est, doctrinee ejus verba suscipirana. Sed et illi nibilominus vulnerati sunt, qui nobis verbora ejus praeditsrunt: et 1) ipsorum cuim, id est, Apostolorum ejus serbs cura legimus, et vitam ex ils consequimur, vulneratorus saugulnem bibimus. "Non 2) ergo, inquit, dormiet, doneo comedat praedam." Iste enim populus, qui catalo leonis, vel leoni comparatur, non quiescet, nee dornis, donec rapiat preedam, id est, donec rapiat regum coforum: quia "a") diebus Joannis regnum coclorum via patitur, et vim facientes diripiunt illud." Ut autem evidentius enguescas hace de nostro populo, qui in sacrementis Christi confoederatus est, scribi, audi quomos et in aliis Moses similia pronuntiat, dicens : "butyrum") boum, et las avium, eura adipe agnorum, et arietan, filiorum taurorum et hircorum, cum adipe renium, framenti, et sanguinem uvae bibent vinum." Et bie ergo sanguis, qui nominatur uvae, illius uvae est, quae aucitur ex illa vite, de qua Salvator dicit: "Ego 1) sum vits vere," discipuli vero "palmites": "Pater 6) autem agricola est," qui purgat cos, ut fructum plurimam afferant Tu ergo es veros populos larael, qui seis sanguinem bibere, et nosti carnera Verbi Dei comedere, et sanguinem bibere, et uvae sanguinem illius, quae est es ven vite, et illis palmitibus, quos peter purgat, hanne Quorum palmitum fructus, vulneratorum senguis merita dicitur, quem ex verbis corum et doctrina bibimas, si tamen simus ut catuli leonis exaurgentes, et ut les essultantes. Haec interim de secunda visione Balaam dies sufficient. Oceanus antem Dominum, ut mobis chim el cetera, quae ab co prophetata sunt, intelligenda lucidio-

<sup>1)</sup> Decet get" in ed. Rusoi.

<sup>\*)</sup> Num. XXIII, 24. \*) Matth. XI, 12

<sup>1)</sup> Deut. XXXII, 14. 1) Ev. Joann. XV, 1 5

<sup>6)</sup> Ev. Joann. XV, 1 coll. 8.

res quosque et veritati proximos sensus aperire dignetur, ut in Spiritu sancto 1) considerantes, quae per spiritum scripta sunt, et spiritualibus spiritualia comparantes, digne Deo, et sancto Spiritu, qui hace inspiravit, quae scripta sunt explicemus, in Christo Jesu Domino nostro, cui est gloria et imperium in saccula sacculorum. Amen.

## HOMILIA XVII.

De ejusdem tertia prophetia.

1. Tertiam nunc prophetiam ex iis, quae sermo Dei per Balaam protulit, habemus in manibus, ut etiam de ipsa, prout Dominus dederit, aliqua disseramus. Etenim inselix iste Balach putans, quod Balaam divino ad maledicendum loci opportunitas magis defuerit, quam voluntas, utilius esse ratus, si mutaret locum: "veni, 2) inquit, et educam te in locum alium, ai placet Deo, et maledices eum inde. Et assumsit Balach ipsum Balaam in verticem montis Fogor, qui tendit in desertum." Eos quidem, quos Deus vocat, imponit 3) in verticem montis Sina: hic autem Balach, qui Deo contrarius est, imponit Balaam in verticem montis Fogor. Fogor autem interpretatur delectatio. In verticem ergo 4) delectationis et libidinis impunit homines iste Balach. Amator enim est voluptatis magis, quam Dei, et ideireo imponit cos in summitatem et verticem voluptatis, ut excludat eos a Deo. Excludens enim et devoratio interpretatur Balach. Ideo denique et in eremum tendit Fogor, id est, ad ea,

<sup>&#</sup>x27;) In Mss. Corbejensi et Belvaceusi omittitur: "san-cto." R.

<sup>2)</sup> Num. XXIII, 27. 28.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: imponit eos etc.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: autem.

quae 1) in cremo sunt, et deserts Dec negotie. nRt3) digit Balann ad Balach : construe mihi hic septem area, el fae mibi hie septem vitulos, et septem arietes. Et locit Balach, sient dixit ei Balaam, et obtulit vitulum, et arietem super aram." Aperta quidem Apostoli sententia est, dicentis: "quae b) enim sacrificant gentes, daemoniis, et non Deo sacrificant." Sed et propheta similiter dieit: "sacrificavernnt 1) daemoniis, et non Deo." Tamm quoniam et lex Dei de sacrificiis praecipit, et ritum sicrificandi tradit filiis largel, requiratur fortamis, car bace, cum daemoniis dicata videantur, ctiam Deo jubeautur offerri. Et erit quidem simplex et cita responsio, st, quemedmodum in aliis ostendimus, quod libellum repudij dari non Dei voluntatis fuit, qui, quod conjunterat, notait separari, sed Moses bace proprie ad daritist cordis Judacorum scripsit: ita etiam et de hoc videri possit, 5) quia Deus, sicut per alium prophetam dicit,4) non manducat carnes taurorum, nec sanguinem hircorum potat. Et item ut alibi acriptum est: "quia 7) non masdavi tibi de sacrificiis, vel victimis, in die, qua edezi te de terra Aegypti." Sed Moses bacc ad duritiam cordicorum pro consuctudine pessima, que imbuti fuerest in Aegypto, mandavit iis: ut, qui abstincre se non persent 5) ab immolando, Deo saltem, et non daemonio immolarent. Videndum tamen est, ne forte ait et aliqui sacrificandi Deo occultior, ac secretior ratio. Ne fore, inquam, sacrificia ques Deo offerentur, ad destructiones fiant corum sacrificiorum, quae daemonibus immolanter

<sup>1)</sup> Edd. Merlini quae eremia sunt etc.

<sup>2)</sup> Num. XXIII, 29, 30. 2) I Cor. X, 20.

<sup>4)</sup> Deut. XXXII, 17. 1) Edd. Merlini: post

<sup>1)</sup> Palm. L, 13. (XLIX.)

<sup>1)</sup> Jerem. VII, 22.

<sup>)</sup> Edd. Merlini: pomint.

t, quia per illa vulnerantur animae, per ista samentur: cut et ii confirmant, qui medicinae peritiam gerunt. erpentum namque venena depelli medicamentis nihilosinus confectis ex serpentibus, perhibent. Ita ergo et serificiorum daemonicorum virus per sacrificia Deo obta depellitur, cieut et mors Josu mortem peccati creentibus non sinit dominari. Et quidem donce tempus atiebatur, sacrificia sacrificiis opponebantur: ubi vero eni: perfecta hostia, et aguus immaculatus, qui totius undi telleret peccatum, sacrificia illa, quae singillatim sierebantur Deo, jam superflua visa sunt, cum una hoia omnis daemonum cultura depulsa sit. Verum Baam iste, sive secundum cordis sui propositum, quod on emendaverat, sive secundum illam figuram, qua iximus cum tenere personam doctorum, ac Pharisacrum plebis incredulae, instaurat adhuc hostias, et praearari sacrificia jubet. In his enim omnem spem gerunt , quorum cor non recipit fidem Christi.

2. Sed quid sequitur? "Et 1) videns, inquit, Baam, quia bonum est in conspectu Domini benedicere
irael, non abiit ex more in occursum auspiciis, sed
onvertit faciem suam in desertum: et elevans Balaam
culos suos, intuetur 2) Israel castra constituisse per trius, et factus est super eum spiritus Dei, et adsumta
arabola sua, ait." Requiratur fortasse, unde vidit Baaam, quia bonum est in conspectu Domini benedicere
irael, et putabitur ex sacrificiis intellexisse, quae immoaverat. Ubi enim vidit nullum adesse daemonium, 3)
ullam contrariam potestatem victimis suis adsistere aulentem, exclusos esse omnes 4) malitiae ministros, qui-

<sup>1)</sup> Num. XXIV, 1-3.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: intuens.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: daemonum.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: omnis.

bus uti ad maledicendum solebat, potnit en his intel lexiase, quia bonom esset in conspecto Domini benedicere lereel. Ego tamen magis illud intelligo, quel populus ille, qui nune vanus est, et illi doctores, qui Christo nun credentes in sauitate populum detinent, diquando visuri sunt, id est, in novissimis diebus, entr plenitudo gentium introierit, et omnis Israel venire conperit ad fidem Christi, illi, inquam, qui nune oculos hebentes non vident, tune videbunt. Elevabunt enim oculus suos ad altieres et spirituales sensus, et videbunt, al Intelligent, quia bonum est in conspectu Domini bestdicere spiritualem larael. Videbunt enim eum disposituo per tribus, et per domos, et per familias, et munmquemque in suo ordine resurrectionis gloriam adepturam, et adaumta parabola suo intelligent, ') quae in paraboli scripts sunt, quae nune propter velamen, quod positua est super cor corum, neque vident, neque intelliguat Denique: "non 3) abiit, inquit, ex more in occasum auspiciis." Non enim more sibi sulito, stultis et insumis 2) sensibus rapietur, in 4) animalibus mutis et peredibus Dei considerans voluntatem, sicut ii, qui ex im talibus auspicia colligont: sed agnoscet etiam ipse, qui peque de bobus cara est Dea, similiter neque de oribus, neque de avibus, aliisque animalibus, sed si qua de his scripta sunt, propter homines intelliget scripta.

3 Sed videamus jam, quae sint, quae in tertia proportia proloquatur Balaam. "Dixit,") inquit, Balam filius Benr, homo vere videns, dixit, audiens verba fortis, qui visum Dei vidit in somnis: revelati oculi ejus."

<sup>1)</sup> Edd. Merlini perperam, intelliger

<sup>1)</sup> Nam, XXIV, 1.

<sup>3)</sup> Edd Meelini inanibus

<sup>4)</sup> Deest "in" in ed Reaci

<sup>\*)</sup> Num. XXIV 3. 4.

irum profecto est, quomodo tantae laudis dignus haatur Balaam, qui accepta parabola sua, bacc 1) de seet ipso pronuncat. Quomodo enim homo vere videns alaam sit, qui divinationi, et 2) auguriis operam dedet, qui etiam magicae studuerit, sicut supra ostendius, valde mirum est, nisi forte pro co, quod supra ctum est, quia spiritus Dei factus fuerit in ipso, et na verbum Dei positum sit in ore ejus, hacc de co itentur tam magna conscripta esse praeconia. Nec Mos enim, nec alius quis prophetarum facile invenietur ntis laudibus elevatus. Unde magis mihi videntur 2) lec illi populo convenire eo tempore, quo jam convers ad Dominum, deposuit velamen, quod erat super cor um. Dominus spiritus est. Ideireo denique dicit: "relati 4) oculi ejus: 4 quasi qui nunc usque clausi fuerint, nunc per spiritum Dei, qui super eum factus est, abto velamine revelentur. Nunc ergo est, quando vere let, et vere audit verba fortis, et visum Dei videt in mnis: id est, ea, quae in somnis Danieli') prophetse npora designata sunt, videbit impleta: et visiones illas, ae in somnis ad illum delatae sunt, videbit: hoc est, telliget, et agnoscet oculis revelatis. Essicietur enim nilis iis, qui dicebant: "nos 6) autem omnes revelata cie gloriam Domini speculamur, eadem imagine?) transrmati a gloria in gloriam, tanquam a Domini spiritu." elim tamen requirere, qui sunt isti oculi ejus, qui relati dicuntur: ne forte ipsi sint, qui in aliis Scripturae cis, ut in quibusdam exemplaribus legimus, oculi terrae

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: ac de seruet ipso etc.

<sup>2)</sup> Deest "et" in ed. Ruaei.

<sup>\*)</sup> Ed. Rusei: videtur. \*) Num. XXIV, 4.

<sup>\*)</sup> Cfr. Dan. II. et VII. 

\*) II Cor. III, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Sic Mas. Libri editi (v. c. edd. M.): "imagina-ione." R.

meilio serpentis patefacti sunt, et quae mala sunt inentur, caeci fiant: et qui caeci fuerint illis oculis, quas rsuasio serpentis aperuit, videant bona Domini his rulis, quos Jesus Salvator noster venit aperire. Nisi im prius malorum visus claudatur, bonorum non pabit intuitus. Sic ergo etiam illud boni Dei dietum ecpio, quod dixit: "quis!) fecit videntem, et caecum?" dentem quidem secundum Christum, caecum vero sendum consilium serpentis." Haec autem commonuius, ut evidentius elucesceret, qui sunt oculi, qui clauntur, et qui sunt oculi, qui revelentur: simul ut et. ud ex his intelligatur, quod in propheta scriptum est: identes 3) videbitis, et non videbitis:" ut sciamus, quis oculis vident, et quibus videntes non vident. Appat ergo et hune Balaam pro eo, quod revelati fuerant uli ejus, dicere de semet ipso: "homo ») vere videns:" dicere: "dixit 4) audiens verba fertis." Eodem enim dine, quo alii oculi clauduntur, et alii aperiuntur, am aures aliae claudendae, et aliae aperiendae intellintur. Verum si quis hacc etiam secundum historiam lit dicta suscipere, potest dicere, quia in eo, quod vi-: Balaam, quod bonum est in conspectu Domini benecere Israel', ostenduntur revelati oculi ejus, et factus e b homo vere videns. Vere enim vidit, quae futura ant de Israel, vel Jacob. Audisse quoque eum verba rtis dicit in eo, cum venit ad eum Deus, et dixit ei •) somnis: "verbum 7) quod dedero in ore tuo, hoc obrva ut loquaris: et hoc erat ) visum Dei, quod vidit somnis, et per hacc revelatos esse oculos ejus asserit,

<sup>1)</sup> Exod. IV, 41.

<sup>2)</sup> Jesai. VI, 9.

<sup>2)</sup> Num. XXIV. 3.

<sup>4)</sup> Num. XXIV, 4.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini perperam: esset.

e) Deest "ei" in ed. Rusei.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Num. XXII, 35. <sup>4</sup>) Edd. Merlini: erit.

quia potuit videre, quae vidit. Hace quidem de iis, quae in praesatione sua Balasto in semet ipsum visus est prophetare.

4. Nune jam videamus, quae sunt, quae in comequentibus dicit: "quam 1) bonae, inquit, domus tose lacob, taliernacula tua larael! Ut nemora umbrantia, ut paradisi super flumina, et sicut tabernacula, quae fuit dominus, sieut cedri junta aquas." Bonas quas dicit demus Jacob, non puto, quod domicilia corum collenda terrena; neque enim tale aliquid fuisse apud cos precur gentes ecteras memoratur. Sed videamus, ne forte, queniam populus per tribus crat divisus, et unaqueque tribus per plobes, et iterum plehes per cognationes, & cognationes per domos familiarum, et rursum domes familiarum per numerum nominum, et per capita mmerabantur: hoc cat omnia, qui crat a viginti anni el supra, masculus, qui procedere potesit 2) ad bellum has domus Balsam in apiritu contuens magnificet, et estollat. Sed non in his solius literae contuenda sententis est, quonism quidem, quae loquitur Balaam, ademas parabola sua loquitur. In parabolis ergo et nos, quol dicitur, audiamus. Si enim consideres 3) divisiones illes et ordines populorum, qui in resurrectione habebuom in populo veri larael, quando unusquisque resurget it suo ordine, si potes intueri tribus illas et plebes, d cognationes, in quibus non tam carnis et sanguinis of cognatio, quam mentis et animi: tune intelliges, qua bonse sunt domus Jacob, et quam bona tabernacula ferael. Quod si et differentias domorum, et tabemacalerum requiras, et Jacob atque Israel diversitatem, sis de hoe talis quaedam habenda distinctio est. Domes reest fundata, ac stabilis, et certis terminis septa.

N

<sup>1)</sup> Num. XXIV, 5. 6. 2) Edd. Merlini: pottrit.

<sup>&#</sup>x27;) Cfc I Car XV.

ula vero sunt habitacula quaedam corum, qui semper via sunt, et semper ambulant, nec itineris sui termia repererunt. Igitur Jacob habendus est in corum sonis, qui in actibus et opere perfecti sunt: Israel > illi intelligendi sunt, qui studium erga sapientiam scientiam gerunt. Quia ergo operum gestorumque rcitia certo fine clauduntur, - neque enim sine fine operum perfectio, - ubi adimpleverit quis omnia, e facere debuit, et ad finem perfectionis operum veit, perfectio ipsa operum, bona domus ejus esse diir. Eorum vero, qui sapientiae et scientiae operam t, quoniam finis nullus est: — quis enim terminus sapientiae erit? ubi quanto amplius quis accesserit, o profundiora inveniet, et quanto magis scrutatus it, tanto ea ineffabiliora et incomprehensibiliora dehendet; incomprehensibilis enim et inaestimabilis est sapientia -: idcirco eorum, qui iter sapientiae Dei dunt, non domos laudat, non enim pervenerunt ad m, sed tabernacula miratur, in quibus semper amnt, et semper proficiunt, et quanto magis proficiunt, o iis proficiendi via augetur, et in 1) immensum tenr: et ideo istos ipsos profectus corum per spiritum zuens, tabernacula ea nominat Israel. Et vere si quis ntiae capit 2) aliquos profectus, et experimenti alil in talibus sumsit, scit profecto, quod ubi ad alim ventum fuerit theoriam, et agnitionem mysteriorum itualium, ibi anima quasi in quodam tabernaculo de--atur. Cum vero ex his, 3) quae reperit, alia rursus atur, et ad alios proficit intellectus, inde quasi elevato rnaculo tendit ad superiora, et ibi collocat animi m, sensuum stabilitate confixam: et inde iterum ex

<sup>1)</sup> Deest "in" in ed. Ruaei.

<sup>2)</sup> Edd. M. perperam: coepit.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: iis.

ipele alice invenit spirituales sensus, quos priorum sine dubio sensuum consequentis patefecerit: et its semper se ad priora extendens, tabernaculis quibusdam videtur incodere. Nunquem est enim, quando anima scientist irniculo succensa otiari possit et quiescere, sed sunger a bonis ad meliore, et iterom ad esperiore a melioribus provocator. Hoc argo sapientiae Dei iter grate satis, et cum multo decoro descripsit dicens: put ') esmore chambrantia, et ut paradici enper flumina, et siss tabornecula, quae finit dotninus, nicut cedri junta squas" Qui enim incedunt hac via, por nemora obumbrantia àcedunt. Nemora cuim sunt iis obumbrantia omnis justmin costur, et sanstorain prophetarum chorus 36 umbra enim sensuum, quos apud illos seriptos invenint. refrigurantur animes spoorum, et in doctrinis corum que incedentes per opace nemorum delectqueur, et sieut patdici caper flamina inveniuntur. Isti enim paradici coper Bernine similes et augusti surt illi paradica, il que ligue vitae est. Flumina vero pessutnus vel scriptures Evergeliens atque spostolicus accipero, vel etiam angelorus, vel coolestium virtatum ergu hujusmodi amimaa adjatorii: signatur coim ab illis et impodustor, stque ad ossess seigntiam et agnitionem serme coelectium nutriesm' quameis et Salvator neuter Luvius eit, qui lectificat cirtetem Deit et Spiritus sametus mon solum ipse fluvius il sed et iis, quileus datus faccit, fluncium de ventre cors procedent, et Deus patur dient: "me \*) dereliquerent for rem aques vivas:" es que sciliest fonte flumina ien presedunt. His igitur inundate fluminihus taberparule limi finne tabermecula, sicet sont illa, quae finte dominus. Sel intentum fortanie movere poterit auditerum, quod du quesdam species tabernacelorum praesens sermo come-

<sup>1)</sup> Num. XXIV, 6.

<sup>1)</sup> Jerem. II, 43.

orat. Ait enim: "quam 1) bonne demus tuce Jacob, bernacula tua Israel! Ut nemera umbrantia, et ut parasi super flumina." Et rursum tabernacula tabernaculis imparat, et dicit: "et 2) sicut tabernacula, quae fait ominus." Potest ergo et alia post illas, quas supra prolimus, recipi expositio, ut dicamus domus Jacob osse gem, et tabernacula Israel prophetas. Non chim ipoum cob, sed domus ejus laudat: nec ipsum Israel, sed tabericula ejus, et tunc ca laudat, cum revelati sunt osuli ns. Quamdiu enim velamen positum est super lectionem gis et prophetarum, non videntur bona tabernacula, o laudabiles domus. Ubi autem ablatum fuerit velaen, et intelligi coeperit lex, quia spiritualis est, et prosetae: tune bonae et admirabiles domus Jacob, et tune miranda erunt tabernacula Israel, cum amota litera, lae occidit, vivificantem ex iis percipere spiritum cosris. Potest adhuc et alio modo intelligi, ut populi edentis et perfecti hujus, qui ad Christum ex gentibus ngregatus est, corpora simul laudari videantur et animas: Jacob quidem domus de corporibus dicatur, sicut et libello quodam legitur, quia Jacob domus sit Israel: se est, corpus ejus Jacob dicatur, et anima Israel. Siiliter ergo et perfectorum quorumque corpera laudales domus esse dicantur. Jacob est enim corpus laubile, cum continentia, et castitate, nonnunquam autem iam cum martyrio decoratur. Tabermacula vero ad imas perfectas referri possunt, quibes et nomen a viindo Deum convenit Israelis. 3) Ista autem tabermacula mt, inquit, sicut 4) "nemora umbrantia, et sicut paradisi sper flumina, et sieut tabernacula, quae fixit Deus." lia ergo tabernacula ostendit esse, quae fixit Dominus,

<sup>1)</sup> Num. XXIV, 5. 6. 2) Num. XXIV, 6.

<sup>2)</sup> Ed. Ruaci sola: Israeli.

<sup>4)</sup> Num. XXIV, 6.

quibus sint similia tabernacula lereel. Extra hunc mendan me progredi convenit, ut videam, quae aint tabernamit, quas finit Dominus. Illa nimirum sunt, quae osteudt Mosis, cum tabernaculum construcret in deserto, diome ed cum: "vide, 1) inquit, ut facies omnia secundum types, qui ostensus est tibi in monte." Ad imitationem equi istorum tabernaculorum, quae 1) fizit dominus Isred, jebentur facere tabernacula, et unusquisque mostrum @pedire, et fabricare tabernaculum suum. Unde mibi idetur non fortuite contigisse, ut Petrus quidem, et Andrea, et filii Zebedaci, arte piscatores invenirentur, Paulus verarte faber tabernaculorum. Et quia illi vocati ab atte capiendorum piscium, mutautur et fiunt piscatores houinum, dicente Domino: avenite 1) post me, et facian we piecatores beminum:" non dubium, quin et Paulus, çui et ipse per Dominum nostrum Jesum Christum vocats apostolus est, simili artis suac transformatione mutatus st. ut, sient illi ex piscatoribus piscium piscatores homisus facti aunt, ita et iste a faciendia tabernaculia terrenia, coelectia tabernacula construenda translatus sit. Comtrat enim coelestia tabernacula, docum unumquemque vist salutis, et beatarum in coelestibus mansionum iter outedens. Facit tabernacula Paulus, et cum ab Hierusles in circuitu usque ad Illyricum replot Evangelium Dei ecclosias construendo: et bos modo facit ipes tebernecia ad similitudinem tabernaculorum coclestium, quae estesis Dens in monte Mosi. Sed et unusquisque nostrum, quis tamen exivit de Aegypto, et habitat in deserto, is tabernaculo debet habitare, at diem festum in tabernculia agese. Sieut enim commemoratio fit agressionis es

<sup>&#</sup>x27;) Ezod, XXV, 40.

<sup>2)</sup> Edd, Merlini: quae fixit dominue, Israel jebeter facere etc.

<sup>\*)</sup> Matth. IV, 19.

Aegypto per pascha et azyma, ita et commemorationis in deserto fit memoria per tabernacula. In tabernaculis enim habitaverunt patres nostri in deserto. Unde autem sieri oportet ista tabernacula, nisi ex verbis legis et prophetarum, ex sermonibus psalmorum, et omnium, quae continentur in lege? Cum enim ex iis, quae scripta sunt, proficit anima, et semper quidem ea, quae retre sunt, obliviscens, ad ea, quae in ante sunt, se extendit, et de loco inferiore progrediens crescit, ac proficit ad superiora, ex augmento virtutum, et ex ipsa immutatione profectuum, in tabernaculis merito dicetur habitare. Vide autem, si non sunt tabernacula, quae fixit Deus, etiam illa, quae Salvator commemorat in Evangelio, dicens: "facite 1) vobis amicos de mammona iniguitatis, ut, cum defeceritis, recipiant vos in acterna tabernacula." Fixa autem dicuntur a Deo quasi, quae non circumferantur omni vento doctrinae. Suut autem et adhuc tabernacula ista et nsient 2) cedri juxta aquas." Cedros hic non illas dicit, in quibus culpabilis notatur elatio: sed cedros Dei, quae puscipiunt vitis illius, quae ex Aegypto translata est, palmites, et in quibus requiescit fructus ille, cujus umbra operuit montes. Si intellexisti, quantam requiem habeat iter sapientiae, quantum gratiae, quantumque dulcedinis, noli dissimulare, noli negligere, sed aggredere hoc iter, nec eremi solitudinem perhorrescas. Habitanti enim tibi in hujusmodi tabernaculis occurret manna coeleste, et angelorum panem manducabis. Incipe tantum, nec te perterreat, ut diximus, solitudo deserti. Cito in consortium tuum etiam angeli venient, quos sub specie cedrorum arbitror indicatos.

5. Sed nunc videamus, quid etiam de Christo prophetet. Ipse est enim, de quo dicit: "exibit") homo de

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Luc. XVI, 9. <sup>2</sup>) Num. XXIV, 6.

Num. XXIV, 7. 8. — Edd. M. et R. hoc loco, efr. p. 215. not. 3. "unicornis" omisso voc. "ejus."

semine vius, et dominabitus gentibus multis, et exaltabitus Gog reguen ejus, et crescet regnum ejus. Deus deden enus en Aegypto, sieut gloria unicornia ejus." Christo argo est, qui exift de semine Israel secundum : qui quomodo gentibus dominetur, expositione non indige, maxime qui logat dictum ei a patre: spete 1) a me, # dabo tibi gentes hacreditatem tuam, et possessionem man terminos terrae." Quid est autem, quod ait: "enaltabiter") Gog regnum ejus?" Gog super tecta interpretatue: et it loco isto non pro gentis alicujus nomine, ut putata, positum est, sed ut in aliis nonnullis, ipse sermo Hebraen mon interpretatus relictus est, et ob hoc quasi de geste aliqua dictum videtur. Est ergo sermonis consequent talis: et ezaltabitur super senta regoum ejus, et cresti rognum ejus. Exaftari autous auper tecta de perfecciono credentium dicitur, crescere autem ad multitudines refertur. In ils ergo, qui perfecti sunt, super tecta cualture regnum Christi, id est, super cos etiam, qui in superm runt, et in superiogibus habitant. Sunt enim fortagiskqui etiam in coelestibus, a quibus plus proficiant et sins exaltentur ii, qui in regno Christi sunt. Et ideo cim. credo, ipse Salvator dicebat: "qui 4) in tecto est, at descendat tollere aliquid de domo: " monena, ut h, 🗭 ad excelsam perfectionem venerunt, non iterum ad must hujus, qui nune domus appellatur, humilia et abjects 🐓 ecendant. Sed et illud, quod ait: "quod 4) audisti i aures, praedicate super tecta:" ad hoe nihilominus respira Sie ergo estaltatur super Gog reguum eins, et crest regnum eins. Crescht enien, dam multiplicantur codein et fidelium numerus augetur: et in tantum crescit repre-Christi, usque quo ponst pater omnes inimices ejes 🗝

<sup>1)</sup> Pasim. II, 8. 1) Num. XXIV, 7.

<sup>1)</sup> Matth. XXIV, 17.

<sup>1)</sup> Matth. X, 27. - Ed. Rusei sola : "in suru"

edibas ejus, sed et nevissimum inimicum destruct, sortem.

6. Post hace scriptum est adhue de Christo: "quia!) leus deduxit eum ex Aegypto:" quod in ee completum idetur, ubi post mortem Herodis revocatur de Aegypto, t designat Evangelium dicens: "ex 2) Aegypto vecavi lium meum." Qui sermo quibusdam ex hos loco asamtus videtur, et Evangeliis insertus, aliis autem de Osce ropheta. Potest autem et secundum allegoriam intelligi, uia, posteaquam venit ad Aegyptum mundi hujus, eduzit um pater, et assumsit ad semet ipsum, ut viam faceret iis, ui de Aegypto mundi hujus adscensuri erant ad Deum. . Et 3) gloria unicornis ejus," Omnia cuim decmezum gna dejiciene Christus, unufitenum regnum, tanquam zi unicornie, fundavit in glasse. Cornu enim pre regue epe docuimus nominari. "Edet,"4) inquit, de sodem lhue dicens, gentes "inimicorum suorum, et crassitudines rum emedullabit." Gentes, ait, quas inimiei sui possi-:bant, ipee edet, destructe virtute inimici, et crassitudines rum emedullabit, \*) cum omnem de iis sensum crassum carnalem extenuat, et convertit ad intelligentiam spiritalem. Quod autem crassitudo eulpabiliter in Scripturis abeatur, indicio erit illud, quod scriptum est: nincrassaest cor populi hujus." Et alibi: "satiatus") est, incrassatus est, et recalcitravit dilectus." Edet ergo entes, et cibum habebit eos, qui eredunt in eum, sicet t ipse dicit in Evangelio: "meus 3) cibus est, ut faciem

<sup>1)</sup> Num. XXIV, 8.

<sup>2)</sup> Matth. II, 15. cell. Hos. XI, 1.

<sup>3)</sup> Num. XXIV, 8. — Edd. M. et R. hoc loco, cfr. 12g. 213. not. 3. municornis ejus."

<sup>1)</sup> Num., XXIV, 8. 1) Edd. Merlini: medullabit.

<sup>•)</sup> Act. XXVIII, 27. ') Deut. XXXII, 15.

<sup>•)</sup> Ev. Joann. IV, 34.

voluntatem ejus, qui me misit." Cujus utique volunta hace erat, ut genter converterentur ad fidges. Quod in ut superius docuimus, crassitudo culpabilis habeur, s contrario subtilitas laudabilis habenda est: quia et spiritus 1) sapientiae, qui intelligibilis, ce sanctus, ot 3) suices, et multiplex dicitur, similiter et subtilis esse perhibeter. "Rt 3) jaculie suis sagittabit inimicum." Jacula ejus, verbe pius sunt, quibus vel diabolum vicit, vel omnes inimiett, et contradicentes sibi etiam nune superat et confringe Omnis enim qui peccat, inimicus ejus est, dum peccat Si autem audiet verba Dei, et aguescens peccata ma configator ex iis et compungator, atque ad poenitentim convertator, veritatis sermone terebratus, etiam ipse dicetur jaculis ejus 4) esse confixus. Sed post hace cuian & ipsa passionis dispensatione communerat, et dicit: " cumbens 1) requievit ut leo, et ut catulus leonis: que escitabit cum?" Requievit ut leo, cum in cruce poste principatus et potestates exuit, et triumphavit cas in ligecrucis. Ut catulus autem leonis, cum resurrent 6) 4 somno mortis. Qued autem leoni simul et catulo leoni comparatur, potest adhue et propter hoc intelligi, ut in iis, qui perfecti sunt, leo, in iis vero, qui incipients sunt et rudes, catulus loonis nominetur. Quod vero 26. "quis") suscitabit sum?" ideireo, quia nune a patre de citor suscitatus, nune etiam ipse templum corporis at past triduum suscitare se dicit: et merito in hoc que percontantis designatur affectus. "Qui 1) benedicust 🛝

<sup>1)</sup> Cfr. Sap. Salomon. VII, 22.

<sup>(</sup>v. c. edd. M.) omittunt verba: not unious." R.

<sup>3)</sup> Num. XXIV, 6. 4) Decat nejust in ed. huse

<sup>1)</sup> Num. XXIV, 9. 1) Edd. Marling: rempt.

<sup>1)</sup> Edd, Merlini; insipientes.

<sup>\*)</sup> Num XXIV, 9. \*) Num. XXIV, 8.

nedicti sunt: et qui maledicunt tibi, maledicti sunt." ertum est, quod benedicentes Christo benedicti sunt, in communionem 1) paternae benedictionis assumti. ni autem maledicunt, maledicti sunt. Si enim ad polum istum respicias, qui maledicit Christo, etiam lacriabiliter invenitur esse maledictus. Quid enim aliud enire posset iis, qui maledicunt sapientiae, qui malecunt veritati, qui maledicunt vitae, nisi ut ab iis omnis bonis extorres, et exules jaceant? Haec enim omnia hristus est: et qui maledicit Christo, tanquam iis omniis bonis maledicens, perpetua maledictione damnatus Ego tamen puto, quod non ille solum maledicat bristo, qui sermonem adversum eum maledicum profert: d et ille, qui sub nomine Christiani male agit, et turter conversatur, et inhonestis verbis vel actibus suis cit nomen ejus blasphemari inter gentes: sicut e conario non ille, qui sermonibus solis Dominum benedicit, se benedicere putandus est, sed qui actibus, et vita, et oribus suis facit ab omnibus nomen Domini benedici. t in istis magis complebitur, quod tertia prophetia Baam designat, quia benedicentes Christo benedicentur, maledicentes ei maledicti erunt. Propter quod omniode caveamus, ne propter actus nostros Christi nomen asphemetur, sed magis id agamus, ut de benedictionibus us participes esse mereamur. Ipsi gloria, et benedictio .saecula saeculorum! Amen!

<sup>1)</sup> Edd. Mcrlini: communione.

## HOMILIA XVIII.

De quarta peophetia.

1. Quartam nunc prophetium ex iis, quae Belum 💹 verbo Dei locutus est, in 1) manus assumimus, volute etiam de ipsa, quae Deus dederit, aperire. Cui temm prophetiae similia, ut in superioribus, in praefations promissa sunt. Ait enim: "et \*) iratus est Balach adversat Balanto, et plausum dedit manibus suis. Et dinit Balei ad Balaam: maledicere inimicum meum vocavi te, # acce, benedicens henedixisti tertio. Nunc ergo fuge ir locum tuum: diri, honorabo te, et nune franderit ! Dominus honore." Ostendit in iis, quia et Balach in lexerit, non jam daemonum ministerio decipi Balan, sed Dei virtute ad meliora transferri, et ideo dicit: "Deminus 1) fraudavit te honore." Sed baec quae plans and transcurrentes, and sequentia veniamus. "Et 4) dizit Belaam ad Balach: nonne et nuatiis tuis, quos misis 🖋 me, locutus sum dicens: si mihi dederit Balach plass domum suam argento et auro, non potero transgrefi 🐃 bum Domini, facere illud bonum, aut malum apol 🎮 ipsum? Quaecunque mihi dixerit Deus, hace dices 🤼 nunc ecce redeo in locum meum." Sciens Balann, 🕶 non sibi per ministros solitos responsa deferrenter, 🕬 ab eo, qui haberet omnium potestatem, recte videts: [\*\* testatus, non se posse verbum Domini transgredi, et facet ullum posillom, aut magnum apud semet ipsem. Nos enim ille loquebatur ei, qui posset sacrificiis et muserile permutari, sed ille erat, apud quem non ) est user

<sup>1)</sup> Ita Cod, Corbejensis, libri autem editi (v. c. ed. M.): "in manibus." R.

Num. XXIV, 10. 11.
Num. XXIV, 11.

<sup>4)</sup> Num. XXIV, 12. 13. 14. 1) Jacob. I, 17.

utatio, nec commutationis umbra. Et ideo non potest cerdos mercede mutari, ubi Deus muneribus non motur. Discessurus tamen Balaam incipit iterum prophere, et dicit: "veni, 1) consilium do tibi, quid faciet pulus hic populo tuo in novissimis diebus. Et assumta irabola sua ait." Sed priusquam ad explanationem coım, quae prophetata sunt, veniamus, velim requirere, uis iste sensus sit, vel 2) quis ordo verborum, quod ait: reni, 2) et consilium do tibi." Et consilii quidem nihil are videtur, sed ait: "quid 4) facturus sit populus hic opulo tuo in novissimis diebus: " cum utique convenienius dictum videretur, si diceret: veni, propheto tibi, quid. acturus sit populus hic populo tuo 6) in novissimis dierus: et esset utique consequentia, ut videretur Balaam rophetare de iis, quae populus Israel facturus esset poulo Balach, vel ceteris gentibus: et quod in virtute faet ita, ut non relinquat ex urbibus Moab ullum, qui lvus fiat.

2. Sed et prophetia nihilominus, quam de Christo mjungit in consequentibus, et dicit: "orietur") stella ex cob, et exsurget homo ex Israel, et vastabit principes cab: "convenienter posita videretur, si scriptum esset: ni, et propheto tibi. Nunc autem quid dicemus ad c, quod scriptum est: "veni,") consilium tibi do, quid ciet populus hic populo tuo? Requiramus ergo, quodo intelligi debeat, quod scriptum est: "consilium") bi do: "de quo saepe apud memet ipsum requirons, allum potui exitum invenire sententiae, si hoc, quod ait:

<sup>1)</sup> Nom. XXIV, 14. 15. - Edd. Merlini: faciat.

<sup>2)</sup> In ed. Ruaei deest "vel."

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Num. XXIV, 14. <sup>4</sup>) Num. XXIV, 14.

<sup>3)</sup> Deest ntuo" in edd. M.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Num. XXIV, 17. <sup>7</sup>) Num. XXIV, 14.

<sup>)</sup> Num. XXIV, 14.

"veni, 1) consilium tibi do: "tanquam qui vere videns et vere audierit verba Dei, sicut in consequentibus t: "dixit 2) Balaam, filius Beor, homo vere videns, et iens sermones Dei, sciens scientiam excelsi, et visio1 Dei videns in somnis: revelati oculi ejus." De iis 1 Dei videns in somnis: revelati oculi ejus." De iis 1 Dei videns in superius diximus, quia et in praesatione iae prophetiae eadem, acripta sunt. Hoc sane solum1 raesenti videtur additum, quod ait: "sciens!) scien2 excelsi." Hoc enim in superioribus non est dictum Balaam: quod quidem nec sacile de quoquam omnium etorum prophetarum scriptum esse deprehendi.

3. Unde et valde miror, quomodo hoc de Balaam ptum est, cui nec hoc concessum est dicere, quod phetis esse in usu solet: "haec dicit Dominus:" sed "dixit 4) Balaam, dixit homo vere videns." Tum nde et quomodo dignum erit tantum istud intelligi de wam, ut sciat scientiam excelsi: qui etiam Balach regem werit, quomodo scandalum mitteret coram filiis Israel, manducarent immolata, et sornicarentur? Vix enim sanctimprophetis, aut Apostolis inveniet aliquis dictum, a sciant scientiam excelsi. Quamvis Paulus dixerit, 5) iuse se verba inenarrabilia, quae non licet homini si, tamen non est professus, habere se scientiam exi. Propter quod diligentius intendamus, si forte dignum uid nobis Deus super hoc sermone revelare dignar. In libro, qui apud nos quidem inter Salomonis mina haberi solet, et Ecclesiasticus dici, apud Graecos · sapientia Jesu filii Sirach appellatur, scriptum est: nis 6) sapientia a Deo est." Quod fortasse possumus intelligere, quasi a Deo sit et illa sapientia mundi

<sup>1)</sup> Num. XXIV, 14. 2) Num. XXIV, 15. 16.

<sup>3)</sup> Num. XXIV, 16. 4) Num. XXIV, 15.

<sup>5)</sup> Cfr. II Cor. XII, 4.

<sup>6)</sup> Sap. Sirach. I, 1. (Ecclesiastic.)

amicio ejus, quos Nabuchedonosor rex tribus annis tradiendos tradidit, volens cos in sua, id est, patria et Babyloniorum sapientia scientissimos fieri. Ibi esgo sciptum est, quis "dedit 1) iis Dominus scientiam et iatt lectum et prudentiam in omni arte grammatica, et Danisi dedit intellectum in omni verbo, et visione, et somaie et crant apud regem, et in omni verbo et prudentia, a disciplina, in quibuscunque quaesivit ab iis res, intelli sos decuplo amplius, quam crant sophistae et philosoph qui crant in omni regno ejus." Et baec quidem in complaribus septuaginta interpretum habentur: in Hebracore vero Codicibus aliquid etiam vehementius reperi, quin quamvis non utamar, tamen agnoscendi gratta dicessa etiam ibi quae legimus: "dedit, 3) inquit, Deus intellecte et prudentiam in omni grammatica aspientia, et Dessi intellexit in omni visione, et somniis." Et poet passi "et 1) steterunt, inquit, in conspectu regis: et in out verbo sapientine, et disciplinae, in quo quaesivit sh i rex, invenit in its decuplo super omnes incantators magos, qui erant in omni regno ejus." Ex ils ergo ome bus potest intelligi, quomodo et Balaam dixerit de sessi ipso: "qui 4) sest scientism excelsi:" scilicet ut inteligtur, quod origo totica scientiae ab ipso accepent em dium, vitio autem humanse malitiae, adspirantibes () # subripientibus etiam daemonibus, in perniciem vers 🖛 quae pro utilitate concessa sunt. Hace de co, que dizit: "sciens 5) scientism excelsi:" a nobis pro vide discuss sint.

4. Post hace sit: nvisionem ') Dei videns in somme revelati oculi ejua." De iis sufficienter in terus vision

<sup>1)</sup> Daniel. I, 47. 19. 20. 1) Daniel. I, 47.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Daniel, I, 49, 20. <sup>4</sup>) Num. XXIV, 16.

b) Edd. Merlini perperam: abspirantibus.

<sup>\*)</sup> Num. XXIV, 16. ') Num. XXIV, 16.

ertum est, et eadem repetere otiosum est. Videamus , quid est, quod in consequentibus dicit: "osternan!) et non modo: beatificabo, et non appropinquat." iliis quidem exemplaribus legimus: "videbo eum, sed modo." Quod si recipiatur, facilius intelligi putar: ut Christum, de quo in consequentibus dicit: etur<sup>2</sup>) stella ex Jacob, et exsurget homo de Israel:" ndum dicat esse, sed "non modo:" hoc est, non eo pore, quo ista loquebatur. In novissimis enim diebus, ), venit plenitudo temporis, misit Deus filium suum." si secundum hoc, quod nos habemus in exemplari-, legendum sit, hoc est: "ostendam 4) illi, et non lo: beatificabo, 5) et non appropinquat:" non ad c Balaam, per quem haec dicuntur, sed ad illos, rum personam haberi 6) in hoc diximus, resertur. enim doctores legis, et scribae ostendent Christum in et prophetis prophetatum, sed "non modo:" hoc non co tempore, quo venit, sed cum plenitudo genintroierit, et cum omnis Israel salvari incipiet, tunc ostendent, et tunc beatificabunt, quem modo blasmant. Sed hoc tempus, in quo haec futura sunt, appropinquat: longe enim est, et in ipso saeculi fine andum. Et ideo ait: "ostendam") illi, et non modo:" ," hoc est, populo, qui tunc salvabitur. Post haec: etur, 8) inquit, stella ex Jacob, et exsurget homo ex el." De his 9) et in superioribus diximus, quia eviter de stella, quae Magis in oriente apparuit, propher: qua duce venerunt ad Judaeam, requirentes eum,

<sup>1)</sup> Num. XXIV, 17. 2) Num. XXIV, 17.

<sup>3)</sup> Galat. IV, 4. 4) Num. XXIV, 17.

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: beatifico.

<sup>6)</sup> Deest "haberi" in ed. Ruaei.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Num. XXIV, 17. <sup>4</sup>) Num. XXIV, 17.

<sup>9)</sup> Edd. Merlini: iis.

qui natue est ren largel, et reportum oblatis muneribus adoraverant. Sed movet me, quod de ipes stella, posteaquem dictom est in Evengelio, 1) quie praccemui Magos usque in Bethloem, et veniens stetit supre, si puer erat, ultra non sit dietum, quia vel discesserit init, vol evanuerit, vel assumts sit, aut aliquid omnino de ber parratio evangelien designaverit: sed hac tantum dismit. quia venit, et "stetit 3) supra, ubi oret puer." Ne fort ergo aicut tempore baptismi, cum baptisatus Jesus aiacendit de Jordane, aperti sunt ei cochi, et vidit Joanne Spiritum Dei descondentem quasi columbam, et manutem super cuto, et audivit vocum dicentem de code "hie 3) est filius mous dilectus, in que bene complacifi: ita et stella hace, ques venit copes, ubi erat pues, et detit, in Christo similiter permaneit, sient et Spiritus unetus in specie columbas yenius dicitur, et maniss is 60. Et sieut veniuse Spiritum Dei soper eum, et mocisse in eo, ita accipimus, quod nunquam ab eo recussi Spiritus Dei: ita 4) et du stella, quas vemit, et steut septe eum, accipiondum puto, quod sie steterit super eum, w nonquem inde mote eit. Et ideo deitetie eine indicie illam stellam fuisse opinor. Unde et orde prophetes base cadem consequenter ostendit, cum de deitate que dem ejus dicit: "orietur") stella ex Jacob": de bumas vero natura: net excurget homo ex foraci"; ut in utropo et secundum deitstem, et secondum humanitatem Christi prophetatus evidenter apparent. "Et b) vastabit principo Moah." Moab quidem gens est, cujus principes non sisesse, quam spirituales nequitias, et principatus illes, ab versum quos nobis luctamen est, intelligimus. Hos est

2) Matth. III, 17.

\*) Num. XXIV, 17. \*) Num. XXIV, 17

<sup>1)</sup> Cfr. Mauh. II. 9. 1) Mauh. II. 9.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: "ita et etella, quae" etc., ed. ver Rusei: "et ita de etella, quae" etc.

o ex Israel vastavit, cum exuit principates et , assigens illos cruci suae. Neque enim poterat oabitas, et ad Dei agnitionem perducere, nisi illos, qui in iis dominationem impietatis tenueastasset. "Et 1) praedabitur omnes filios Seth." s est Adam, de quo Eva dixit, cum natus esset: t 2) enim mihi Deus semen aliud pro Abel, :idit Cain." Iste est ergo Seth, ex quo omne in hoc mundo ducitur genus. Nam de Cain uerant, diluvio perierunt. Filii ergo sunt Seth mines, qui in hoc mundo sent. Et cum diciraedabitur 3) omnes filios Seth: " praedam sic cut in superioribus interpretati sumus, ubi scri-: "edet 4) gentes inimicorum suorum:" et ubi nis, et leoni comparatur. Et hic ergo in praepit omnes filios Seth. Victis adversariis daemoos, qui sub ipsorum dominatione tenebantur, juasi praedam victoriae suae ducit, et spofia sartat; sicut et in aliis de eo scriptum est, quia :ns 5) in altum captivam daxit captivitatem." em seilicet illam humani generis, quam diabolus onem ceperat, iste rursus captivam duxit, et a ocavit ad vitam. Utinam ergo 6) me et captiat semper Christus Jesus, et me ducat in praei, et ego tenear ejus vinculis alligatus: ut et ego ar vinctus Jesu Christi, sicut Paulus de semet atur. 7) "Et 8) erit Edom hereditas ejus, Esau ijus." Edom idem est, qui Esau. Hic secunpriam quidem inimicus est Israel, sed in ad-

um. XXIV, 17.

2) Genes, IV, 25.

um. XXIV, 17.

4) Num. XXIV, 8. sqq.

phes. IV, 8. coll. Psalm. LXVIII, 18.

dd. Merlini: ergo et me captivum etc.

fr. Ephes. III, 1.

8) Num. XXIV, 18.

quit, Christi etiam ipoc houselites ojes crit: hec est, recipietur ad fidem, neb extilitar ab bereditat Christie Si vero spiritualiter adventuses. Edom com intilligitus, quie adversatur spiritui, et est inimica. In aiventu autem Christi, cum subjecta fuerit care spiriti, per resurrectionie spein etiam ipea ad hereditatem venit. Non enire sola anima, sed et caro, quae aliquende égrat') inimica, per obedientiam spisitus consers future "Mereditatis exsistet. "Et 2) Israel feeit in virtutem." Ist and quod dicit, quie tunc Edom, vel Esau, hoc est, arnis nature in hereditatis societatem vocabitur, cum hud anima videlicet facta fuerit in virtutem, et decenter faci repleta virtutibus. Si enim anima non veniat ad virtuta sed in ignavia perseveret, nec caro ad hereditatem verit, sed ad judicium illius, qui potest 3) animam, et corps perdere in gehennam. "Et 4) exsurget ex Jacob, et perdet liberatum de civitate." Ille, inquit, qui exsurgit stella ex Jacob, perdet liberatum de civitate. Nos is hoc solum, sed in omni pene prophetico stilo que di cuntur, involuto satis et obscuro sermone dicuntur. Nos enim placuit sancto Spiritui, qui de iis scribi voluit, # palam haec et pedibus, ut ita dicam, imperitorum coculcanda ponerentur: sed ita providit, ut cum public haberi videantur, sermonum tamen obscuritate reconic in arcanis, et in secretis obtecta serventur. Et nune es quod ait: "perdet<sup>5</sup>) liberatum de civitate: " nisi ad cosuctudinem propheticam respicias, de qua dicitur, omni prophetia non potest propria absolutione constare, valle dissicilis videbitur intellectus. Videamus tamen, si for hoc modo poterit explanari. Civitatem hic mundum ir

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: fuerit.

<sup>2)</sup> Num. XXIV, 18. — Edd. Merlini: in virtute

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cfr. Matth. X, 28. <sup>4</sup>) Num. XXIV, 19.

<sup>5)</sup> Num. XXIV, 19. 6) Cfr. II Petr. I, 28.

lligamus, sicut et in Evangeliis dicitur 1) de luxorioso io, qui dilapidavit substantiam patris: quia accessit, iniit, ad quendam primarium civitatis in regione illa: a 10 receptus, in agrum mittitur porcos pascere. Et haec go civitas, cujus ille primarius erat, mundus hic intel-Igitur de hac civitate liberatum, hoc est, quem serat Christus de hoc mundo, perdit eum. Dicit enim, iia "qui") perdet animam suam propter me, salvam ciet cam. " Salutari ergo perditione perdit Jesus cum, em de hujus mundi civitate liberaverit. Et nos itaque ad salutem venire volumus, et de hoc mundo liberari, rdere debemus animas nostras perditione utili, et nessaria. Perdit enim animam secundum Christum, qui sideria ejus refrenat, qui cupiditates ejus resecat, qui turiam ejus resolutionemque castigat, et in nullo prorfacit voluntatem suam, sed voluntatem Dei: et per hacc, rire dicitur anima. Periit namque vita ejus prior, et init novam vitam, quae in Christo est, ducere. Simile tem huic dicto etiam illud est: "si 3) commorimur, et nvivemus." Et illud: "si 4) autem mortui estis ab eleintis hujus mundi, quomodo velut viventes in hoc mundo cernitis?" Necessario ergo etiam in 5) his declaratur, ia perdidit animam suam in hoc mundo, qui cum Chrimoritur: et qui hic eam perdiderit, inveniet eam ibi ie dubio, ubi dicit Apostolus, quia "vita 6) vestra abscona est cum Christo in Deo: " cui gloria in aeterna sacla saeculorum. Amen!

<sup>1)</sup> Cfr. Luc. XV, 13. sqq. 2) Luc. IX, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) II Tim. II, 11. <sup>4</sup>) Coloss. II, 20.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: in iis declaratur, quia perdit etc.

<sup>6)</sup> Coloss. III, 3.

## HOMILIA XIX.

De visione quinta Balaam.

1. Quinta bacc nobis, cademque ultima Bal sio discutitur, de que similiter, ut in ceteris, D deprecessur, qui ') in fine non deserat, ut passe jus quoque visionis sensum hand procul a veri ptare. Est ergo initium ejus in iis verbis: net ") deret, inquit, Balaam Amalech, assumens pa suam dixit: initium gentium Amalech, et semes peribit," Necessarium mibi videtur requirere in ria divinia, quibus in locis, vel que in tempore Amalech scriptum sit, quove ex genere gens ista des Facilius enira, quod quaeritur, agnoscetur, si e bus locis, quae de cadem re scripta sunt, pro-Igitur in Genesis lectione, ubi quinque reges : rent, ut expugnarent quattior reges, qui rega-Sodomie, post aliquanta ita refertur: "et 3) regr quit, venerunt ad fontem judicii, hie est Cades terfeceront omnes principes Amalech, et Ams qui habitabant in Sasanthem." 1) In his prin Amalech memini nominatum. Sed requiratur utrum duae gentes ejusdem nominis habeantur, quidem et in catalogo filiorum Esau, et ducum ejus genere descenderant, refertur Amalech. scriptum est: "istac 5) sunt autem generationes E

<sup>1)</sup> Mrs. "qui in fine." Libri editi (v. c. e: "quo in fine." R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Num. XXIV, 20.

<sup>\*)</sup> Genes, XIV, 7. — Edd. Mertini: "Am ed. Rusei: "Amorraei."

<sup>4)</sup> Mas. "Sasanthem," quod propius accodit σονθαμάρ, quam priorum editionum (v. c. odd. ctio, quae habet "Sarathen," R.

<sup>&#</sup>x27;) Gencs. XXXVI, 9-12.

Edom, in monte Seir; et hace nomina filiorum a: Eliphas filius Ada, uxoris Esau, et Raguel filius emath, 1) uxoris Esau. Fuerunt autem filii Eliphas: man, Sophar, 3) Gothom, Cenes. Thamnas autem concubina Eliphas, filii Esau, et haec peperit Amaipsi Eliphas; et isti sunt filii Ada, uxoris Esau." Et pauca: "et3) ii sunt, inquit, duces ex filiis Esau. i Eliphas, qui fuit primogenitus filii Esau: dux The-, dux Chomor, 4) dux Sophar, 5) dux Cenes: dux re, dux Gothom, dux Amalech." Hic igitur Amafilius fuit Eliphas primogeniti Esau, natus ex conna nomine Thamna. Sed redeamus ad primam de ilech commemorationem, ubi ii, qui reversi sunt, et runt ad sontem judicii, qui vocatur Cades, interfit omnes principes Amalech. Cades enim interprer sanctificatio, vel sanctum; Amalech vero interprer ablingens populum, vel declinans populum. Igitur ui revertuntur ad sanctum, et convertunt se ad sancationem, interficiunt et perimunt Amalech, illum cet, qui ablingit populum, vel declinat populum. s autem alius est, qui declinat populum a Deo, nisi virtus raria, et nequitiae spirituales? Horum ergo principes sunt? Illi sine dubio principatus, adversum quos tis est colluctatio. Adversum principatus. ) enim et

<sup>1)</sup> Mss. "Basemath." Libri antea editi: "Basamh." R. — Edd. Merlini: "Basemmath."

<sup>2)</sup> Mss. "Sophar, Gothom." Libri editi (v. c. edd.: "Suphar, Gothon." R. — Desideratur boc loco, Genes. XXXVI, 11. coll. pag. huj. not. 4. "Omar."

<sup>3)</sup> Genes. XXXVI, 15. 16.

<sup>4)</sup> Edd. M. et R. hoc loco, cfr. pag. huj. not. 2. omor."

<sup>\*)</sup> Edd. M. hoc quoque loco, cfr. pag. huj. not. 2. phar" et "Gothon."

<sup>6)</sup> Cfr. Ephes. VI, 12.

potestatos, et coundi hujus rectores aunt ils agones que tamen superare nun poterunt, nisi convertantur ad emctimoniam. In ipaa tamen sanctimonia, quae est Cada, fone est judicii. Omnis enim, qui se ad senctimonian convertit, habet semper aute oculos suos fontem judici-Prospicit enim judicii diem, et purificato cordo tam melorum poenas, quam piorum beatitudines contuetur et hace faciena omnes Amalechitarum principes prosteroitet dejicit. Si quis autem non se converterit ad Cades, if est, ad sanctificationem, fontemque judicii, neque furrum judicii cogitat diem, isti subjecti sunt principitat Amalech. Hunc com populum ablingit et conseruit, « talem populum declinat a Deo. Hace ad ilium primm referentur Amelech. None autem videamus et itm Amalech, filium Eliphas primogeniti Esau, quem peperi ci Thamnas concubina sua, cujus pater est Eliphas, qui interpretatur, Deus me dispersit : mater autem Thames, quae et ipsa primo quidem est degener, deinde interpretatur defectio commota ut necessario utique, qui ab bitalibus gignitur, hostis sit 1) Israel, ablingens vel decinans populam. Primus suim ipse Hebracos egressos o Aegypto bello aggressus est in Raphidin, tune cum Mosee ait ad Jesum: "elige") tibi viros, et exi, et configcum Amalech crastino: et ecce, ego sto in vertice colleet virga Dei in manu mea crit. Et fecit Jesus, sim dixit ei Moses, et conflixit cum Amalech: Moses auton et Aaron, et Ur adacenderunt in verticem collis. Et fectum est, ut, cum levaret manus Moses, invalenced Israel: cum autem deponeret manus suas, invalenche Amalech." Et post panca iterum scriptum est, quis fegaverit Jesus Amalech, et populum ejus giadio dejecent tune enim Dominus dixit ad Mosen: "conscribe?) has:

<sup>1)</sup> Edd Merlini: est. 2) Exod. XVII, 9-11

<sup>1)</sup> Exod. XVII, 14-16.

ad memoriam in libro, et da in auribus Jesu: quia delens delebo memoriam Amalech de sub coelo. Et aedificavit Moses altare, et nominavit nomen ejus, Dominus resugium meum: et ait: quia in manu occulta Dominus expugnat Amalech a generatione in generationem." Intellige ex hoc evidentius, quid debeat intelligi Amalech, quem manu occulta, id est, invisibili expugnare dicitur Deus a generatione in generationem. Sed in Deuteronomio ita scriptum est: "memento,1) quanta tibi fecerit Amalech in via, cum exisses de Aegypto, quomodo obstitit tibi in via, et excidit caudam tuam, omnes qui aborabant post te. Tu autem esuriebas et laborabas, et 10m timuisti Deum." Observa ergo in iis, quomodo Amalech obstitit Israel in via, sed tamen non potuit caut ejus abscindere, nisi caudam tantum: id est, cos pouit obtinere, qui retro positi erant, qui ultimi sequeantur, nec ea, quae retro erant, obliviscentes, extendeant se ad ea, quae in ante sunt. Et ideo puto, quia Dominus praecipiebat in Evangeliis dicens: "nemo<sup>2</sup>) nittens manum suam super aratrum, et retro respiciens, ptus est regno Dei." Et merito: si enim retro quis inentus fuerit in cauda, abscindet eum Amalech. Sed et liam adhuc de Amalech historiam proferamus, ut ex duribus Scripturae locis clarius, quod quaerimus, adveratur. In primo Regnorum libro ait Samuel ad Saul: misit 3) me Dominus ungere te regem super populum num Israel, et nunc audi vocem verborum Domini. Haec dicit Dominus virtutum: recogitavi omnia, quae ecit Amalech adversum Israel, quomodo percussit eum n via, cum adscenderet ex Aegypto. Nunc ergo vade, et percute Amalech, et anathematiza omnia, quaecunque

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Deut. XXV, 17. 18. <sup>2</sup>) Luc. IX, 62.

<sup>3)</sup> I Sam. XV, 1-11. coll. LXX. interpretum versione. [1 Regg.]

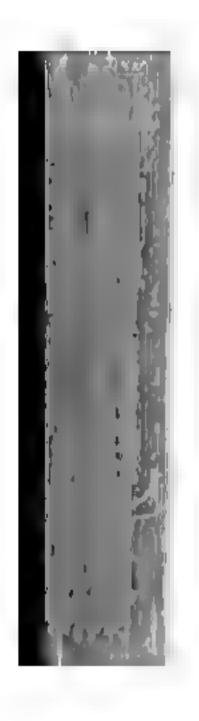

Acgypti. Et discessit Cineus de medio cumit Saul Amalech, ab Evilat 2) usqu contra faciem Aegypti, Et cepit Agag vivum, et emnem populum ejus anatigladii. Et pepercit Saul et populus res vit omne, quod bonum erat ex ovibus quae fecunda erant ex omnibus pecorib lucrunt ca exterminare, sed omne, quod et despectum, hoc anathematizaverunt sermo Domini ad Samuelem dicens: punxerim Saul in regem." Et hic ergo o Deus per prophetam regi Saul praeci Amalech, et non parcet cuiquem ex iie: percit regi Amalech Agag, offensam incu ita ut co usque permoveret Deum, ut e cipit illa natura, diceret: "poenitet") me in regem." Non ergo expedit nobis par clinat populum, vel ablingit, et devorat visibili Amelech, qui volentibus adscenet de mundi hujus evadere tenebris, atq

et si invenerit nos lassos ac defessos, et retro respicientes, atque in ultimis et in cauda positos, abscindit nos et perimit: Et ideo tendendum 1) semper in ante est, et ad priora 2) festinandum, imo et in verticem montis adscendendum, et semper levande sunt in orationibus ad coclum manus, ut ita demum vincatur Amalech et cadat. Vis autem scire, quoniam non transitur ad terram sanctam, neque pervenitur ad regnum, nisi prius vincatur Amalech? David cum multa bella gessisset, et contra Allophylos fuissent ei acerrimi frequentesque conflictus, non tamen scribitur obtinuisse regnum, nisi prius edomuisset Amalech. Ait enim Scriptura: "et3) regressus est David, posteaquam cecidit Amalech, et suscepit regnum Saul:" cum tamen ipse Amalech describatur multas prius strages fecisse in populo Israel, et urbes corum incendisse quam plurimas. Vere enim ante adventum veri David, illius, qui natus est ex semine David secundum carnem, multas strages spirituales Amalechitae, quae sunt contrariae virtutes, fecerunt in populo Israel. Sed et apsius David captivarunt, inquit 4), duas uxores. Judaeum Duto primum, et secundum Gentilem populum dici: et Judaeos enim et Gentiles omnes constat sub peccato fuisse conclusos. Sed non in his rerum exitus mansit, Adveniens enim David audi quid faciat. Et invenit, inquit, David dispersos Amalechitas "manducantes 5) et bibentes, et exsultantes pro praeda, quam abstulerant: et cecidit, inquit, cos a prima nocte usque ad 6) vesperam in crastinum." Et post hanc caedem Amalechitarum regressus suscepit regnum.

<sup>1)</sup> Ed. Ruaei sola: tentandum.

<sup>2)</sup> Ed. Ruaci sola: propria.

<sup>2)</sup> Il Sam. I, 1. coll. LXX. virorum versione. (1 Regg.)

<sup>4) 1</sup> Sam. XXX, 5. (I Regg.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) I Sam. XXX, 16. 17. (I Regg.)

<sup>6)</sup> Deest "ad" in edd. M.

.2. Hunc ergo Amalech videns Balaam Min 1 homo vere videns, et audiens verba Dei, qui seit : tiam excelsi, et visiones Dei videt, accepts paraboli sicut et în prioribus visionibus scriptum estifuit; "initi gentium Amalech, et semon corum peribit. Quo "initium gentium Amaloch:" certum &t, quia bullo ad illum, qui tunc erat in carae Amaloch, referri p neque enim primus erat antiquitatis origine: sed ad sibilem Amalech melius refertur, qui a declinando ; los a Deo, et faciendo Gentiles ex Dei cultoribus, lech nominatur. Et ideo recte initium gentium d quasi talia quaedam virtus contraria, quae prima in dederit, ut homines Gentiles fierent, mutando "glori incorruptibilis Dei in similitudinem imaginis corrup hominis, et volucrum, et pecudum, et serpentium, serviendo "creaturae 3) potius quam creaturi." enim in populo Dei scriptum est initium Christus, contrario in populo, qui declinat a Deo, et Gentilis citur, initium est Amalech. "Et 4) semen eorum per Semen eorum est persuasio, et doctrina, qua docue homines declinare a Deo. Istud ergo semen malun doctrina pessima, non ipsi, in quibus seminatum est ribunt. Ipsi enim cum conversi ingemuerint, salvi c Et vide, si non talis expositio etiam illis conveniente: sistet, qui Deum legis velut duritiae et crudelitatis a sant, qui non solum gentem Amalech, sed et semen pronuntiet periturum: cum gens quidem ad spirit nequitias referatur, semen vero ejus doctrina supers num Gentilium, et cultus idolorum, atque omnis quae a Dco populum declinare suadet, exponatur.

3. Commemorat autem prophetia post Amalech

<sup>1)</sup> Num. XXIV, 20.

<sup>3)</sup> Rom. I, 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Rom. 1, 23.

<sup>1)</sup> Num. XXIV, 20.

ens: "et 1) videns Cineum, assumens parabolam t: valida habitatio tua; etsi posueris in petra ım, etsi fuerit tibi Beor nidus astutiae, Assyrii te ducent" Videtur mihi, quod Cineum non abiliter nominet. Ipse est enim, cui et in sudicebat Saul: "discede 2) de medio Amalech, ercutiam te: quia tu fecisti misericordiam in m adscenderet de Aegypto." De hoc ergo et ur, quia valida sit habitatio ejus, si ponat niin petra. Petra Christus est. Si ergo ponat ım in petra, valida est habitatio ejus, si tamen i Beor nidus astutiae. Beor pater est Balaam, t accipi in persona haereticorum: ut hoc dici quod salvus possit esse Cineus, si ponat in petra 1m, hoc est, si 3) in Christo collocet spem suam, m haereticorum circumdet et circumscribat astusi hoc fuerit, nihil ei proderit, quod in petra, lhristus, collocatus videtur. Ab Assyriis enim lucetur, malignis scilicet virtutibus, quae cos caunt, et in potestatem accipiunt, quos haereticus olverit. Videtur sane secundum hanc exposiuam de Cineo edidimus, "et" conjunctio interensum. Sed sciendum est, quod vernaculum est linguae, "et" conjunctione frequenter uti, ita ut abundet, et in non necessariis, ut in nostra apua, videatur inserta: quod utique cum venia ac-1 est. Habet enim unaquaeque lingua aliquid is, quod apud alias linguas vitiosum videatur. go, "et" conjunctio quasi abundans habenda est, ua. Caveat ergo Cincus, qui interpretatur pos-

um. XXIV, 21. 22.

Sam. XV, 6. coll. LXX. virorum versione.

eest "si" in ed. Ruaei.

sidens, cavest, inquam, ctiamei possident, et prometre intam gratiam, ut 1) in scolesia Christi sit, ne forte au Beor circumveniat eum, et declinet ad dogueta pu et perversa, et ob hoc tradatus Assyriia. Qui enim h phemant in ecclesia positi, traduntus Satanae, sim Phygellus et Hermogenes, de quibus Paulus dicit: «que tradidi, inquit, Satanae, ut discant non blasphema Propterea ergo Assyriis traditur, qui declinavent in à reticam blasphemiam: quia Assyrii interpretantur dirit tes: et ob hoc traduntur iis, qui traduntur, non ut prentant, neque 1) ut penitus intercent, sed ut diriguntur, corrigantur; et sicut ipse Paulus dicit: "ut 1) discant a blasphemare."

4. Post hace vero Baisam prophetise suse seranticion his b) concludit, diceus: "et b) assumts parabolan dixit: o quis vivet, cum feccrit hace Deus? Et endo de manu Cithiorum, et affligent Assur, et affligent fis hracos, et ipsi pariter peribunt." Quod per singula pe parabolam loqui dicitur Balaam, logenti incutit patera ne quid in iis, quae dicuntur, non quasi in parabola sed secundum literam dictum putet. Ait ergo: "e" quis vivet, cum feccrit hace Deus?" Hic vitam non les communem, sed illam nominat, quae secundum Deus est: et hoc est, quod dicit: quia cum hace omnis set éum orietur astrum ex Jacob, et surrezent home mis rael, et deleverit Amalech, et semen ejus perdiduit, les

<sup>1)</sup> Edd, Merlini: et.

pra adscriptum habet "sicut Philetus et Hermacus". Horum mentio fit Il Tim. I, 15. et II, 17. At de la non dixit Paulus conceptis verbis: "quos tradidi" at sed de Hymenaeo et Alexandro. Cfr. pag. huj. not 3 l.— Edd. Merlini: Phygelus.

<sup>1 1</sup> Tim. I, 20. 4) Ed. Rusen: mer ut et.

<sup>\*)</sup> I Tim. 1, 20. (1) Edd. Merlini: 16.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Num. XXIV, 23. 24.
<sup>9</sup>) Num. XXIV, 25.

um advenerit Christus, et'idolorum cultum destruxetque omnium daemonum subjecerit potestatem, quis lle tam beatus, tam felix, qui bace videat? hoc est, entiat, et intelligat, et credat, quod hacc ita fecerit ? "Et 1) exibunt de manibus Githiorum, et affligent ios." Cithii interpretantur plaga figis. Hi ergo, qui rtuntur ad Deum, et a Christo eruditi, plagami in fine sacculi impiis veniet, effugiunt, ipsi affligent ios: hoc est, his, qui in agone pietatis positi sunt, ret Satanam Deus sub pedibus, ipsi assligent Assydaemonum<sup>2</sup>) scilicet gentem. Calcabunt namque serpentes, et scorpiones, et super omnem virtutem . ti, et assligent cos. "Assligent") Hebracos, et ipsi r peribunt." Hebraei transcuntes interpretantur. Iste ipse populus etiam Hebraeus dicitur, quia transiit egypto ad terram repromissionis, de tenebris ad lude morte ad vitam. Sed quoniam, ut diximus, haec sine agone, nec sine magno certamine poterit obtiquasi in agone positus nunc affligit, nunc affligitur, ne caedit adversarium, nune ipse ab adversario verar. Affligent ergo etiam ipsi Assyrii Hebraeos, hoc opulum Domini, sicut affliguntur ab iis: sed ipsi, id issyrii, cum haec fecerint, et cum vires suas omnes Hebraeos affligendos effuderint, statim etiam ipsi unt, Quod ergo ait: "et 4) assligent Hebraeos, et pariter peribunt:" non ita accipiendum est, quasi ir çum Hebraeis peribunt et Assyrii: sed pariter, id tatim ut hacc fecerint, et Hebracos afflixerint, etiam eribunt. "Pariter" ergo Graecus sermo pro "statim" . Hic ergo erit finis omnium, ut et Assur, cui tratur hi, qui delinquebant ex populo Dei, vel in in-

<sup>)</sup> Num. XXIV, 24.

<sup>)</sup> Edd. Merlini: et daemonum etc.

<sup>)</sup> Num. XXIV, 24. 4) Num. XXIV, 24.

toritum carnie, ut spiritus salvas fieret, vel ut di non blasphemare, peribit etiam ipse ab co, qui ; tom habet perdere in gehennam. Dicetur enim in judice: "ite 1) in ignem acternum, quem parwi diabolo, et angelis ejus," Ibi ergo peribit Assur, dem periit aliquando et una ovis 1) es centum sed hane ovem pastor bonus, relictis nonaginta in montibus, descendens ad vallem hane nustram, lacrimarum, et requirent invenit, atque impositam ris suis reportavit, et illi numero, qui in super salvus manchat, adjunzit. late autem Assur, qui omnium dicitar periturus, nescio si aliquando am possit, aut inveniri: periit enim non errore, sed nec lapau motus, sod perseverentia perduratus. enim scriptum est: "ego 3) occidam, et ego vivere deducam in infernum, et reducam :" nescio, si gen omnes adspiciat, an ad eos tantum, quos deceptio deduci fecit in mortem. Haec etiam de ultima l prophetia a nobis pro viribus dieta sint, quae p corum difficultate explanandi magis, quam per stilo placuit explicari. Quid enim interest, dur omnia ad acdificationem dicantur, et omnia ed g Dei fiant? Qui est benedictus in saecula saecu Amen!

<sup>1)</sup> Matth, XXV, 41. coll. edd. N. T.

<sup>1)</sup> Cfr. Luc. XV, 4. seqq.

Deut. XXXII, 39, et I Sam. II, 6, (1 Regt Desunt in ed. Rusei verba: nego occidam, et."

## HOMILIA XX.

co, qui fornicatus est in Madianitide, et quod consecratus est populus Beelphegor.

1. Lectio hodie recitata est, primam quidem histo-1 continens de fornicatione viri Israelitae et mulieris lianitidis, secundam vero de visione populi, in qua ierari iterum jubetur ex praecepto Domini, in irritum cet revocato 1) priore numero, propter peccata, quae miserant ii, qui prius fuerant sub numeri definitione iti. Cassatur ergo et in irritum deducitur ex peccaiumerus, qui scriptus est: et tantum valent delicta, ut hoc prosit, quod in numero quis habitus sit apud m, cum declinaverit. Sed, ut Scriptura refert, etiam s corum, qui recesserunt a Deo, ceciderunt in de-). Duae ergo sunt historiae, quae recitatae sunt: sed de prima interim, quae fornicationem populi descrisi quid orantibus vobis Dominus gratiae dignabitur stare, dicemus. Si vero ipse concesserit, aliquid etiam ecunda contingere audebimus. "Et 2) applicuit, in-Israel ad Sattin 3), et pollutus est populus, et fortus est in filias Moab. Et invitaverunt cos ad sacriidolorum suorum, et manducavit populus de sacricorum, et adoraverunt idola corum, et consecratus Beelphegor: et iratus est furore Dominus contra Is-4 In his ostenditur illud, quod saepe memoravimus, Balaam, posteaquam Dei virtute constrictus, non est aissus maledicere Israel, volens tamen placere regi ch, ait ad eum, sicut scriptum est: "veni 4), consilium

<sup>1)</sup> Mss. "revocato." Libri editi (v. c. edd. M.): ocato." R.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Num. XXV, 1. 2. 3. <sup>3</sup>) Edd. Merlini: Sethim.

<sup>4)</sup> Num. XXIV, 14.

do tihi." Rt quid consilii doduit, ihi non apparuit, is posterioribus tamen ipsins libri Numerorum scriptum st fortur. Sed plenius in revelatione Joannis, whi its continetur: "habes"), inquit, ihi queedam 2), qui tenent dectrinam Balaam, qui docuit Balach, ut mitteret scendslum in conspectu filiorum Israel, at manducarent ideli immolata, et fornicarentur." Ez hec ergo apparet, quel nequitia usus sit Balaam, et consilium dederit regi, tein quaedam dicens ad eum: populus his non propriis vibus, sod Deum colendo vincit, et pudicitism consuruale Si vis cum vincere, primo corum pudicitiem dejies, s sponte vincentur. Sed adversum hase non vistate mitum, sed mulierum decore pugnandum est, nec emi rum vigore, sed mollitie feminarum. Procul hine\*) cul amove armatorum manum, et electam congress ciem puellarum, ludentes pedibus cant, manibusque pladentes: forma vincit armatos, ferrum pulchritude capivat, vincentur specie, qui non vincuntur proelie. Vers ubi senserint eos mulieres Moabitides 1) vel Madianisis manus dedisse libidini, et peccato inclinasse cervices, 200 prius semet ipsas cupientibus praebeant, quam de se ficiis idolorum acquieverint degustare: ut cogente libidist consiliis obtemperent seminarum, et consecrentur pos Beelphegor, quod est idolum turpitudinis. Hace frems consilia Balaam: quibus acceptis rex Balach parat consilia tinuo exercitum non armis virilibus, sed femineo miss compositum, non furore bellico, sed libidinis flammass censum. Nullam refrenat pudor, nullam prohibet vot cundia. Amor patriae, et vitium gentis conspirant paris

1

Q

t

1

Ċ

17

Þ

74

M

1

<sup>1)</sup> Apocal. II, 14.

<sup>3)</sup> Desunt verba: "hinc procul", in sola ed. Rus

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: Moabitae vel Madianitae.

in lasciviato, et ad decipiendum proba existit improbitas. Pro nefas, viz prohibetur libido legum minis, viz gladii errore reprimitur! Quid sceleris non perpetret, ubi faci-10re suo placituram se mulier regi credidit, et salutem patriae quaesituram? Captivantur ergo Israelitae, mon erro, sed luxu, nec virtute, sed libidine, et fornicantur n mulieres Madianitidas 1), et ira Dei insurgit super eos. iunt quidem in iis et mystica quaedam, atque interioris ntelligentiae secreta: sed nos primo ipse historiae textus edificet, ut discamus ex hoe, quonism adversus?) nos pilitat fornicatio, adversus nos jaculentur tela luxuriae. ed si nobis non desint arma, quibus nos armari jubet postolus, hujusmodi jacula nos terebrare non poterunt, \*) sit nobis lorica justitiae, si habeamus galeam salutis, : gladium spiritus, super 4) omnia scutum fidei, et calzati simus pedes in praeparatione Evangelii pacis. Ista mt arma, quae nos defendunt in hujusmodi bellis. Si atem talia arma projicimus, stațim locum 3) diabolico ilneri damus, et captivos nos ducit omnis daemonum norus: atque ob hoc ira Dei insurget 6) super nos, et on solum in praesenti saeculo punicavar, verum etiam futuro. Quod ergo facit nos vincere in iis proeliis, nae adversum nos diabolus commovet, pudicitia est, et estitia, et prudentia, et pietas, ceterasque virtutes. Quae stem faciunt nos vinci, luxuria est, et libido, averitia impietas, omnisque malitia. Hacc ergo sunt, quae nos istoriae textus edocuit. Verum quoniam Joannes in re-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: Madianitas.

<sup>2)</sup> Desiderantur verba: "adversus nos militat forniatio," in sola ed. Ruaei.

<sup>3)</sup> Cfr. Ephes. VI, 13-17.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: et super.

<sup>&#</sup>x27;) Cod. S. Theodorici Rhemensis: "locum diabolo ulneris damus," R.

<sup>6)</sup> Ed. Ruaci sola: insurgit.

veletione sua ce, quae in lege secundista historia sunt, adducit ad mysteria divina, et encremente qu is educet contineri, necessarium videtur ctium semdum id, quod ille sensit, nos quoque ab illo dete positionis regulam sequi, et prime memorare es, que si angelum ecclesies oujustam scribens dicit: "habes!) M quoedam, qui tenent doctrinam Balgam, qui docuit le lach mittere scandalum in conspectu filiorum lorael, e manducarent immolata idolia, et fornicarentur." Esp temporibus Jounnis Apostoli erant quidant in codei illa, ad quam scribebat, docentes doctrinam Belaum. Petaone its accipiendum est, quod fuerint in illis dist qui dicerent se docere ea, quee Balanza docuit, et qui profiterentur se dogmatum et traditionum illins eus & ctores? An illud potius debemus advertere, quod si quis fe ciat opus, quod fecit Balaam, is doctrinam Balaam decer videatur? Sicut et de doctrina Jezabel 2) in eadem # velatione memoratur, non quod 3) aliquis ex discipsis Jesabel doceat, quae illa tradiderit, sed quod si qui verbi causa, aut prophetas Dei persequatur, ut illa seci aut ad idola aliquos decipiat, vel falsis circumscriptisibus perimat innocentes, iste Jezabel dicetur tenere & ctrinam. Si ergo aliquis malis consiliis scandalum susret pepulo Dei, et offensionem divinam, atque iremdiam coelestem provocet plebi, vel idolorum sacrifos communicando, vel stupris aut libidini servicado, hic de ctrinam Balaam tenere dicendus est. Est ergo ement bilis corporis etiam fornicatio. Quid enim ita enem bile, quam templum Dei violare, ac tollere 4) mente Christi, et facere membra meretricis?

<sup>1)</sup> Apocal. II, 14. — Edd. M. et R. hoc loco, d. pag. 242. not. 2. "habes ibi quosdam, qui tenent" et

<sup>2)</sup> Edd. Merlini constanter: Hiesabel.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: quo.

<sup>4)</sup> Cfr. I Cor. VI, 15.

2. Multo tamen magis exsecrabilis est generalis illa rnicatio, in qua omne genus peccati pariter continetur. eneralis autem fornicatio dicitur, cum anima, quae in onsortium Verbi Dei adscita est, et matrimonio ejus quoammodo socista, ab ullo alieno scilicet, et adversario ilus viri, qui cam sibi despondit in fide, corrumpitur, et olatur. Est ergo sponsus et vir animae mundae et pucae, Verbum Dei, qui est Christus Dominus, sicut et postolus dicit: "volo 1) autem omnes vos uni viro virnem castam exhibere, Christo. Timeo autem, ne forte, cut serpens seduxit Evam astutia sua, sic corrumpantur msus vestri a simplicitate, quae est in Christo Jesu." onec igitur anima adhaeret sponso suo, et audit verum ejus, et ipsum complectitur, sine dubio ab ipso seen suscipit verbi; et sicut ille dixit: "de 3) timore tuo, omine, in utero concepi:" ita et hacc dicit: de verbo 10, Domine, in ventre concepi, et parturivi, et spiritum ilutis tuae feci super terras. Si ergo sic de Christo conepit anima, fecit filios, pro quibus dicatur ad eam, quia salva 3) erit per filiorum procreationem, si permanserit 1 fide, et caritate, et sanctitate, cum sobrietate," etiamsi rius sicut Eva seducta fuisse anima videatur. Est itaque ere beata soboles, ubi concubitus factus fuerit animae um Verbo Dei, et ubi complexus ad invicem dederint. nde nascetur generosa progenies, inde pudicitia orietur, ade justitia, inde patientia, inde mansuetudo, et caritas, tque omnium virtutum proles veneranda succedet. Quod i inselix anima divini verbi dereliquerit saneta connubia, a in adulterinos se complexus diaboli, aliorumque daenonum illecebris deceptam tradiderit, generabit sine duno etiam inde filios, sed illos, de quibus scriptum est: ,filii 4) autem adulterorum imperfecti erunt, et ex iniquo

<sup>1)</sup> II Cor. XI, 2. 3.

<sup>2)</sup> Jesai. XXVI, 18.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) I Tim. II, 15.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Sap. Salom. III, 16.

modi voluntatem peperit anima, digne in ca odio habetur malae voluntatis exsecranda conceptio. Propterea fortassis in hujus sacramenti figura etiam Chanaam 1) puer, antequam nasceretur, maledicitur. Cham namque peccaverat pater ejus: et prophetans Noe, cum' unicuique filiorum suorum optima quaeque signaret, ubi ad Cham ventum est: "maledictus, 3) inquit, Chanaam puer." Cham peccavit, et Chanaam progenies ejus maledicitur, et maledicta est. Et ideo acrius nobis intendendum est, et prospiciendum, ne forte generet aliquid anima, quod maledicto dignum sit, ut ctiamsi nondum opere impleverit, in ipsa tamen voluntate et proposito ejus sit 3) hujusmodi maledicta progenies. Quod et si forte aliquando evenerit: - quis enim invenietur facile, qui ab hujusmodi generatione, id est, peccandi voluntate habeatur immunis? - si ergo acciderit tale aliquid, quid remedii detur, ex divinis voluminibus requiramus. Invenimus ergo in psalmis de hoc scriptum: "filia 4) Babylonis misera, beatus, qui retribuet 5) tibi retributionem, quam retribuisti nobis. Beatus, qui tenebit et allidet parvulos 6) tuos ad petram." Et si nondum aliquid operis gessit Babylonius in nobis iste conceptus, dum adhue parvulus est, non miserearis ejus, nec parcas ei, sed statim interfice. Odibilis enim est: perime, occide elidens ad petram. Petra autem est Christus. Quis ergo tantus ac talis est, ut non exspectet omnino, usque quo crescat in eo Babylonia 7) soboles, nec augeantur in eo opera consusionis, sed in primis statim initiis, ubi nasci coepe-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini constanter: Chanaan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Genes. IX, 25. <sup>2</sup>) Edd. Merlini: erit.

<sup>4)</sup> Psalm. CXXXVII, 8. 9.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Edd. Merlini: retribuit.

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: parvulos suos.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: Babyloniae.

rint, et ex voluntatis motibus coalescere, atque, ut its dicam, ubi caput coeperint de vulva animae professa perniciosa desideria maligni spiritus inspiratione concepta, arripiat statim et elidat ad petram: id est, adducat al Christum, ut in conspectu tremendi judicii ejus posts exolescant, et percant? Hace dieta sunt nobis de generali fornicatione, quae species habet plurimas: quarum one est baer, quae in consuetudine ob corporale stuprus fornicatio nominatur. Ego vero legens Apostolum, cun venimem ad cum locum, in quo dicit: ,qui ') se jessi Domino, unus spiritus est:" et: "qui 2) se jungit mostrici, unum corpus est:" quaercham, si est aliquid alui medium praeter boc, ut aut Domino quis jungatur, se meretrici: et pro viribus meis discutiens, profundam sie et reconditum in iis verbis intueber Apostoli sensum, qui ita definierit, quod omnis anima aut Domino conjunte sit, aut meretrici. et intellezi, quod Dominum quides dixerit virtutes, quae Christus est, id est verbum, sapiestiam, veritatem, justitiam, ceteraque hujuamodi: merettcem vero omnes e contrario malitiae species. Hoc etian apud Salamonem dici intelligo in co, quod ait de mertrice, quis per 1) fenestras prospicit in plateas, et s quem viderit insipientium adolescentulorum, et inopes sensuum, transcontem juxta angulos domus suac, et lequentem in tenebric respertinis, cum silentium fout nocturnum, vel caligo noctis: mulier autem occurrit 4 habens speciem meretricis, quae facit juvenum evolucorda." Hace ergo, quae dicitur meretria, ipsa est mlitia: et qui se junzerit buic meretrici, unum come malitiae efficitur. Sieut ergo, qui se jungit Christo Domino, jungit se sapientiae, jungit se justitiae, jungit #

<sup>3</sup>) Prov. VII, 6-16.

<sup>1)</sup> I Cor. VI, 17. 2) I Cor. VI, 16.

etati, et veritati, et cum his ') omnibus unus efficitur iritus: ita et qui se jungit huic meretrici, jungit se pudicitiae, impietati, iniquitati, mendacio, et simul anibus peccatorum malis, cum quibus unum corpus icitur.

3. Verumtamen "applicuit") Israel in Sattin." In erpretatione Hebraicorum nominum Sattin invenimus lingua nostra responsionem, vel refutationem dici. plicuit ergo Israel ad responsionem, vel refutationem. on bene applicuit. Vide denique, quid incurrerit\*) in c positus mansione. Fornicatus est cum mulieribus adianitarum, et refutatus est a Deo: quia non solum rnicatus, sed et idolis gentium consecratus est, et codit ex iis, quae fuerant idolis immolata, quae utique secrabilia sunt apud 4) Deum. Qui enim consensus nplo Dei cum idolis? Verum ego etiam de iis, quae postolus Paulus 6) ad Corinthios scribit, dicens: "si 6) is autem viderit scientiam habentem in idolio recumre, nonne conscientia ejus, cum sit infirma, aedificabir ad manducandum immolata?" valde miratus sum. detur enim non tam rem spsam gravem pronuntiare, am illius offensam, qui haec videns simili provocatur emplo, cum non simili scientia muniatur, ita ut ostent eum, qui habens scientiam recumbit in idolio, non m sui, quam alterius damni effici reum. Sed vide, ne rte non hoc solum fiebat apud Corinthios, ut in idolio cumberent, et immolata idolis manducarent. Sed forte, ioniam studiosi literarum Graecarum homines erant, et natores philosophiae, desiderio adhuc studiorum vete-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: iis. 2) Num. XXV, 1.

<sup>3)</sup> Ed. Ruaei sola: incurrit.

<sup>4)</sup> Ed. Ruaei sola: ad Deum.

<sup>5)</sup> Desideratur "Paulus" in ed. Ruaei.

<sup>6)</sup> I Cor. VIII, 10.

rum tenebantur, et philosophorum dogunta, quasi idoliimmolata edebant: quae tamen laedere fortage non poterant cos, qui plenam scientism veritatis acceperant Hi autem, qui in Christo minus eruditionis habebant, di imitarentur cos legentes talia, et illis adhue studiis operam dantes, vulnerari poterant, et diversorum doguette variis erroribus implicari. Sie ergo fiebat, ut laederste alius, unde is, qui habebat plenam scientiam veritais, laedi non poterat. Sed quonism caritas mon requirit ') quod sibi utile est, sed quod multis, observare 1) opertet talem verbi capere cibum, qui non aolum nos seificet et delectot, sed et qui videntes non offendat, se lacdat. Est ergo non solum in cibis idolis immolatur, eed et in verbis. Ego puto, quia, sicut omnis sermo, pi pietatem, et justitiam, et veritatem docet, Deo consertua est, et Deo immolatus: ita et omnis sermo, qui si impudicitiam, vel injustitiam, vel impietatem resick idolis immolatus sit, et qui com recipit, quasi idolis ismolata manducet. Manducavit ergo populus de seciciis corum, et adoraverunt idola corum. Non solo manducaverunt, sed et adoraverunt. Vidu ordinem est' cervos Domini prima concupucentia, inde ventris infevies, postrema captivavit impietas. Impietatis entem meces exsolvitur fornicatio. Si relegas, quae scripta sest # Salomone, invenies cam, et quidom cum esset supieste simus, multis mulicribus inclusase latera sus, com 🚾 Dei dicat: "non 2) multiplicabis tibi mulieres, ne fer fornicari te faciant a Deo too." Ille ergo cum met # pientissimus, et ingentis apud Deum meriti, tames que se tradidit multis mulicribus, deceptus est. Ego pos quod multae mulieres, multa dogmata et multarum 🕬

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: quaerit.

<sup>&</sup>quot;) Edd. Merlini: observari.

<sup>\*)</sup> Deat. XVII., 47. coll. LAX. virorum versions

ae philosophiae nominentur. Quae cum sinere, et perscrutari utpote et scientissimus et us voluisset, semet ipsum intra legis divinae ere non potuit. Decepit eum Moabitica phipersuasit, ut idolo Moabitico immolaret, siminmonitarum 1), sed et reliquarum gentium, ilieres dicitur recepisse, et aedificasse templa, isse idolis carum. Grande est ergo et vere tamen multis dogmatibus quasi mulieribus c tamen a veritatis regula declinare, sed conere: sexaginta 2) sunt reginae, et octoginta , et adolescentulae, quarum non est numerus: est columba mea, perfecta mea, una est maına est genitricis suae. Sed isti adoraverunt. onsecrati sunt Beelphegor. Beelphegor idoli , quod apud Madianitas praecipue a mulieri-In hujus ergo idoli mysteriis consecratus Interpretationem nominis ipsius cum requiretius inter Hebraea nomina, hoc tantum invetum, quia Beelphegor species sit turpitudinis. n declarare, quae vel qualis species, vel cujus idinis, honestati credo consulens, qui interpreuti ne auditum pollueret audientium. Igitur e sint turpitudinum species, una quaedam ex rpitudinis species Beelphegor appellatur. Unm est, quod omnis, qui aliquid turpe coma aliquam speciem turpitudinis declinat, Beeldianitarum daemonio consecratur. Sed et per cata, quae committimus, maxime si jam non aliqua, sed studio affectuque peccamus, illi daemoni, cui peccatum illud, quod commisirari curae est, consecramur. Et fortasse con-

d. Merlini: Amanitarum.

<sup>:</sup> Cantic. VI, 7.8. coll. I Regg. XI, 1. (III Regg.)



consecrent Beelphagor, consecrant tur et per alia peccata, ut diximus, aliis nes consecrantur. Sed tu observa dili ptum est, et ste in viis, et interroge, qu neternae, et quae sit via bona, et in accedas ad jamuas domus malities, lignum spiritum loqui in corde tuo. quod opus peccati, intellige, quia ( consecret te alicui daemoni. Ducere mysteria diabolica, mysteria iniquitatis quod scribit Apostolus: "cum 3) au idolorum forma contes, prout ducebas e quibus ducebamini? A spiritibus 2 cebamini ad opera peccatorum. Haquisque auditor dicet fortesse: quid circumeunt spiritus maligni unumque ducunt, ac pertrahunt ad peccatmin: cet, qui ed justitiem trabet, qui invit dicitiam, ad pietatem: quemodo nos cundum quidem late via patere, ad sal ullus aditus dari? Imo vero adverte

dest unicuique nostrum, etiam minimis, qui sunt in clesia Dei, angelus bonus, angelus Domini, qui regat, ui moneat, qui gubernet, qui pro actibus nostris corriendis, et miserationibus exposeendis, quotidie videat ciem patris, qui in coelis est: sicut Dominus designat 1) Evangeliis. Et iterum secundum ea, que Joannes in pocalypsi<sup>2</sup>) scribit, unicuique ecclesiae generaliter an-:lus praeest, qui vel collaudatur pro bene gestis populi, il etiam pro delictis cjus culpatur. In quo etiam stumdi mysterii admiratione permoveor, 3) quod in tantum co cura de nobis sit, ut etiam angelos suos culpari pro obis et confutari patiatur. Sic 4) enim cum paedagogo aditur 5) puer, si forte minus dignis nec secundum parnam nobilitatem imbutus appareat disciplinis, continuo ilpa ad paedagogum refertur, nec ita puer a patre ut sedagogus arguitur, nisi durior fuerit, et paedagogi moita spreverit, atque in lasciviam pronus ac proterviam dutaria ejus verba contemserit, illis magis obtemperans, ui luxuriam suadent, et ad lasciviam provocant. Quid at illi animae, prophetae vocibus disce. "Derelinque-1r, 6) inquit, filia Sion sicut tabernaculum in vinea, et cut casa custodiaria in cucumerario, et sicut civitas, quae spugnata est." Et iterum: "auferetur?) maceria ejus, t erit in conculcationem, et diripient cam omnes, qui ranseunt viam, et singularis ferus depascet eam." Haec atietur, si non acquiescat monitis angeli, qui sibi appoitus est ad salutem. Sui namque arbitrii est anima, et 1 quam voluerit partem est ei liberum declinare: et

<sup>1)</sup> Cfr. Matth. XVIII, 10. 2) Cfr. Apocal. II. III.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: promoveor.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: Sicut enim etc.

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: traditus. 6) Jesai. I, 8.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) Cfr. Jesai. V, 5. coll. Psalm. LXXX, 12. 13. .XXIX.)

ideo justum Dei judicium est, quie spoute eus sire benis, sive pessimis monitoribus paret. Vis tibi seine amplius quid 1) ex scripturis divinis estendam, quemeis major cura salutis erga homines Deo est, quam disheis perditionis? Numquid non sufficiebat angelorum diligenti adversus insidias daemonum, et adversum cos, qui adpescaudum homines trahunt? Ipse unigenitus, ipse, inquam, film Dei adest, ipse desendit, ipse custodit, ipse nos ad se trabi-Andi, quomodo ipse dicit: "et") eece, ego vobiscum su omnibus diebus, usque ad consummationem seculi Sed noe sufficit cam care nobiscum, sed quodammed vim nobis facit, ut nos pertrahat ad salutero. Ait esis in alio loco: "cum ") autem exaltatus fuero, omnis si me traham." Videe, quomodo non solum invitat voltetes, sed et cuttetantes trahit. Vis sutem audire, quomois trahat etiam cunctantes? Non concessit illi, qui velchet ire, et sepelire patrem suum, nec spatinm temporis le dit, sed sit illi: "sine 4) mortuos sepelire mortuos sus tu autem sequere me." Et alibi dicit: "nemo 1) mine manum suam super aratrum, et retro respiciens, aper est reguo Dei." Quod si ampline adbuc vie de im cognoscere escramento, estendam tibi de Scripturis, que etiam ipse Dominus pater dispensationem salutis acome non negligit, sed et ipse nos ad salutem non solum 🐡 ent, sed et pertrahit. Sie enim Dominus dieit in Bregelio: "nemo 4) venit ad me, nisi quem pater mens 👐 lestis attraverit." Sed et paterfamilias, qui mittit apre ance invitare amicos ad nupties filii sui, poeterquam 🕾 cusaverunt illi, qui priores fucrant invitati, dicit servi

1) Matth. XXVIII, 20.

\*) Ev. Joann. VI, 44.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: aliquid.

<sup>\*)</sup> Ev. Josep. XII, 32. - Edd. Meelini: exclusi-

<sup>4)</sup> Matth. VIII, 22. 1) Luc. IX, 62.

xite 1) ad vias, et angiportus, et quoscunque invenetis, cogite introire." Sie ergo non solum invitamur a
eo, sed et trahimur, et cogimur ad salutem. Sed nec
netus quidem spiritus in hujuscemodi dispensationibus
est. Ipse enim dicit: "segregate 2) mihi Paulum et
arnabam in ministerium, ad quod adsumsi eos." Et
rum prohibet Paulum ire in Asiam, et rursum cogit 3)
mi ire in Jerosolymam, praedicens ei, quia vincula et
receres eum ibi maneant. Quod si angeli Domini cirsudant in circuitu timentium eum, ut eripiant eos: si
eus Pater, si Filius, si spiritus sanctus, non solum horntur et provocant, sed et pertrahunt, quomodo non
ulto major cura pro nobis geritur ad salutem, quam
adversariis procuretur ad mortem? Haec autem dicta
at pro eo, quod consecratus est populus Beelphegor.

4. "Et 4) iratus est, inquit, furore Dominus contra rael, et dixit Dominus ad Mosen: assume principes puli, et ostenta illos Domino contra solem, et averter ira furoris Domini ab Israel." Nescio, si de his 5) secrentes, non offendamus aliquos: sed et si offendamus, obedite magis et deservire oportet verbo, Domini, tam gratiae hominum. Peccavit Israel, et dixit Dominis ad Mosen, ut assumat omnes principes, et ostentet solomino contra solem. Populus peccat, et principes tentantur contra solem. Iidem ad examinandum proseuntur, ut arguantur a luce. Vides, quae sit conditio rincipum populi: non solum pro suis propriis arguunt delictis, sed et pro populi peccatis coguntur reddere tionem, ne ipsorum sit eulpa, quod populus deliquit, s 6) forte non docuerint, ne forte non monuerint, ne

<sup>1)</sup> Matth. XXII, 9. 2) Act. XIII, 2.

<sup>\*)</sup> Cfr. Act. XXI, 13. \*) Num. XXV, 3. 4.

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: iis.

<sup>6)</sup> Desunt verba: "ne forte non docuerint," in ed.

que solliciti fuerint arguere cos, qui initium culpar dederint, uti ne contagio dispergeretur in plures. Hust enim nunia facere principibus imminet et doctoribus Si enim illis hace non agentibus, nec sollicitudinen gorentibus circa plebom peccaverit populus, ipsi ostenustes, et ipsi ad judicinm producuntur. Arguit enim cos Mosts, id est, lex Dei, velut negligentes et desides, et in ipun convertetur iracundia Dei, et cessabit a populo. Hist al cogitarent homines, nunquam coperent, nec ambirut ad populi principatum. Sufficit enim mihi pro mi propriis argui delictis, sufficit mibi pro suemet ipse # peccatis meis reddere rationem. Quid mihi necess # etiam pro populi peccatia ostentari? et ostentari cuals solam, ante quem nibil potest abscondi, nibil obscussi? Sed fortassis etiam sit 1) aliquis in hoc arcanus et reces ditus sensus, qui plus aliquid docest, quam commus base babere videtur expositio. Portassis enim refetti" et boc potest ad illos principes populi, de quibus parte superius diximus. Venient enim angeli ad judiciom : biscum, et stabunt pro nobis ante solem justitise, # forte aliquid etiam ex ipsis causae fuerit, quod nos dequimus, ne forte minus erga nos operis et laboris espederint, quo nos a peccatorum labe revocarent. 3) Nii enim esset etiam aliquid in ipsis, quod in causa somi culpandum videretur, nunquam diceret sermo Scriptum ad augelum illius, vel illius ecclesiae, quia babes, vehi gratie, quosdam tenentes doctrinam Balaam, vel 🚅 dereliquisti caritatem tuam pristinam, vel patienties tuam, vel alia hujusmodi, quae jam superius memoran mus, pro quibus in Apocalypsi 4) angeli uninscript

<sup>1)</sup> Edd. Morlini: est.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: referre et hace potest etc.

<sup>3)</sup> Ed. Russi sola: revocariat.

<sup>\*)</sup> Cfr. Apocal. II. III.

ae culpantur. Si chim mercedem sperat angelus, gratia, qui me consignatum accepit a Deo, pro iis, sene gessi, certum est, quia et culpari sperabit pro iae a me non bene gesta sunt. Et ideo ostentari ur contra solem, procul dubio ut appareat, utrum ea inobedientia, an per illius negligentiam peccata ssa sint, per quae Beelphegor, sive cuilibet alii pro qualitate scilicet peccandi consecrarer. 1) si princeps meus, - angelum dico, qui mihi est natus -, non defuit, sed commonuit de bonis, et est in corde meo, in eo duntaxat, in quo me intia revocabat a peccato, sed ego contemtis ejus , et spreto conscientiae retinaculo praeceps in i prorui, duplicabitur mihi poena, vel pro contemtu ris, vel pro facinore commissi. Nec mireris sane, elos dicimus venire cum hominibus ad judicium, criptura dicat, quia "ipse 2) Dominus ad judicium cum senioribus populi, et cum principibus ejus." intur ergo principes, et si in illis culpa est, desinit i a populo. Debet nobis et acrior esse sollicitudo nostrorum, scientibus, quod non solum nos ante l Dei pro actibus nostris stabimus, sed angeli pro ad judicium deducentur tanquam principes et duitri. Propterea enim et Scriptura dicit: "obedite 3) sitis vestris, et obtemperate iis in omnibus. Ipsi pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris ri."

Post hace refertur, quia, cum vidisset Finces filius, filii Aaron sacerdotis, Israelitem quendam inad mulierem Madianitidem, rapto siromaste in sua ingressus sit prostibulum, et utrumque per

Edd. Merlini: consecraretur.

Jesai. III, 14. 3) Hebr. XIII, 17.

ipsa pudenda transfederit. "Kt.") pro hoc, inquit, il Dominus ad Mosen: Finets Mins Elegear, Mij An sacordotie, sedavit iracundiaus meam." Hace acdiffic riot priorem populam: tihi sutem, qui a Christo at tue es, et cui de manibus gladius corporalis abieta et datus ast gladius spiritus, acripo hune gladium: e sides Israeliticum sensum cum Madianiticis scortent meretricibus, id est, cum disbelicis se cogitationibul valutantem, nolo parene, nolo dissimules, sed mi percute, statim perime. Ipeam quoque valvam, il secreta naturas discutions et penetrans, illum ipuum p candi fomitom deseca, us ultra concipiat, ne ultra gu ret, et maledieta peccasorum soboles ferecisies es contaminet. Hec cuim si facias, continue sedahit i candian Domini: preeveniti caim judicii dica, e dies irae dicitur et faroris, et exterminato a te fet peccati, qui nunc vulva Madianitidis mulicris appella securus venies ad judicii diem. Et ideo suzgente e mas, ut invenismus paratum somper istam gladium 4 ritas, per quem exterminenter et somina ipea, et cue ptacula peccatorum, as propitius fiat nobis Deus per ven Pinces ipsum Dominum nostrum, Jesum Christon: est gioria, et imperium in seccula saccularum. Ann

## HOMILIA XXI.

De co, quod secundo populus numeratus est

1. Numeri sunt, 1) quos legimus: et priere quit lectione tempore exclusi sumus, me aliquid ctim de

<sup>1)</sup> Num. XXV, 10. 11.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: cunctationibus.

<sup>1)</sup> Cod. sancti Theodorici Rhemensis: "sunt, et legimus." Libri editi (v. c. edd. M.): "sunt et is i quos legimus." R.

unda dipumeratione diceremus; sed conveniens est, omissa il exclusa nunc reddere. Igitur per praeceptum Domini. zimo numeratus est populus, sed quoniam illi, qui prio fuerant adsciti, ceciderunt propter perseverantiam dictorum, secundus 1) nunc populus, qui in lapsorum cum rediviva generatione successit, vocatur ad numerum, quod de illis prioribus dictum non fuerat, de iis dicir. Postea enim quam per tribus et plebes, domosque, familias collectus est numerus, dicit Dominus ad Mon: "iis 2) distribuetur terra in sortem, ex numero noinum. Pluribus plura dabuntur in sortem, et exiguis iguam dabis haereditatem." Si de prioribus dictum fuist, quia iis distribuetur terra in sortem, falsum utique isset, quia ceciderunt illi in deserto propter delicta sua. uod ergo primis non est dictum, postremis dicitur, quias et cuncta, quae promittuntur, impleta sunt. Haec stem nolo putes solius historiae textu concludi. Mysteria mt, quae per legis imaginem conscribuntur. Reprobatur im prior populus, qui est in circumcisione: et introduter secundus, qui congregatur ex gentibus, et ipse est, zi bacreditatem consequitur paternam. Et a quo conquitur? Non ab Mose, sed ab Jesu. Nam Moses ctiam dat aliquibus haereditatem, non dat intra Jordanem, ec transit omnino Jordanem, sed extra Jordanem dat rram, non fluentem lacte et melle, sed pecoribus stam, et muta animalia, atque irrationales pecudes melius sam rationales homines nutrientem. Jesus vero meus cundo populo terram quam dat, terra est lacte et melle tens, imo savus mellis est prae omni terra. Et 2) Mo-

<sup>1)</sup> Cod. sancti Theodorici Rhemensis: "secundo nunc pulus, qui" etc. R.

<sup>2)</sup> Num. XXVI, 53. 54.

<sup>3)</sup> God. sancti Theodorici Rhemensis: "Et Moses idem haereditatem non in clero, neque sorte distribuit, c potest plebes" etc. R.

ses hacreditatem non dat in clero, nec socta! noc potest per plebes, et domos ac familias, et et merita singulorum divina sorte pensare: hoe Seeus, cui amne judicium pater tradidit : 1) ipse modo populam suum non solum per tribus, t et domes, verum et per nomina unumqueme et competenti mansione dispenset. Sunt tamen istis, qui conditione sortis supereminent, et con adduntur 1) ad sortem. Omnes Levitae, id es qui intente et indesinenter permanent in miniet pervigiles in servitio ejus excubias gerunt, sor ceteros non accipiunt: sed nec omnino in terr corum, sed ipse Dominus sors iis et hacreditas moratur. 3) Per hos illi mihi videntur indicari. lis corporese naturae obstaculis hebetati, sed visibilium glorium supergressi, in sola sibi sapi et verbo ejus vivendi usum, exercitiumque posus corporeum nibil requirunt, nibil rationis alienu cupierunt enim sapientism, concupierunt secrete agnitionem: et ubi 4) est cor corum, ibi est 5 saurus corum. Isti ergo hacreditatem non h terris, sed supergrediuntur summa coeli fastigi. semper in Damino, semper in verbo ejus, se sapientia, et in voluptate scientiae ejus deliciabus iis cibus, hoc crit poculum, istae divitiae, hor gnum. Tales ergo erunt, et in ils erunt illi, qui reditas ipse Dominus erit. Qui autem inferio nee in istum profectuum verticem pervenerunt, tatem terrae accipient, licet sublimioris alicujus

<sup>1)</sup> Cfr. ev. Joann. V, 22.

<sup>2)</sup> Cod. sancti Theodorici Rhemensia: "ducu: -- Edd. Merlini: "adducuntur."

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: nominatur.

<sup>4)</sup> Cfr. Matth. VI, 21. 1) Edd. Merlini:

tentioris. Terra euim viventium repromittitur, quae utique idcirco terra viventium dicitur, quod nesciat mortem. Et isti quidem magni, et isti beati: sed heatiores illi, qui jam non per speculum, et in aenigmate, neque in substantiis corporalibus, sed facie ad faciem Deum videbunt, sapientiae illuminatione radiati, et verae divinitatis capaces per puritatem cordis effecti: portionemque suam non in creatura, sed in creatore habentes, qui est super omnia Deus 1) benedictus in saecula.

2. Ait ergo: "ex<sup>2</sup>) numero nominum<sup>3</sup>) pluribus plura dabuntur in sortem, et exiguis exiguam dabis haereditatem: unicuique, sicut recensitus est, dabitur haereditas ejus." Historia hoc est, quod docet, ut, si qua tribus numerosior habetur in populis, majora terrae spatia sortiatur: si qua autem minore hominum numero censetur, breviore possessione contenta sit. Sed quoniam terrae hujus divisionem, haereditatemque terrenam, speciem dicimus 4) tenere et imaginem futurorum bonorum, ac formam coelestis illius, quae a fidelibus et sanctis aperatur, haereditatis ostendere: requiro in illa haeredi-Late, quae speranda est, qui sint plures, et qui sint pauci, et invenio ibi beatiores paucos haberi, quam plures. Nam qui per viam 5) latam et spatiosam, quae ducit ad perditionem, egerint iter, multi dicuntur: qui vero per arctam et angustam viam perrexerint, quae ducit ad witam, pauci appellantur. Et iterum in aliis dicitur:

<sup>1)</sup> Nomen "Deus" (quod deest in edd. M.) sup-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Num. XXVI, 53. 54.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini perperam: hominum pluribus plura abuntur in sorte.

<sup>4)</sup> Cod. sancti Theodorici Rhemensis: "didicimus enere." R.

<sup>5)</sup> Cfr. Matth. VII, 13. 14.

agoam!) pauci sunt, qui salvantur!" Et iterum in slib aubi?) multiplicatur iniquites, refrigescet caritas unhorum," uon paucorum. Sed et in arca, quae e Sei constructs est, 3) ubi mensurae coclinus dantur, in inforiogibus trecentarum cubitorum ponitus longitudo, a quinqueginte enbitorum 1) latitudo. Ubi vero textos que ad altiora consurgit, in angustum cogitur, et paucoras enbitorum conclusione colligitur, its ut summites eju ? unius cubiti spatium consummetur: propteresque in iferioribus quidem, ubi lata et spatiosa habchanter lott. vel bestize, vel pecudes orant collocatae, in superiorite vero aves: in summis autem quae angustiore, et shier erant, ibi homo rationalis collocatur. Ipas vero vete in unum cubitum colligitur. Omnia enim ad mominrediguntur. Quae tamen trinitatis eacrementum in aumos treccutorum cubitorum designat, et huic sacramento probmus ponitur homo utpote rationalis, et 5) Dei capaz 56 unde, quae sit differentia inter paucos et multos, coligamus iudicia? Pone omnem hutuani generis numera. en universis gentibus eliga fideles, sine dubio pascore crunt, quam sunt universi. Tune deinde en fideise numero elige meliores. Gertum est, quod multo inferie numerus remonebit. Et iterum ex ipsis, quos elegua clige ruraum perfectiores, pauciores profecto reperies Equanto amplina eligendo processeria, tanto magia esigneet pauciores invenies, usque quo ultimo venim ad me aliquem, qui confidenter dicat, quia namplius 6) qua omnes illi laboravi." Hi ergo, qui hoc modo plures 1000. plus terrae, et plus corporese hacroditatis accipiunt pass

<sup>1)</sup> Cfr. Luc. XIII, 23. coll. edd. N. T.

<sup>2)</sup> Matth. XXIV, 12, 3) Gfr. Gencs. VI.

<sup>4)</sup> Deest "cubitorum" in edd. M.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: ut Dei capax.

<sup>4)</sup> I Cor. XV, 10.

utem exiguum aliquid de terra consequentur, qui plus 2 Domino habent: alii 1) autem nibil omnino terrenze acreditatis accipiunt, si qui digni fuerint sacerdotes esse t ministri Dei; horum enim ex integro ipse Dominus aereditas erit. Et quis ita beatus est, ut vel inter paucos xiguum terrae accipiat, vel inter electos sacerdotes et ninistros solum Deum capere bacreditatis sorte mercatur? icet etiam ipsi propter jumenta sua accipiant aliquid errae, sed illius terrae, quae urbibus contigua est, et dhaeret civitatibus. Potest tamen adhue et alio modo stelligi sermo iste, qui dicit, ut pluribus multiplicetur aereditas. Unus enim justus secundum hoc, quod 2) cceptus est Deo, pro pluribus habetur. Denique et priptum est: "per 3) unum sapientem inhabitabitur 4) ivitas, tribus autem iniquorum desolabitur." 5) Et unus astus pro toto mundo reputatur, iniqui autem, ctiamsi aulti sint, exigui et pro nihilo ducuntur apud Deum. Let ergo et multitudo laudabilis, sicut videmus etiam ad braham dictum, cum eduxit eum Deus foras, et dixit d eum: "respice 6) ad coelum, si potes dinumerare stellas: la erit semen tuum." In quo et hoc intuere, quomodo ustus intus est, et in interioribus semper consistit: quia ntus in abscondito orat patrem, et omnis gloria filiac egis, id est, animae regalis, intrinsecus est; sed tamen

<sup>&#</sup>x27;) Sic habent Codd. Manuscripti. Libri vero editi v. c. edd. M.): "ubi autem nihil omnino terrenae haereditatis accipiant, si qui digni fuerint, sacerdotes sunt et ninistri" etc. R.

<sup>2)</sup> Mss. "quod acceptus est Deo." Libri editi (v. c. edd. M.): "quod acceptum est Deo." R.

<sup>3)</sup> Sap. Sirac. XVI, 4. (Ecclesiastic.)

<sup>4)</sup> Ed. Ruaei sola: inhabitatur.

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: desolabuntur.

<sup>•)</sup> Genes. XV, 5.

Dons educit cum fores, cum res postulet, et ret bilium ratio deposeit. Potest ergo et hoc mod istis, qui sont sieut stellae coeli in multitudine, me hacreditas, et exiguis illis, videlicet qui, etiemal multi sunt, vitae tamen suae indignitate et vilita habentur, exigus hacreditas poni.

3. "Per 1) sortem, inquit, crit bacreditatis die Hae quidem praecipitur, sed com venio ad Se video ipsum Mosen, cui ista mandantur, sorte pe divisione haereditatis Ruben, et Gad, et dimidit Manasse. Sad et Jesus Nave, extra sortem dat tatem tribui Juda, et 2) Caleb, et extra sorte tribui Effrem, et dimidiae tribui Manassa: in cet mittitur; et prima sore Benjamin procedit, et i tribuum reliquarum. Unde puto, quod et in i coelorum beata baereditate erunt aliqui, qui non ad sortem, neque cum ceteris, quamvis sint san merabuntur: sed erit egregia quaedam et eximihaereditas, sicut fuit Caleba) ex tribu Juda, et Je filii Nave. Sicut enim, verbi causa, cum post 1 victoribus provinciae partiuntur spolia, egregii qu eximii beliatores non cum ceteris militibus in a spoliorum ducuntur ad sortem, sed optima qu. praecipus iis virtutum merito decernuntur, cen utuntur sorte solo jure victoriae: ita mihi vic Dominus meus Jesus Christus facturus: quosdar quos seit abundantius quam ceteros laborasse, et gesta magnifica sublimesque virtutes ipse cognospraecipuos quosque et eximios, atque, ut ita dicere, similes sibi honores decernit et gloriss.

<sup>1)</sup> Num. XXVI, 55.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini : et Caleb entra sortem dat, et tr

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Gfr. Jos. XIV.

tibi videtur simile aliquid suae beatitudinis clarissimis suis conserre discipulis, cum dicit: 1) "Pater 2) volo, ut, ubi ego sum, et isti sint mecum?" Et cum iterum dicit, quia "sedebitis3) et vos super duodecim thronos, judicantes duodecim tribus Israel?" Et iterum: "sicut4) tu in me, pater, et ego in te, ita et isti in nobis unum sint?" Haec omnia non sorte decernuntur, sed 5) electionis praerogativa donantur ab eo, qui corda et mentés hominum videt solus, qui nos quoque, etiamsi non inter eximios et electos, atque illos, qui supra sortem sunt, in sortem tamen sanctorum dignetur adducere: cui est gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen!

## HOMILIA XXII.

De filiabus Salphaat, et de successione Mosis.

1. Quinque filiae fuerunt, quarum etiam nomina in Scriptura comprehensa sunt, de Salphaat quodam Israelita progenitae, qui mortuus est in deserto, nulla virili sobole derelicta. Istae ergo filiae Salphaat interpellant Mosen, et sortem paternae haereditatis exposcunt, dicentes, ne deleatur nomen patris earum de medio plebis suae, quia non est ei vir filius natus. Refert pro hoc Moses consultationem ad Deum. Omnipotentis autem Dei clementia non spernit, nec despicit consultationem, quae offertur a puellis, et non solum responsa dare dignatur, sed in

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: dicat. 2) Ev. Joann. XVII, 24. 3) Matth. XIX, 28. 4) Ev. Joann. XVII, 21.

<sup>5)</sup> Mss. "sed electionis praerogativa." Libri editi (c. c. edd. M.): "sed dilectionis praerogativa." R.

tantum probat, et amplectitur verbe carum, ut es ipm acterna hominibus jura constituat, et sacculie omnibus observanda. Ait enim: "loquons 1) ceat 7) Dominus ai Mosen: recte locutae sunt filiae Salphaat. possessionem in medio fratrum patris sui, et dabis sorten patris ipsarum ipsis; et filia Israel loqueria, dicens home Benortuus factit, et filius non fuerit ei, dabitis hoeredittem ejus filiac ejus. Quod b) si non fuerit ei filia, dabitis hacreditatem fratri ejpe. Quod si non fuerint ei featre, dabitie haureditatem fratri patris ejue. Quod si non fuerist ci fratres patris ejus, dabitis bacreditatem domestico, qui fuerit propinguiar illi ex tribu ava, et capiet haereditsten ejus: et crit hoc filis Israel justificatio judicii, sieut costituit Dominus Mosi." Hace secundum historium quil vigoris habeant, omnibus palam est, qui sciunt, leges iste non solum apud filios Israel custodiri, sed apud omes homines, qui tamen legibus vivunt. Unde apparet, quot libertas filiacum Salphaat non solum ipsis haereditates contulerit, sed et perpetua vivendi jura sacculo dedent Vides, quanta sit etiam historiae ipsius utilitas in lege Do-Quis potest leges istas aliquando dissolvere, quibus imversus utitur mundus? Sed tamen nos quaeramus, que modo etiam spiritualiter acdificemur. Potest enim fen. ut neque filiac 4) mihi sint secundum carnem, neque siiquil ruris, cujus capi possit hacreditas. Quid ergo? Nad apud cum, cui bujusmodi est, ista lex operabitur, et cut sico otiosum, quod divina voce sancitum est? Requiremus este

1) Edd. Morlini perperam: erit.

4) Mas. (itemque cdd. M.): "filiae." Libri edie

<sup>1)</sup> Num. XXVI, 6-11.

babet textus graccus. Male ergo libri editi (v. e. edd M. habett. "Quod si non fuerint ei filiae." R.

tiam apud spiritualem legem, quae sint istae filiae quinque, juarum etiamsi pater mortuus fuerit pro aliquo peccato, psae tamen haereditatem ex verbo Dei capiant. In suerioribus, cum de spiritualibus filiis tractaremus, virtutes nimi, et sensus mentis filios dici docuimus. Consequens ine dubio et conveniens videtur etiam filias opera, quae orporis ministerio explentur, accipere. Ideo denique et juinarius iis numerus adscribitur. Quinque enim cororei sensus sunt, quibus omne opus expletur in corpore. stae ergo quinque filiae, id est, operum perfectio, etiamsi satre orbentur, et remaneant orphanae, non tamen ejiiuntur ab haereditate, neque excluduntur a regno, sed n medio plebis Dei portionem haereditatis accipiunt. nterim videamus, quis est iste pater earum, qui mortuus sse dicitur. "Salphaat," inquit. Salphaat autem interpreatur umbra in ore ejus; pater operum intellectus est. iaepe ergo accidit, et non pauci inter fratres nostros sunt, n quibus intellectus altior et profundior nullus, sed est n iis sensus emortuus, sicut de quodam scriptum est: et 1) emortuum est cor ejus in ipso." Iste ergo, etiamsi d intelligentiam spiritualem nihil sapit, sed est emortuus, amen si genuerit filias, id est, opera ministerii, opera obsemiorum, opera mandatorum Dei, haereditatem terrae cum lebe Domini consequitur.2) Non poterit quidem inter eos umerari, quorum portio Dominus est, quorum hacreditas ) cus est, non poterit in<sup>3</sup>) ministrorum et sacerdotum numeo suscipi, in plebejo tamen ordine haereditatem terrae reromissionis accipiet: "multi 4) enim sunt vocati, pauci utem electi." Ostenditur tamen et causa ex ipsius nominis

<sup>1) 1</sup> Sam. XXV, 37.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: consequetur.

<sup>3)</sup> Deest "in" in edd. M.

<sup>4)</sup> Matth. XXII, 14.

interpretatione, quare') isto Salphaot non potnerit film generare, sed filias. Interpretatur enim, ot diximus, umbra in ore ejus. Vides ergo, quotilam, si quis umbran legis habet in ore, et non ipsam imaginem rerum, bic, quis mibil spirituale, nibil profundi intellectus sentire pous, est sola umbra legis in ore ejus est, sensus vivos et spirituales non potest generare, generare tamen potest oper et actus, quae sunt simplicioris vitae ministeria. Et des estendit în his 2) elementia Dei, quod innocembores qui que, atiamai sensu deficiant, habeaut 2) tamen opera bous, non excludantur ab haereditate sanctorum. Recte opera locutae sunt filiae Salphaat.

primo filius, filis secundo in loco succedat, tertio france, quarto patris frater. Quintus vero gradus certum sliques non designat, sed quisquis 1) illi propinquior ex one familia fuerit, ut ipse succedat, la his 1) tam integer de perfectus est historiae sensus, ut nihil requirere vidente extrinsecus. 1) Tamen si quis bene in apiritualibus lop bus eruditus est, et pleniore scientiae lumine radionalile potest intelligere diversos istos successionum producet quomodo primus sit consequendae coelestis hacreditus gradus, doctrinse et scientiae merito, qui est mascha filius: secundus operum praerogativa, quae filia est tutis compassionis alicujus et imitationis, propter quod et frater nominatur. Sunt enim nonvulti, qui aponte que sua, et proprio intellectu nihil agunt, positi tamen interest.

١

<sup>1)</sup> Ed. Ruaci sola: quia

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: iis.

Ed. Rusci sola: habent tamen opera bons, 200 encludantur etc.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini perperam: quisque ille etc.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: iia.

<sup>(</sup>a) Cod. sancti Theodorici Rhemensis: mintrinsens 1 1

fratres, ex imitatione ceterorum eadem videntur agere, quae et illi agunt, qui intellectu proprio moventur. Datur etiam istis tertius haeregitatis sub titulo fratrum nominis gradus. Quartus vero, quem fratrem patris nominat, potest fortassis intelligi ille ordo hominum, qui audita a patribus, et veterum narratione suscepta conantur implere, et non tam propriis sensibus moti, nec praesentis doctrinae commonitionibus excitati, quam veterum vel traditione, vel consuetudine sola instituti, boni tamen aliquid gerunt. Ultimus vero gradus scribitur ille, qui quolibet pacto huic') proximus fuerit: quasi si diceret, sive occasione, sive veritate doctrinae si quis aliquid boni fecerit, non peribit boni operis merces, sed largiente Domino locum haereditatis accipiet. Haec quidem a nobis audacter fortassis praesumta, et in medium prolata videantur, non tamen erit absurdum, si spiritualibus spiritualia propomentes, secretioris cos intelligentiae aemulatores, cupidosque reddamus.

3. Post haec historia refertur, et narratione mirabilis, et intellectu magnifica. Ponitur enim, quomodo Deus dixerit ad Mosen, ut adscenderct in montem, et inde cum prospexisset, et intuitus fuisset omnem terram repromissionis, ibi defungeretur. Sed ille, qui populi curam magis, quam sui gereret, orat ad Deum, ut provideat hominem, qui regat populum Israel: "ne<sup>2</sup>) fiat, inquit, synagoga haec sicut oves, quibus non est pastor." Vide ergo primo omnium, quomodo, qui perfectus et beatus est, non in valle, nec in aliqua terrae planitie, aut in colle aliquo, med in monte, id est, in alto et in arduo defungitur loco. Vitae namque ejus consummatio et perfectio habebatur

<sup>1)</sup> Mss. "huic proximus." Libri editi (v. c. edd. M.):

»iis proximus." R.

<sup>2)</sup> Num. XXVI, 17.

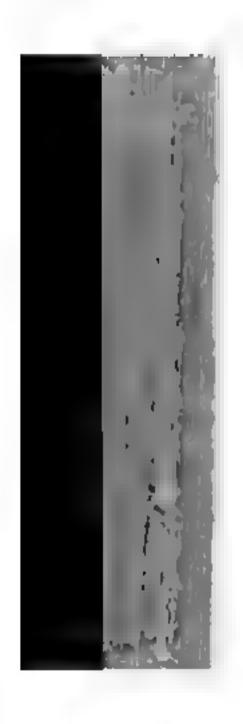

tatio, ut decessuro de saeculo, et fi tinus accepturo ostenderentur terras laborem perpessurus 1) esset, nec Perterret me sane sermo qui sequi reddit timidum, ac trepidum, quo 2) famulo et amico Dei, cui facio a Deus, per quem signa et virtutes sunt, tam gravia, tam periculosa reei dicit Deus? net\*) apponeris, inqu et tu, sicut appositus est Aaron frate Et quasi camem mortis exponit, die transgressi estis verbum meum in de synagoga, ne me sanctificaret. No aqua coram iis." Ergone in culp Etiam ipec transgressionis crimen factus est sub peccato. Ideireo es dicebat Apostolus, quia "regnavit ) ad Mosen." Accessit enim usque 6

<sup>1)</sup> Mas, "perpessurus esset," Libi

um 1) introivit in hunc mundum, et per peccatum mors, 1 quo omnes peccaverunt. Et iterum: "conclusit 2) leus omnes sub peccato, ut omnibus misereatur. Sed ratias Domino Jesu Christo, qui nos liberavit de corpore tortis hujus, ut, ubi abundavit 3) peccatum, superabunaret gratia. Nam Moses quomodo aliquem liberare otuisset a peccatis, cum etiam ipsi dicatur, quia transfessi estis verbum meum in deserto Sin, et non me inctificastis in 4) aqua coram filiis Israel? ut manifestum t omnibus, quod ille debeat solus requiri, qui solus eccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ejus.

4. Sed interim videamus Mosis magnificentism. Ressurus de saeculo orat Deum, ut provideat ducem poulo. Quid 5) agis, o Moses? Num quid filii tibi non int, Gersum 6) et Eliezer? Aut si aliquid de ipsis dubitas, on sunt filii fratris magni et egregii viri? Quomodo on oras Deum pro ipsis, ut eos constituat populo duces? ed discant ecclesiarum principes, successores sibi non pa, qui consanguinitate generis juncti sunt, nec qui carnis ropinquitate sociantur, testamento signare, neque haereitarium tradere ecclesiae principatum, sed referre ad adicium Dei, et non eligere illum, quem humanus comtendat affectus, sed Dei judicio totum de successoris lectione permittere. Num quid non poterat Moses eligere

<sup>1)</sup> Rom. V, 12.

<sup>2)</sup> Rom. XI, 32.

<sup>\*)</sup> Rom. V, 20.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: in aquam coram filiis Israel: ut aanifestum sit etc.

<sup>5)</sup> Edd. Merlini: Quid agis Moses?

<sup>6)</sup> Recte Mss. habent "Gersum et Elieser," male vero ibri antea editi (v. c. edd. M.): "Gersum et Eleazar." Vide Exod. II, 22. et Exod. XVIII, 3. 4. R.

principum populo, et vero judicio eligere, et recte justaque sententis, ad quem dixerat Deus: "clige 1) prodeteros populo, quos ta ipse seis presbyteros esse": et eleji tales, in quibus continuo Dei spiritus requiesceret, & prophetarent omnes? Que ergo ita potuit cligere principem populi, ut Moses poterat? Sed hoc non fich non eligit, non sudet. Cur mon audet? No poster praemationis relinquat exemplum. Sed ausculta quil dicit: "provident, 1) inquit, Dominus Deus spirituom « omnis carnis, hominem super synagogam hane, qui opdiatur auto faciem corum, et qui ingrediatur, et qui preducat cos, et qui reducat." Si ergo tantas ille se un Moses non permittit judicio suo de eligendo pemope populi, de constituendo successore, quis erit qui todat. vel ex plehe, quae saepe clamoribus ad gratiam, aut 1) pretio fortassia excitata moveri solet, vel en ipsis etam sacerdotibus quis erit, qui se idonemen ad hoc judient misi si cui oranti, et petenti a Domino reveletur? Sies et Deus dicit ad Mosen: "adsume ") ad temet ipme Jesum filium Nave, hominem, qui habet spiritum Du is semet ipso, et impones manus tuas super eum; et suma ente coram Eleanaro sacordote, et praecepta dato si a conspectu totius synagogae, et praccipe de ipso comfie: et dabis claritatem tuam super illum, ut andient ille filii Israel," Audis evidenter ordinationem principis pepuli tam manifeste descriptam, ut pene expositione as egeat. Nulla hie populi acclamatio, nulla consanguisité ratio, nulla propinquitatis habita contemplatio est. Prepinquis agrorum et praediorum relinquatur hacredus

<sup>1)</sup> Num. XI, 16.

<sup>1)</sup> Num. XXVII, 16. 17.

<sup>(</sup>v. c. edd. M.): "aut ad pretium fortasse excitatis." E

<sup>\*)</sup> Num. XXVII, 18, 19, 20,

gubernatio populi illi trastur, quem Dens elegerit: homini scilicet tali, qui lebet, sicut scriptum audistis, in sellet ipso Spiritum Dei, et praecepta Dei in conspecta ejus sunt, et qui Mosi valde notus et samiliaris sit, id est, in quo sit claritas legis et scientia, ut possint eum audire filii Israel. Verum quoniam mysteriis cuneta referta sunt, possumus, quae pretiosiora sunt, omittere, etiamsi haec, quae secundum literam mandantur, necessaria videantur et utilia. Consideremus ergo, quae sit Mosis mors, finis sine dubio legis: sed legis illius, quae secundum literam dicitur. Quis autem ejus finis est? Sacrificiorum scilicet interruptio, et ceterorum, quae simili observantia mandantur in lege. Hace ergo ubi finem accipiunt, Jesus suscipit-principatum: "finis 1) enim legis Christus, ad justitiam omni credenti." Et sicut de prioribus dictum est, quia "omnes") in Mose baptizati sunt in mube, et in mari:" ita et de Jesu dicitur, 3) quia omnes In Jesu baptizati sunt in Spiritu sancto et aqua. Jesus mamque est, qui transit aquas Jordanis, et in ipsis quodammodo jam tum populum baptizat: et ipse est, qui terram hacreditatis, terram sanctam partitur universis, non priori populo, sed secundo. Prior enim populus propter praevaricationem suam cecidit in deserto. De Jesu autem temporibus dicitur, quia "terra 4) quievit a bellis: " quod Mosis tempore dici non potuit. Sed de Jesu hoc dicitur meo Domino, non illo Nave. Atque utinam mea terra cesset a bellis! Et cessare posset, si ego Jesu principi meo fideliter militarem. Si enim paream meo Domino Jesu, nunquam caro mea insurget adversus spiritum meum,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Rom. X, 4. <sup>2</sup>) I Cor. X, 2.

<sup>3)</sup> Mss. "dicitur." Libri editi (v. c. edd. M.): "dicatur." R.

<sup>4)</sup> Jos. XI, 23.

remis scilicot noncupiacentiis stituulata. Oremus erge, il June regnet super nos, et cesset terra nostra a bellis, in est ab impropuntionibus terraalinus desideriorem: et un inte conservaint, tune unasquisque requiescet!) sab sin eux, et sub fitte aux, et sub alive sus. Sub volument entin Patris, et Fille, et Spiritus sancti requiescet saint ques pacem in se recuperreverit carnis, ac spiritus. [6]

## BOMEUNA XXIII.

De se, quad scriptum est: "munere ") men, den um" et de diversitate festivitatum.

1. Si observatio sacrificiorum, et instituta laplaquas in typo data sunt populo larael, usque ad prous tempus stare potuissent, exclusissent sine dubio Evaque fidem, por quam ex adventu Domini mostri Jesu Choi gentes convertuntur ad Doum. Erat emim in illis, qui tune observabantur, magnifica quaedam, et totius resentias plema religio, quae ex ipso etiam primo adque obstapefaceret intuentes. Quis enim videma illud, qui appellabatur sanctuarium, sive sacrarium, et intuens tare, adstantes etiam sacerdotes sacrificia communum omnanque ordinem, quo cuneta illa gerebantur, adversam, non putaret plenissimum hunc esso ritum, qui ciens, non putaret plenissimum hunc esso ritum, qui Dons creator omnium ab humano genero coli debuti fod grotius adventui Christi, qui animal nostras avelimas hunc intuitu, ad considerationom coelestium, ot appendication, ad econsiderationom coelestium, ot appendication.

<sup>1) |</sup> Regg. IV, 26. (III Regg.)

<sup>1)</sup> Num. XXVIII, 2.

quidem illa, quae magna videbantur in terris, cultumque Dei a visibilibus ad invisibilia transtulit, et a temporalibus ad aeterna. Sed revera ipse Dominus Jesus Christus et aures requirit, quae haec audiant, et oculos, qui haec videant. Unde et nos nunc legem datam per Mosen habentes in manibus, et volentes eam ostendere legem esse spiritualem, aures a vobis et oculos tales requirimus, qui non ad illa, quae sunt destructa respiciant, sed qui ibi haec requirant, ubi 1) Christus est in dextra Dei sedens, et quae sursum sunt sapiant, non quae sunt supra terras. Sufficiat 2) ergo, ista praefationis loco pro iis, quae dicenda sunt, a nobis esse praemissa.

2. Nunc autem ad ea jam, quae scripta sunt, vemiamus. "Et 3) locutus est, inquit, Dominus ad Mosen,
dicens: praecipe filiis Israel, et dices ad eos: munera mea,
data mea, hostias meas in odorem suavitatis observate, ut
offeratis mihi in diebus festis meis. Et dices ad eos: hae
sunt hostiae meae, quas offeratis Domino." Nemo suum
aliquid offert Deo, sed quod offert, Domini est, et non
tam sua quis offert Deo, 4) quam ipsi quae sua sunt reddit. Propterea ergo volems Dominus sacrificiorum, et
munerum offerendorum sibi ab hominibus leges scribere,
primo omnium ipsorum, quae offerenda erant, aperit
rationem, et dicit: "munera mea, 5) data mea, sacrificia
mea in odorem suavitatis observate, ut offeratis mihi in
diebus festis meis." Haec, inquit, munera, de quibus vo-

<sup>1)</sup> Cfr. Coloss. III, 1. 2

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: Sussiciant ergo etc.

Num. XXVIII, 1. 2. 3. — Edd. Merlini: haec sunt hostiae meae etc.

<sup>4)</sup> Deest "Deo" in edd. M.

<sup>1)</sup> Num. XXVIII, 2.

primogenita! Hei mihi anima, quoniem perist reverens.") a terre, et qui corriget in hominibus non da!" Demini eunt istac voces, genus humanum lugentis. Ipec enim venit ad colligendam messem, et invenit etipulam promosse, et venit ad colligendam vindomiam, sed invenit racemes pauces pro vindemia, Apostolos scilicet: que misi 1) Dominus Sabaoth reliquieset nobis semen, at granum frumenti nisi cocidisset in terram, ut fructus pluringum faceret, sicut "Sodoma facti essemus, at sicut Comorrhe similes fuissemus." Angelis quoque Dei, sent supra dizimus, fit gaudium in coclo super uno peccater pomitontiam agente. Cortum est, quad ubi pro bosh guadia aguntur, ibi pro contraviis lamentetur: si esp gaudent pro converso, meanes est, ut lugeant pre percanto. Propterea ergo quod grande "pieceatum 1) pecervit Jerusalem," secundum quod scriptum cet in lamentetione, in neommotique facts est," et perierunt onne factivitates ojus, et dies solumnes ejus, quaniam in less saucto, et in die festivitatie Dominum meum Jesum Chistum occiderant. Et propteres dicit ad cos: uncommias 6) vestras, et sabbata, et dies festes vastras odit anim men." Hie quidom, uhi de muneribus mandatur, di adhue pulla peccata sunt, dies festes mone dicit; ubi antepercatum est, non meos, sed vestros dies festes!) dich Dominus. Heec autom omnie, in quibus vel lugare, w gradore, vel edine, vel lactari dicitur Dous, tropise « humano more accipionda sont ab Soviptura dici. Alimporto est divina natura ab omni pessionis et persenttionis affectu, in illo semper bestitudinis apice isamebile et inconcum perdomas. .

<sup>1)</sup> Edd. M. et R. "revertena." , 3) Jami. I, 3.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Thren. I, S. <sup>4</sup>) Jessi. I, 24.

<sup>\*)</sup> Dong "festen" in odd. M.

3. Quia ergo festorum leges habemus in manibus, t inde nunc serm, est, requiremus diligentius, qui sit rdo sestivitatum, ut ex ipsis ordinibus et sacrificiorum itu colligere possimus, qualiter-unusquisque ex suis actius et conversationibus sanctis Deo festivitatem possit arare. Prima ergo est festivitas Dei, quae appellatur inesinens: de in enim mandatur, quae indesimenter, et sine lla prorsus interrupticale matutinis et vespertinis sacrifiis offerentur. Mandans igitur festivitatum ritus, non rimo statim venit ad sestivitatem Paschae, neque ad ymorum, neque ad scenopegiae, ') aliasque, de quibus accipitur, sed hanc primam posuit, in qua sacrificium desinens mandat offerri: quo scilicet agnoscat2) ille, si vult esse perfectus et sanctus, quia non aliquando sidem agenda est Deo, aliq ando vero non agenda fevitas, sed semper et indesinenter justus agere debet diem stur. Sacrisicium namque, quod indesinenter, et in atutinis et in vespertinis mandatur offerri, hoc indicatur, in lege ac prophetis, quae matutinum tempus ostenint, et in evangelica doctrina, id 3) est enim vespertinum, sae vespera mundi Salvatoris ostendit adventum, indesenti intentione persistat. Has ergo festivitates Dominus cit: "et 4) observabitis dies festos meos." Dies ergo stus est Domini, si et sacrificium indesinens offeramus, sine intermissione oremus, ita ut edecendat oratio 1) stru sicut incensum in conspectu ejus mane, et elevatio anum nostrarum fiat ei sacrificium vespertinum. Est itur prima solemnitas sacrificii indesinentis, quae a cul-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: scenophegiae.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: agnoscat quisquis ille vult esse etc.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: id est in vespertinum etc.

<sup>4)</sup> Cir. Num. XXVIII, 2.

<sup>5)</sup> Cfr. Psalm. CXLI, 2.

toribus Evangelii oo modo, qua supra exposuimos, debet espieri. Sed quonism, sicut propheticus sermo perdomit, dies festi peccatorum convertuatur in luctum, et melin corum in planetum, certum est, quia qui peccat, et al diem peccati, agere non potest diem feetum: et idea illi diebus, quibus peccat, offerre non potent indesinens tecrificium Deo. Sed ille offerre patest, qui indesinante custodit justitiam, et conservat femet ipeum a peccate-Que die autom interruperit, et peccaverit, certum es quod in illa die non offert sacrificium induinens Des Vercor aliquid dicere, quad ex sermonibus Apostolia intelligi datur, ne forte videar aliquos contristare. 1) Nav si oratio justi sicut incensum offertur in compecta lemini, et elevatio manuum ejus sacrificium est respertintidicit autem Apostolus iis, qui in conjugiis sunt: " lite 3) fraudare inviceto, pisi forte ex consensu ad tempta ut vacetis orationi, et iterum in id ipsum sitis:" came est, quia impeditur sacrificium indesinens iis, qui conjuslibus necessitatibus serviunt. Unde videtur mili, quel illius est solius, offerre sacrificium indesinens, qui 1) sdesinenti, et perpetuas se devoverit castitati. Sed mu s alii dies festi iis, qui forte non possunt indesinenter in molaro sacrificia castitatia.

4. Secunda ergo festivitas post indesinentis sanio festivitatem ponitur sabbati, et oportet sanctorum que que, et justum agere etiam sabbati festivitatem. Que e autem festivitas sabbati, nisi illa, de que Apostolas de prelioquetur. ergo sabbatismus," hoc est, sabbati che vatio populo Dei?" Reliaquentes ergo Judajess sabbatismus,

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: vontristari.

<sup>1)</sup> I Car. VII, 5.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: qui indesinenter et perpetus et

<sup>4)</sup> Hebr. IV, 9.

observationes, qualis debeat cese Christiano sabbati observatio, videamus. Die sabbati nihil ex omnibus mandi actibus oportet operari. Si ergo desinas ab omnibus saccularibus operibus, et nihil mundanum geras, sed spiritualibus operibus vaces, ad ecclesiam convenias, lectionibus divinis et tractatibus aurem praebeas, et de coclestibus cogites, de futura spe sollicitudinem geras, venturum judicium prae deulis habeas, non respicias ad praesentia et visibilia, sed ad invisibilia et futura, hace est observatio sabbati Christiani. Sed haec et Judaci observare deberent. Denique etiam apud ipsos si faber, si structor, et si quis hujusmodi opificum fuerit, otiatur in die sabbati. Lector autem legis divinae, vel doctor non desinit ab opere suo, et tamen sabbatum non contaminat: sic enim et Deminus meus dicit ad cos: "aut1) non legistis, quia et sacerdotes in templo sabbatum violant, et sine crimine sunt?" Qui ergo cessat ab operibus saeculi, et spiritualibus vacat, iste est, qui sacrificium sabbati, et diem festum agit sabbatorum. Neque onera portat in Onus enim est omne peccatum, quemadmodum dicit et propheta: "sicut<sup>2</sup>) onus grave gravatae sunt super me.4 Neque ignem accendit: illum seilicet ignem, de quo dicitur: nite 3) in lumine ignis vestri, et in flamma, quam accendistis." In sabbato unusquisque sedet loco 4) suo, et non procedit ex eo. Quis ergo est locus spiritualis animae? Justitia est locus ejus, et veritas, sapientia, Anctificatio, et omnia quae Christus est, locus animae est. Ra quo loco eam non oportet exire, ut vera sabbata custodiat, et diem sestum in sacrificiis exigat sabbatorum:

<sup>1)</sup> Cfr. ev. Joann. VII, 22. — Sensum spectes horum Perborum, non verba ipsa. R.

<sup>2)</sup> Psalm. XXXVIII, 5.

<sup>3)</sup> Jesai. L, 11.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: in loco suo.



malos, et plust super justos et injus ducat in montibus focuum, et herba in que non perentiat et sanct, de reducat, in two non occidat of vi-Dominus in Evangeliis, cam Judas de operatione et curatione sabbeti, re mens usque modo operatur, et ège per hace in mullo sacculi hujus sabb a dispensationibus mundi, et a promani. Nam creaturem quidem for stantias protulit, quantas sciebet w ad perfectionem mundi powe suff consummationem sacculi ab sarum sations non cessat. Erit ergo versa requirect Deus ab omnibus operibus rum, tunc cum aufugiet dolor, et te erit omnis et in omnibus Dens. I codet ctium nobis Dons diem festu cum sanctis angelis suis fasta celebra cium laudio, et reddeutes altissimo u Minteres 1. Lite

enim melius indesinenter poterit anima adsistere et offerre sacrificium laudis per pontificém magnum, it sacerdos in acternum secundum ordinem Melech.

Tertia festivitas ponitur neomeniae dies, in qua ir et hostia. Neomenia autem dicitur nova luna. go et ista festivitas, cum luna innovatur. dicitur, cum soli proxima fuerit effecta, et valde juncta, ita ut sub claritate ejus lateat. Sed misum e videatur, imo superfluum lex divina mandare. enim religioni conducit, lunae novae, id est, cum igitur soli, et adhaeret ei, observare festivitatem? si secundum literam considerentur, non cam reliquam superstitiosa videbuntur; sed sciebat Apostoulus, quia non de iis loquitar lex, nec illum ritum, Judaeis observari videtur, Spiritus sanctus praecepit: :0 ad eos, qui fidem Dei susceperunt, dicebat: 1) ergo vos judicet in cibo, aut potu, aut parte sti, aut 2) neomenia, aut sabbato: quae sunt umbra rum." Si ergo umbra futurorum est sabbatum, de ro viribus supra explicuimus, et neomenia umbra rum est, certum est, quod et ceterae festivitates sir umbrae sunt futurorum. Sed mine videamus de nia. Diximus, quod neomeniae festivitas appellatur, una innovari coeperit, et soli proxima fuerit, peni-: conjuncta. Sol justitiae Christus est: huic si luna, , ecclesia sua, quae lumine ipsius repletur, juncta et penitus ei adhaeserit, ita ut, secundum verbum oli, qui se jungit 3) Domino, unus cum co spiritus tune festivitatem meomeniae agit: tune enim mova

<sup>)</sup> Coloss. II, 16. 17.

Omnes Codd. Mss. "aut neomenia." Libri editi edd. M.): "aut neomeniae." R.

<sup>)</sup> I Cor. VI, 17.



lori saucti Spiritus mancipaves effecta, quomodo cerni ab hou potest compectibus apprehendi? intelligere et discernere non potdignissime diem festum aget, et mino, utpute per ipeum innovat:

schee solemnitas, in qua festivit vide tu aguum verum, aguum Die cata 1) mundi, et dicito, quia piest Christus. Judeci carnali sen nos autem comedamus carnem dizit: "nisi 1) comederitis carnes tam in vobis ipsie." Hoc quod sunt Verbi Dei, si tamen non quasi pueris factis alimonism ploquimur, si robusta, si fortiora apponimus comedendas. Ubi en dogmaticus et trinitatis fide replaubi futuri saeculi amoto velami:

tatur in coeles, et in illis collocatur, quae 1) oculus in vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis adscentunt, haec omnia carnes sunt Verbi Dei: quibus qui itest perfecto intellectu vesci, et corde purificato, ille re festivitatis Paschae immolat sacrificium, et diem ferm agit cum Deo, et angelis ejus.

7. Post hanc, imo continuata huic festivitas sequitur ymorum, quam merito celebrabis, si extermines omne rmentum malitiae, et nequitiae ab anima tua, et azyma oceritatis, veritatisque custodias. Neque enim putandum 4, omnipotentem Deum leges homini<sup>2</sup>) pro sermento sibere, et propterea jubere exterminari animam de poalo suo, si qua forte parum aliquid fermenti bujus ex rina conspersi in dome sua habuisse deprehenditur: mque curam magnopere suisse divinae majestati, qua menti hujus causa in tantum se dicat offendi, ut ani-, quam ipse ad imaginem et similitudinem suam feexterminari pro hoc jubeat, et everti, non mihi vide-' hace divinis legibus digna esse intelligentia: sed illud Sis est, quod horrescit, et merito horrescit Deus, si latiae, si irae, si nequitiae spiritu infermentetur anima, intumescat ad flagitia. Hace non vult esse in anima , et tale fermentum nisi abjecerimus de domo anib nostrae, merito exterminabimur. 3) Sed ne contemetiamsi parvam videris intra te fermentari malitiam, nodicum sermenti totam massam corrumpit: et ideo De de parvo peccato negligas, quoniam ex uno pec-> generatur et aliud. Sicut enim ex justitia generatur Nia, et ex castitae castitas: - si quis enim primo teter castus esse coeperit, accepto castitatis fermento

<sup>1)</sup> Cfr. I Gor. II, 9. coll. Jesai. LXIV, 4.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: hominis.

<sup>3)</sup> Cod. sancti Theodorici: "exterminabitur, sed ne emnas, etiamsi parum videris" etc. R.

- 9. Tune deinde sequitur festivitas septimorum. Sient n inter dies septimus quisque dies observatur sabba-, et est festivitas, ita et inter menses septimus quisque usis sabbatum est mensium. Agitur ergo in so festiviquae dicitur sabbata sabbatorum, et fit in die prima uis tubarum memoria. Sed quis est, qui festivitatem a memoriae tubarum, nisi qui potest scripturas proticas, et evangelicas, atque 1) apostolicas, quae 2) vecoelestis quaedam personant 3) tube, mandare memo-, et intra thesaurum cordis sui recondere? Qui ergo : facit, et in lege Dei meditatur die ac nocte, iste Atatem gerit memoriae tubarum. Sed et si quis potest ias illas sancti Spiritus promereri, quibus inspirati : prophetae, et peallens dicere: "cavite 4) initium menmba, in die insignis solemnitatis ejus:" et qui scit in mis jubilare eifligne agit solen nitatem tabarum.
- 10. Est adhuc et alia festivitas, cum affligunt animas, et humiliant se Deo festa celebrantes. O mira fetas, dies festus vocatur afflictio animae. Hic enim, nit, dies est propitiationis decima die mensis septimi. e ergo, si vis diem festum agere, si vis, ut lactetur super te, afflige animam tuam, et humilia cam. i ei permittas explere desideria sua, nec concedas ei iviis evagari, sed in quantum fieri potest, afflige et nilia eam. Denique Paschae festivitas et azymorum, em afflictionis habere dicitur: nec potest quis agere a festum, nisi afflictionis panem manducaverit, et iducaverit pascha cum amaritudine. Manducabitis 5)

<sup>1)</sup> Desunt verba: "atque apostolicas," in ed. Ruaci.

<sup>2)</sup> Cod. sancti Theodorici: "quae velut coelesti quapersonant tuba." R.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Edd. Merlini: personat. <sup>4</sup>) Cfr. Num. X.

<sup>•)</sup> Cfr. Exed. XII, 8.

## ONIGHTS

nim, inquit, sayma oum emeritudine, sive pinis. Audia ergo, quid essent festivitates Dei: mon recipiunt delcedinem corporatem, nibil remissum, nibil volupraceum, est Immeiosum volunt, sed afflictionem animae et amarinanem, humilitatemque deposeunt, quia qui se humilia. span exaltabitur apud Deum. Hoc ergo deposcit et pap Pitiationie dies. Cum enim afflicts fuerit anima, et in suiliata in conspectu Domini, tune si repropitiatur Benet tune ad cara venit ille, quem 1) "proposuit Dem prepitiatorem per fidera in sanguine eno," Christot Inn Bominus et rederator ejus.

11. Jam vero ultimus dies festus Dei quis eit, qui Deus lactatur in homine, videamus. "Scenopegia,"1) in quit. Lactator ergo super te, com te viderit in her mule in taberpaculis habitathem, cum te viderit non him fixure et fundstum animum se profileitum seper um nie desiderantem quae terrena aunt, nec umbran de hujus quasi possessionem propriam et perpensan der tantem, sed velut in transitu positum, et ad verso ile patriam, unde egressus es, paradisi festimentem, se fortem: "incola 3) ego sum et peregrinus, sicut omne par mei." In tabernaculis enim habitaverunt et paude Abraham in casulis, id est, in tabernaculis habitest as lease et Iscob, cobseredibus repromissionis spaint Cum ergo incola fueris, et peregrinus in terris, et s est mens tua fixa et radicata in desideriis terrenorma. paratus es ut cito transcas, et paratus es extenies ecuper ad interiors, meque que persenias ad w fluentem lac et mel, et haereditatem capias feure

2) Paalm. XXXIX, 12. (XXXVIII.)

Edd. Merlini hot loco, cfr. pag. 279. "Scaenophegia."

e, inquam, pocitum dis 1) videat Dous, lactatur in et diem festum agit super te. Hace quiden in presti: in futuro vero; si vis considerare, quomodo agandies festi, erige paululum, si potes, sensus tues a ra, et obliviscere paulisper hace, quae habentur in fa-Describe vero tibi, quemodo coelum et terra trannt, et transit omnis hie habitus mundi, coelum vero rum, et terra nova fundetur. Amove de conspectibus s etiam solis hujus lucem, et da illi mundo, qui venus est, solis 2) septuplum lumen. Imo potius, secunm Scripturae auctoritatem, ipsum ei da Dominum em. Pone adstantes angelos gloriae, pone virtutes, testates, sedes, dominationes, atque omne nomen elasmarum coelestiumque virtutum, non solum qued in esenti sacculo nominatur, sed quod etiam in future. er hos omnes considers, et conjice, quomode agi posdies sesti Domini: quae ibi festivitas, quae gaudia, e lactitiae magnitudo. Nam de iia, quas 3) supra dixi-B, spiritualibus festivitatibus, etiamsi magnae sint et se, praecipue cum spiritualiter geruntur in anima, Ena tamen ex parte sunt, non ex integro. Sieut enim R Apostolus, quia nex4) parte scimus, et ex parte Phetamus:" ita consequens est, nt ex paste diem.fom geramus. Ut autem scias, base ita esse, redeamus ipsius Pauli sermonem, quem de diches festis et meniis posuit: et vide, quomodo observanter dixit: ano ) ergo, ait, vos judicet in cibo, aut in potu, aut Parte diei festi." Attende erge diligentius, quomodo a dixit "in die festo," sed "in parte diei festi." Ex te enim, et non ex integro, diem festum in hoc mundo

isti celebramus. Interpellamur enim, etiamsi nolumus,

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: iis.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Jesai. XXX, 26. <sup>3</sup>) Edd. Merlini: quae.-

<sup>4)</sup> I Cor. XIII, 9. 5) Coloss. II, 16.

ab onore carnis, polonner a consequiscentiis ejus, carique et sollicitudinibus terebramur. "Corpus!) enim correptibile," - ut ait ille sepientissimus, - "aggravat simam, et deprimit sensum multa cogitantem." Ex parte ergo in hoe mando sancti agunt diem festum, quis et el parts sciunt, et ex parts prophetant. Com autem rest rint, quae perfecta sunt, destruentur ista, quae ex pas sunt. Sieut en in perfectae scientiae cedit ista, que e parte est, et perfectae prophetiae cedit ista, quae ex pare est: ita et persectas sestivitati cedit ista, quae ex parte d sestivitas. Neque enim quod perfectum est, mundu in capere potest, ubi, ut dizimus, necessitas corporis ser cibem, nunc potum, nunc somnum suggerit, nunc die quantameunque necessario vitae praesentis sollicitudis movet: quae omnia interrumpunt sine dubio cosisse tionem sestivitatis Dei. Cum autem venerit illud, quel dictum est de iis, qui restituuntur in sancta, - si tans et nos ex iis esse mercamur, qui restituendi sunt, @ neque esurient, neque sitient, neque dormitabunt, neque laborabunt, sed erunt pervigiles, sicut angelorum vin pervigil dicitur -: cum in illum ordinem restitui mer bimur, tune erit vera, et incorrupta festivitas, cujus fecvitatis princeps et sponsus et dominus crit ipse les Christus Salvator noster, cui est gloria, et imperiun s saccula sacculorum. Amen!

<sup>1)</sup> Sap. Salomop. IX, 15.

## HOMILIA XXIV.

e sacrificiis, quae per unamquamque sestivitatem juhentur offerri, et de votis, quae voventur Deo.

1. Omnes, qui imbuendi sunt eminentioribus disciinis, tamdiu molestum ducunt rudimentorum laborem. onec, quis sit et disciplinae illius, ad quam introducuntur, nis et fructus, ignorant. Cum vero imbutos per ordiem persectio consecuta sucrit disciplinae, tune delectabit idimentorum pertulisse molestias. Sunt ergo et in sanis, ac divinis rebus prima quaedam rudimenta, quibus ducuntur ii, qui ad perfectionem beatitudinis tendunt. mod evidenter famulus Dei in cantico Exodi designat, icens: "induc 1) et plants eos in monte hacreditatis tuac, praeparata habitatione tua, quam praeparasti, Bomine." aulus quoque Apostolus sciens, esse quaedem prima abuendi initia, tune deinde per tempus etiam ad perectionem veniri, scribens quibusdam dicebat: "etenim") um deberetis jam magistri esse propter temptis, rursum idigetis, ut docesmini, quae sint elements exordii ser-10num Dei: et facti estis, quibus lacte opus sit, non ibo forti. Onmis enim, qui lacte alitur, expers est serronis justitiae: pervalus enim est. Perfectorum vero cius solidus est, qui pro possibilitate sumendi exercitates abent sensus ad discretionem boni vel mali." Et iterum 1 aliis, literam legis, omzemque hujusmodi scripturam, lementa mundi esse commemorat.3) Et nune ergó ea, uae pertinuerunt ad illos, qui primis imbuebantur ele-

<sup>&#</sup>x27;) Exod. XV, 17.

<sup>2)</sup> Hebr. V, 12 13. 14.

<sup>3)</sup> Cfr. Coloss. II, 8. 20. coll. Galat. IV, 3. 9.

r ad aliquas personas, quae per 1) meritum sanguinis hristi purificationis aliquid humano generi conferent. 'ide ergo, ne forte, sicut Dominus et Salvater nester, nasi agnus ad occisionem ductus, et in 3) sacrificium aliris oblatus, peccatorum remissionem universo praestitit undo: ita fortassis et ceterorum sanctorum, ac justorum inguis, qui effusus est, a sanguine Abel justi, usque ad inguinem Zachariae prophetae, qui interfectus est inter edem et altare: alterius quidem sanguis sieut vitulae, alrius sicut hirci, aut caprae, aut alicujus korum fusus it ad explandum pro parte aliqua populum. Sive haec l justorum, prophetarumque personas, qui in hoc mundo igulati sunt, vel corum, qui dicunt: "quoniam ) proter te morte afficimur tota die, aestimati sumus sicut res occisionis:" referenda videantur: sive etiam ad sueriores virtutes, quibus procuratio humani generis data t, quis sacile audest affirmare? Neque enim hacc anialia per speciem, sed per figuram referri ad illam, vel am putanda sunt. Nam et ipse Dominus Jesus Christus, on ideo agnus dicitur, quasi qui mutatus 4) sit et conrsus in speciem agni. Dicitur tamen agnus, quia vontas et bonitas ejus, qua Deum repropitiavit hominibus, peccatorum indulgentiam dedit, talis exstitit humano

<sup>1)</sup> Desiderantur verba: "per meritum sanguinis Chri"" in Cod. abbatiae sancti Theodorici Rhemenis, et in tero Cod. Ebroicensi. Ceterum conferendus hic locus maltero, qui exstat sub finem exhortationis ad martyim numero ultimo his verbis: τάχα δὲ καὶ ωσπερ
είφ αίματι τοῦ Ἰησοῦ ἡγοράσθημεν, Ἰησοῦ λαβόντος ὅνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα οὐτως τῷ τιμίφ αίματι ν μαρτύρων ἀγορασθήσονταί τινες. Locus uterque er ex altero est explicandus. R.

<sup>2)</sup> Cod. sancti Theodorici: "in sacrificium laudis." R.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Psalm. XLIV, 22. — Edd. Merlini: morti affici-1r tota die, existimati sumus etc.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: mutatus sit, et conversus sit etc.

lium mendantur hostiae, procul dubio quae convenirent varietatibus peccatorum. Sic ergo efficitur 1) alius sanmorum, sive angelorum, ut diximus, sive hominum vituus, qui in illa sestivitate interveniat pro populi delictis: ilius autem aries in alia sestivitate: quorum intercessione hat purificatio pro peccatis. Quod si purificari potuerint homines a peccatis, et esse puriores, minuuntur et hostiae. Si enim pro peccatis sunt hostiae, et pro multitudine peccatorum multiplicatae sunt sine dubio, et pro exiguitate minuuntur. Hujus autem rei in praesentibus locis Scripturae habemus indicia, id est, in ultima festivitate scenopegiae, cum per octo dies hostiae jubentur offerri. Et prima quidem die, quasi adbuc in abundantia peccatorum, quatuordecim vituli jubentur offerri. Secunda autem die imminutis utpote peccatis minuuntur et hostiae, et tredecim vituli offeruntur. Tertia die duodecim, et post hace undecim: et ita quasi purificationibus 2) desiciente per dies multitudine peccatorum, minuitur consequenter etiam numerus hostiarum. Sie 3) etiam pro dispensatione totius mundi rationem purificationis intelligis. Indigent enim purificatione, non solum quae in terra sunt, sed quae in coelis. Imminet namque et coelis 4) perditio, sic enim dicit propheta: "coeli 4) peribunt, et omnes ut vestimentum veterascent, et sieut amictum involves cos, et mutabuntur." Intuere igitur totius

<sup>&#</sup>x27;) Cod. sancti Theodorici: "dicitur alius quiden sanctorum" etc. R.

<sup>2)</sup> Deest "purificationibus" in libris antea editis (v. c. edd. M.), sed suppletur ex omnibus Mss. R.

Ja lta habent Codd. Turonensis et Ebroicensis, a quibus non multum recedit Cod. sancti Theodorici: "Sic etiam per dispensationem totius mundi rationem purificationis intellige." In libris vero antea editis (e. c. edd. M.) legitur: "Sic etiam per dispensationem totius mundi ratio est purificationis et intellectuum." R.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: coeli. 5) Psalm. Cll, 26.

mundi, id est, poclestisto, ac terrestrium, et infernorum purificationem: vide, quantis indigenut ista omnie bostii. quantos requirent vitulos, quantos arietos, quantos hiscos. Sed et in his connibus ques est agrans, qui totin mundi potnit auferre pescatum, et ideo cusaverent esterae hosties; quia talis hace fuit hostia, ut una sels sufficeret pro totius mundi salute. Ceteri estim precibu peccata, hic solus potestate diminit. Dicebat enim: "fil, 1) remissa sunt tibi peccata tua." See espo imbuitur mordus, primo per diverses hostiss remissionem quacent peccatorum, donec veniat ad hostiam perfectam, ad bestiam consummatam, ageum anniculum, perfectam, p tollat peccata tutius mundi: per quem festivitates aff spirituales, non ad satistatem carmis, sed ad professor spiritus sacrificite spiritnalibus purificatione mentis oblini-Decet enim Deo immolari victimam cordis, et house contribulati spiritus, non carnis et sanguinis juguini. quia netsi 3) agno simus Christum aliquando secusdus carnem: sed nunc jam non novimus:" et ideo in spirit diem festum agamus, et spiritualia sacrificia juguleum Hace pro viribus nostris de diversitato sacrificiorem cussa sint, quorum ad liquidom intelligentiam seit 🎉 cui auda et revelata sunt omnia, nec est ulla crossa in compectu ejus invisibilis.

2. Post bace votorum les ponitur, et novo principio utitur in bac legislatione Moses. Ait enim: "bome", homo quicunque voverit votum Domino." Quae est in repetendi nominis") causa? Quasi non sufficeret dinimi homo qui voverit votum Domino. Quid est espo, quel sit. "homo homo:" et quid sibi velit ingerninata homos appellatio, non mibi siluttio praetereundum rident

<sup>1)</sup> Matth. IX, 2. 1) II Cor. V, 16.

<sup>)</sup> Num. XXX, J. (a) Edd. Marlini: homisis.

Apostolus docet 1) alium esse interiorem hominem, et alium exteriorem: et illum esse, qui renovatur de die in diem secondum imaginem ejus, qui creavit sum: hunc vero esse visibilem, qui corrumpitur. Cum ergo venitur ad istum jam profectum, ut lex Dei suscipiatur, et vota Domino offerantur: vota autem Domino offere nemo potest, nisi qui habet aliquid in semet ipso, et in substantia sua, quod offerat Deo: non sufficit iste exterior homo legem Dei suscipere, nec vota solus osferre; non enim potest aliquid dignum Deo habere: sed ille interior est homo, qui magis habet in se, quod offerat Deo. In illo namque est habitaculum virtutum, in illo omnis intellectus scientiae, in 2) illo est divinae imaginis innovatio. Qui cum speciem suam, qua 3) ex initio a Deo Sactus est, recuperaverit, et virtutum redintegratione 4) pulchritudinem 5) prioris formae receperit, tunc jam potest vota offerre Deo, et tunc jam non homo solum, sed homo homo dicetur. Nam qui interiorem hominem non excolit, qui illius curam non gerit, qui virtutibus cum non instruit, moribus non adornat, divinis institutionibus non exercet, sapientiam Dei non quaerit, scientiae Scripturarum operam non impendit, hic non potest homo homo dici, sed homo tantum, et homo animalis: quia ille interior, cui verius et nobilius homo nomen est, sopitus in eo est carnalibus vitiis, et mundi hujus curis ac sollicitudinibus obrutus, ita 6) ut in eo nec

<sup>1)</sup> II Cor. IV, 16.

<sup>&</sup>lt;sup>o</sup> 2) Edd. Merlini: et in ille etc.

s) Cod. sancti Theodorici: "quae ex initio a Deofacta est." R.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: redintegrationem.

Domnes Mes. "pulchritudinem prioris formae." Libri editi (v. c. edd. M.): "pulchritudinem priorem formae." R.

<sup>\*)</sup> Codd. Ebroicensis et sancti Theodorici: "ka ut nec nominis ejus habere possit appellationem." R.

nominis ejus haberi possit appellatio. Unde satis agendum est unicuique nostrum, ut, si forte videt in se interiorem hominem peccatorum sordibus, et vitiorum ruderibus oppressum jacere, citius ab eo auferat omnes immunditias, citius cruat cum ab omni inquinamente carnis et sanguinis, convertatur aliquando ad poenitestiam, revocet ad so memoriam Dei, revocet spem salutis. Non enim haec 1) extrinsocus aliunde quaerenda sunt sed intra nos est salutis occasio, sicut et Dominus dixi: "ecce 2) enim regnum Dei intra vos est." Intra nos namque est conversionis facultas. Cum enim converse ingemueris, salvus eris, et tune poteris digne altissime reddere vota tua, et homo homo appellari. Votum »tem est, cum aliquid de nostris offerimus Deo. Val ergo a nobis prius aliquid accipere Deus, et ita nobis aliquid ipse largiri, ut dona sua et munera merentibus et non immeritis largiri videatur. Quid autem est, quod vult accipere a nobis Deus? Audi Scripturae sententian "et 3) nune Israel, quid Dominus Deus tuus poscit a to nisi ut timeas Dominum Deum tuum, et ambules in ounibus viis ejus, et diligas cum ex toto corde tuo, et a tota anima tua, et ex totis viribus tuis?" Hace stat ergo, quae Deus poscit a nobis. Quae si non pris osteramus, ab ipso accipiemus nihil. Legimus et in als loco: "date 4) gloriam Deo:" et: "date magnificentim Deo." Si dederitis gloriam, recipietis gloriam. Sic emit dicit ipse Deus: "glorificantes 5) me, glorificabo." havero dico, quod et si offeramus ei justitiam nostram, acipiemus ab ipso justitiam Dei. Et si offeramus ei ustram, id est, corporis castitatem, accipiemus ab ipso spi

<sup>1)</sup> Deest "hacc" in ed. Ruaci.

<sup>&#</sup>x27;) Luc. XVII, 21. ') Deut. X, 12

<sup>4)</sup> Jerem. XIII, 16.

<sup>&#</sup>x27;) I Sam. II, 30. (1 Regg.)

us 1) castitatem. Et si offeramus ei sensum nostrum, cipiemus ab ipso sensum ipsius; sient et Apostolus dibat: "nos 2) autem Domini Christi sensum habemus." ım autem nos obtulerimus Deo quae in nobis sunt, et s contulerit in nos quae sua sunt, tunc vere jam non mo solum, sed homo homo dicemur. Uterque enim mo vocabuli sui perfectione decenter ornatus est. Ista nt ergo vota, quae debet exsolvere is, qui homo homo pellatur. Scio diversa vota in Scripturis referri. Anna 3) idem vovit Deo fructum ventris sui, et Samuelem coneravit in templo. Alius 4), quodcunque sibi post victoim redeunti occurrisset vovit Deo, et 1) occurrente ia, vota lacrimanda persolvit. Alii vitulos, aut arietes, t domos, aut alia hujusmodi ratione carentia, vota ferunt Deo. Ille vero, qui appellatur Nazaraeus, semet sum devovit Deo. Hoc est enim votum Nazaraci, 10d est super omne votum. Nam filium offerre, vel iam, aut pecus, aut praedium, hoc totum extra nos t. Semet ipsum Deo offerre, et non alieno labore, d proprio placere, hoc est perfectius et eminentius nnibus votis: quod qui facit, imitator est Christi. Ille im dedit homini terram, mare, et omnia quae in iis nt, ad obsequium dedit et coelum, solem quoque et nam, ac stellas, hominum ministerio concessit: pluvias, ntos, et omne quicquid in mundo est, bominibus lartus est. Sed post haec omnia semet ipsum dedit. Sic 6) enim dilexit Deus mundum, ut flium suum uninitum daret" pro mundi hujus vita. Qhid ergo magnum

<sup>&#</sup>x27;) Cod. sancti Theodorici: "spiritus castitatem." bri editi (v. c. edd. M.): "ipsius castitatem." R.

<sup>2)</sup> I Cor. II, 16.

<sup>3)</sup> Cfr. I Sam. f. (1 Regg.)

<sup>4)</sup> Cfr. Judic. Xl.

<sup>5)</sup> Deest "et" in ed. Ruaei.

<sup>6)</sup> Ev. Joann. Ill, 16.

faciet homo, si semet ipsum offernt Dev, sui ipse et prior obtulit Dem? Si ergo tollas erucem taam, et toquaris Christum: si dicas: "vivo 1) autem, jam uen egovivit vero in me Christus:14 si desideret et sitiat animo postre redire, et case com Christa, sieut et Apostolio dicebat, et prassentis sacculi non delectetur ") illerchin et si umnem logem, quae de Namezeis data est, spiritorliter impleat, twoe semet ipoum, id out, animam sum obtulit Deo. Qui in castitate vivit, corpus suum veil Dau seeundum eum, qui dixit: "virgo 3) autem copili; quotando sit assets corpore et spiritu." Nam et beipeum, quod dixit "ceneta", ad boc respécit : ceneti mit dicuntur-diti, qui se voverunt Don. Undo et aries, rabi cross, si vovetor Deo, sanctus sppellatur, quem tendri ad communes usus non licet. Sed et vitulus ei derote fuerit Deo, sanctus nibilominus appellatur, nec licet em juogi in opus commune. Ex ils ergo colligames, quil est, hominem se ipsum vovere Deo. Si te voveris Des. imitandus tibi est vitulus, quem nun lieut humanis opribus deservire, nibil facere, quod ad homines et al presentem pertinent vitam. Sed quiequid ad anime pertinct, et ad divini cultus observantiame, hac et agedum et cogitandum tihi cet.

3. Sed interim pramens loctio continut diventists quandam votorum Etanim si vir lucrit, qui rovit, lòm esto dicitur in votio suis, utilique subjectus. Mulier se tem si vercet, si quidem in deum patris sui sit, roun ejun, in patris pëndet arbitrio: et si quidem ille securit, liberabitur. Si vero non recusaverit, et ipur d'filio tenentur obnosti. Quod si, postesquam non servanverit pater, non reddiderit votam filia, petratum que manet. Similiter autom et erga manitum documine, se

4) t Cor VII, 34.

<sup>1)</sup> Galat, H. 26. 2) Ed. Buaci: delectatur.

in domo mariti uzor aliquid voverit, et audiens maus non recusaverit, reus sit voti pariter cum uneque vero recusaverit, tam uxor sit libera, quam masitus. vero tacuerit, uterque, ut diximus, reus habeatur. sec sunt quidem, quae scripta sunt: sed orandus est bis Deus, ut intellectum dare dignetur se dignum, quo ec, ut decet, de Dei verbis intelligere possimus et adrtere. Omnes qui sub lege Dei vivimus, et in ecclesia ss habemur, aliqui 1) sub patribus, aliqui sub viris agias. Et si quidem parvula est anima, et initia habet in sditionibus divinis, haec sub patre agere credenda est. vero jam adultior facta est, ita ut viri potens sit ad ncipiendum semen verbi Dei, et doctrinae spiritualis pere secreta, hace sub viro posita dicitur. Sie enim Paulus dicebat de Corinthiis: "volo 2) autem omnes s uni viro virginem castam exhibere, Christo." Qui ro perfectiores sunt et eminentiores horum, de illis a dicitar, quod sub viro sint, sed audi, quemodo de net ipso suique similibus pronuntiet Paulus: "donec 3) curramus, inquit, omnes in virum perfectum, in menram actatis plenitudinis Christi." Huic ergo animae, ae in virum perfectum occurrit, nemo dominatur in se, sed habet potestatem suorum libertatemque votom. Si autem feminei adhuc generis fuerit anima, cui l vir, vel pater dominetur in vetis, non semper in ipsa culpa, sed interdum redit ad viros, vel parentes. ibus applicare difficile sit, tamen quae Domino larinte potuerint, inferemus. Saepe diximus, animarum, ae in ecclesia Dei sunt, curam procurationemque hari per angelos, quosque etiam ad judisium venire cum

<sup>1)</sup> Cod. sancti Theodorici: "aliqui sub patribus, alii sub viris." Libri antea editi (v. c. edd. M.): "aliid sub patribus, aliquid sub viris" etc. R.

<sup>2) 11</sup> Cor. XI, 2. 5) Ephes. 1V, 13.

hominibus ostendirous 1), ut illo divino debriet emmit, utram sue deridia peocarement honoimes, an monitorut quetodamque negligentia. Videtur milië etiam in litt loco, esiam sub mysterio designeri et ostendi, quod sint quidem ut filise sub 2) ile animee degunt, alise ut untres secundam en, quae superius distinuimen. Si qua esp herom offerre aliquid et vovere cupiat Dee, ai quidet prosproperum, et minus aptum, quod vovit, est, alle est, utpote custodie et monitorie angeli, cetrudere et sp primere voventis audaciam. Si vero audiens non reput sorit, non monuerit, anima quidem liberahitur a culp ipse vero voti mattehit obnozine. Hoc \*) quiden ap inferiores quasque fieri accipionèum est, perfectionist ipes adest Dees, sient scriptum est de populo lauf "Dominus ") ipse ducebat sos." Postes vero quan is liquerunt, et inferiores semet ipsis facti sunt, angels 🖚 duntur. Unda et Masse dicebatt "misi 1) tu ipse venti nobiscum, non me educas hinc." Sed et de justo sed Deus: n cum 4) ipoo- som in tribulatione: " et 7) silii dicit: "non ") times descenders in Augyptum, quair terum ero." Justis ergo et clectis ipse adout Domini. inferioribus vero adsunt angeli, semundum ca, que 🕪 perius dizimus, gubernautes ") cus et procurantes, 🕪

1) Edd. Morlini: quendimus. In illo etc.

2) Edd. Merlini perperam: Equidem orga etc.

<sup>(</sup>v. c. edd. M.): "superis." H.

dacebat, Cfr. Exod. VI. coll. XII. - Edd. Merlini:

<sup>3)</sup> Rued. XXXIII, 15. 4) Pasies. XCI, 15.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et elii dicit.

<sup>6)</sup> Genes XLVI, 3. 4.

<sup>\*)</sup> Verba : "gubarwanter oos et procurentus, retor-— transferentes, aliquando — relinquentus, in libris sesse editis (v. c. edd. M.) omissa, supplement en sundo Miss. R.

n aliquando ad semet ipsos transferentes, aliro super ipsos relinquentes. Sed nos 1) conebemus, ut occuramus in virum perfectum, in
actatis plenitudiuis Christi: ut utamur liberum, et ita adhaerere Domino festinemus, ut
unus spiritus simus, et ipse in nobis maneat,
ipso: et nihil in nobis femineum, nihil parvulae
beatur, ne necesse sit nobis sub tutoribus et
ribus derelinqui a patre: sed festinemus audire
lomino et Salvatore nostro vocem, qua 2) ait:
r diligit vos: 4 ipsi gloria in saecula saeculorum.

## HOMILIA XXV.

e ultione, quae in Madianitis facta est.

ladianitarum, et hoc suit scandalum siliis Israel, senderunt Deum, et ad iracundiam provocavetum Israel. Nunc autem posteaquam pertulit sae 3) pertulit: "locutus 4) est, inquit, Dominus 1, dicens: ulciscere ultionem siliorum Israel de 3, et ad ultimum apponeris ad populum tuum.4 indala, quae acciderant Israelitis, quoniam terne Madianitarum acciderant: ipsi enim subornaulieres, quae eos deciperent, ut pecearent coram

Deest "nos" in sola ed. Ruaei.

idd. Merlini: "qua ait ipse: pater diligit vos" etc. ev. Joann. XVI, 27.

lod. sancti Theodorici: "quae pro facto suo erpeti." R.

Num. XXXI, 4. 2.

pro perdito de A casta piccessii, stillie si...Dade edostrar, iggis legge : sahara pilotasi, guan ipat siret et Domines designat, es , melius 1) -fouret homini illi non muzi, = 4 aginarion alligari circa collum circo, at p profession maris, quem ut semdeliest unum de ; ditie." Simulgaé sărertandum est, questium qu tion scandali a monaulli intempatantes prome Blad igitar scandelum dicitar, ald recto itingre gablenti deceptio alique instruitur ad percendum, et salfcitur causa pocceti: sicut et Madionitus, ambei lege Domini Israelitis, et enstedientibus custitatem, siornaverunt mulieres, quae cos deciperent ad pecesader. Causam ergo praebere peccati, hoe est acandaliset. Verum tamen datur vindicta, sed roulto gravior in em qui scandalizaverunt, et qui causam peccati pracharut, quam in cos, qui peccaverunt. Simul autem et and observa, quod sia subjecit: "noviaime ") autem, inquiet tu apponeris ad populum tuum." Si quando adis com Samaritis sermo est, quonism quidem resurrecisnem mortuorum negant, nec recipiunt futuri saeculi film perurgeamus cos ex ils verbis, quibus Dominus dici al Mosen, quia apponatur ad populum suum. Nemo 🐳 apponitur ed cos, qui non sunt. Unde constat see de quem populum, cui Moses post vitae hujus exitus de tur applicandus. Quia ergo prophetis non creduci &maritae, ex quibus posset resurrectionis mortnorum lais fides approbari, en ils saltem Mosis Libris, ques recipient et quorum ancionitatem fatentur, convincendi sunt d

<sup>1)</sup> Marc. XIV, 21.

<sup>1)</sup> Luc. XVII, %

<sup>3)</sup> Num. XXXI, 2.

curandi, si tamen opostet Babyloniam curari. Est ergo locus hie resurrectionem mortuorum evidenter ostendens. Designat enim esse populum, cui post obitum suum Moses adjungendus sit, et ad quos pro suis meritis transferendus.

2. "Post 1) hace locutus est Moses ad populum, dicens: armate ex vobis viros, et belligerate adversum Madian, reddere vindictam in Madian a Domino: mille ex tribu, et mille ex tribu, ex omnibus tribubus Israel mittite ad belligerandum." Attendite lectioni. Non solum enim ad auditum sermonum, sed ad rerum considerationem intendendus est animus. Recordare praeterita, audi praesentia, quae sequuntur adverte. Confer priora posterioribus, et divinarum virtutum magnificentiam contemplare. Filii Israel dudum sexcenta millia fuerant armatorum, qui processerant adversum Madian, et hi omnes victi sunt, quoniam peccatum erat in ipsis. Nunc vero victores Madianitae, qui sexcenta millia sugaverant, vincuntur a duodecim millibus, ut scias, quia non in multitudine, nec in numero militum vincit Israel, sed justitia et pietas est in iis, quae vincit. Propterea denique et in benedictionibus corum dicitur2), quia, si servaverint legem Domini, unus ex ipsis persequatur mille, et duo vertant decem millia. Vides ergo, quia multo plus valet unus sanctus orando, quam peccatores innumeri procliando. Oratio sancti penetrat coelum. Quomodo non et hostem vincat in terris? Et ideo omnimode studendum est quaerere primo, et custodire justitiam Dei. Quam si obtinueris, et servaveris, omnes tibi hostes ipsa subjiciet: si fueris indutus, sicut Apostolus dicit 3), loricam justitiae, et accinetus veritatem, si galeam salutis acceperis, et gladium spiritus, et ante omnia scu-

<sup>1)</sup> Num. XXXI, 3. 4. 2) Levit. XXVI.

<sup>3)</sup> Ephes. VI, 14-17.

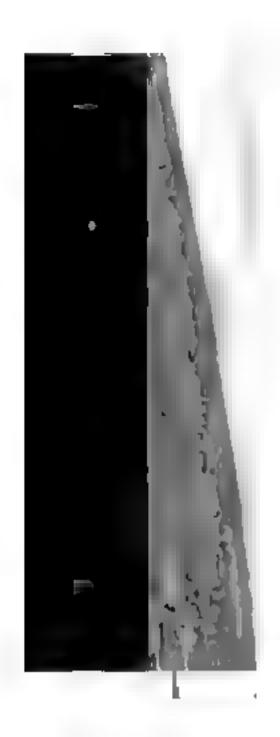

escument corners or regu Beor, interfecerunt gladio en Quod in superioribus quaen pturis probari possit, Balaam lieres Madianitarum, quae de micandum, praeseus hie Scrip dit, dicens eum peremtum e scandali, quod immissum est do co et in sequentibus adl "et ") ait ad cos Moses: en feminam? Ipsae spire sunt, verhum Balaum apostatus fei tem et reges Madianitarum, lieribus victi sunt, nunc expi nitentia, etiam reges videunt. tum valeat conversio ad Der datio peccatorum. Omne and dianitarum vincuntur, et peri reptionem Domini, et per ( repti sunt, et emendati. Qui rum referentur ab Israeliticia

r, et Roboc." Isti sunt, qui regnant apud Madianiquos superare, et penitus debent exstinguere omnes, nilitant Deo. Evin namque belluinus, vel ferinus pretatur. Et quomodo poteris placere ei, qui te wit, si non abscideris a te, et penitus peremeris nos et seros mores? Quomodo poteris ad manrum beatitudinem pervenire, nisi prius interficias et morti tradas prius 1) iracundiae feritatem? Ego quod nomina haec scriptura divina non pro historia verit, sed pro causis et rebus aptaverit. Nam putas aliquis ita stultus, qui filio suo nomen Belluinus seret? Sed hoc arbitror magis, quod instructioni rum prospexerit sermo divinus, volens nobis ostenquod adversum hujusmodi vitia militare debeamus, habitaculis ea carnis nostrae depellere, et 2) istos fugare de regno corporis nostri: quod Apostolus atius designat, dicens: "non 3) ergo regnet peccain vestro mortali corpore." Vis autem videre, 4) am non solum apud sanctos nomina pro rebus air, sed etiam apud Gentiles, et Barbaros? De sanuidem notum est, cur Abram Abraham vocitatus t Sarai Sara, et Jacob Israel. Doceamus autem, mos iste habeatur etiam apud Barbaros. Nonne ex filiis Israel a parentibus suis Joseph nomen acat? Cum autem transiit in Aegyptum, et stetit ante onem, commutavit nomen ejus, et de Joseph coglavit eum Psomphtomphanec, 5) quod lingua sua o de secretorum, vel somniorum revelatione com-Et non solum Joseph huic apud Pharaonem ex

<sup>)</sup> Edd. Merlini: potius.

<sup>)</sup> Deest "et" in ed. Ruaei.

<sup>)</sup> Rom. VI, 12.

<sup>)</sup> Edd. Merlini: dicere.

<sup>)</sup> Cfr. Genes. XLI, 45.

re nomen aptatur, sed et Daniel in Babylonia Bab nominatur: et Ananias, atque Azarias, et Miss drach, Misach 2), Abdenago vocitantur. Vides or tam Israeliticorum, quam ctiam barbarorum ti nomina, non fortuita, sed pro rebue et causis a in tega. Igitur Madianitarum regem Moses approut ipse cousuit appellandum. Belluina, inquit. est, quae regnat in Madianitis, et non ipen solum, alins est 2) spud ipses res nomino Rocon: que nostre lingua, inanitas. Regnet ergo et inanitas dispitarum gente. Est enka revera multa inaujtas nitto in hoc mando, imo et "vanitas 4) vanitat omnia vanitas," quam Dei miles superare debet core. Vincit autem inanitatem, qui mihil inanita superflue, et quod ad rem non pertinet, gerit: : minit penecepti illius dominici, quo sit, quis "etist verbe otioso reddent homines rationem in die In has autem vita homines totum pene otiosum ture inanc est, quad lequintur, quad agent. Inan dicitur omnie actus et omnis sermo, im quo non trinsecus aliquid pro Deo, vel pro mandato Dei. alina rez Madiam Ur, et hic interpretatur irritatio. quales sunt, qui reguant 1) apud Madianitae, qui minibus adversari oportet, imo quos perimi com iis, qui Deum sequantur, et interfici. Non emisges 7), quem ultiorum nomine, ques regnant in hor referentur ja lege: et non tam gentium bella, qui

<sup>1)</sup> Cfr. Dan. I, 7. 2) Edd. Merlini: Mis

<sup>2)</sup> Desideratur "est" in ed. Rusei.

<sup>4)</sup> Ecclesiast. 1, 2.

<sup>1)</sup> Cfr. Matth. XII, 36.

<sup>4)</sup> Ed. Russi sola: "regnont."

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: regum.

cupiscentiarum carnalium, quae militant adversus animam, describuntur. Denique hi, qui in vitiis regnant, quinque reges esse dicuntur: ut evidentissime doceamur, quia omne vitium, quod regnat in corpore, ex quinque sensibus pendet. Isti ergo quinque sensus perimendi sunt de regno Madianitarum, nt ultra vitia non regnent super eos, sed justitia, ne ad scandalum videant, quae vident, sed ad aedificationem. Apud Madianitas enim sensus isti ad scandalizandum regnabant, ut scandalizarent, et deciperent. Et ideo praecepit 1) Dominus, ut, si te scandalizaverit oculus tuus, eruas eum: si manus aut pes, abscindas eum. Vides ergo, quia et ipse jubet abscindi, et perimi reges scandalizantium. Melius est, inquit, te luscum introire in regnum Dei, et mancum, aut claudum, quam cum lis mitti in gehennam. In quibus non utique effodiendum praecipit oculum corporis nostri, nec manum, aut pedem abscindendum: sed sensum carnalia sentientem, et concupiscentiis carnalibus lascivientem mandat abscindi: ut oculi nostri recta videant, et aures nostrae recta audiant, et gustus noster verbum Dei gustet, manusque nostrae palpent, et contingant de Verbo Dei. Et hoc est, in quo peremtis regibus Madianitarum, et scanm dali assectibus amputatis, regnat in nobis justitia ipse Dominus noster Jesus Christus, qui factus est nobis justitia a Deo, et pax, et redemtio. Igitur ex praecepto Domini a filiis Israel adversum Madianitas bella confecta sunt, spolia ex ipsis copiosa referentur, auri atque argenti, ceterorumque mobilium pondus immensum, jumentorum, captivorumque numerus plurimus. Verum quoniam cuncta haec apud Israelitas immunda ducuntur, purificatio singulis quibusque competens adhibetur: et ca quidem, quae ex metallis constant, ignis purificat: quae

<sup>1)</sup> Matth. V, 29. 30.

enim puguaverimus in verbo Dei, non potetimus captivare intellectum corum, qui diversa a Christo sentiunt, et perducere eos ad obedientiam Christi. Pauci sunt tamen, qui pugnare possint, et proelia ista conficere: de sexcentis millibus et amplius armatorum, qui videbantur militare Deo, sola duodecim millia eliguntur: ceteri relinquuntur in castris. Intuere 1) mibi nunc populum Dei, qui est in ecclesia, quanti sunt ex iis, qui possint pro veritate pugnare, qui 3) possint resistere iis, qui contradicunt, qui sciant verbi bella tractare. Beati sunt isti, qui pro omni populo pugnare possunt, et desendere Dei plebem, et copiosa de hostibus spolia reportare. Tamen et reliqua pars populi, quae videtur imbellis, si cum quiete resideat in castris, si in silentio agat, et non recedat a Mose, sed permaneat in lege Dei, partem spoliorum etiam ipsa percipiet. Fiet enim aequa portio, non per numerum quidem, sed quantum datur omni populo reliquo, tantum et illis duodecim millibus, quibus vincentibus capta sunt spolia. Quis haec audiens, non invitetur ad militiam Dei? Quis non animetur pugnare pro ecclesia, et resistere adversum veritatis inimicos, eos scilicet, qui vel dogmata ecclesiae oppugnare, vel voluptati et luxuriae operam dare homines docent? Qui ergo has expugnet, et vel in se, vel in proximis suis vitia perimit, hic accipiet spolia multa, quinquagies multiplicata quam ceteri. In tantum namque numeri quantitas videtur augeri, cum sexcentis millibus duodecim millia conferuntur. Osserre tamen pars utraque jubetur Deo. Et illi quidem, qui vicerunt, unum ex quingentis: qui autem

<sup>1)</sup> Cod. sancti Theodorici: "Intueri nunc libet mihi populum" etc. R. — Edd. Merlini: "Intuere nunc mihi populum" etc.

<sup>2)</sup> Deest "qui" in ed. Ruaci.

dicit: "qui 1) autem in agone contendit, ab omnibus continens est." Qui ergo non contendit in agone, et ab omnibus non est continens, neque exerceri vult in verbo Dei, et in lege Domini meditari die ac nocte, hic etiamsi wir dicatur, vir tamen virtutis non potest appellari. At vero hic, de quo nunc sermo est scripturae divinae, qui spolia de hostibus refert, vir virtutis appellatur: hoc est enim laudis ejus insigne, quod Scriptura dicit, quia locutus est Eleazar sacerdos ad viros virtutis, qui revertebantur a proelio. Quis nostrum ita paratus est, ut procedat ad bellum, et contra adversarios dimicet, ut et ipse vir possit appellari virtutis? Sicut autem vita continens, et abstinentiae labor, atque agonum certamina faciunt unumquemque virum virtutis appellari: ità e contrario remisa vita, ac negligens et ignava facit virum ignaviae appellari. Si ergo vis 2) appellari vir virtutis, indue te Christum Dominum, qui est Dei virtus, et Dei sapientia, et in omnibus adjunge te Domino, ita, ut unus cum co apiritus fias; et tunc vir virtutis essicieris. Tempus igitur belli nobis est in hoc mundo, pugna adversus Madianitas est, sive adversum vitia carnis nostrae, sive adversum contrarias potestates. Spectat nos angelorum chorus, virtuaum coelestium pia erga nos pendet exspectatio, quando vel quomodo de hoc proelio revertamur, quid unusquisque nostrum manubiarum reportet: et intuentur curiosius, ac sollicitius perscrutantur, quis nostrum auri hinc amplius ferat, quis etiam argenti illud pondus exhibeat, quisve lapides deserat pretiosos. Requirunt etiam, si quis aes deferat aut ferrum, aut plumbum, sed et vas ligneum ai forte aliquis, aut fictile, aut aliud hujusmodi magnae

<sup>1) 1</sup> Cor. 1X, 25.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: vis vir appellari virtutis etc.

non dissensit ex nobis quisquam; et obtulimus munus omino, unusquisque vir quodeunque invenit vas aureum, rquem, aut viriolam, 1) aut annulum, aut dextrale, aut catealam, ad propitiandum pro nobis coram Domino." oquantur ergo ad Mosen electi principes, qui constituti int super exercitum, et pro bene gestis rebus munera Merunt Deo, dicentes: nos pueri tui sumus, qui accepius summam bellatorum filiorum Israel. Dicunt autem ummam bellatorum illorum duodecim millia virorum, ni electi sunt ex omnibus tribubus Israel, ut confligeent adversus Madianitas. Sunt ergo in populo Dei beltores multi, sunt et imbelles plurimi: et rursus inter ellatores sunt quidam, qui appellantur summa bellatoum, eminentiores sine dubio iis, qui bellatores dicuntur, ent et eminentiores sunt ab imbellibus bellatores. Et traus sunt aliqui celsiores ab iis, qui summa bellatorum cti sunt: ii scilicet, qui constituti sunt super cos princiet praelati singulis quibusque millibus electorum. Est go multa diversitas in eo ordine, qui bellatores appelntur. Sed et inter ipsos imbelles est nihilominus alila differentia. Nec ipsi enim aequaliter, et uno ordine nnes appellantur imbelles. Quidam enim ita imbelles nt, ut nunquam possint fieri bellatores, ut est semilis tas, et omnis femineus sexus, sed et conditio servilis. scrilis vero actas ita imbellis est, ut spem gerat aliando fieri bellatrix: scilicet eum occurrerit 2) in virum sefectum, in mensuram actatis, tune non solum bellate-, fieri ex pueris, sed et in summam bellatorum venire sperant, et esse electi, et in duodecim millibus numeri, vel etiam praesorri, et esse principes electorum.

<sup>1)</sup> Cod. sancti Theodorici habet: "armillam." R.

<sup>2)</sup> Mss. "occurrerit." Libri editi (v. c. edd. M.): pecurrit," R.

offerre Deo, positi in dissensione. Istos puto esse secundum Evangelium, qui praeceptum illud diligenter observant, quod mandat Dominus et Salvator: "si 1) autem offers munus tuum ad altare, et rememoratus fueris, quia frater tous habeat2) aliquid adversum te, relinque ibi munus tuum ad altare, et vade prius reconciliari fratri tuo, et tunc veniens offeres munus tuum: " 'quo scilicet levent 3) manus suas ad Deum sine ira et dissensione. Isti sunt ergo, qui dicunt: "collegimus 4) summam virorum bellatorum nostrorum, et non dissensit ex nobis quisquam, et obtulimus munus Domino." Discenda igitur nobis magnopere est consonantiae 5) disciplina: quia tanquam in musicis, si harmonia chordarum fuerit consonanter aptata, sonum suavem modulati carminis reddit; ai vero sit aliqua in fidibus dissonantia, ingratissimus so-Aus redditur, et carminis dulcedo corrumpitur: ita et ii, qui Deo militant, si dissensiones et discordias inter se beant, ingrata erunt omnia, et nihil acceptum Deo videbitur, etiamsi multa bella conficiant, etiamsi spolia bulta deserant, et multa munera offerant Deo. Dicetur mim ad eos: depone munus tuum ad altare, et vade brius reconciliari fratri tuo, ut possis et tu inter eos, qui summa sunt virorum bellatorum, numerari, et dicere, quia dissensit ex nobis quisquam. Ego etiam amplius Jiquid dico. Nisi talis fueris, ut in nullo dissentias a mandatis Dei, nec in aliquo discrepes ab evangelicis prae-

Matth. V, 23. 24. — Edd. Merlini: si autem of-

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: habet.

<sup>3)</sup> Mss. "levent." Libri editi (v. c. edd. M.): "levet." R.

<sup>4)</sup> Num. XXXI, 49. 50. coll. LXX. wirorum versione.

Mss. "consonantiae disciplina." Libri editi (v. c. edd. M.): "consonantia disciplinae." R.

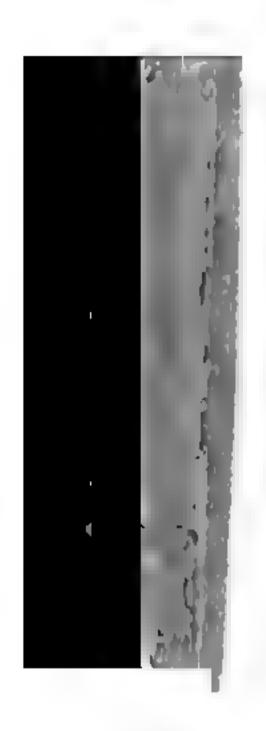

que mors, neque instantis, neque neque profundum, neque creatus rare a caritate Dei, quae est in mostro." Lete 4) talis in nullo ou potest vincere Madianitas, et inte res terrae, et perdere omnom is tate Domini. Et ego ergo debeo carnis meae perdere percatores, nem, immunditiam, passionem, et avaritiam. Isti enim sunt pece tune demam exterminare potero dissentiam a mandatis Domini: e qui offeram Deo munera. "Omi quem, inquit, aut viriolam, 4) aut aut catenulam." Torquis ornas la Proverbiis enim de sepisutio quisitrit cam, torquem surcam

<sup>1)</sup> Verba: "non poteris hos antea editis (v. c. edd. M.) omiss 2) Rom. VIII, 35.

suum. Viriola') et annulus ornamenta sunt manuum, in quibus operum signantur indicia. Similiter et dextrale. Catenulae vero verbi et doctrinae connexiones declarant. "Ad 2) propitiandum, inquit, Deum pro nobis." Si dicamus propter aurum Deum propitium fieri hominibus, vide, quam absurdum, imo quam impium judicetur. Hoc enim etiam in viro bono notabile ducitur, si accepto auro ab inferioribus placetur. Quanto ergo magis baec de Deo sentire non convenit? Unde puto expositionis hujus ecclesiasticae magis constare rationem, quae per auri species indicari docet animi virtutes, et bonorum operum gesta, quae sola offerri Deo ab hominibus dignum est, et pro quibus solis propitium fieri Deum hominibus decet. "Et 3) accepit, inquit, Moses, et Eleasar sacerdos aurum ab omnibus tribunis, et centurionibus, et intulit allud in tabernaculum testimonii, memoriale filiis Israel coram Domino." Vides quia, quae dicuntur, non ad conspectum visibilem, sed ad mentis memoriam referentur. Beatus enim est ille, qui recordatur se boni aliquid operis egisse coram Domino, et obtulisse munera beneplacita Deo, animi virtutes, et ornamenta pietatis.

3. Post hace sequitur historia de hacreditate Ruben, et Gad, et dimidiae tribus Manasse: de qua proponentes aliqua disserere, volumus prius auditorum diligentiam commonere, et animos corum ad contemplationem spiritualis intelligentiae suscitare. Omnia quae dicuntur, non solum ex ipro, qui dicitur, sermone pensanda sunt, sed et persona dicentis magnopere consideranda est. Verbi gratia: si puer est qui loquitur, animos nostros ad auditum eloquii puerilia aptamus, nec plus aliquid in iis, quae

<sup>1)</sup> Cod. sancti Theodorici: "Armilla et anulus ornamenta sunt" etc. B.

<sup>\*)</sup> Num. XXXI, 50.

<sup>3)</sup> Num. XXXI, 54.



autem ista praemiserimus, kistorius Gad et dimidise tribus Manages en sculta. Qui hace gesta nurrat, quaest, qualem capra descripsitous, m neque senior, nec omnino aliquis plins aliquid dicam, not angelorum conlections est, sed, elect traditio un sametus base parrat. Unde mim quee ab origine mundi gesta que ojne crent gerende, nerrere, nici pe ritus Dei? Unde potuisset puophe loquente Spirito sancto? Sic enim testimenium reddit, et dieit: "ri²) deretis unique et mihi; de me caim tom illind literis non creditic, quon detis? Constat orgo en par Spirits ideo conveniens videtur, hace secur potius secundum majestatem loques illud hoc in lose memorare aptimien ham, cum endiret illum divitors, por

\_\_ 2:\_\_:\_\_\_

dicebat in corpore positos Mosen et prophetas: sed hace, quae per Mosen Spiritu Dei dictante scripta sunt, Mosen ca nominavit. Dieat ergo aliquis: cum hace ita scripta sint, si Abraham me ad Mosis dicta transmittat, ut legens ea possim illum locum evadere tormentorum, quid me juvabit ad effugiendam gehennam, si legam, 1) quomodo filii Ruben, et filii Gad, et dimidia tribus Manasse, haereditatem capiunt a Mose trans Jordanem, quia erant illis pecora multa prae ecteris tribubus, et quia dicit ad cos. Moses: videte, ne exacerbetis Denm, sicut et illi decem, pui missi sunt cum Jesu et Caleb explorare terram, èt licebant, quia terra talis et talis est, et non possumus sam capere. Et quia ad haec responderunt filii Ruben, st ceteri eum ipsis: da nobis terram hane, et haereditaem ejus, et non quaeremus jam intra Jordanem haerelitatis terram cum fratribus nostris: sed hic relinquemus umenta nostra, et sarcinas nostras, et mulieres nostras, z infantes nostros, viri autem nostri ibunt paviter et ransibunt Jordanem. Et quia post hace Moses commenlat cos Jesu filio Nave, et Eleazaro sacerdoti filio Aaron, ub ea tamen conditione, ut transcant cum filis Israel t pugnent cum iis adversus hostes, qui erant trans Jorlanem, donec liberetur ab iis terra, et tune accipiant erram, quam poposcerunt, regis Seon et regis Og: atque psis solis per Mosen detur haereditas extra Jordanem, seteris autem omnibus per Jesum intra Jordanem. Dicet rgo aliquis: quid ista prosunt ad hoc, quod dixit Abra-12m: "habent") Mosen et prophetas: audiant illos:" quo cilicet hacc legentes et audientes, in locum illum non leveniant tormentorum? Hace autem diximus, excitautes mimos audientium, ut vigilantius is, quae loguntur, vel dicuntur, intendant, et in Mosis literis remoto literae

<sup>1)</sup> Cfr. Num. XXXII. 2) Luc. XVI, 19.

Quorum contemplatione etiam nobis dare dignetur verbum in adapertionem oris nostri. Sed age jam, si corda erexistis ad Dominum, et verbi ejus sancti illustrationem petiistis, ad perscrutandum sensum corum, quae videntur latere, veniamus.

Exeundi de Aegypto figuram duobus modis accipi, et 2) a prioribus nostris, et a nobis sacpe jam dictum est. Nam et cum quis de errorum tenebris ad agnitionis lumen adducitur, et de terrena conversatione ad spiritualia instituta convertitur, de Aegypto videtur exisse, et venisse ad solitudinem: ad illum videlicet vitae statum, an quo per silentium et quietem exerceatur divinis legi-Dus, et eloquiis coelestibus imbuatur: per quae institutus et directus, cum Jordanem transierit, properet usque ad Serram repromissionis, id est, per gratiam baptismi usque ad evangelica instituta perveniat. Sed et illam figuram esse diximus exeundi de Aegypto, cum relinquit anima amundi hujus tenebras, ac naturae corporeae caecitatem, et transfertur ad aliud saeculum: quod vel sinus Abrahami, ut in Lazaro, vel paradisus, ut in latrone, qui de eruce credidit, indicatur: 3) vel etiam si qua novit Deus esse alia loca, vel alias mansiones, per quae transiens anima Deo credens, et perveniens usque ad flumen illud, quod lactificat civitatem Dei, intra ipsum sortem promissae patribus haereditatis accipiat. Igitur cum duplici, ast memoravimus, modo egressus designetur ex Aegypto, et transitus ad desertum, atque inde ingressus ad samctae terrae haereditatem, videamus nunc, quid sibi velit Ruben et Gad, et dimidia tribus Manasse. Haereditas,

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: illuminante.

<sup>2)</sup> Deest "et" in ed. Ruaci.

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: indicant.

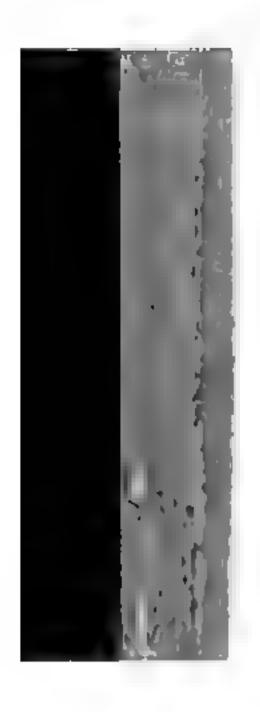

licet non inculpati, primitivi tam est primogenitus Jacob: licat com trie, primogenitus tamen est. Sol ella, tames et ipse primogenitus cujus dimidia tribus extra Jordans licet de Aegyptia natus, primogen ergo isti primogeniti sant, et idec signant, qui non per Jesum Dom Mosen extra Jordanam sortem haer sidera autem diligentius ctiam es estra Jordanem, et sequestrati a hacreditatem. "Jumenta, 1) inqu sunt mobie." Hace ergo cause o ad haoroditatem illius terrae, quae abundat, quec fevus mellis est pes tuit pervenire, nec Verbum cerne scere, quia multa junamta habek Animalia 1) ergo 3) homo non p sunt Spiritus Dei, noe spiritus "bomo 4) in honore cum eset, no

pro quibus haereditatem suam extra Jordanis fluenta percepit, et a terra se sancta fecit alienum. Ille ergo populus accepit haereditatem per Mosen, accepit terram duorum regum tantummodo. Non enim amplius potuit Moses interficere nisi duos reges, quorum terram divideret populis, multa animalia multaque pecora habentibus. Illis vero, qui Jordanem transcunt, Jesus dividit terram, quamvis habeant etiam ipsi animalia, habeant pecora, men tamen tanta, quae eos excludant, ne Jordanem transcunt, sed cum ipsis et mulicribus, et cum infantibus suis contendunt transire Jordanem, et ad patrum pervenire promissa. Illi autem propter pecora et jumenta, et mulicres suas, et infantes, non potuerunt transire Jordanem nec ad fidem Christi, quae est terra repromissionis, intrare.

5. Increpat tamen Moses, et dicit ad filios Ruben, ad filios Gad: "fratres!) vestri pergent ad proclium, et vos sedebitis hic? Et quare pervertitis corda filiorum Lerael, ut non transcant in terram, quam Dominus dat Et cum increpuisset eos hujusmodi verbis: naccesmerunt,"2) inquit, "ad eum filii Ruben, et filii Gad, et dicebant: ovilia ovibus fabricabimus hic, et pecoribus, et civitates impedimentis nostris, et nos armati prima turma Encedemus ante filios Israel, usque quo perdutamus cos Et haec promittentes, mitigaverunt in suum locum." Mosen, ita ut ipse cos commendaret Jesu et Eleasaro. Ita enim scriptum est: "et3) adhibuit illos Moses ad Eleazarum sacerdotem, et Jesum filium Nave, et principes familiarum tribuum Israel. Et ait ad cos Moses: ei transierint filii Ruben, et filii Gad vobiscum Jordanem, omnis armatus ad proelium coram Domino, et obtinue-

<sup>1)</sup> Num. XXXII, 6. 7.

<sup>2)</sup> Num. XXXII, 16. 17.

<sup>3)</sup> Num. XXXII, 28. 29.

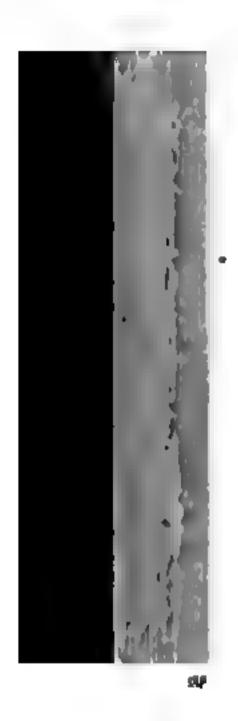

dicitur Deus, et posten aridam, et Vie autem scire, quie aliud sit in S terra? Audi Aggaeum 1) propheta semel et ago movebo coclum et terra Vides, quomodo propheta aliud p aridam. Sed et in multis Scriptura ram laudabilem nominari: aridam mus laudabilem poni. Nam et A quasi culpabilis post peccatum detrminetus est. Antes enim non fuit Paradiens namque con est in arids, mansuelis quod repromittit Domini est arida, sed terra. "Beati 3) en quoniam ipsi haereditabunt terram. gelio 4) somen, quod dat fructum mum, et tricosimum, terra dicitar puto, quia profectus quidam sit a niendi, sicut et profectus quidam fe vocaretur. Omnes enim nos, dos et pullum justitiae fructum, aullu

pietatis asserimus, arida sumus. Si autem nosmet ipsos cosperimus excolere, et ad virtutum frugem desides animos suscitare, terra essicimur ex arida, quae verbi Dei suscepto semine lacta fruge multiplicet. Est ergo quaedam etiam in regno Dei terra, quae mansuetis repromittitur, et terra, quae viventium nominatur, et terra in excelsis posita, de qua ad justum dicit propheta: "et 1) exaltabit te, ut hacredites terram." Istius ergo terrae haereditatem, posteaquam de mundi hujus Aegypto exicrit, Deo credens anima consequitur: et alibi quidem ii 2), qui sub lege vixerunt, alibi autem qui per Jesu Christi fidem et gratiam dispensati sunt. Verumtamen ii, qui videntur primi, et per Mosen dispensati, non prius consequentur haereditatem sibi decretam, quam Mose duce meruerunt, nisi et ipsi transeant cum iis, quos Jesus dispensat, et pugnent cum iis contra inimicos, et collocent eos in sedibus suis, et ita ipsi consequentur haereditatem, quam Mose duce meruerunt.

6. Sed haec nisi ex scripturis divinis approbentur, fabulae videbuntur. Paulus ergo horum producatur in medium idoneas testis, qui in epistola ad Hebraeos, ubi describit omnes illos patres, et patriarchas, ac prophetas, qui per fidem placuerunt Deo, post enumerationem cunctorum, in ultima conclusione sic dicit de iis: "et 3) ii omnes testimonio fidei accepto non perceperunt repromissiones, Deo pro nobis melius aliquid providente, uti ne sine nobis consummarentur." Quasi dicerent istae novem et semis tribus de illis duabus et semis tribubus, quia propterea non ceperunt promissiones terrae illius, quae iis extra Jordanem per Mosen decreta est, Deo pro nobis aliquid melius providente, uti ne sine nobis con-

<sup>1)</sup> Psalm. XXXVII, 34.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: hi.

<sup>3)</sup> Hebr. XI, 39. 40.

summarentur. Propterea ergo transcunt nobiscum armei ad procliom, at juvent nos ad belligeraudum, ad espagnaudos inimicos. Sed illi transcent, qui semati cum, qui viri fortes sunt et potentes: caeters vero, ignava metius et imbellis, remenent entre Jordanem. Si qui autem in ipsis vivi fortes sunt, relictis animalibus et pecoribus et omnibus impedimentis, pagnant advernum kostus nobiscum, usque quo vincantur inimici nostri, usque que hucreditatem terrae bonae, terrae mellis lacticque copio zius. Quis cuim dubitat, quod sancti quique patrum d orationibus nos juvent, et gesturum soorum confemus atque hortentur exemplia, sed at voluminibus suis per eq ques nobis ad memoriam acripta reliquerunt, docum nos, et instructites, quomodo adverrem inimicas potesttes dimicandum sit, et quemodo agenum telerands entamina? Pognant ergo pro nobis, et ipsi incedant prim ante nos armati. Ipsos enim nos habentes ad exemples. et videntes corum per spiritum fortia facta, armanur si proclium spirituale, et adversus spiritualia noquitier a coelestibus dimicamus. Sie denique, qui sub Jesu due militant, triginta et so ampline reges perinaunt, et terre corum sorte hacreditatis accipiust. Depulsis namque sp ritualibus nequitiis de coelestibus, haereditatem regni colestis a Jean Domino nostro percipiunt.

7. Potest et tortiu) adhue expositionis videri motes ut in filis larael, id est, in populo ceclesiae intelligante quidam esse spirituales, et intra Jordanem percipere la reditatem terrae fluentia lac et mel : sapientiae scilicat e scientiae capientes dulcedinem, quorum terra fluense Dei, quod repletum est squis divinae intelligentiae, es camdatur et rigatur. Alii autem aunt carnales, qui permentis et pecudibus, id est, crassis et stolidis semilies abundant: 1) sient erant illi, de quibus dicebat Aposto-

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Mertini abundantes.

lus: "ita 1) insensati estis, ut, cum spiritu coeperitis, nunc carne perficiamini?" et: "o2) insensati Galatae, quis vos fascinavit veritati non obediré?" Sed et unusquisque nostrum, nisi se armaverit, et abjectis brutis et belluinis sensibus ad spiritualem intelligentiam properaverit, remanebit extra Jordanem, nec poterit per sapientiae slumen incedere, quod lactificat civitatem Dei, id est, animam Dei capacem: non assequetur eloquiorum Domini interiora, quae sunt dulciora super mel et favum, sed illam tantummodo consequetur terram, in qua duo reges occisi sunt, ubi dicatur ei: "nihil3) aliud judicavi me ipsum peire inter vos nisi Jesum Christum, et hunc crucifixum." Qui autem potuerit transire Jordanem, et ad interiora penetrare, ibi Jesum Dominum nostrum sequens, interficiet triginta, et co amplius reges, illos fortassis, de quibus dicitur, quia "adstiterunt 4) reges terrae, et principes congregati sunt in unum, adversus Dominum, et adversus Christum ejus: " depulsisque iis regibus et prostratis, agnoscet secrétiora mysteria, usque quo veniat ad illum locum, ubi sedes Dei est, et Jerusalem civitas Dei viventis, non ista, quae servit cum filiis suis in terris, sed illa coelestis, quae libera est, et mater omnium nostrum: ad cujus nos hacreditatem perducere dignetur dux et Dominus noster Jesus Christus, cui est gloria et imperium in saecula saeculorum. Amen!

<sup>-1)</sup> Galat. III, 3.

<sup>3)</sup> Galat. III, 1.

<sup>3)</sup> I Cor. II, 2.

<sup>4)</sup> Psalm. II, 2.

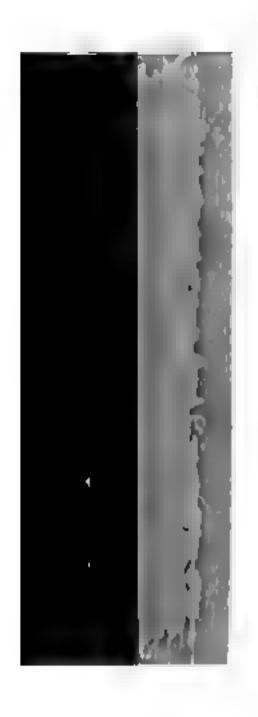

se, sed pro animalibus creatum agnoscunt proprios cibos: et aliis utitur leo, aliis cervus, aliis bos, inter homines sont quaedam difcibis: et alius quidem, qui bene corporis valens, fortem cibum re ditque se 1) edere omnia, velut rol Si quis vero infirmiorem tarum. delectatur oleribus, et forten eil corporis 2) non recipit. etiamsi voce indicare non possit, aliam quam lactis requirit alimon que vel pro actate, vel pro viribo letudine, aptum sibi et competen cibum. Si sufficienter rerum coexemplum, nunc ab its ad intellig niamus. Omnis natura rationabili petentibus nutriri indiget cibie. rac rationabilis sermo Dei est. S corporis multas paulo ante dedimu man antiquability and estions at a

ide ad similitudinem corporalis exempli est 1) aliquibus am in verbo Dei cibus lactis: apertior scilicet simplirque doctrina, ut de moralibus esse solet, quae praeri consuevit iis, qui initia habent in divinis studiis, et ma eruditionis rationabilis elementa suscipiunt. His co cum recitatur talis aliqua divinorum voluminum leo, in qua non videatur aliquid obscurum, libenter aciunt: verbi causa, ut est libellus Hester, aut Judith, : etiam Tobiae, aut mandata Sapientiae. Si vero letur ei liber Levitici, offenditur continuo animus, et asi non suum refugit cibum. Qui enim venit, ut dieret Deum colere, justitiae ac pietatis ejus praecepta scipere, audit mandata de sacrificiis dari, et immolanum ritus doceri, quomodo non continuo avertit au-:um, et tanquam non sibi aptum cibum recusat? Sed alius, cum leguntur Evangelia, vel Apostolus, aut almi, laetus suscipit, libenter amplectitur, et velut reedia quaedam infirmitatis suae inde colligens gaudet. nic si legatur Numerorum liber, et ista maxime loca, ae nunc habemus in manibus, nihil haec ad utilitatem, hil ad infirmitatis suae remedium, aut animae salutem odesse judicabit: sed continuo refutabit, et respuet tanlam graves et onerosos cibos, et quia aegrae atque inlidae non competant animae. Sed sicut, verbi gratia, iterum ex corporalibus repetamus exempla, - leoni si der intellectus, non continuo culpabit abundantiam herrum creatam, quia ipse crudis carnibus vescitur, nec cet illas superflue<sup>2</sup>) a conditore productas, quia ipse rum cibo non utitur: nec iterum homo, quia pane iisque aptis sibi utitur alimoniis, culpare debet, cur secerit eus serpentes, quos cibum videat praebere cervis: neque

<sup>1)</sup> Cod. sancti Theodorici: "est aliquis etiam" etc. R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: superfluo.



trem Domini nostri Jesa Christ mansionibus fidelis sentire deben prout tempus petitur, pertracta disputatio, cum nobis occasiones filiorum Israel ex Acgypto praeb videri posse spiritualiter exira un vel cum relinquentes Gentilem vinae legis accedimus, vel cum habitatione discedit. Ad utrumg ques nunc per verbum Domini ciont. Nam de illis quidem mas corpore exutae, immo corpore turae sunt, Dominus pronuntiav multae 1) mansiones sunt apud dicerem vobis: vado et praeq Sunt\*) ergo multac illac mansio

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: praeteriere

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: ex iis.

Cod. sancti Theodorici: immo corpore ann rorsus induta

cunt, in quibus singulis quid causae, quid utilitatis animae commoratio, quidve eruditionis aut illuminationis accipiat, scit ille solus futuri saeculi pater, qui ait de semet ipso, quia "ego 1) sum ostium." "Nemo 2) venit ad Patrem, nisi per me." Qui fortassis in his singulis mansionibus unicuique animae ostium fiet, ut per ipsum intret, et per ipsum exeat, et inveniat pascua, et iterum in tret ad aliam, et inde ad aliam mansionem, usque quo ad ipsum perveniat patrem. Sed nos pene immemores praesationis nostrae, subito auditum vestrum ad alta et excelsa surreximus. Immo vero redeamus ad ea, quae inter nos et in nobis geruntur. In Aegypto erant silii Israel, in operibus Pharaonis regis luto ac latere affligebantur, donec ingemiscentes clamarent ad Dominum, et exaudiens gemitum corum mitteret iis verbum suum per Mosen, et educeret eos de Aegypto. Et nos ergo cum essemus in Aegypto, mandi dico hujus erroribus et ignorantiae tenebris, operantes opera diaboli, et in concupiscentiis et voluptatibus carnis, miseratus est Dominus afflictionem nostram, et misit Verbum suum unigenitum Filium, qui nos de ignorantia erroris ereptos, ad lucem divinae legis adduceret.

3. Sed primo omnium intuere mysterii rationem: quam qui diligenter observaverit<sup>3</sup>), in Scripturis inveniet in egressione filiorum Israel de Aegypto, quadraginta et duas habitas esse mansiones: et rursum adventus Domini et Salvatoris nostri in hunc mundum, per quadraginta et duas generationes adducitur. Sic enim Matthaeus Evangelista commemorat, dicens: "ab Abraham usque ad David regem, generationes quatuordecim: et a David usque ad transmigrationem Babylonis, generationes quatuorde-

<sup>1)</sup> Ev. Joann. X, 9.

<sup>2)</sup> Ev. Joann. XIV, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Edd. Merlini: observaverit in scripturis: inveniet etc Onigents Opena. Tom. X. 22

din: et a transmigratione Bahylonis naque ed Christum remerationes quatuordecim," latas ergo quadraginto el duas generationes 1), quas velut mansiones Christus fest descendent in Acgyptum mundi hujus, ipso numero que draginta et duss mansiones faciunt, qui adscendunt às Acgypto. Et bene observanter posuit Moses, diemet nadecenderant 1) filii lerael cum virtute sua." "Quar es virtus corum, nisi ipse Christus, qui est virtus Dei? Qui ergo adecendit, cum ipso adecendit, qui ad nos inde do scendit, ut illuc pervenist, unde ille non necessitate, pe dignations descendit, ut verum sit illud, quod diemm es quia "qui") descendit, îpse est et qui adecendit." lair in quadraginta duabus mansionibus pervenient fili leul usque ad principium capiendae hacreditatio. Principius vero capiendae baereditatis foit, ubi Ruben et Gad. 6 dimidia tribus Manasse, accipiumt terram Galaad. Costat itaque numerus descensionis Christi, per quadragio et duos patres secundum carnem, velut per quadragina doss mansiones descendens 1) usque ad nos, et per totdem mansiones adstensus filiorum Israel usque ad larreditatis promissas principium. Quod si intellexisti, quetum sacramenti numerus iste descensionis, adseensionis continent, veni jam et incipiamus per en, quae desceid Christus, adscendere, et primam mansionem istam faces quam ille novissimam fecit, scilicet, qui zatus es virpe est: et hace sit prima nobis mansio de Aegypto exire et lentibus, in qua relicto idolorum cultu, et dacmonieres

2) Ephes. IV, 10.

<sup>1)</sup> Sie habet God. Abbetion sancti Thoudoriei Alemonais. Libri vero autea editi (v. c. edd. M.): agenerate num manaiones, quas Christus fecit adscendens in Acgyptum, R. — Cfr. Matth. I, 17.

<sup>2)</sup> Num. XXXIII, 1. coll. pag. 338, not. 3.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: descendentis.

non deorum veneratione, credimus Christum natum ex virgine, et de Spiritu sancto, et Verbum carnem factum venisse in hunc mundum. Post haec jam proficere, et adscendere ad singulos quosque fidei et virtutum gradus nitamur. Quibus si tam diu immoremur, donec ad perfectum veniamus, in singulis virtutum gradibus mansionem fecisse dicemur, usque quo ad summum pervenientibus nobis institutionum, profectuumque fastigium promissa compleatur haereditas.

4. Sed et anima cum de Aegypto vitae hujus proficiscitur, ut tendat ad terram repromissionis; pergit 1). necessario ad illas, quae apud patrem ab initio praeparatae sunt, mansiones. Quarum credo memor propheta, dicebat: "haec 3) memoratus sum, et effudi super me animam meam, quoniam ingrediar in locum tabernaculi admirabilis, usque ad domum Dei." Istae sunt mansiones, et ista tabernacula, de quibus in alio loco dicit: "quam 3) amabilia sunt taberpacula tua, Domine virtutum! Concupiscit et deficit anima mea in atria Domini." Ideirco et in alio loco idem propheta dicit: "multum 4) peregrinata est anima mea." Intellige ergo si potes, quae sint istae peregrinationes animae, in quibus cum quodam gemitu ac dolore peregrinari se diutius deflet. Sed hebescit harum 5) intellectus et obscuratur, donec adhuc peregrinatur: tunc autem verius edocebitur, et verius intelliget, quae fuerit ratio peregrinationis suae, cum re-

<sup>1)</sup> Cod. sancti Theodorici: "pergit necessario per quasdam vias, et certas quasque, ut diximus, conspiciet mansiones. Quarum credo" etc. God. Ebroicensis pro "conspiciet" habet "conficit." R.

<sup>2)</sup> Psalm. XLII, 4.

<sup>3)</sup> Pealm. LXXXIV, 1.2.

<sup>4)</sup> Psalm. CXX, 6. (CXIX.)

<sup>6)</sup> Edd. Merlini: horum.

gressa futrit ad requiem mam, id est, ad patriam mam paradisum: quod sub mysterio intuene propheta dicaba: "convertere") anima mea in requiem tuam, quis Domimus benefecit tibi." Sed interim peregrinatur et agit in et conficit maneiones, utilitatis sine dubio alicujus caus per base Dei promissionibus dispensata, sicut et quoden loco dicit: "afflizi") te, et cibavi te manna in deserta, quad nescierant patres tui, ut dignosceretur, quid es in corde tuo." Istae ergo mansiones sunt, quibus itere terrig agitur ad coclum. Et quis its invenitur idoneu, # divinorum conscius secretorum, qui possit itineris istis et adecensionie animae describere mansiones, et voiscujusque loci vel labores explicare, vel requies? Quemodo enim enarret, quad post ?) primam et secunim ot tertiam mannionem insequatur adduc Pharao, insequatur Aegyptii, et licet non comprehendant, tamen insects tur,4) et licet submersigint, temen insecuti gint? Quomobenuntiet, quod salvas effectus Dei populus, past aliquot ausiones primum ciutaverit canticum dicens : "cantemus") Demino, gioriose enim honorificatus") est: equam et sdeersorem projecit in mare?" Sed") have, ut dizi, qui per singular manaiones audest aporire, et pro contemplaise

<sup>1)</sup> Psalm. CXVI, 7. (CXV.)

<sup>1)</sup> Deut. VIII, 3. 2. coll. LXX. virorum versiont.

<sup>&</sup>quot;) Cod. Ebroicensis: "prime, et secunda, et unimansione." Cod. sancti Theodorici "post primen, secundam, et tertiam mansionem." In libris autes the (v. c. edd. M.) desideratur "post." B.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: insectant, et-- sint, tamen is cuti sunt? B.

<sup>4)</sup> Exod. XV, 1.

<sup>&</sup>quot;) Mas. "honorificatus." Libri aditi (v. c. add. N.)

<sup>&#</sup>x27;) Edd. Merlini: Sed hic, ut dezi, quis per - me

nominum qualitates quoque conjicere mansionum, nescio, si aut sensus dicentis ad mysteriorum pondus sufficiat, aut1) auditus capiat audientium. Quomodo enim vel occursus belli explicetur Amalechitarum, vel diversae tentationes, et illi quomodo enarrentur, quorum artus ceciderunt in deserto, et quod omnino mon<sup>2</sup>) filii Israel, sed filii filiorum Israel ad terram sanctam pervenire potumunt, et omnis ille vetus populus cecidit, quibus conversatio et habitatio fuerat cum Aegyptiis, solus autem novus pervenit ad regnum, qui ignorabat Aegyptios, exceptis sacerdotibus et Levitis? Si quis enim potuerit se in sacerdotum et Levitarum ordine collocare, si quis potuerit non habere portionem in terris ullam, nisi solum Dominum, iste non cadet in3) deserto, sed perveniet ad terram repromissionis. Unde et tu, si vis non cadere in deserto, sed pervenire ad terram repromissionis patrum, sortem tuam non habeas in terra, nec sit tibi aliquid commune cum terra. Portio tua sit Dominus solus, et nunquam cades. Agitur ergo adscensio de Aegypto ad terram repromissionis, per quam, ut dixi, mysticis descriptionibus edocemur adscensum animae ad coelum et 4) resurrectionis ex mortuis sacramentum.

5. Ponuntur autem et nomina mansionibus. Neque enim conveniens videbatur, ut omnis locus, qui sub coelo, sive montium, sive collium, sive camporum nominibus uteretur: illa vero adscensio, qua anima adscendit ad regnum Dei, mansionum suarum nomina non haberet. Habet nomina mansionum mysticis aptata voca-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: aut ut auditus etc.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: non cum filii etc.

<sup>3)</sup> Cod. S. Theodorici solum habet: "in deserto. Si pervenire vis ad repromissiones patrum, sortem mam non habeas in terra." R.

<sup>4)</sup> Sic habet God. S. Theodorici. Libri editi (v. c. edd. M.): nex resurrectionis ex mortuis sacramento." R.

bulis, habet et deducentem se uon Mosen: - et ipst enim quo iret ignorabat: - sed columnam ignis et mbem, filium seilicet Dei, et Spiritum sanctum, sient et in alio loco propheta dicit: "ipse!) Dominus ducches cos." Talis ergo fiet beatae animae adscensus, cum'palmersi fuerint omnes Aegyptii, et Amalechitae, alque universi, qui impuguaverant cam: et?) per singulas quaque digrediens mansiones, illes scilicet multas, que dicuntur esse spud patrem, illuminatur 1) amplius es un ad aliam veniens, majora semper illuminationis augments conquirit, usque quo assueta sit ipsius veri luminis, qual illuminat umnem hominem, intuitum pati, et mirae mejestatis ferre fulgorem. Si vero ad secundam, de 'est superius memoravimus, expositionem redearrus, et anima in hac vita positae per hace doceri intelligamus prolectus, quae conversa de Gentili vita, non tam Most, quam legem Dei, nec Aaron, sed sacerdotech illum, qu permaner in acternum, sequitur, antequam ad perfection veniat, in cremo habitat: ubi scilicet exerceatur in preceptis Domini, et ubi fides ejus per tentationes probess. Ubi cum vicerit unam tentationem, et fides ejus is a fuerit probata, inde venit ad aliam, et quasi de un mansione ad alteram transit, et ibi cum obtiquerit, que acciderint, et fideliter tulerit, pergit ad aliam: et its per singula quaeque tentamenta vitae ac fidei prosocatus, manaiones habere dicitur: in quibus per singula untetum quaeruntur augmenta: et impletur in ils illad, quel scriptum est: "ibunt") de virtute im virtutem:" mqui

<sup>1)</sup> Cfr. Psalm, LXXVIII, 13. (LXXVII.)

<sup>&</sup>quot;) Cod. S. Theodorici: nut per singulas -, illuminetur amplius." R.

<sup>)</sup> d. Merlini illeminetur.

<sup>4)</sup> ad. Merlini. profectus.

<sup>&</sup>quot;) Pesim, LXXXIV, 7.

quo perveniatur ad ultimum, imo ad summum gradum virtutum, et transcatur flumen Dei, ac promissa suscipiatur haereditas.

6. Duplici igitur expositione utentes, omnem hunc, qui recitatus est, considerare debemus ordinem mansionum, ut ex utroque sit animae nostrae profectus, agmoscentibus ex iis, vel hace vita, quae ex conversione erroris legem Dei sequitur, qualiter agi. debeat, vel futurae spei, quae ex resurrectione promittitur, quanta sit exspectatio. Sic enim pute, quod ') iis, quae leguntur, digna sancti Spiritus legibus intelligentia doceatur. Nam scire in deserto illo, qui dictus sit locus ille, ubi, verbi gratia, applicuerunt tunc transcuntes filii Israel, quid mihi utilitatis affert, aut quid legentibus ex hoc profectus, et legem Dei die ac nocte meditantibus conferatur? maxime cum videamus, tantam fuisse curam Domino de istis mansionibus perscribendis, ut descriptio earum secundo<sup>2</sup>) jam loco divinis legibus inderetur. Commemorata sunt enim nomina ista, licet in nonnullis immutata, jam tunc, cum per loca singula elevasse dicuntur filii Israel de illo loco, et applicuisse: sed et nunc iterum per verbum Domini describi jubentur a Mose. Unde et hoc ipsum, quod secundo repetitur ista descriptio, satis congrue?) mihi videtur ad mysterium expositionis hujus quam proposuimus: bis enim repetuntur, ut duas animae ostenderent vias: unam, qua in carne posita per legem Dei in virtutibus exercetur, et per gradus quosdam prosectum adscendens pergit, ut diximus, de virtute in virtutem, et ipsis profectibus quasi mansionibus utitur; aliam vero, qua post resurrectionem adscensura ad coelos non subito, nec importune ad summa conscendit, sed per

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: quod in iis etc.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: secundo jam hoc divinis etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Edd. Merlini: congruere.

multas deducitur mansiones, in quibus illaminets per singulas et 1) sugmento semper splendoria accepto, in unaquaque mausique illustrata sapientiae 2) lumine muu ad ipsum perveniat luminum patrem. "Enierunt") erge, inquit, filii Irreci cum virtuto eua." Erat cum illis intus illa, quae dixeratt "tecum") descendam in Agg-Sptum:" et quia erat cum illis ista virtus, propteres dici propheta: "et") non crat in tribubus cocum infirment" Exicrent ") autem in manu Mosis, et Aaron. Ad esemdum de Aegypto non sufficit una manus Mosis, quan-Moses indicat scientism lesi tur et manus Asron. Aaron sacrificandi Deo et immolandi peritiam. Opo est ergo, ut executes de Aegypto non solum scientin legis et fidei, sed operum, quibus Den placetur, foetus babeamus. ideo enim et manus commemoratur Mesis et Aaron, ut opera per manus intelligas. Etenin s exicus de Aegypto, et conversus ad Deum abjicism m perbiam, per manus Aaron taurum Deo sacrificavi. S. petulantiam, lasciviamque peremero, higgara Donies jugulasse me Aaron manibus credam. Si libidinem ncoro, vitulum: si stultitism, ovem immolasse vidus. Sie ergo cum animae vitia purgantur, manus Arm operatur in pobis, et manus Mosis nobiscum est, cun al hace ipsa intelligenda illuminamur en lege. Et idee atreque manus necessaria est de Aegypto exeuntibus, et isvenistur in ils non solum fidei, et scientiae, sed et serum operamque perfectio: el tamen utracque hac ses

<sup>1)</sup> Deest net't in edd. M.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Edd. Merlini perperam: sapientiae lumino uqui perveniat luminum patrem.

Num. XXXIII, 1.

<sup>4)</sup> Genes. XLVI, 4. - Edd. Morlini; in Asgreta

<sup>1)</sup> Pealm. CV, 37.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: Exicrent autem etc.

sunt duae manus, sed una. In manu enim Mosis et Aaron eduxit cos Dominus, et non in manibus Mosis et Aaron; unum enim opus utriusque manus est, atque una perfectionis expletio.

7. "Et1) scripsit, inquit, Moses perfectiones, et mansiones corum, per verbum Domini." Scripsit ergo haec per verbum Domini, ut legentes nos, et videntes, quantae nobis immineant profectiones ad iter, quod ducit ad regnum, praeparemus nos ad vitam hanc, et considerantes iter, quod nobis immineat, non segniter, nec remisse vitae nostrae tempus permittamus absumi, ne forte, dum?) in his mundi vanitatibus immoramur, et singulis quibusque, quae ad visum vel auditum, vel etiam quae ad tactum atque odoratum gustumque veniunt, delectamur, labantur dies, tempus praetereat, et non occurramus omne spatium imminentis itineris explicare, et deficiamus in medio, atque accidat nobis illud, quod de quibusdam refertur, qui pervenire non potuerunt, sed artus corum ceciderunt in deserto. Iter ergo agimus, et ideireo devenimus in hune mundum, ut transcamus de virtute ad virtutem: non ut permaneamus pro terrenis in terra, sicut et ille, qui 3) dicebat: "destruam 4) horrea mea, et alia majora aedificabo, et dicam animae meae: anima, habes multa bona reposita in annos multos: manduca, et bibe, et laetare:" ne forte dicat et nobis Dominus, sicut illi: "stulte, hac nocte auferetur a te anima tua." Non dixit in hac die, sed in hac nocte. nocte enim perimitur et hic, sicut primogenita Aegyptio-

<sup>&#</sup>x27;) Num. XXXIII, 2

<sup>2)</sup> Cod. S. Theodorici: "dum in hujusmodi vanitatibus" etc. R. — Edd. Merlini: "dum in iis mundi vanitatibus" etc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Deest "qui" in sola ed. R.

<sup>4)</sup> Luc. XII, 18. 19. — 20.

þ

com, tanquam qui dilexerit mundum, et tenches cite particepe fuerit rectorum mundi chujus tenchrarats in rum. Tenchrae autem et non mundus iste appellate pro iis, qui in ignorantia vivunt, nec lumen recipitat veritatis. Qui autem tales sunt, du Ramense non proficiscuntur, nec transcent ad Suchoth.

8. Videamus tamen prins, quando proficionami filil larael ex Ramesse. "Mense, 1) inquit, primo quin tadecima die monsis." Per praeceptum Domini quett decima die messis egerant parcha in Aegypto, jugulante agnum pridic, quam proficiscerentur, et initium quodit modo festivitatis adhue in Aegypto positi gerunt. B quenti ergo die, qui est primus dies azymorum, quintdecima die mensis primi proficiscuntor de Ramene, veniunt in Sochoth, ut ibi faciant festivitatis azymorus diem. "Quis") sapiens et intelliget hace? sensatue et conoscet es?" Imo quis cet, qui bacc vel ex parte esmoscat, sicut Apostolus dieit: "ex 8) parte scimus, et a parte prophetamus?" Quis intelligit, quomodo es pare dies festos agimus, ut nemo nos judicet in parte de festi, sut neomeniae, aut sabbati? Omnis namque din fastus, qui in terris ab hominibus geritur, in parte, so in integro, neque perfecto festivitatis titulo geritar: al cum exieria de Aegypto ista, tune crit tibi perfecta fuivitas, tune asyma sinceritatis et veritatis ad perfects curabis, tune Pentecostes diem in èremo ages, et tus forte primun mannae cibum coelestem auscipies, a: singulas quasque festivitates geres, do quibus jam soprins, ut potuimus, dictum est. Scito tamen, quanite post illud pascha, quod in Acgypto factura est, send invenimus in deserto pascha curatum, cum les data es,

<sup>1)</sup> Num. XXXIII, 3.

<sup>9)</sup> Hos. XIV, 10.

<sup>3) 1</sup> Cor. XIII, 9.

aliud, sicut observavimus in Numeris, post 1) haec nusquam geri, nisi in terra repromissionis. Igitur ntadecima die mensis paimi, sequenti post Pascha die, est primus azymorum dies, profecti sunt filii Israel Ramesse, in 2), manu, inquit, excelsa, in conspectu nium Aegyptiorum." Quae est manus excelsa? Et i enim dicit: nexaltetur 3) manus tua:" Ubi non est nanum opus, nec terrenum, sed divinum, ibi manus elsa nominatur. Per manus namque opus intelligi, pe jam dictum est. In manu ergo excelsa, in conctu omnium Aegyptiorum profecti sunt. "Et 4) Aeitii, inquit, sepeliebant mortuos suos:" viventes autem uebantur Dominum Deum suum. Post haec dicitur, a net 5) in diis eorum secit Dominus vindictam." Sed in Exodo ita dicit: "et 6) in omnibus diis Aegyption faciet Dominus vindictam." Hic autem dicit, quia it in eos Dominus vindictam. "Sunt?) quidam, qui untur dii sive in coelo, sive in terra:" Apostolus ait. d et in psalmis dicitur: "omnes 6) dii gentium daemo-." Non ergo simulacra, sed daemones, qui simulas assident, deos dicit, in quos fecit Dominus vindi-. m. Sed velim requirere, quomodo Deus vindiçtam fat in daemones, cum utique vindictae dies et judicii ndum advenerit. Sed hanc ego puto in daemones ri vindictam, cum is, qui ab illis deceptus fuerat, ut pla coleret, per verbum Domini conversus Dominum lit: et ex ipso opere conversionis in eum vindicta, qui ceperat, datur. Similiter si is, qui a daemonibus deptus fuerat ad fornicandum, convertatur ad pudicitiam,

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: et post hace etc.

<sup>2)</sup> Num. XXXIII, 3.

<sup>3)</sup> Psalm. X, 12.

<sup>4)</sup> Num. XXXIII, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Num. XXXIII, 4.

<sup>6)</sup> Cfr. Exod. VII, 4. seqq.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) I-Cor. VIII, 5.

<sup>8)</sup> Psalm. XCVI, 5.

diligat castitatera, errame lacrimia uritur et incendi tur in deceptionia auctor superbia ad humilitatem, redeat, per base singula perant, flagellat et cruch mentis, si quem videant, dere ofinia sua, ques p tollere crucem suam, et vero iis est tormentores nan, si quem videant ver divinac legis et mysteri perquirentem: in hoc se urantur incendio, quoni humanas obscuraverant ut Deus quidem ignorar atudia transferrentur. Q quae infertur jis flamma mine veritatis aperiri, et tionem legis divinse res qui in ignorantia vivunt: in ignomatia sout, sed agnovernnt Denm, et runantur operari. Neque omne peccatum. Nam non est utique sine daen raptatur, vel cum diripi proximum suum detrabit ponit scandelum, non es mode 3) agendum est no mogenita, vel deos corus exitinxit, resuscitemus in

<sup>1)</sup> Edd. Merlini, et

<sup>1)</sup> Edd. Merfini: om

operandi in nobis ea, quae odit Deus. Si autem ab 1) his omnibus contineamus nos, eo modo, quo superius diximus, dedit vindictam in omnibus diis Aegyptiorum, poenasque ex nostra emendatione et conversione 2) daemones suscipiunt.

9. Exeunt ergo ex Aegypto filii Israel, et proficiscentes ex Ramesse veniunt in Sochoth. Profectionis hic ordo, et distinctio mansionum valde necessaria, et observanda est iis, qui sequenter Deum, et de virtutum profectibus cogitant. De quo ordine memini, quod jam et in aliis, cum aedificationis causa aliqua loqueremur, quae Dominus dare dignatus 'est prosecuti sumus. mune paucis iterum orantibus?) vobis commonebimus. Fit ergo prima profectio ex Ramesse, et sive de hoc mundo anima proficiscens ad futurum saeculum pergit, sive sb erroribus vitae ad viam virtutis et agnitionis convertitur, ex Ramesse proficiscitur. Ramesse enim in nostra lingua dicitur commotio turbida, vel commotio timeae. In quo utique ostenditur, quod omnia in hoc mundo in commotionibus, et perturbationibus posita sunt, et in corruptela: hoc enim tinea indicat. In quibus non oportet residere animam, sed proficisci, et vemire in Sochoth. Sochoth autem interpretatur tabernacula. Igitur primus animae profectus est, ut auferatur a commotione terrena, et sciat sibi tanquam peregrinanti in tabernaculis habitandum, quo velut in procinctu posita, adversus insidiantes expedita occurrere possit et libera. Inde jam ubi se sentit esse praeparatam, proficiscitur ex Sochoth, et applicat in Buthan. Buthan convallis appellatur. Virtutum diximus in 4) his esse pro-

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: ab iis omnibus.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: conversatione.

<sup>3)</sup> Desunt verba: norantibus vobis" in edd. M.

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: in iis esse etc.

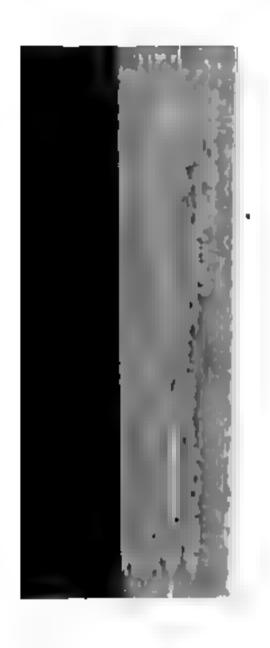

ibi demoretur, sed ut ibi victor fecti sunt autem ex Buthan, e froth. Iroth vieus interpretatur. ad civitatem, not quas perfects interim primo parva qua est caim profectus, ut a parvi Venitur ergo ad Iroth, hoc est, vici, quod est initium conversatio: diocrie. Periculosa est namque i moderata abstinentia. Iroth autes Beelsephon, et contra Magdalum. tatur edscensio speculae, sive tun scenditur ad magna, et mondum contra speculam, id est, in consp-Speculari enim incipit, et prospi altitudinem profectuum centemple dum plas spe nutritur, quem lab statio sive mansio contra Magdalt

10. Post haec proficiscuntur de Iroth, et transcunt per medium maris rubri, et applicuerunt ad amaritudi-Diximus, tempus profectuum tempus esse periculorum. Quam molesta tentatio, transire per medium mare, videre fluctus in cumulum crescere, audire undarum insanientium voces et strepitus: sed tamen si sequaris Mosen, id est, legem Dei, aquae tibi murus dextera laevaque fient, et iter invenies per siccum in medio mari. Sed et illud iter coeleste, quod agere dicimus animam, potest fieri, ut habeat aliquid aquarum, potest fieri, ut ibi inveniantur undae: est enim ibi 1) pars aliqua aquaruta, et pars aliqua sub coelo: et nos interim harum, quae sub coelo sunt, aquarum undas fluctusque perferimus: Deus viderit, si illae quietae sunt, et placidae, nec aliquibus ventis flantibus excitantur. Sed nos interim eam venerimus ad transitum maris, etiamsi videamus Pharaonem et Aegyptios insequentes, nibil trepidemus, mellus de 2) his metus, nulla formido sit. Credamus tantum in unum verum Deum, et quem misit filium soum Jesum Christum. Quod et si dicatur populus Deo eredidisse, et famulo ejus Mosi, credimus et nos 3) secumdum hoc etiam Mosi, id est, legi Dei, et prophetis. Constans ergo esto, et paulo post videbis Aegyptios ja-· centes ad litus maris. Cum autem videris eos jacentes, zen exsurge et canta in canticis Domino, et collauda eum, squi equum et adscensorem demersit in rubrum mare. Applicuerunt ergo ad amaritudines. Audiens amaritudimas non pavescas, neque terrearis. "Omnis 4) enim erumditio ad praesens non videtur dulcis esse, sed amara. Postes vero fructum dulcissimum, et pacatissimum exer-

<sup>1)</sup> Desideratur "ibi" in edd. M.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: de iis metus etc.

<sup>3)</sup> Edd. Ruaei: non.

<sup>4)</sup> Hebr. XII, 4.

ciutis per semet ipeam stolus docet. Denique praccipiuntur: nec est ge promissionis, nisi per enim medici amaritudh runt salutis prospectu medici dines nos vitac lunjus ve sciens, quia finis hujus cedinem salutis adquirat dinis, quae est in vol exempla docuerunt, an poenarum. Tu ergo, quia applicare ad amarit de, sient et filii Israel.

11. "Profecti") su
nerunt in Helim." Hel
tes aquarum, et septu
Videa, post amaritudia
quam te amoena soscip
mas, nici tentationum
nisses ad dulcedinem !
fuerant et aspera, super
his itineris, et perfectio
marum Deus in ipso
quaedam refrigeria, quil
tior redeat ad reliquopretatur arietes. Ariete
ergo duces gregis Chris
decim fontes? Verum

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: a

<sup>1)</sup> Num. XXXIII,

<sup>3)</sup> Edd. Merlini: it

<sup>4)</sup> Edd. Merlini: 1

cim elegit Dominus et Salvator noster, sed et alios septuaginta duos, idcirco non solum duodecim fontes, sed et septuaginta duae arbores scribuntur esse palmarum: et ipsi enim Apostoli nominantur, sicut et ipse Paulus dicit, cum de resurrectione Salvatoris exponeret. Visus, inquit, 1) est illis undecim, deinde apparuit et omnibus Apostolis. In quo ostendit esse et alios Apostolos, exceptis illis duodecim. Haec te ergo amoenitas post amaritudinem, haec te requies post laborem, haec te gratia post tentamenta suscipiet. "Prosecti<sup>2</sup>) sunt, inquit, de Helim, et applicuerunt juxta mare rubrum." Observa, quia jam non intrant in mare rubrum, - semel tantum sufficit intrasse -, modo jam applicant juxta mare, ut videant quidem mare, et undas ejus adspiciant, nequaquam tamen motus ipsius, et impetus pertimescant. "Et3) profecti sunt a rubro mari, et applicuerunt in deserto Sin." Sin rubus interpretatur, sive tentatio. Incipit ergo tibi jam arridere bonorum spes. Quae est autem bonorum spes? De rubo apparuit Dominus, et responsa dedit Mosi, et dehinc initium visitationis factum a Domino ad filios est Israel. Sed non otiose Sin etiam tentatio interpretatur. Solet enim in visionibus esse tentatio. Nam nonnunquam angelus iniquitatis transfigurat se in angelum lucis. Et ideo cavendum est, et sollicite agendum, ut scienter discernas visionum genus, sicut et Jesus Nave, cum visionem videret, sciens esse in hoe tentationem, statim requirit ab eo, qui apparuit, et dicit: "noster 4) es, an adversariorum?" Ita ergo et proficiens 5) anima, ubi ad id venerit, ut jam incipiat dis-

<sup>1)</sup> Cfr. I Cor. XV, 5. 6. 7.

<sup>2)</sup> Num. XXXIII, 10.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Num. XXXIII, 11. — Edd. M. constanter: Syn.

<sup>4)</sup> Jos. V, 13.

<sup>\*)</sup> Sic habent Mss. Libri vero editi (e. c. edd. M.):
"proficiscens anima ubi advenerit." R.

cretionem habere visionum, inde probabitus spirites esse, si scit omnia discernere. Ideireo denique et in dona spiritualia unum ex donis sancti Spiritus esse temperatur discretio apiritusmo.

12. "Profecti") vero ex deserto Sin, venerant in phace." Raphaca interpretatur annitas. Vides ordin profectuum, quomodo ubi jam spiritualis efficitur ani et discretionem coelestium coeperit habere visionem, ? venit ad sanitatem, ut morito dicat: "benedicat") to mes Dominum, et omnis interiore mes nomen sund ejus" Quem Dominum? "Qui 3) semat, inquit, se languores tuos, qui redimit de interitu vitam mam." & spim multi languores animas. Avazitia languor cius i et quidem possimus. Superbis, ira, jactantis, formi inconstantia, pusillanimitas, et horum similia. Ous me, Domine Jesu, ab 4) his omnibus languaribus curst Quando sanabis, ut ego dicam: "benedic 1) anima u Dominum, qui sanat emnes langures tues?" ut posin ego mansionem facere in Raphece, quod est sanitus? La gum est, si relimus ire per singulas mansiones, et es u quaque, si qua se nominum contemplatione suggerest aperire: strictim tamen et breviter percurremus, ut a tam plenam vohis expositionem, quia minime id temp indulget, sed occasiones in its intelligentiac prachesses Proficiecuntur ergo ex Baphaca, et vemiunt in Hales !! las labores interpretantur. Neo eniveris, si sanitatem s quantur labores. Propteres enim et adipiscitur a Di mino anima sanitatem, ut labores delectabiliter, et se invita suscipiat. Dicitur anim eis "labores") frecust tuorum manducabis, bestus es, et bene tibi erit.º Po

<sup>1)</sup> Num. XXXIII, 12. 2) Paalm. Cill, 4.

<sup>\*)</sup> Paalm. CIII, S. 4. \*) Edd. Merlini: ab in \*) Paalm. CIII, 1. 2. 3. \*) Paalm. CXXVIII.1

haec veniunt in Raphidiu. Interpretatur autem Raphidin laus judicii. Justissime laus sequitar post labores. Cujus tamen rei laus? Judicii, inquit. Fit ergo laude digna anima, quae recte judicat, recte discernit, id est, quae spiritualiter dijudicat omnia, et ipsa a nemino dijudicatur. Post hace pervenitur in desertum Sina. Sina ipse quidem locus est deserti, quem supra Sin memoravit: sed hic magis locus montis, qui in ipso deserto est, appellatur: qui etiam ipse vocabulo deserti Sin nominatur. Postquam ergo laudabilis judicii facta est anima, et rectum coepit habere judicium, tunc ei datur lex a Deo, eum capax cese coeperit secretorum divinorum et coelestium visionum. Inde venitur ad monumenta concupiscentiac. Quid est monumenta concupiscentiae? Sine dubio ubi sepultae sunt et obrutae concupiscentiae, ubi exstincta est omnis cupiditas, nec ultra concupiscit care adversus spiritum, mortificata scilicet morte Christi. Post hace venitur in Ascroth, quod interpretatur atria perfecta, vel beatitudo. Intuere diligentius omnis viator, quis sit ordo profeetuum: posteaquam sepelieris, et morti tradideris concupiscentias carnis, venies ad amplitudines atriorum, venies ad beatizudinem. Beata namque est anima, quae nullis jam vitiis carnis negetur. Inde venitur in Rathma 1) sive Phagam. Rathma visio consummata interpretatar, Pharam vero visibile os. Quid? nisi ita crescat anima, ut, cum desierit molestiis carnis urgeri, visiones habeat consummatas, persectamque rerum capist intelligentiam, causas scilicet incarnationis Verbi Dei, dispensationumque ejus rationes plenius altiusque cognoscens? Hinc jam venitur in Remonphares, quod in nostra lingua excelsa intercisio dicitur, hoc est, ubi magnarum et coelestium rerum a

5

<sup>1)</sup> In libris antea editis pro "Rathma" legitur "Rathmain;" sed in Cod. Turonensi legitur: "Rathma." R.

terrenis et infimis separatio sit et discretio. Crescent namque intellectu animae, et notitia ei excelsorum probetur, et judicium datur, quo eciat 1), a temporalitu seterna intercidere, et a perpetuis caduca separare. Per hace venitur Lebus, quod interpretatur desibotio. Sai in alije dealbationem eulpabiliter poni, ut cum dicim paries dealbatus, et monumenta?) dealbata. Sed hie des hatio illa est, de qua dicit propheta: "lavahis 1) me, s super nivem dealbabor." Et iterum Reaias: "si 1) im rint peccata vestra sicut phoenicium, ut nivem dealbale et ut lanam candida ") efficiam." I tem in paalmo: "mire! dealbabantur in Selmon." Et vetusti dierum capifi" dicuntur esse candidi, id est, albi sicut lana. Sic igitt dealbatio hace ex splendore verae lucis venire intelligual est, et ex visionum coelestium claritate descendere. Put hace mansio fit in Ressa: quod apud nos diei potest isibilis sive laudabilis tentatio. Quid est hoc, quod quevis grandes habest anima profectus, tamen tentationes à ea non anferontur? Unde apparet, quia velut cutofi quaedam, et munimen, ei tentationes adhibentur. Sies enim cero, si sale non adspergatur, quamvis sit magas s praecipus, corrumpitur: ita et anima, misi tentstiondu assiduis quodammodo saliatur, continuo resolvitur, scolaxatur. Unde constat propter hoc dietum 6) este, que omne sacrificium sale salietur. Inde denique est, que et Paulus dicebat: "et \*) ex sublimitate revelationen # entollar, datus est mihi stimulus carnis mese angeles 5tanae, qui me colaphiset." Hace ergo est righilis, n

b) Paulm. LI, 7. 4) Jessi. 1, 48.

<sup>1)</sup> Ed. Rusei sola: scit. 2) Matth. XXIII, 27

didam." R. "candida." Libri editi (v. c. edd. M.). "c.

<sup>8</sup> Pasim. LXVIII, 14. ') Cfr. Dan. VII, 9.

<sup>\*)</sup> Levit. II, 13. \*) H Cor. XII, 7.

laudabilis tentatio. Ex hac venitur ad Macelath, quod est principatus, vel virga. Ex utroque vero potestas indicari videtur, et quod anima eo usque profecerit, ut dominetur corpori, et ipsa in illud virgam potestatis obtineat: imo non solum corpori, sed et universo mundo, cum dicit: "mihi 1) autem mundus crucifixus est, et ego mundo." Inde venitur in montem Sephar, quod tubicinatio appellatur. Tuba signum belli est. Igitur ubi se tantis ac talibus virtutibus anima sentit armatam, necessario procedit ad bellum, quod est ei adversus principatus, et potestates, et adversum mundi rectores: vel certe tuba canit in verbo Dei, praedicationis scilicet et doctrinae, ut det significantem vocem per tubam, ut qui audicrit, praeparare se possit ad bellum. Post haec venitur super Charadath, quod in nostra lingua sonat idoneus effectus: profecto ut et ipse dicat, quia "idoneos") nos fecit ministros novi testamenti." Inde mansio habetur apud Maceloth, quod interpretatur ab initio. Contemplatur namque, qui ad contemplationem tendit, initium rerum, imo potius cuncta ad eum refert, qui erat in principio, nec ab isto initio aliquando discedit. Post hacc fit mansio in Cataath 3), quod est confirmatio, vel patientia. Necesse est enim eum, qui vult etiam aliis prodesse, multa pati, et cuncta ferre patienter, sicut de Paulo dictum est: "ego 4) enim ostendam ei, quanta oporteat eum pro nomine pati meo." Inde venitur Thara, quod apud nos intelligitur contemplatio stuporis. Non possumus in Latina lingua uno sermone exprimere verbum Graecum, quod illi Exstasiv vocant, id est, cum pro alicujus magnae rei admiratione obstupescit

<sup>1)</sup> Galat. VI, 14. 2) Il Cor. III, 6.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Edd. M. et R. in textu: "Caath:" ed. tamen R. in notis: "vox Caath corrupta est, et legendum Cataath cum LXX. interpretibus." — Cfr. Num. XXXIII, 26. 27.

<sup>4)</sup> Act. IX, 16.

animus. Hor est orgo, quod dicit, contemplatio superis, cum in agnitione magnarum et admirabilium rerum must attorita stupet. Post hase venitur ad Mathees, quod isterpretatur more nová, Quae est nova more? Quaeto Christo commorimur, ut et convivamus ei. Inde Asenns ! venitur, quod os, vel ossa significare dicitur. Virtus per bace size dubio, et robur patienties declaratur. Jam hint habotur mansio apud Mesoroth 1), quad significare sus ter excludens. Quas excludens set ? Sine dubio malgnas suggestiones contrarii spiritus de cogitationibus mi-Sie enim et sapiontia Dei dieit: "si 3) spiritus potestatut habentis adscenderit super te, locum tuum no dimittit. Tenendus est ergo locus, et excludendus est adversein, ne inveniat locum in corde nostro, cient Apostolus dide molite") locum dare disbolo." Post bace Bansin") vinitur, quod fontes significat, vel excolationes, id . ubi divinorum verborum fontes baurit, usque quo escole eos bibendo. Excolat autem dicitur hie a colande, : ... a colendo. Excolat ergo verbum Dei quis, cum ne mismum quidem mandatum praeterierit 6), imo cum ne ista quidem unum, vel unus apen de verbo Dei intelleme habetur otioms. Post hace venitur in Galgad 1), quel

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) God. sancti Theodorici habet: "ad Senam" LXX. interpretes: Σελμωνά. Ego pro "Asenna" lepedum puto "Asemona" R. — Vulgata: "Hesmona." Ch. Num. XXXIII, 29, 30.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Sie habent Mas. Libri autem editi (v. c. edd, M.) (Messloth, R. — Vulgata: (Moseroth, Cfr. Non-XXXIII, 30, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Eccles. X, 4. <sup>4</sup>) Ephes. IV, 17.

Alius: "Vanacain." R. — Vulgata: "Beneiaacaa," Cinna. XXXIII, 31, 32.

<sup>&</sup>quot;) Edd. Marlini: "practerit."

<sup>1)</sup> Sic babet Mace. Cod. Toronomis. To ante ...

interpretatur tentamentum, sive constipatio. Fortitudo quaedam, ut video, et munimen est animae, tentamentum. Ita enim virtutibus admiscetur, ut videatur absque!) his virtus nec decora esse, nec plena. Et ideo proficientihus ad virtutem, et variae et frequentes mansiones in tentationibus fiunt. Quas cum transieris, applicabis in Tabatha. Tabatha interpretatur bona. Ad bona ergo non nisi post tentamentorum experimenta venitur. Inde applicuerunt, inquit, in Ebrone, quod est transitus. Transcunda namque sunt omnia: quia etiamsi ad bona venias, oportet te et ad meliora transire, usque quo ad illud bonum venias, in quo semper debeas permanere. Post hace pervenitur ad Gasiongaber<sup>2</sup>), quod interpretatur consilia viri. Si quis desiit puer esse sensibus, iste pervenit ad consilia viri, sicut et ille, qui dicebat: "cum ?) autem factus sum vir, quae parvuli erant deposui." Sunt ergo magna consilia viri, sicut et ille ait: "aqua 4) alta consilium in corde viri." Hinc iterum venitur Sin. Iterum tentatio est Sin. Diximus enim, quia nec aliter expedit, iter istud incedere: nicut, verbi gratia, si quis aurisez vas necessarium facere volens, frequenter illud igni admoveat, frequenter malleis subdat, rasoriis saepe perstringat, ut et purgatius fiat, et ad illam speciem, quam prospicit artifex, atque ad illam pulchritudinem deducatur. Post haec applicatur ad Pharancades, quod est fructificatio sancta. Vides inde quo venitur, vides, quia tentationum sulcos fructificatio sancta subsequitur. Inde applicatur in montem Or, quod inter-

tis (v. c. edd. M.) pro "Galgad" legitur "Galgat" apud LXX. interpretes: "Γαδγάδ." R. — Cfr. Num. XXXIII, 82.

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: absque iis.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Sic habet God. Ebroicensis. Libri vero antea editi (v. c. edd. M.): "Gasiongabis." LXX. interpretes: "Γεσιών Γάβερ." R. — Vulgata: "Asiongaber." Cfr. Num. XXXIII, 35.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) I Cor. XIII, 11. 4) Prov. XX, 5.

pretatur montanus. Venit enim ad montem Dei, at et ipee fiat mone uber, et mone coagulatus, vel ab so, quod samper in monte Dei habitet, montanus diestor. Subsequitur post base mansio Selmona: quod interpretets umbra portionis. Illam puto umbram diei, de qua « propheta dicebat: "spiritus") vultus nostri Christus Deminus, eni diximus: in umbra ejus vivemus in Genibut" Sed et illa similis huie umbra est, de que dicitur: "spiritus 1) Domini obumbrabit tibi." Umbra ergo portiotis nostrae, quae nobis opacitatem praestat ab omni sent tentationum, Christus Dominus 1) est, et Spiritus sanetus Hine jam venitur od Phinon 4), quod interpretari mus oris parsimoniam. Qui enim intueri potuccit myste rium de Christo, et de Spiritz sancto, et si viderit, sie audierit ca, quae non licet hominibus loqui, necessis habebit oris parsimoniam, sciens quibus, vel quando, ed quemodo de mysteriis divinis oportent loqui. Post best venitur Oboth, cujus nominis quamvis non invenerium interpretationem, tamen non dubitamus, sicut et in cerris omnibus, etiam in hoc nomine consequentiam prefoctuum conservari. Sequitur post hace mansio, que appellatur Gai 3), quod interpretatur chaos. Appropii enim per hos profectus ad sinus Abrahami, qui dicit si cos, qui in tormentis sunt, quia ninter ") vos et nos cham magnum confirmatum est:" ut et ipae im sinibus eje.

<sup>1)</sup> Thren. IV, 20. 2) Luc. I, 35.

<sup>1)</sup> Desideratur "Dominus" in ed. Ruaci.

odd. M.) habent: "Fino." LXX. interpretes: "Speni," I.— Vulgata: "Phunon." Cfr. Num. XXXIII, 42, 43.

legitur "Cai," sed apud LXX. interpreten: "Foti," et in Cad Turonemi: "Gai." R. — Cfr. Num. XXXIII, 44, 45.

<sup>6)</sup> Lac. XVI, 28.

ut beatus Lazarus, requiescat. Inde iterum venitur Dingad, quod significare fertur apiarium tentationum. miram divinae providentiae cautelam! Ecce jam viator : itineris/coelestis, summae perfectioni proximus fit sucsione virtutum, et tamen ei tentamenta non desunt, l novi generis audio tentamenta. Apiarium, inquit, itationum. Apis laudabile animal in Scripturis positum , ex cujus laboribus reges et mediocres ad sanitatem utuntur: quod recte de verbis prophetarum et Apostoum, atque omnium, qui sacra volumina conscripserunt, cipitur: et istud esse apiarium, id est, omnem numerum ipturarum divinarum dignissime intelligi puto. Est ergo iis, i ad perfectionem tendunt, etiam in hoc apiario, id est, verbis propheticis et apostolicis, nonnulla tentatio. Vis lere, quia sit in 1) his tentatio non minima? In hoc iario scriptum invenio: "vide<sup>2</sup>), inquit, ne adspiciens lem et lunam, adores ca, quae sequestravit Dominus sus tuus gentibus." Vides, quae tentatio de apiario isto ocedit? Et iterum cum dicit: "deos 3) non maledices." . iterum in novi testamenti apiario, ubi legimus: "quid 4) e vultis occidere hominem, qui veritatem locutus sum bis?" Et iterum in aliis ipse Dominus dicit: "propter-5) in parabolis loquor iis, ut videntes non videant, et dientes non intelligant: ne forte convertantur, et sanem s." Sed et cum Apostolus dicit: "in 6) quibus Deus jus saeculi excaecavit mentes infidelium:" et multa huimodi in hoc divino apiario tentamenta reperies 7), ad

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: in iis tentatio etc.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Deut. IV, 19. <sup>3</sup>) Exod. XXII, 28.

<sup>4)</sup> Ev. Joann. VIII, 40.

<sup>\*)</sup> Matth. XIII, 13. 15. coll. Jesai. VI, 9. 10.

<sup>6)</sup> II Cor. IV, 4.

<sup>7)</sup> Edd. Merlini perperam: reperics. Atque necesse venire etc.

quae mecesse est venire unumquemque senetorum, at ciem per bace, quam perfecte et pie de Deo sentiat, amestatur. Post hace jam venitur Gelmon 1) Deblathaim, qued interpretatur contemtus ficuum, id est, uhi contempuster et despiciustur pezitus terrena. Niai caira spress fuscint et contemta ea, quae delectare videntur in territ, ad coolestia trausire non possumus. Sequitur enim per hace mansio Abarim contra Nabau, quud est transitus Nabau vero abscessio interpretatur. Ubi enim per la omuce virtutes iter egerit anima, et ad summum 3) and fectionis adacenderit, transit jam de sacculo, et abscrit; sieut scriptum est de Enoc: net3) non inveniebatua qui transtulerst cum Deus." Quod cisi videatur cos adlut in sacculo, qui hujusmodi est, et in carno habitare, tantenon invenietur. In quo non invenietur? In nullo ach sacculari, in nulla re carnali, in nullo colloquio vanium invenitur. Transtulit enim eum Deus ab iis, et esse fon in regione virtutum. Ultima mansio cat ab occident Mosh juxta Jordanem. Omnis namque hie enzaus propuren agitur, et propteres curritur, ut perveniatur ad finne Dei, ut proximi efficiamur fluentis sapientiae, et rigener undis scientiae divinae : ut sie per omnie purificati, teram repromissionis mercamur intrare. Hace interio de laraeliticis manaionibus secundum unum exponendi mdum in transcursu parstringere, atque in medium preferre patuimus.

13. Verum ne hujusmodi expositio, quae per lisbracorum linguam et 4) nominum significantias curi.

<sup>&</sup>quot;) Edd. Merlini: "Gelmon de Blathaim." Vulgut "Helmondeblathaim" Cfr. Num. XXXIII, 48, 47.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: summam perfectionis.

<sup>4)</sup> Genes. V, 24.

<sup>4)</sup> Desideratur net" in odd. M.

ignorantibus linguae illius proprietatem affectata videatur et violenter extorta, dabimus etiam in nostra lingua similitudinem, qua consequentiae hujus ratio patescat. In literario ludo, ubi pueri prima elementa suscipiunt, abecedarii dicuntur quidam, alii syllabarii, alii nominarii, alii jam calculatores appellantur: et cum audierimus hace nomina, ex ipsis, qui sint in pueris profectus, agnoscimus. Similiter et in liberalibus studiis, cum aut locum recitare, aut allocutionem, vel laudem, aliasque per ordinem ma-' terias audierimus, ex materiae nomine profectum adolescentis advertimus. Quomodo ergo et per haec, quae locorum quasi materiarum nomina memorantur, non credamus, in divinis eruditionibus profectus indicari posse discentium? Et sicut illic singulis quibusque dicendi materiis immorantes, quasi mansiones in iis quasdam facere videntur, et de una ad aliam, ac de alia item ad aliam proficisci: ita etiam hic mansionum nomenet profectio ab una ad aliam, et ab alia iterum ad aliam, cur non profectum mentis indicare credatur, et incrementa significare virtutum? Illam vero aliam expositionis partem prudentibus quibusque ex ista conjiciendam et contemplandam relinquo. Sapientibus enim sufficit occasionem dedisse: quia nec expedit, ut auditorum sensus penitus remancat otiosus et piger. Ex horum ergo collatione etism illa meditetur 1), imo et aliquid perspicacius ac divinius contempletur: "non 2) enim ad mensuram dat Deus spiritum:" sed quia Dominus est spiritus, idcirco "ubi 3) vult, spirat:" et optamus, ut etiam vobis adspiret, quo meliora horum, atque altiora in verbis Domini sentiatis, iter agentes per hace, quae pro nostra mediocritate descripsimus:

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: meditatur.

<sup>3)</sup> Ev. Joann. III, 34.

<sup>3)</sup> Ev. Joann, III, 8.

ent et in illa via apperiore, et excelsiore, etiam nos volin ente possimus incedere: deducente nos ipso Domino ao atro Jesu Christo, qui est via, et veritas, et esta, esqua quo pervenismus ad patrem, cum tradiderit regnum Du et Patri, et subjeccrit ei omnem principatum, et potent tem. Ipsi gloria et imperium in saocula sacculorum. Amen

# HOMILIA XXVIII.

Quae sit terrae sauctae descriptio, terminorumque sint s finium, quos Dominus descripsit.

1. Ultima in libro Numerorum historia refertut, s qua Dominus jubet Mosi praecepta dare filis Israel, e. com ingressi fuerint terram sanctam capere hacreditus ejus, sciant, quos in es terminos finium suorum debust observare. Et 1) post hace etiam ipao Domino descibente dicitur, ad Aphricum quidem, hoe est, ad occidetem illius loci terminus observetur, et illius ad orientos. et sie per quatuor coeli plagas nomina quaedam Dommus ipse designat, quae in Judaca ista terrena popula-Dei debeat custodire. Dicit ergo in its simplicior 1) que que auditorum, quia possunt hace necessaria videri e utilia etiam secondum literam, pro co, ut nemo trasgrediatur terminos per praeceptum Domini constitute. et fines alterius tribus alia violare non audest Et quid facierous, cum in terris istis non solum invadend alterius fines Judacis, and qualitercunque possidendi fect-

<sup>1)</sup> Mas. "Et posthaec etiem ipso Domino." Libricit (v. c. edd. M.): "Et post jam ipso Domino" stc. R.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: simplicior quique auditorum &

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: Ecquid faciemus etc.

as nulla remanserit? Profugi namque ab ea, et extorres asulant, et fines, non quos lex divina statuit, nunc posdentes custodiunt, sed quos victorum jura mandarunt. )uid, inquam, nos faciemus, qui haec in ecclesia legisus? Si secundum Judaeorum sensum legamus, superflua obis profecto videbuntur et inania. Sed et ego, qui lego e sapientia scriptum: "exi1) post eam sicut vestigator:" olo exire post eam, et quia in rebus eam corporalibus on invenio, insequi ejus vestigia cupio, et investigare, quo at, ac videre, intellectus meus 2) ad quae me cubilia percahat. Puto enim, quod si diligenter cam sequi potuero, investigare vias ejus, dabit mihi aliquas occasiones ex cripturis, quomodo etiam de his locis explicare debeamus, credimus iis, quae Paulus in mysterio loquitur, quod ui per legem deserviunt, "umbrae 3) et imagini deserviunt pelestium." Et si secundum ipsius nihilominus sentenam lex 4), cujus pars est haec lectio, quam habemus manibus, umbram habet futurorum bonorum, conseuens videtur et necessarium, omnia, quae quasi de rebus rrenis describuntur in lege, umbras esse futurorum boorum, omnisque haereditas terrae illius, quae in Judaea rra sancta et terra bona appellatur, imago sit bonorum pelestium: quorum haec, ut diximus, quae in terris bona temorantur, umbram atque imaginem teneant.

2. Sed ut paululum et meus sermo, et vestra intelgentia sublimetur, atque ingressum quendam ad ea, quae
icimus, advertenda concipiat, utamur aliqua similitudine.
lemo dubitat, quod in terra Judaea omnis locus, omnis
aons, omnis civitas et vicus, certis quibusque vocabulis
esignetur: nec est ullus omnino sine nomine locus, sed

<sup>1)</sup> Sap. Sirac. XIV, 22. (Ecclesiastic.)

<sup>2)</sup> Edd. Merlini: meos.

<sup>3)</sup> Hebr. VIII, 5. 4) Cfr. Hebr. X, 1.

propriis singula quasque appellationibus designantur: vul gratia, quibus aut Chananasi in suis locia, aut Phermai! nibilominus in suis, Amorrhacique, aut Evaci, vel cin Hebraei nominarout. Ita ergo secundum sententiam Pai que umbrem et exempler coelestium dieit esse term fortage et in coclestibus regionibus erunt locorum dil rentise son minimae. Videtis quibus, vel quorum appi lationibus, vocabulisque distinctae, et momina non soluplagarum coeli, acd etiam omnium atellarum siderump signata. "Qui 3) enim fecit multitudinum stellarum, nt sit propheta -, omnibus iis nomina vocat." De mi bus quidem nominibus plurima in libellis, qui appellu tor Enoch, secreta continentur, et arcane: sed quis liel insi non videntur apud Hebracos in auctoritate babui interim nune es, quae ibi nominantur, ad enemplus gare differamos, sed er bis, quae habemus in maide de quibus dubitari non potest, rerum prosequamus udginem. Describitur orgo verbis Dei in lege divina turt Judacao, et hace referri debere dicitur ad imaginemes lestium. In coelis autem evidenter esse Jerusalem die tas pronuntistur ab Apostolo, et mons Sion. Consolum igitur est, ut, sicut sunt etiam alian civitates circa lous lom terrenam sitae, et vici, et diversae quaeque regime ita et illa coelestis Jerusalem secundum imaginem um norum habeat circa se et alias civitates, ac vices, disansque regiones, in quibus populus Dei et verus land per Jesum verum, cujus ille Jesus Nave ferebet imagion. collocandus est quandoque, et hacreditatem sortis inte butione, id est, meritorum contemplatione, me res. Sie empo nune Dominue dicit in divise tione terrae, verbi gratia, terminos tribus illiu 🖝 istos, et alterius alios: no forte, quonism diversa and

<sup>1)</sup> Edd, Merlioi: Pheressoi - Amorreique ex.
1) Cir. Pasim. CXLVII.

merita corum, qui hacreditatem consecuturi sunt regni coelorum, idcirco etiam in iis tribubus observanter dirimi jubetur ista distinctio terminorum, ut sciomus has esse meritorum differentias observandas in unoquoque. Verbi gratia, qui ita negligenter vixerit, ut pro fide quidem sua mereatur haberi inter filios Israel, pro negligentia vero vitae, gestorumque desidia in tribu Ruben aut Gad, aut dimidia tribu Manasse debeat reputari, et non intra Jordanem, sed extra eum sortem haereditatis accipere. Alius vero, qui se emendatione vitae, et conversatione propositi talem reddiderit, ut secundum quas solus Deus novit rationes, aut in tribu Juda, aut etiam in ipsa tribu Benjamin, in qua ipsa Jerusalem, et templum Dei, atque altare consistit, debeat reputari: et alius in alia, atque alius in shia. Et hoc modo haec, quae nunc in libro Numerorum scripta referuntur, adumbratio quaedam sit futurae sortis n coelis, corum duntazat, qui per Jesum Dominum ac 5alvatorem nostrum haereditatem, ut diximus, capient regni coelorum. Ibi, credo, diligenter observabuntur etiam sta, quae hic adumbrantur, privilegia sacerdotum, quibus icina quaeque urbibus loca, et ipsis moenibus juncta seregari mandantur a filiis Israel. Ibi, credo, et civitates stae erunt, quarum bic figura describitur, quas refugii nonimat civitates, ad quas confugiant non omnes homicidae, ed qui ignoranter homicidium commiserunt. Sunt enim preassis aliqua peccata, quae si proposito ac voluntate committimus, homicidas nos faciunt: et sunt alia, quae si gnoranter admittimus, decernitur nobis, credo, et pracaratur ex praecepto Dei aliquis locus, ubi ad certum empus habitare debeamus, si qui non voluntaria peccata ommisimus: si tamen mundi inveniamur et alieni ab iis eccatis, quae voluntate commissa sunt. Et ob hoc secrnuntur quaedam civitates ad refugium. Videtur quipuedam, quod singulorum quoque siderum positio et coecivitas dici vel haberi pessit in cocio: quod ego quidem definire non audeo. Video enim omnen cresti ram 1), in spe quidem propter cum, qui aubjecit, es aubjectam, exspectare tamen libertatem in redention filiorum Dei sino dubio, et praeclarius aliquid aut sub mius operiri.

3. Si orgo, at diximus, umbram habet les foteres bonogum, et exemplati et umbrae deserviunt cociculin qui in lege deserviunt, et nune per apeculum et in ami mate, tune autem facie ad faciem habebitur rerum me templatio, credo, quod et nune conversationem dicina habere in coelis per speculum, et in acnigmate, met autem facie ad faciem, talem conversationem merchina habere in coelis. Si ergo per consequentiam rerun t promissionum fidem nos transferri de terris opostes coclum, puto, quod in ipsis coelestibus locis Jesus Do minus noster non abique meritorum sorte unumquenque in illa, vel illa coeli parte et habitatione constituat. Sel sicut multa est differentia in terris, verbi gratia, babine in locis fecundis et copiosis, ac bonis omnibus abustotibus, abi et aëris temperies, et eruditio hominum, se liberia instituta non desunte et longe aliud est habitare, sui il locis infecundis, et rerum penuria squalidis, aut auns 10ridis, aut frigore geluque torpentibus, vel certe abi salat leges, sed immanis et sacva barbaries, ubi bella senpe et nonquam quies, et hece non sine occulta quadan de dispensatione, et judicio ejus, et justitia unicuique der nuntur: ita et in illis locis erit aliquid tale, ut in mo promus inanis habeatur in terris umbra coclestium. Li ergo et ibi, ut dizimus, eliqua civitas refugii, et erit de in deserto, sieut Bossor in haereditate Ruben cinta 💞 dicitur in deserto.

1) Cfr. Rom. VIII, 18, seqq.

<sup>2)</sup> Edd. Marlini: tune autem facie ad facies de conversationem merebuntur habere in coelis.

4. Sed et illa nihilominus consequentia capienda est: quia sicut "cum 1) dispergeret Deus filios Adam, statuit fines gentium secundum numerum angelorum Dei," vel - ut in aliis exemplaribus legimus - "secundum<sup>2</sup>) numerum filiorum Israel:" in initio mundi ita dispersi sunt Sii illius Adam, sicut vel illorum merita, vel ipsius Adam contemplatio postulabat: quid dicemus futurum, cum novissimi 3) Adam, - qui non in animam viventem, sed in spiritum vivificantem factus est, - coeperit filios non dispergere, sed dispensare divina dignatio, non in initio, sed in fine mundi: et non ut illos, qui in Adam omnes mortui 4) sunt, sed ut eos, qui in Christo omnes vivificati sunt? Sine dubio erit quaedam divisio et distributio talis, quae non solum pro meritis corum, qui dispensantur, sed et pro novissimi Adam, in quo omnes vivificandi dicuntur, contemplatione pensanda sit. Sed quis nostrum talis est, ut ad hujusmodi distributionem, et ad illam coelestis bacreditatis sortem venire mercatur? Quis ita beatus crit, cujus sors in Jerusalem veniat, ut sit ibi, ubi templum Dei est, imo ut ipse sit Dei templum? Quis ita beatus est, ut ibi dies festos agat, ubi altare divinum perpetuis ignibus adoletur? Quis ita beatus est, qui sacrificium suum, et incensum suavitatis supra illum ignem ponat, de quo dicebat Salvator: "ignem 3) veni mittere in terram?" Quis ita beatus est, qui ibi semper agat Pascha in loco, quem elegit Dominus suus? Ibi Pentecostes diem gerat, et festivitatem repropitiationis, et tabernaculorum solemnitatem, non jam per umbram, sed per ipsam speciem rerumque veritatem? Quis nostrum dignus habebitur tam beatae sor-

<sup>1)</sup> Deut. XXXII, 8.

<sup>2)</sup> Edd. Merlini perperam: secundum numerum filiorum Israel in initio mundi: ita dispersi etc.

<sup>3)</sup> I Cor. XV, 45. coll Genes. II, 7.

<sup>4)</sup> I Cor. XV, 22. 5) Luc. XII, 49.

tis electione, cum Dous dividere cooperit filios novinit Adam? Non cui dicat: "eria 1) super quinque cività notestatem habens:" sed oni dicat: "eris ") super detti civitates potestatem habens:" nec cui dicat: "intra!) : condium Domini tui:" sad cui dicat: "seciote ") et # mecum super duodecim thronos, judicantes et vos delle cian tribus Israel:" de quibus dicat: "pater") volo, we ago ento, et ipsi sint merum." Volo etiam istos estigez, ut ego sim 6) rez regum. Volo et istes kabers d minationem, ut et ego sim ') Dominus dominatis Besti, qui ad hanc pervenient bestitudinis summan. But qui ad ista conscendere poterunt fastigia meritorun. benedictus Deus noster, qui hace promisis diligentiture Hit) sunt ipsi vere saesis numeris tramerati apud Da num, fino ipsi sout, quorum etiam capilli capitis muner sunt per Deminum nostrum Jesum Christum, cai es fi ria, et imperium in excenia sacentoruta. Armen!

<sup>1)</sup> Luc. XIX, 19. 1) Luc. XIX, 17.

<sup>3)</sup> Matth. XXV, 23. 4) Matth. XIX, 28.

<sup>\*)</sup> Ev. Joann, XVII, 24. \*) Edd. Merlini: me

<sup>1)</sup> Edd. Merlini: sum.

<sup>\*)</sup> Edd. Merlini: li sent ipei etc.

### ΩΡΙΓΕΝΟΥΣ

### EIE TO

# AEYTEPONOMION

#### EKAOTAI.

, Ελάλησε ) Μωυσής πρὸς πάντας υίοὺς Ἰσραήλ, κατὰ πάντα ὅσα ἐνετείλατο κύριος αὐτῷ. " Ἐπειδή ὁ μὲν θεὸς τὴν δύναμιν ἀπεκάλυπτεν ὁ δὲ προφήτης τῆ ἐαυτοῦ γλώσση ἐκέχρητο πρὸς παράστασιν τῶν δεδηλωμένων. Κίνησις οὖν λέγεται ἡ προφητική φωνή, οἶα παριστῶσα τὰ ὑπὸ θεοῦ εἰρημένα.

"Και 2) εἶπα πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ."
Οὐχ ἀπλῶς ὁ Μωσῆς φησιν ,,εἶπον ὑμῖν" ἀλλ ἐπειδὴ ἔμελλεν αὐτοῦ ἀναχωρήσαντος διαδέχεσθαι αὐτὸν Ἰησοῦς ὁ τοῦ Ναυῆ, οὐκ ἄτοπόν φησι τὶ πρᾶγμα, ἀλλὰ καὶ ἐπόμενον. Προλαβών γὰρ, φησὶ, παρεκάλεσα, καὶ, ώς ἔπενεύσατε, ἐπέστησα κριτάς ὅστε καὶ τῷ κατὰ προφητικὴν χάριν καὶ ὁδηγητικὴν διαδεχομένῳ με Ἰησοῦ τῷ τοῦ Ναυῆ πείθεσθε.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Deut. I, 3. — Cfr. de hisee fragmentis graecis Prologemena.

<sup>2)</sup> Deut. I, 9.

,,Οὐ ¹) δυνήσομαι προτέφων μεμνημένος, ο ἀψὶ οὖ ἔδωπεν αὐτοῖς δ

, Εδωκα ) τῷ Ρου 
δοτεροι τάχιον ἐν τῆ ἐπ 
στεροι βράδιον ἀπολαμβ 
σέως πρώτοι εἰλήψασε ἱ 
Ἰησοῦ ἔστερον. ᾿Αλλὰ καὶ 
τῶν τυχόντων : ὡς γὰρ ὁ 
ἐπαγγελίαν, τοῦ Ͽτοῦ 
ψαμένου, ἵνα μὴ χωρὶς

, Φωνήν ) (ημάτω ἐξῆς. Ούχ ὅτι ὁρατή ἔχει ὁ θεός τοῦτο γὰρ ἀλλ' ἐπειδή καὶ αὶ σάλι οἰδεν ὁ θεὸς, ἐπετελοῦι χείας δημιουργούμεναι ο γνόψου ωστε καὶ ἀκούε οἰν ἐπὶ τῶν τοῦ θεοῦ.

,, Καὶ ) ωμοσεν, ξι τον. Μωνσῆς μὴ δοξά λύθη παρελθείν μετ' αι ἐν θεῶν θεραπείαις τιμ ἀποθανόντος ἀφανῆ τὸ

, Διαμαρτί ρομαι 6)
παι την γην. 6 Ο θεός το
χωρών δαίμοσι συνάπι
έγνωκότας έκτος είναι 2
σεως, και παραζηλών ι

<sup>1)</sup> Deut. I, 9.

<sup>3)</sup> Hebr. XI, 39. 40

<sup>5)</sup> Deut. IV, 21.

μελλούσας αὐτοῖς προλέγει τιμωρίας διὰ τὴν πονηρίαν τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν.

,, Έξ 1) οίχου δουλείας. Καὶ γὰρ ἀληθῶς τὰ σωματικὰ πράγματα καὶ ὑλικὰ, οἶκός ἐστι δουλείας, ὥσπερ ἐκ
τῶν ἐναντίων οἶκός ἐστιν ἐλευθερίας.

,, Υμεῖς <sup>2</sup>) γάρ ἔστε όλιγοστοὶ παρὰ πάντα τὰ ἔθνη. ''
Καλῶς τοῖς ἀπὸ τῆς μερίδος εἴρηται', όλιγοστοί <sup>3</sup>) ἔστε
παρὰ πάντα τὰ ἔθνη. '' Συγγενῶς τε τό', όλίγοι <sup>4</sup>) οἱ
σωζόμενοι καὶ τό', ἀγωνίζεσθε <sup>5</sup>) εἰσελθεῖν διὰ τῆς
στενῆς πύλης. ''

,, Ότι ) οὐκ ἐπ' ἄρτφ μόνφ ζήσεται ἄνθρωπος, ἀλλ' ξπὶ παντὶ δήματι, καὶ τὰ έξῆς. Πάλιν τε αὖ δτι τὸ μάννα λόγος ήν, εί και ἄρτος δηλοῦται έν τη Ἐξόδφ. ,, Οὐτος ) γὰρ, φησίν, ὁ ἄρτος, ὃν ἔδωπε πύριος ὑμῖν φαγείν. Τοῦτο τὸ ξημα, δ συνέταξε κύριος. Διὰ τοῦτο βὲ τὸ μάννα ,,λεπτὸν<sup>8</sup>) ἦν ώσει χόριον λευχὸν, ώσει πάγος επί της γης. Επειδήπες ὁ λόγος, οδ σύμβολον ήν τὸ μάννα εχεῖνο, λεπτόν εστι τῆ αὐτοῦ φύσει, και διῆκον διά πάντων πνευμάτων νοερών, καθαρών, λεπτοτάτων. Εστι δέ καλ ή σοφία πνευμα νοερόν, άγιον, μονογενές, πολυμερές, λεπτόν, και τὰ έξῆς. Ην δε και ώσει κόριον πρώς τὸ είναι λευχόν. Φασί δὲ τὴν τοῦ πορίου φύσιν δλην δι' δλων λύγον έχειν σπέρματος, ώς μηδε εν τῷ καταχόπτεσθαι τὸ τοῦ χορίου σπέρμα, έξαφανίζεσθαι αὐτοῦ τὴν δύναμιν, ώς οὐκ ἔτι δυναμένην σπείρεσθαι. Τοιοῦτος δὲ δι' ύλου ὁ λόγος και παν μόριον αὐτοῦ γεωργεῖσθαι πέφυκεν έν καλή και άγαθή, τουτέστι ψυχής. Εστι δέ τὸ μάννα λευχόν. Φῶς γὰρ ὁ λόγος καὶ λαμπρὸν, καὶ

<sup>1)</sup> Deut. VI, 12. 2) Deut. VII, 7.

<sup>3)</sup> Deut. VII, 7. coll. pag. huj. not. 2.

<sup>4)</sup> Luc. XIII, 23. 6) Luc. XIII, 24.

<sup>6)</sup> Deut. VIII, 3. 7) Exod. XVI, 15. 16.

<sup>•)</sup> Exod. XVI, 14.

κατά τούτο λευκόν, τῷ αὐτὰν συνι ντι καὶ τριφορά ὑπὶ αὐτοῦ. Εστι ἐἐ καὶ ώπεὶ πάγος συνεστραμμένες γὰ καὶ ρὐδαμοῦ πλαδῶν, ρὰδὰ διεξέυψκώς, ἀλλὰ κάγος δὰ ρὰρανοῦ λόγος, καὶ ἀπαγγέλλων ἡμῖν τὰ οὐρώσα

.(Q1) yan xuntos à debs sou elsergary se sit y άγαθήν και πολλήν." 'Ημίν ὁ Χριστός οὐ ταῦτα δώ intagero, ukka obearor faculetar, nat yar by nal afficer, he relundedes à Xerarde, nortion rois σοφίας νάμασεν. Έκπορεύονται δὲ οἱ χείμαβόοι διάπ nediov and ranserov and yorknov arrowner. and รณีท ยัปทุกเล้า อีอร์ตท. รณีท ต้าสระเทอเรราดท อีเสี เจ้ ที่ป τής θεωμίας είς αθρανούς. Έκει ο σίτος ο στηρίζαν 🗪 δίαν άνθρώπου, παλ πριθή τούς ύπαθεεστέρους η povou. Ext à dinaun aprelos à Xpestès. Est Ελαιον το λιπαϊνον των όσθων τάς κεφαλάς. Όμονς: φοαί, το γλυκύ μέν ένδοθεν σερουσαι, της πολακί δε το αυστηρον έξωθεν ενδυσάμεναι, 'Εκεί ή συκή, « ή ἄκαρπος και φύλλοις κομώσα, άλλ' ή πλουτούσε κ πνεύματος την γλυκύτητα. Έκει ὁ γλυκασμός του Φ ουγγος του Σωτήρος ο Επιθυμητός, και τὰ χείλη τ έν τῷ ἄσματε νύμφης κηρίον ἀποστάζοντα, καὶ οί 115 οί άγιοι, οί έπλ της γης πυλιαθέντες πρός πειρασμέ ανένδοτοι, καλ φύσιν σιδήρου απομιμούμενοι. Έπι t μέταλλα του χαλκού, έξ ού την νοητην πανοπλίαν και σκεύασαν. Καὶ τὸ τούτων κεφάλαιον ἀπαύστως εὐλεγε TON SEON.

,,Τοῦ <sup>3</sup>) αὐτοῦ." Οὺχ ἔστι, φησὶ, πηλῷ καὶ πἰπ δείς μοχθεῖν, καὶ ταλαιπωρεῖν, ἀλλὰ λίθους ἔχειν <sup>3</sup> τούτους ἐταμωτάτους, καὶ μὴ ὁαδίως διαλυομένους. <sup>4</sup> καὶ οἰκοδομίαις ἐξαρκεῖν καὶ ἐπὶ πολὺ διαμένειν. Τωὶ δὲ λέγει τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἀποστῆναι τῆς Λίγὑτα

<sup>1)</sup> Deut, VIII, 7. - LXX, viri. elaübet.

<sup>3)</sup> Cfr. pag. bnj. not. 1.

ουλόμενος. Διὰ γὰρ τοῦ εἰπεῖν, ,ἀγαθήν 1) τὸ γόνιον ἔδειξε διὰ δὲ τοῦ, ,πολλήν τὸ μέγεθος καὶ τὸ λάτος. ,Οὖ 3) χείμαρροι ὑδάτων, — τοῦτο οὐκ ἐν ἱγύπτω, — ,,καὶ πηγαὶ ἀβύσσων 5περ ἐξαίρετον τῆ τῆς ἐπαγγελίας. Προσέθηκε δὲ καί, ,διὰ τῶν ὀρέων τερ τῆ Αἰγύπτω οὐ πρόσεστιν, ἀλλ' οὐδὲ ἀμπέλοις ομᾶ, οὐδὲ ἀφθονίαν ἔχει ἐλαίου ἡ δὲ τῆς ἐπαγγελίας ῆ πάντα πλουσίως.

,,Πρόσεχε ) σεαυτῷ, μὴ ἐπιλάθη χυρίου τοῦ θεοῦ ου." Μετὰ τὴν τῶν ἀγαθῶν ἐπαγγελίαν εἰς νῆψιν ἀτοὺς διανίστησιν, τοῦ εὐεργέτου μεμνῆσθαι, καλ μὴ ξυβρίζειν τῷ κόρῳ, μηδὲ περιφρονεῖν τοῦ ταῦτα δωρηαμένου, καὶ ὅτι ἐκ τῆς ἐν Αἰγύπτῳ δουλείας εἰς ἐλευερίαν αὐτοὺς μετεκόμισεν.

,,Οὐ 4) ποιήσεις οὕτως χυρίφ τῷ θεῷ σου. Αἰτιὰ
μι τὸ θύειν τὰ ξαυτῶν τέχνα τοὺς ἀνθρώπους τοῖς

εοῖς τῶν ἐθνῶν, ὡς ὡμὸν χαὶ ἀπάνθρωπον, ὡς βδε
μχτόν. Καὶ τοὺς λέγοντας θύσαι θεοῖς τῶν ἐθνῶν οὐ

όνον ἀποστρέφεσθαι δεῖ, ἀλλὰ χαὶ τὴν ἀχοὴν τοῖς λό
οις αὐτῶν μὴ ὑπέχειν.

,,Οὐ ) προσθήσεις ἐπ' αὐτὸ, οὐδὰ ἀφελεῖς ἀπ' 
ὐτοῦ." Οἱ ἄνθρωποι ἁμαρτάνοντες γενιχῷ λόγῳ διχῶς 
μαρτάνουσιν, ἢ ὑπερβαίνοντες τὰς ἐντολὰς, ἢ ὑποενοῦντες. "Όταν γὰρ μὴ ἀπὸ ἐπιστήμης πολιτευόμεθα, 
ηδὲ γινώσχοντες τὰ μέτρα τῆς διχαιοσύνης σφαλλόεθα, χαὶ ἔσθ ὅτε ὑπερβαίνοντες τὰν χανόνα, φαντασίᾳ 
ρῦ ποιεῖν τι χρεῖττον, ἐχπίπτομεν τοῦ προχειμένου.

,,Τοῦ 6) αὐτοῦ." Οἱ οὖν μὴ ποιοῦντες πάντα, ἡ πλεῖόν τι ποιοῦντες, παράνομοι.

<sup>1)</sup> Deut. VIII, 7.
2) Deut. VIII, 7.

<sup>3)</sup> Deut. VIII, 11.

<sup>4)</sup> Deut. XII, 4. coll. Lax. virorum versione.

<sup>5)</sup> Deut. XII, 32. 6) Cfr. pag. buj. not. 5.

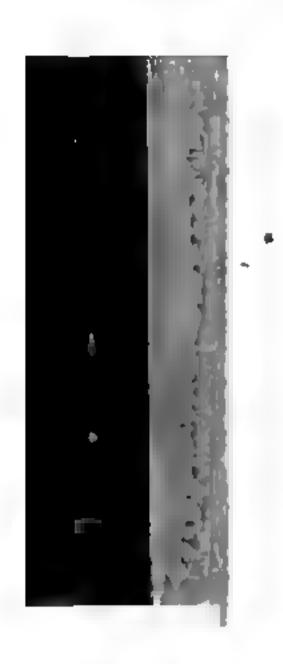

έχει κατωτέρω των γονάτων υπέρ είναι βούλεται δσα δε μή, ακί θαρι

,, Εορτήν 2) σκηνών ποιήσεις σι Bugianoper er rais yeaquis rò ö. της πανηγύρεως, ώσπες παρά τη ,, εί () ποιήσετε εν ήμερα πανηγύς έορτης πυρίου;" Ζητητέον την διαιρ νηγύρεως. ΙΙᾶσα μέν οῦν, ἵν' οῦτως केंग में महत्वराध्यक्षक केंद्र हैंग वेश्रीए क λοιπάς ποιείν έξαίρετα, έορτή κα έστι πανήγυρις, άλλὰ κατά τὸ ὅνοι συναθροίζονται οἱ πανταχύθεν Έβρα τήν μέν πανήγυριν είναι έορτήν, την δορτήν πανήγυριν οἶον σάββ φούται ειαιλ. Εζοίτα ας πας ήπεδαν συηνοπηγίαι οὐ μόνον αἱ έσρταὶ, ἀ ότε προστέτακται πάν άρσενικόν φο ρίου τοῦ θεοῦ σου εἰς τὸν τόπον δ

,,Τοῦ 1) αὐτοῦ. Οὖτε γὰρ δεῖ τοὺς πέλας πλεοεχτεῖν, οὐδὲ τοὺς τῶν πατέρων ὅρους ὡς χαλῶς παέντας παραχελεύειν. Τοῦτο γὰρ αἴτιον πάσης συγχύεως ἔσται, τῶν μὲν ὁμορούντων ὡς ἀδιχουμένων,
εριφρονουμένων δὲ τῶν ὑρισάντων. Πλησίον δέ τινες
ᾶντα ἄνθρωπον λέγουσιν.

,,Τοῦ 4) αὐτοῦ." Ταῦτα μὲν ἐπὶ αἰσθητοῦ καὶ ον κατὰ κόσμον ἐπὶ δὲ τῶν ἡμαρτημένων ἡμῖν, ἐδενὸς δεῖται θεός. Αὐτὸς γὰρ ἐπόπτης ἀπάντων καὶ μιτής.

,, Τίς ) ὁ ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος. 'Ο τοῖς γηίνοις νείμενος, καὶ οἰκίαν οἰκοδομῶν, καὶ φυτεύων ἀμπε ῦνας, ταῖς φιλοσαρκίαις ἡδονῶν ἡττώμενος, ἔσται άντως δειλός τε καὶ ἄναλκις.

,, Έὰν δ) δέ τινι υίὸς ἀπειθής ἢ. Οὐχ ἀπλῶς 
ρύλεται ἀναιρεῖσθαι αὐτοὺς παραπικραίνοντας τοὺς 
ονεῖς ἀλλ ὅταν ἀμφότεροι συμφωνήσωσιν οἱ γονεῖς 
ατὰ τοῦ παιδός. Ἐπειδή γὰρ ἄν τε ὁ πατήρ ὀργισθῆ, 
αλ ἀνελεῖν ὁρμήση τὸν υίὸν, ἡ μήτηρ ἐπέχει ἄν τε 
ὐτὴ παροξυνθῆ, ὁ πατήρ οὐκ ἐῷ καὶ σπάνιον ἔσται 
υμφωνῆσαι τοὺς γονεῖς κατὰ τοὐ ἰδίου αὐτῶν τέκνου, 
ροστάττει ὁ θεὸς, ὅταν ἀμφότεροι συμφωνήσωσι κατὰ

<sup>1)</sup> Cfr. pag. 376. not. 5.

<sup>2)</sup> Deut. XIX, 16.

<sup>2)</sup> Matth. V, 38. 39. coll. Exod. XXI, 24.

<sup>4)</sup> Cfr. pag. huj. not. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Deut. XX, 8. <sup>6</sup>) Deut. XXI, 18.

του παιδός, τότε καταλ. τας, άλλα τοὺς λοιπούς ,,Οὐ') κατασπερεί

Τνα μη άτονωτόρα γόι πληφες άποδιδόναι, κ άλλα καθ ξαυτού ξκασ

... (θέκ\*) άφοτφιάσι αὐτό. Το γαύφον τῆς δόνη καὶ παθητικό μή

κάριοι ) οι σπιζουτες έφ' οι δεί σπιζουτες βάπτισμα τῆς σωνηρίας Σπείρε ἐπὶ τὸ μυστήριο ριος. Έκει βοίς καὶ ὅν ραηλίτης, καὶ ὅνος ἀκ ἐθνῶν τνα σύμβολον ἦ τοῖς ἔθνεσι κεκηρυγμέ φησὶ, τοῦτο τὸ ὑθωρ ὅ

, Εάν ) δε γένητα ἀνδρί. Την ήδη μεμι και έπε του Ιωσήφ και

,, και \*) έως είς του πορνείας είσιν από τών δὲ έως γενεᾶς δεκάτης ραήλ είσιν, άλλὰ και αὐτοῖς τὴν ἔχθραν ἀϊδ και τὴν ἀληθή αἰτίαι

<sup>1)</sup> Deut. XXII, 9.

<sup>\*)</sup> Cfr. pag. huj. no

<sup>4)</sup> Jesti. XXXII, 20

<sup>1)</sup> Deut. XXII, 23.

<sup>1)</sup> Dout, XXIII, 3.

όν Βαλαάμ ξαισθώσαντο, ξφ' ότε καταράσασθαι τοῖς ξροαίοις, ἀλλά και τὰς αὐτῶν γυναϊκας και τὰς θυγαξρας, ὅσαι ἦσαν ὡραῖαι τῆ ὄψει και καλαι τῷ εἴδει, ροέστησαν τοῦ γένους, ώστε αὐτὰς δοῦναι πρὸς πορείαν τοῖς Ἰσραηλίταις, και πορνείαν διὰ τοῦτο χαλεωτάτην προξενῆσαι τοῖς Ἑβραίοις αὕτη δὲ ἦν τὸ ποστῆναι μὲν τοῦ θεοῦ, τελεσθῆναι δὲ τῷ Βεελφεγώρ τερ και γέγονεν.

,,Οὐχ¹) ἐνεχυράσεις μύλον, οὐδὲ ἐπιμύλιον." \*Οτι ονόλιθον, φησὶν, ἀδύνατον συντρίψαι τὸν σῖτον δένυμον γὰρ ἀξξενόθηλυ κατασκευάζεται μύλος. Ἐπεὶ οὖν αὶ Ἰουδαῖοι μίαν διαθήκην ἔχουσιν ὁμοίως δὲ καὶ ᾶσα αξρεσις δοκοῦσα ταύτην τὴν καινὴν μόνην ἔχειν, ὑκ ἀλήθουσιν ἐν τῷ μύλωνι τούτῳ, Γνα γεύσωνται ρῦ ἐπουρανίου ἄρτου ἐὰν γὰρ, φησὶ, μὴ συντριβἢ καὶ ληθἢ ὁ σῖτος, ἄσιτοι μένουσιν. Ἐκ τοῦτου οῦν καὶ αὐνός ὁριώμενος τὸν προκείμενον σαφηνίζω νόμον ,,οὐκ²) νεχυράσεις μύλον τουτέστιν, οὐ μὴ βεβηλώσεις τὴν καιαὰν, καὶ οὐ μὴ ἀπώσεις αὐτὴν τῆς σῆς οἰκίας ,οὐδὲ ) ἐπιμύλιον άντὶ τοῦ τὴν καινήν ,,ὅτι ١) νυχὴν οὖτος ἐνεχυράζει τουτέστι, τούτοις τρέφεται ἡ νυχὴν ἀπολαύουσα νοητῶν ἐδεσμάτων.

,, Αριθμῷ δ) τεσσαράχοντα μαστιγώσουσιν αὐτόν. «

εί γε τετηρήχαμεν χαχωτιχὸν ὅντα τὸν τεσσαράχοντα ριθμόν. "Οθεν Μωσῆς ὁ μέγας τεσσαράχοντα ἡμέρας ηστεύσας, χαὶ μετὰ τοῦτον ὁ Ἡλίας ἀλλὰ χαὶ ὁ σω- ἡρ ἡμῶρ πεἰραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου οὐχ ἔφαγεν εσσαράχοντα ἡμέρας χαὶ τεσσαράχοντα νύχτας χαὶ ὁ ίγας δὲ χαταχλυσμὸς ἐπὶ τῆς γῆς γίνεται ὕοντος. τοῦ νεοῦ τεσσαράχοντα ἡμέρας χαὶ τεσσαράχοντα νύχτας.

<sup>1)</sup> Deut. XXIV, 6.

<sup>2)</sup> Deut. XXIV, 6.

<sup>3)</sup> Deut. XXIV, 6.

<sup>4)</sup> Deut. XXIV, 6.

<sup>5)</sup> Deut. XXV, 3.

"Odn") Inspaleig i et aldygov vin to ride why thi Dunianinglou ratea els riv ofnadoja προστάτειι συναγαγείν, πον το πίδηρον απτεσ άρμόττοντος, πώς ούν des nat at toutur neepe in xulkot ylyover, \$ x Kon Krev ardigoou; Kal ρόν μέν, δει ούχ άπλι affat tar Mawr. The our ζύμενοι. Ταΐτα δή τοδ nal συγκρούειν κωλίει κακά έκ τής τών σκληρ Π τον φύνον ώς πορέωι exhalter und pala den otrodouvoustry ets the ที่ ของ หลอง, อเลิทูเลอม παγυρειτέον το σίδηρο alor worder:

, Οίποι 2) στήσοντα οητέον, ότι οι εὐλογεί γυναικών και συγγενώι οι δε καθαράσθεια άφι βάλ 2), ἀπό τών παιδια. τοῦ Καβουλών, Τέτακτ οὰμένων, ὡς και κατας και τὸν Αευί κατηράσο ιερατική ἀξία. Μάλιστ

<sup>1)</sup> Deat. XXVII, 5.

<sup>2)</sup> Deat, XXVII, 12

<sup>&</sup>quot;) Laz, vicorum eli

λλογείν. 'Αλλά και ὁ Συμεών ώς εν μέσφ τῆς Ἰούδα υλης ολχήσας, και ωσπερ μέρος αὐτης γεγονώς, διὰ ιῦτο ὅπου Ἰούδας, ἐχεῖ χαὶ αὐτὸς ἄἔιθμεῖται.

,,Και 1) αυτη ή εύλογία, ην ηὐλόγησε Μωυσης. 36 'Ε παρά Ιαχώβ προβδήσεις, οὔτε πᾶσαι εὐλογίαι ἦσαν, τε πασαι άραι αί δε παρά Μωυσεως, πασαι εὐγίαι.

,,Καλ 2) κατέσπευσεν έξ όρους Φαράν." Τουτέστι, ῦ μηχέτι τῷ Ἰσραήλ χρηματίζειν, ἀλλὰ τοῖς ἐξ ἐθνῶν, ελ τὸν νόμον ἔστησε. Τοῦτο γάρ. ,, κατέσπευσεν έξ ρους Φαράν. είτ' οὖν ,, κατέπαυσεν " ὅπερ ἐτέρα πεέχει γραφή, άντι τοῦ σπουδαίως την σκιάν καταλείει, και την αλήθειαν ήμιν φανερώσει.

,,Σὺν 3) μυριάσι Κάδης. Νῦν Κάδης οὐ τὸν τόον λέγει, άλλα τους άγίους. Κάδης γαρ το άγιον έγεται τη έβραίδι γλώττη.

,, Kal 4) έφείσατο τοῦ λαοῦ αὐτοῦ." Τουτέστιν, τωσε παραγενόμενος τοὺς οὐ λαούς 5) ποτε, νῦν δὲ αούς θεοῦ, τοὺς οὐχ ήλεημένους, νῦν δὲ ἐλεηθέντας. Έν 6) τούτφ γὰρ, " — φησίν 7) ὁ ἀπόστολος Πέτρος, ξφανερώθη ἀγάπη τοῦ θεοῦ ἐν ἡμῖν." Καὶ ὁ ἅγιος ωάννης λέγει έν τη καθολική ,, δτι ) τὸν υίὸν αὐτοῦ ον μονογενή απέσταλχεν ο θεός είς τον χόσμον, γνα ήσωμεν δί αὐτοῦ." Καὶ ὁ μακάριος δὲ Παῦλός ) φην ,,ος γε του ίδιου υίου ούκ έφεισατο, αλλ' ύπέρ μων πάντων παρέδωκεν αὐτόν." Ἐφείσατο οῦν τοῦ αοῦ.

<sup>1)</sup> Deut. XXXIII, 1. 2) Deut. XXXIII, 2. 3) Deut. XXXIII, 2. 4) Deut. XXXIII, 3.

<sup>5)</sup> Cfr. I Petr. II, 10. — Sequentibus quómodo me-eri possis, vel loca te docebunt e N. T. allegata.

<sup>6)</sup> I Joann. IV, 9. 7) Cfr. pag. huj. not. 5.

<sup>6)</sup> I Joann. IV, 9. coll. pag. huj. not. 6.

<sup>9)</sup> Rom. VIII, 32.

|                        | Pag.            |                 | P                |
|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| III, 47.               | b. 247. c. 174. |                 | d. 68, c. 1      |
| 19.                    | b, 342, 365.    |                 | 6.               |
| <u> 2i.</u>            | a. 58. b. 276.  |                 | o. 150-1         |
| <del> 24.</del>        |                 | - 10.           | a. 68. 1         |
| IV.                    | a. 267. b. 244. | XIII.           | A 044 a 4        |
| 4. 5.<br>8.            |                 | - 1.            | 6. 244. c. 1     |
| - 11.                  |                 | - 7.            | 4.               |
| <b>— 13</b> .          | a. 59.          | <b>— 9.</b>     | a. 69, 162° f    |
| 16.                    | b. 136, 417.    | - 14. 15        | i. a.i           |
| <u>- 25.</u>           | C. ZZ1.         | XIV. a.         | 142. 6, 38L c.2  |
| V. 1.                  |                 | 1 - 7.          |                  |
| - 3,<br>- 22,          | 4, 60.          | XV. 5.          | d. 10 906 9      |
| - 24.                  | c. 362.         | 6               | 242. c. 177. 1   |
| 28.                    | <b>4.</b> 61.   | - 5, 6,         | c.fi             |
| 29.                    | a. 137.         | — 8.            | 4,1              |
| _ 30 - 32              | a, 61.          |                 | 4,3              |
| VI.                    |                 | <b>— 14.</b>    | 4. 3.            |
| - 3.<br>- 6. 7.        | a. 137. c. 277. | — 15.<br>— 16   | at 31            |
| _ 7. ···               | a. 60. 137.     |                 | a. 70.7          |
| <b>— 9.</b>            | a. 60. c. 77.   |                 |                  |
| <b>- 9-12</b>          | a. 61.          | <b> 1-5</b> .   |                  |
| - 13-16,               | a. 130.         |                 | a. 72. 151. 19   |
| - 14.                  |                 | <b>-</b> 7. 10. |                  |
| 15. 16.<br>16.         | a. 103. 104.    | — 13.<br>— 48   | 4. 152. 19       |
| — 19.<br>— 19.         | 4. 62.          |                 | 4. 7i            |
| - 21.                  | a. 133.         |                 | 4. 16            |
| 22.                    | a. 131. 133.    | <b>— 1. 2.</b>  | a. 18            |
| VH. 2                  |                 | - 2             | a. 163. isi      |
| - 6. 15.               |                 | 3. 4.           | a. 16i           |
| - 16. 17.<br>VIII. 16. |                 | - 4.<br>- 6. 7. | a. 164 16        |
| - 21.                  | a. 49. 66.      |                 | a. 16<br>a. 16   |
| IX.                    |                 | - 9. 10,        | 4, 196           |
| - 1. 2.                | a. 63.          | — 11. a.        | 72. 151. 166. 24 |
| 46.                    | a. 64.          | <b> 16 2</b>    | 1. # 16          |
| 11.<br>18.             | a. 66.          | <b>→ 17.</b>    | a. 464           |
| - 20. 21.              | a. 67.          | - AL.           | at. 107, 105, 10 |
| - 24.                  | 4. 65.          |                 | 6.8              |
| - 25.                  | a. 65. c. 247.  |                 | 4.1%             |
| X. 9.                  | a. 67. ·        | <b>- 1.</b>     | 4.23             |
| XL 1.                  | a. 67. 68, ·    | <b>— 3. 11.</b> | 4.77             |

| Pag. 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | _               |                    | • _                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------|
| 13.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | Pag.            |                    | Pag.                        |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43.                | a. 163.         | XXIV. 48.          |                             |
| 3. 20.       a. 172.       — 19.       a. 75.       a. 75.       5. 26.       a. 73.       — 69. 63.       a. 75. 223.       3. 31. 32.       a. 175.       XXV, 1.       a. 76. 229.       5.       a. 76. 229.       5.       a. 174.       — 1.—4.       a. 76. 229.       5.       a. 176.       2. 288.       a. 76. 229.       a. 76.       2. 288.       a. 76. 229.       a. 76.       a. 76.       2. 288.       a. 268.       a. 233.       a. 233.       a. 233.       a. 234.       c. 246.       a. 233.       a. 234.       c. 246.       a. 247.       a. 247. <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> |                    |                 |                    |                             |
| 1.       a. 177.       21.       a. 75.         5. 26.       a. 73.       69. 63.       a. 75. 223.         9. 31. 32.       a. 175. XXV, 1.       a. 76. 229.         5.       a. 174.       -1.4.       a. 76. 229.         6.       a. 180.       -8.       a. 268.         a. 73. 183.       -9.       a. 76.         c. 184.       -21.       -23.       a. 230.         7. 18.       a. 184.       -21.       -23.       a. 234. 235.         4. 5. 7.       a. 186.       -23.       a. 234. c. 246.       a. 236.         4. 5. 7.       a. 186.       -23.       a. 234. c. 246.       a. 236.         10.       a. 187.       -27.       b. 423.       a. 236.         10.       a. 198.       xxxvii.       a. 192. c. 28. 126.       a. 274.         10.       a. 199.       a. 14. 15.       a. 777.       a. 241.                                                                                                                                                                                                                   |                    | _               |                    | <u> </u>                    |
| 1.       a. 177.       21.       a. 75.         5. 26.       a. 73.       69. 63.       a. 75. 223.         9. 31. 32.       a. 175. XXV, 1.       a. 76. 229.         5.       a. 174.       -1.4.       a. 76. 229.         6.       a. 180.       -8.       a. 268.         a. 73. 183.       -9.       a. 76.         c. 184.       -21.       -23.       a. 230.         7. 18.       a. 184.       -21.       -23.       a. 234. 235.         4. 5. 7.       a. 186.       -23.       a. 234. c. 246.       a. 236.         4. 5. 7.       a. 186.       -23.       a. 234. c. 246.       a. 236.         10.       a. 187.       -27.       b. 423.       a. 236.         10.       a. 198.       xxxvii.       a. 192. c. 28. 126.       a. 274.         10.       a. 199.       a. 14. 15.       a. 777.       a. 241.                                                                                                                                                                                                                   | <b>3. 20.</b>      | <b>a</b> . 172. | <b>— 13.</b>       | <b>a. 218.</b>              |
| 9. 31. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | )                  | a 477           | 24                 |                             |
| 9. 31. 32.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <i>y</i> .         | W. ATT.         | — BL.              | <del>-</del>                |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>). 26.</b>      | <b>6</b> . 73.  | <b>6%</b> , 63.    | <b>6</b> . 75. <b>23</b> 3. |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9. 31. <b>32</b> . | a. 175.         | EXV. 4.            | <b>4</b> . 76. 229.         |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                    |                             |
| a. 73. 183. — 9. a. 76. a. 183. — 11. a. 230. a. 181. 183. — 13—15. 18. a. 76. 7. 18. a. 184. — 21—23. a. 234. 235. 4. 5. 7. a. 186. — 23. a. 234. c. 246. a. 215. — 24—26. a. 236. 10. a. 187. — 27. b. 423. 2. a. 182. 198. XXVI. a. 192. c. 26. 126. 9. b. 25. 1. b. 119. 214. c. 136. — 1. a. 259. 2. a. 197. — 2. 3. a. 77. 274. a. 196—198. 202. — 4. a. 281. a. 74. 199. — 14. 15. a. 241. a. 74. 200. — 15. seqq. c. 87. 8. a. 200. — 18, a. 241. 247. 9. a. 201. — 19. a. 77. 0—12. a. 202. — 19—22. a. 241. 2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244. 3. a. 204. — 23—25. a. 255. 3. 14. a. 205. — 27—29. a. 244. 3. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 207. 211—213. — 27. a. 258. b. 433. 0—24. a. 74. — 24. 43. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 0—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 0—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 0—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 0—24. a. 75. — 219. XXVIII, 1. a. 79. v. c. 129. — 17. a. 230. xXVIII, 1. a. 79. y. c. 129. XXIX. a. 223. c. 30. 129. i. b. 315. — 14. b. 6. i. a. 75. 219. XXX. a. 30. i. a. 79. XXXIII. i. a. 75. 219. XXX. a. 30.                           | <b>)</b> .         |                 |                    |                             |
| a. 73. 183. — 9. a. 76. a. 183. — 11. a. 230. a. 181. 183. — 13—15. 18. a. 76. 7. 18. a. 184. — 21—23. a. 234. 235. 4. 5. 7. a. 186. — 23. a. 234. c. 246. a. 215. — 24—26. a. 236. 10. a. 187. — 27. b. 423. 2. a. 182. 198. XXVI. a. 192. c. 26. 126. 9. b. 25. 1. b. 119. 214. c. 136. — 1. a. 259. 2. a. 197. — 2. 3. a. 77. 274. a. 196—198. 202. — 4. a. 281. a. 74. 199. — 14. 15. a. 241. a. 74. 200. — 15. seqq. c. 87. 8. a. 200. — 18, a. 241. 247. 9. a. 201. — 19. a. 77. 0—12. a. 202. — 19—22. a. 241. 2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244. 3. a. 204. — 23—25. a. 255. 3. 14. a. 205. — 27—29. a. 244. 3. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 207. 211—213. — 27. a. 258. b. 433. 0—24. a. 74. — 24. 43. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 0—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 0—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 0—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 0—24. a. 75. — 219. XXVIII, 1. a. 79. v. c. 129. — 17. a. 230. xXVIII, 1. a. 79. y. c. 129. XXIX. a. 223. c. 30. 129. i. b. 315. — 14. b. 6. i. a. 75. 219. XXX. a. 30. i. a. 79. XXXIII. i. a. 75. 219. XXX. a. 30.                           | <b>1</b> .         | a. 189.         | 8.                 | a. 268.                     |
| a. 183.       — 13.       — 13.       — 13.       a. 76.         7. 18.       a. 184.       — 21.       — 23.       a. 233.         3.       a. 181.       — 22.       a. 234.       235.         4, 5. 7.       a. 186.       — 23.       a. 234.       c. 246.         a. 215.       — 24.       — 26.       a. 236.         b. 25.       — 27.       b. 423.         10.       a. 187.       — 27.       b. 423.         2.       a. 182.       198.       XXVI.       a. 192.       c. 26.       126.         9.       b. 25.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129.       129. <td< td=""><td>_</td><td>73 493</td><td>_ 0</td><td></td></td<>                                                                                                                                               | _                  | 73 493          | _ 0                |                             |
| a. 181. 183.       - 13-15. 18.       a. 233.         3.       a. 181.       - 22.       a. 234. 235.         4. 5. 7.       a. 186.       - 23.       a. 234. c. 246.         a. 215.       - 24-26.       a. 236.         10.       a. 187.       - 27.       b. 423.         2.       a. 182. 198.       XXVI.       a. 192. c. 26. 126.         9.       b. 25.       129.         1.       b. 219.       129.         1.       b. 274.       a. 274.         a. 195.       - 2.       a. 259.         2.       a. 197.       - 2. 3.       a. 77. 274.         a. 196.       - 19.       a. 281.       a. 281.         a. 196.       - 12.       a. 283.       a. 77. 274.         a. 196.       - 13.       a. 277.       a. 281.         a. 196.       - 12.       a. 281.       a. 241.         a. 74.       199.       - 14. 15.       a. 241.         a. 74.       200.       - 15. seqq.       c. 87.         8.       a. 200.       - 18.       a. 241.       a. 77.         9.       a. 201.       - 19.       a. 78.       a. 241.         12.       a. 203.<                                                                                                                                                                                                                                           | ,                  |                 |                    |                             |
| 7. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                  | a. 183.         | <b>— 11.</b>       | <b>a</b> . 230.             |
| 7. 18.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . <b>a. 1</b>      | 81. <b>483</b>  | - 13-15.           | 18. a. 76.                  |
| 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                    |                             |
| 4. 5. 7.  a. 186. — 23.  a. 236.  a. 236.  10.  a. 187. — 27.  b. 423.  2.  a. 182. 198. XXVI.  a. 192. c. 26. 126.  9.  b. 25.  1.  a. 195. — 2.  a. 195. — 2.  a. 197. — 2. 3.  a. 274.  a. 196—198. 202. — 4.  a. 198. — 5.  a. 77.  274.  a. 196—198. 202. — 4.  a. 198. — 5.  a. 77.  5.  a. 199. — 12.  a. 238.  a. 74. 199. — 14. 15.  a. 241.  a. 74. 200. — 15. seqq.  b. 241.  a. 74. 200. — 18.  a. 241. 247.  9.  a. 201. — 19.  a. 201. — 19.  a. 277.  0—12.  a. 203. 204. 252. — 22.  a. 78. 244.  3.  a. 204. — 23—25.  3. 14.  a. 205. — 27—29.  a. 253.  3. 14.  a. 207. — 28. 29.  a. 254.  5—17.  a. 207. — 28. 29.  a. 256.  a. 208. 209. — 29. 30.  a. 257.  6. 17.  a. 207. 211—213. — 27.  a. 208.  a. 78. 110.  8.  a. 184. — 28.  a. 78. 110.  b. 433.  a. 78.  11, 6.  b. 119. XXVIII, 1.  c. 79.  c. 129. — 17.  a. 229. XXIX, a. 223. c. 30. 129.  b. 315. — 14.  a. 75. 219. XXX.  a. 79.  c. 248.  c. 79.  d. 79.                                                                                                                                      |                    | 6. 104.         | <b>—</b> 21 — 25). |                             |
| 4. 5. 7.  a. 186. — 23.  a. 236.  a. 236.  10.  a. 187. — 27.  b. 423.  2.  a. 182. 198. XXVI.  a. 192. c. 26. 126.  9.  b. 25.  1.  a. 195. — 2.  a. 195. — 2.  a. 197. — 2. 3.  a. 274.  a. 196—198. 202. — 4.  a. 198. — 5.  a. 77.  274.  a. 196—198. 202. — 4.  a. 198. — 5.  a. 77.  5.  a. 199. — 12.  a. 238.  a. 74. 199. — 14. 15.  a. 241.  a. 74. 200. — 15. seqq.  b. 241.  a. 74. 200. — 18.  a. 241. 247.  9.  a. 201. — 19.  a. 201. — 19.  a. 277.  0—12.  a. 203. 204. 252. — 22.  a. 78. 244.  3.  a. 204. — 23—25.  3. 14.  a. 205. — 27—29.  a. 253.  3. 14.  a. 207. — 28. 29.  a. 254.  5—17.  a. 207. — 28. 29.  a. 256.  a. 208. 209. — 29. 30.  a. 257.  6. 17.  a. 207. 211—213. — 27.  a. 208.  a. 78. 110.  8.  a. 184. — 28.  a. 78. 110.  b. 433.  a. 78.  11, 6.  b. 119. XXVIII, 1.  c. 79.  c. 129. — 17.  a. 229. XXIX, a. 223. c. 30. 129.  b. 315. — 14.  a. 75. 219. XXX.  a. 79.  c. 248.  c. 79.  d. 79.                                                                                                                                      | <b>3.</b>          | <b>a</b> . 181. | <b>— 22.</b>       | <b>a.</b> 234, 235.         |
| a. 215.       — 24—26.       a. 236.         10.       a. 187.       — 27.       b. 423.         2.       a. 182. 198.       XXVI.       a. 192.       c. 26. 126.         9.       b. 25.       129.         1.       b. 25.       129.         1.       a. 196.       — 1.       a. 274.         a. 195.       — 2.       a. 259.         2.       a. 197.       — 2.       3.       a. 77. 274.         a. 196.       — 198.       202.       — 4.       a. 281.         a. 198.       — 5.       a. 77.       274.         5.       a. 199.       — 12.       a. 238.         a. 74.       199.       — 14. 15.       a. 241.         a. 74.       290.       — 15. seqq.       c. 87.         8.       a. 200.       — 18.       a. 241. 247.         9.       a. 201.       — 19.       a. 77.         0.— 12.       a. 202.       — 19.—       a. 241.         24.       3.       a. 203.—       222.       a. 78. 244.         3.       a. 203.       204.       253.—       a. 255.       a. 253.         3.       14.       a. 205.       — 27                                                                                                                                                                                                                                                              | A 5 7              | a 496           | 23                 | a 234 c 248                 |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                    |                             |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •                  | <b>a</b> . 210. | <b>— 24 — 20.</b>  | <b>a.</b> 236.              |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 10.              | <b>a.</b> 187.  | <b>— 27.</b>       | b. 423.                     |
| 9. b. 25. 129.  1. b. 119. 214. c. 136. — 1. 6. 274.  2. a. 195. — 2. a. 259.  2. a. 197. — 2. 3. a. 77. 274.  2. a. 198. — 5. a. 281.  2. a. 199. — 12. a. 238.  3. 74. 199. — 14. 15. a. 241.  4. a. 74. 200. — 15. seqq. c. 87.  5. a. 200. — 18. a. 241. 247.  9. a. 201. — 19. a. 77.  0—12. a. 202. — 19—22. a. 241.  2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244.  3. a. 204. — 23—25. a. 253.  3. 14. a. 205. — 27—29. a. 254.  5—17. a. 207. — 28. 29. a. 256.  6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257.  6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78.  7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110.  8. a. 184. — 28. b. 433.  10—24. a. 74. — 42. 43. a. 78.  11, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79.  229. XXIX, a. 223. c. 30. 129.  3. 4. 75. 219. XXX. a. 200.  4. 79.  4. 79.  4. 79.  5. 79.  6. 79.  6. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                  |                 |                    |                             |
| 1. b. 119. 214. c. 136. — 1.       a. 195. — 2.       a. 259.         2. a. 197. — 2. 3.       a. 77. 274.         a. 196—198. 202. — 4.       a. 281.         a. 198. — 5.       a. 77.         5. a. 199. — 12.       a. 238.         a. 74. 199. — 14. 15.       a. 241.         a. 74. 200. — 15. seqq.       c. 87.         8. a. 200. — 18.       a. 241. 247.         9. a. 201. — 19.       a. 77.         0—12. a. 202. — 19—22.       a. 241.         2. a. 203. 204. 252. — 222.       a. 78. 244.         3. a. 204. — 23—25.       a. 253.         3. 14. a. 205. — 27—29.       a. 254.         5—17. a. 207. — 28. 29.       a. 256.         6. a. 208. 209. — 29. 30.       a. 257.         6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22.       a. 78.         7. a. 207. 211—213. — 27.       a. 78. 110.         8. a. 184. — 28.       b. 433.         9—24. a., 74. — 42. 43.       a. 78.         II, 6. b. 119. XXVIII, 1.       a. 79.         a. 229. XXIX, a. 223. c. 30. 129.         b. 315. — 14.       a. 75. — 31.         a. 75. — 31.       a. 79.         c. 218. — 27.       a. 79.                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 | TVAI. O.           |                             |
| a. 195. — 2, a. 259.  a. 197. — 2. 3. a. 77. 274.  a. 196—198. 202. — 4, a. 281.  a. 198. — 5. a. 77.  5. a. 199. — 12. a. 238.  a. 74. 199. — 14. 15. a. 241.  a. 74. 200. — 15. seqq. c. 87.  8. a. 200. — 18. a. 241. 247.  9. a. 201. — 19. a. 77.  0—12. a. 202. — 19—22. a. 241.  2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244.  3. a. 204. — 23—25. a. 253.  3. 14. a. 205. — 27—29. a. 254.  5—17. a. 207. — 28. 29. a. 256.  6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257.  6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78.  7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110.  8. a. 184. — 28. b. 433.  11, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79.  229. XXIX. a. 223. c. 30. 129.  b. 315. — 14. a. 75. — 31. a. 79.  4. 218. — 27. a. 29.  5. 30. 479.  4. 218. — 27. a. 79.  4. 30. — 27. a. 79.  5. 30. 479.  5. 48. 59. XXX. a. 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9.                 | 0. 25.          |                    | 129.                        |
| a. 195. — 2, a. 259.  a. 197. — 2. 3. a. 77. 274.  a. 196—198. 202. — 4, a. 281.  a. 198. — 5. a. 77.  5. a. 199. — 12. a. 238.  a. 74. 199. — 14. 15. a. 241.  a. 74. 200. — 15. seqq. c. 87.  8. a. 200. — 18. a. 241. 247.  9. a. 201. — 19. a. 77.  0—12. a. 202. — 19—22. a. 241.  2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244.  3. a. 204. — 23—25. a. 253.  3. 14. a. 205. — 27—29. a. 254.  5—17. a. 207. — 28. 29. a. 256.  6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257.  6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78.  7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110.  8. a. 184. — 28. b. 433.  11, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79.  229. XXIX. a. 223. c. 30. 129.  b. 315. — 14. a. 75. — 31. a. 79.  4. 218. — 27. a. 29.  5. 30. 479.  4. 218. — 27. a. 79.  4. 30. — 27. a. 79.  5. 30. 479.  5. 48. 59. XXX. a. 280.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 b 419 214        | c. 138.         | <b>— 1</b> .       | a 274                       |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 0, 110, 214,     |                 |                    |                             |
| a. 196—198. 202. — 4. a. 281. a. 198. — 5. a. 77. 5. a. 199. — 12. a. 238. a. 74. 199. — 14. 15. a. 241. a. 74. 200. — 15. seqq. c. 87. 8. a. 201. — 19. a. 77. 9. a. 201. — 19. a. 77. 0—12. a. 202. — 19—22. a. 241. 2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244. 3. a. 204. — 23—25. a. 253. 3. 14. a. 205. — 27—29. a. 254. 5—17. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78. 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 11, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. 1. a. 229. XXIX, a. 223. c. 30. 129. 3. a. 75. — 31. a. 79. 4. 75. 219. XXX. c. 30. 5. a. 79. 4. a. 75. 219. XXX. c. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                  |                 |                    |                             |
| a. 196—198. 202. — 4. a. 281. a. 198. — 5. a. 77. 5. a. 199. — 12. a. 238. a. 74. 199. — 14. 15. a. 241. a. 74. 200. — 15. seqq. c. 87. 8. a. 201. — 19. a. 77. 9. a. 201. — 19. a. 77. 0—12. a. 202. — 19—22. a. 241. 2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244. 3. a. 204. — 23—25. a. 253. 3. 14. a. 205. — 27—29. a. 254. 5—17. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78. 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 11, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. 1. a. 229. XXIX, a. 223. c. 30. 129. 3. a. 75. — 31. a. 79. 4. 75. 219. XXX. c. 30. 5. a. 79. 4. a. 75. 219. XXX. c. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . <b>2</b> .       | <b>a</b> . 197. | <b>— 2. 3.</b>     | <b>a.</b> 77, 274.          |
| a. 198. — 5. a. 77. b. a. 199. — 12. a. 238. a. 74. 199. — 14. 15. a. 241. a. 74. 200. — 15. seqq. c. 87. 8. a. 200. — 18. a. 241. 247. 9. a. 201. — 19. a. 77. 0—12. a. 202. — 19—22. a. 241. 2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244. 3. a. 204. — 23—25. a. 253. 3. 14. a. 205. — 27—29. a. 254. 5—17. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 10—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. II, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. s. 229. XXIX, a. 223. c. 30. 129. b. 315. — 14. a. 75. — 34. a. 79. 4. a. 75. 219. XXX. a. 27. 5. 79. 4. 218. — 27. a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | _               |                    |                             |
| 5.       a. 199.       — 12.       a. 238.         a. 74. 199.       — 14. 15.       a. 241.         a. 74. 200.       — 15. seqq.       c. 87.         8.       a. 200.       — 18.       a. 241. 247.         9.       a. 201.       — 19.       a. 77.         0—12.       a. 202.       — 19—22.       a. 241.         2.       a. 203. 204. 252.       — 22.       a. 78. 244.         3.       a. 204.       — 23—25.       a. 253.         3. 14.       a. 205.       — 27—29.       a. 254.         5—17.       a. 207.       — 28. 29.       a. 256.         6.       a. 208. 209.       — 29. 30.       a. 257.         6. 17.       a. 252.       XXXVII, 20. 22.       a. 78.         7.       a. 207. 211—213.       — 27.       a. 78. 110.         8.       a. 184.       — 28.       b. 433.         90—24.       a. 74.       — 42. 43.       a. 78.         II, 6.       b. 119.       XXXVIII, 1.       a. 79.         y.       c. 129.       — 17.       a. 230.         a. 75.       — 31.       a. 79.         4.       a. 75.       — 31.       a. 79.                                                                                                                                                                                                                                         | . 6. 150—1         |                 | <u> </u>           |                             |
| a, 74, 199. — 14, 15. a, 241.  a, 74, 200. — 15, seqq. c, 87.  8. a, 200. — 18, a, 241, 247.  9. a, 201. — 19. a, 77.  0—12. a, 202. — 19—22. a, 241.  2, a, 203. 204. 252. — 22. a, 78. 244.  3. a, 204. — 23—25. a, 253.  3, 14. a, 205. — 27—29. a, 254.  5—17. a, 207. — 28, 29. a, 256.  6. a, 208. 209. — 29, 30. a, 257.  6. 17. a, 252. XXVII, 20. 22. a, 78.  7. a, 207. 211—213. — 27. a, 78. 110.  8. a, 184. — 28. b, 433.  10—24. a, 74. — 42. 43. a, 78.  11, 6. b, 119. XXVIII, 1. a, 79.  229. XXIX, a, 223. c, 30, 129.  b, 315. — 14. b, 6.  3. a, 75. — 31. a, 79.  4. a, 75. 219. XXX. a, 20.  5. a, 218. — 27. a, 79.  4. a, 75. 219. XXX. a, 20.  5. a, 218. — 27. a, 79.  5. a, 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                  |                 |                    | <b>6</b> . 77.              |
| a, 74, 199. — 14, 15. a, 241.  a, 74, 200. — 15, seqq. c, 87.  8. a, 200. — 18, a, 241, 247.  9. a, 201. — 19. a, 77.  0—12. a, 202. — 19—22. a, 241.  2, a, 203. 204. 252. — 22. a, 78. 244.  3. a, 204. — 23—25. a, 253.  3, 14. a, 205. — 27—29. a, 254.  5—17. a, 207. — 28, 29. a, 256.  6. a, 208. 209. — 29, 30. a, 257.  6. 17. a, 252. XXVII, 20. 22. a, 78.  7. a, 207. 211—213. — 27. a, 78. 110.  8. a, 184. — 28. b, 433.  10—24. a, 74. — 42. 43. a, 78.  11, 6. b, 119. XXVIII, 1. a, 79.  229. XXIX, a, 223. c, 30, 129.  b, 315. — 14. b, 6.  3. a, 75. — 31. a, 79.  4. a, 75. 219. XXX. a, 20.  5. a, 218. — 27. a, 79.  4. a, 75. 219. XXX. a, 20.  5. a, 218. — 27. a, 79.  5. a, 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 5.               | a. 199.         | <b>— 12</b>        | <b>4.</b> 238.              |
| a. 74, 200. — 15. seqq. c. 87.  8. a. 200. — 18. a. 241. 247.  9. a. 201. — 19. a. 77.  0—12. a. 202. — 19—22. a. 241.  2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244.  3. a. 204. — 23—25. a. 253.  3. 14. a. 205. — 27—29. a. 254.  5—17. a. 207. — 28. 29. a. 256.  6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257.  6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78.  7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110.  8. a. 184. — 28. b. 433.  10—24. a. 74. — 42. 43. a. 78.  II, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79.  c. 129. — 17. a. 230.  d. 229. XXIX, a. 223. c. 30. 129.  b. 315. — 14. b. 6.  3. a. 75. — 31. a. 79.  4. a. 75. 219. XXXX. a. 80.  5. a. 218. — 27. a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |                    |                             |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                    |                             |
| 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . <b>a</b> .       | <b>74.</b> 200. | — 15. seqq         | . <b>c</b> . 87.            |
| 9. a. 201. — 19. a. 241. 2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244. 3. a. 204. — 23—25. a. 253. 3. 14. a. 205. — 27—29. a. 254. 5—17. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78. 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 10—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 1I, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. 1. a. 259. XXIX, a. 223. c. 30. 129. 1. a. 75. — 31. a. 79. 14. a. 75. 219. XXX. a. 27.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                  |                 |                    | a. 241, 247.                |
| 0-12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 |                    |                             |
| 2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244. 3. a. 204. — 23—25. a. 253. 3. 14. a. 205. — 27—29. a. 254. 5—17. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78. 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 10—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 11, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. 1. a. 229. XXIX, a. 223. c. 30. 129. 1. a. 75. — 31. a. 79. 14. a. 75. 219. XXX. a. 20. 15. a. 218. — 27. a. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                 |                    |                             |
| 2. a. 203. 204. 252. — 22. a. 78. 244. 3. a. 204. — 23—25. a. 253. 3. 14. a. 205. — 27—29. a. 254. 5—17. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78. 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 10—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 11, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. 1. a. 229. XXIX, a. 223. c. 30. 129. 1. a. 75. — 31. a. 79. 14. a. 75. 219. XXX. a. 20. 15. a. 218. — 27. a. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0-12.              | <b>a</b> . 202. | -19-22.            | <b>a</b> . 241.             |
| 3. 14. a, 205. — 27 — 29. a. 254. 5 — 17. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78. 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 20—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. II, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. 230. d. 229. XXIX. a. 223. c. 30. 129. b. 315. — 14. b. 6. 6. 315. — 14. a. 75. 219. XXX. a. 207. a. 79. 14. a. 75. 219. XXX. a. 207. a. 79. 15. a. 218. — 27. a. 30. 49. 15. a. 75. 219. XXX. a. 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 4 203 2          |                 |                    |                             |
| 3. 14. a, 205. — 27 — 29. a. 254. 5 — 17. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78. 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 20—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. II, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. 230. d. 229. XXIX. a. 223. c. 30. 129. b. 315. — 14. b. 6. 6. 315. — 14. a. 75. 219. XXX. a. 207. a. 79. 14. a. 75. 219. XXX. a. 207. a. 79. 15. a. 218. — 27. a. 30. 49. 15. a. 75. 219. XXX. a. 207.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2. 0. 200. 2       |                 |                    |                             |
| 5-17. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78. 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. a. 78. II, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. I. 229. XXIX. a. 223. c. 30. 129. b. 315. — 14. b. 6. 6. 3. 75. — 31. a. 75. — 31. a. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3.                 | <b>6</b> . 204. | 一 33一 30.          | <b>a</b> , 253.             |
| 5-17. a. 207. — 28. 29. a. 256. 6. a. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78. 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. a. 78. II, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. I. 229. XXIX. a. 223. c. 30. 129. b. 315. — 14. b. 6. 6. 3. 75. — 31. a. 75. — 31. a. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79. 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3. 14.             | <b>a</b> . 205. | -27-29.            | a, 254.                     |
| 6. 6. 208. 209. — 29. 30. a. 257. 6. 17. a. 253. XXVII, 20. 22. a. 78. 77. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 10—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 11, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. a. 229. XXIX, a. 223. c. 30. 129. i. b. 315. — 14. b. 6. 6. 13. a. 75. — 31. a. 75. — 31. a. 79. 14. a. 75. 219. XXX. a. 218. — 27. a. 79. 15. a. 218. — 27. a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    |                 | _                  |                             |
| 6. 17. a. 252. XXVII, 20. 22. a. 78. 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 0—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 11, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. a. 229. XXIX, a. 223. c. 30. 129. b. 315. — 14. b. 6. 6. 3. a. 75. — 31. a. 75. — 31. a. 79. 4. 79. 4. 79. 4. 79. 5. 6. 218. — 27. a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | _                  |                 |                    |                             |
| 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 10—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 11, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. a. 229. XXIX. a. 223. c. 30. 129. b. 315. — 14. b. 6. 3. a. 75. — 31. a. 79. 14. a. 75. 219. XXX. a. 20. 5. a. 218. — 27. a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 6. <b>4.</b> 2   | 209.            | <b>— 29. 30.</b>   | a. 257.                     |
| 7. a. 207. 211—213. — 27. a. 78. 110. 8. a. 184. — 28. b. 433. 10—24. a. 74. — 42. 43. a. 78. 11, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. a. 229. XXIX. a. 223. c. 30. 129. b. 315. — 14. b. 6. 3. a. 75. — 31. a. 79. 14. a. 75. 219. XXX. a. 20. 5. a. 218. — 27. a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    | a. 252          | XXVII. 20.         | 22. a. 78                   |
| 8. a. 184. — 28. b. 433. a. 78. II, 6. b. 119. XXVIII, 1. a. 79. V. c. 129. — 17. a. 230. a. 229. XXIX. a. 223. c. 30. 129. b. 315. — 14. b. 6. 3. a. 75. — 31. a. 79. I4. a. 75. 219. XXX. a. 20. a. 79. a. 79. a. 79. a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                 |                    |                             |
| 10 - 24.       a. 74 42. 43.       a. 78.         II, 6.       b. 119. XXVIII, 1.       a. 79.         V.       c. 129 17.       a. 230.         a. 229. XXIX.       a. 223. c. 30. 129.         b. 315 14.       b. 6.         3.       a. 75 31.       a. 79.         4.       a. 75. 219. XXX.       a. 30.         5.       a. 218 27.       a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | _                  |                 |                    |                             |
| 10 - 24.       a. 74 42. 43.       a. 78.         II, 6.       b. 119. XXVIII, 1.       a. 79.         V.       c. 129 17.       a. 230.         a. 229. XXIX.       a. 223. c. 30. 129.         b. 315 14.       b. 6.         3.       a. 75 31.       a. 79.         4.       a. 75. 219. XXX.       a. 30.         5.       a. 218 27.       a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.                 | <b>a</b> . 184. | <b>— 28.</b>       | <i>b</i> . 433.             |
| II, 6. b. 119. XXVIII, 1. c. 79. V. c. 129. — 17. c. 230. c. 229. XXIX. c. 223. c. 30. 129. b. 315. — 14. b. 6. 13. c. 75. — 31. c. 79. 14. c. 75. 219. XXX. c. 30. 129. 15. c. 218. — 27. c. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _                  |                 |                    |                             |
| V.       c. 129.       — 17.       a. 230.         a. 229.       XXIX.       a. 223.       c. 30. 129.         b. 315.       — 14.       b. 6.         3.       a. 75.       — 31.       a. 79.         4.       a. 75. 219.       XXX.       a. 30.         5.       a. 218.       — 27.       a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                 |                    |                             |
| V.       c. 129.       — 17.       a. 230.         a. 229.       XXIX.       a. 223.       c. 30. 129.         b. 315.       — 14.       b. 6.         3.       a. 75.       — 31.       a. 79.         4.       a. 75. 219.       XXX.       a. 30.         5.       a. 218.       — 27.       a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | II, t.             |                 | <u> </u>           |                             |
| 6. 229. XXIX.       6. 223. c. 30. 129.         6. 315. — 14.       6. 6.         13.       6. 75. — 31.       6. 79.         14.       6. 75. 219. XXX.       6. 30.         15.       6. 218. — 27.       6. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    | c. 129.         | <b>— 17.</b>       | <b>6. 230</b> .             |
| b. 315.       — 14.       b. 6.         3.       a. 75.       — 31.       a. 79.         4.       a. 75.       219.       XXX.       a. 30.         5.       a. 218.       — 27.       a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | _               |                    |                             |
| 3. a. 75. — 31. a. 79. 44. a. 75. 219. XXX. a. 80. 5. a. 218. — 27. a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                  |                 |                    |                             |
| 3. a. 75. — 31. a. 79. 44. a. 75. 219. XXX. a. 80. 5. a. 218. — 27. a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | j.                 | o. 315.         | 14,                | <i>o.</i> 6.                |
| 14. a. 75. 219. XXX. c. 80. 5. a. 218. — 27. a. 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                    | <b>a</b> . 75.  | <b>— 31</b> .      | <b>4.</b> 79                |
| <b>6.</b> 218. — 27. <b>6.</b> 79.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 -               |                 |                    |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                 |                    |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>.5.</b>         | <b>6.</b> 218.  | <b>— 27.</b>       | <b>6.</b> 79.               |
| M. TA! — A! — A! — A!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                 |                    |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IV,                |                 |                    |                             |

```
Pag.
XXXI, 8. 7.
                    a. 80. XLI, 45. a. 89. s
                    s. 81. — 51. 52.
 - 38. 46.
                     4. 82 XLII, 1-3.
 - 55,
                     c. 143. — 6.
 XXXII.
                     6. 82. - 21. 22.
 - 1.
 - 1. 2. b. 190. - 28. - 4. 22. 24. a. 82. - 37.
                     b. 190. — 28.
                                           8. 419
 - 28. 4. 83. 264. 265. XLIII, 8.
                     a. 264. — 9. a. 92. b. 41
 — 29.
 - 30.
- 32.
                      s, 83. - 11. 18.
                     s. 164. - 23. 24.
 XXXIII, 10.
                    # 264. XLV, 7. 8. 20.
 XXXIV, 30.
                    a. 285. — 25.
 XXXIV, 30. a. 285. — 25. XXXVI, 9—12. c. 230. — 25. 26.
 - 11. 15. 16. v. 231. - 26. c. 260. 261
XXXVII. c. 160. - 27. 28. c. 260
 - 3. 4. a. 83. - 28. a. 262. 

- 7. 9. a. 65. XLVI, 3. a. 262. 

- 25. seqq. a. 259. - 3. 4. a. 266. 267. 

a. 91. - 4. a. 266. 267.
                 a. 91. — 4. a. 94. 268. 2
a. 263.
a. 83. — 5.
 --- 35.
 - 36.
 XXXVIII, 7.
                     b. 251. — 6 — 8.
 — 9.
                    a. 84 - 30.
                   6. 331. XLVII, 3. 4.
 -28.
 XXXIX, 2. 5.
                   s. 84. — 4.
                     s. 88. — 9.
 — 9.
 XL, 4.
                    a. 84. -- 10. 14. 17. 18.
 -- 8.
                    4. 88. — 19.
                     s. 86. — 20.
s. 85. — 20. 21.
                    s. 86. — 20.
 — 9.
- 12
                                              4
                     4. 84. — 23.
-- 15.
- 16.
                     4. 86. — 27.
                                                - 4
— 18.
                     a. 86. - 29.
                                                - 65
— 29.
        4. 86. 5. 317. XLVIII.
XIA. eeqq.
                    c. 160. — 2.
— 1.
                 o. 85. 86. - 4.
- 2
                     4. 66. — 5.
                                             4. 9
                     s. 87. — 6. 8. 10. 14. 4
- 4. 5.
                 4. 87. 88. — 20.
— 8.
                                                 4
                 a. 142 XIIX, 1.
-- 14.
- 16
                     4. 88. - 1. 2.
- 17.
                     a. 86. - 3.
- 38.
                    4. 88. - 3. 4.
- 49
                   4. 142. — 5 — 7.
--- 43
                    4. 89. — fl.
```

| Pag                                    | Pag.                    |
|----------------------------------------|-------------------------|
| K, 7. a. 288.                          |                         |
|                                        |                         |
| . a. 287. 288.                         |                         |
| . 💌 100. 288290.                       |                         |
| 0. #. 291. 292.                        | 4 seqq. a. 347.         |
| 4. 4. 292. 293.                        | - 18. a. 348. b. 34.    |
| 9 - 905 998                            |                         |
| 2. <b>a.</b> 295. 296.                 |                         |
| A 1983                                 |                         |
| Dec. 3                                 | VIII, 1. #. 36.         |
| Exod.                                  | - 2. a. 316.            |
|                                        |                         |
| 2 0.2.5                                |                         |
| . 4235                                 | — 19.                   |
| . 7. 4. 6.                             | <b> 25. 39.</b>         |
|                                        | - 28. 6. 28. 39. 51.    |
|                                        |                         |
|                                        | IX, 12. 5. 35.          |
| 0. 6. 19. 13.                          |                         |
| 1. <b>b.</b> 11.                       | 27. 28.                 |
| 2 — 14. <b>4. 271.</b>                 |                         |
| 5. 16. 6. 14.                          | - 29. 30. a. 316.       |
| 0. 10. 0. 1m                           |                         |
| 7. 5. 14. 18.                          | X, 3. a. 316.           |
| 1. 6. 17. 423.                         | — 16. 17. 24. J. 29.    |
|                                        | - 27. a. 295 - 60L bol. |
| a. 223. c. 129.                        |                         |
|                                        |                         |
| . 2 - 6. 0. 19.                        |                         |
| . 10. 8. 20.                           |                         |
| 1. 6, 413.                             | - 8. a, 319.            |
|                                        | 57. <b>4. 320</b> .     |
| 2. e. 271.                             |                         |
| 2. 0. 2/1.                             |                         |
| 1. 4. 220.<br>2. 6. 271.<br>3. 4. 234. |                         |
| . a. 201. d. 246.                      | 22                      |
|                                        |                         |
|                                        | - 31 - 33. b. 40.       |
| O+ P+ AG+                              | _                       |
| ii. a. 319.                            |                         |
| 10. a. 155. d. 22. 22.                 |                         |
| 1. 6. 26. c. 207.                      | 43. c. 102.             |
| 9. A. 23. 24.                          | - 43. 44. a. 321. 322.  |
| _                                      | 46 - 900                |
| a. 155.                                |                         |
| 5. 4. 26.                              |                         |
| is. 5. 35.                             | XIII, 7. 5. 417.        |
| £ 6. 263.                              |                         |
|                                        |                         |
|                                        |                         |
|                                        | XXV. a. 267. a. 60.     |
| i. 4. 29. 30.                          | <b>- 2. 3.</b> 52. 54.  |
| a. 51.                                 |                         |
| 1 90                                   |                         |
| <u>-</u>                               |                         |
| it. 9. 36.                             | -## <b>* 64</b>         |
| 3. 4. 32.                              | - £3. 5. 06.            |
|                                        |                         |

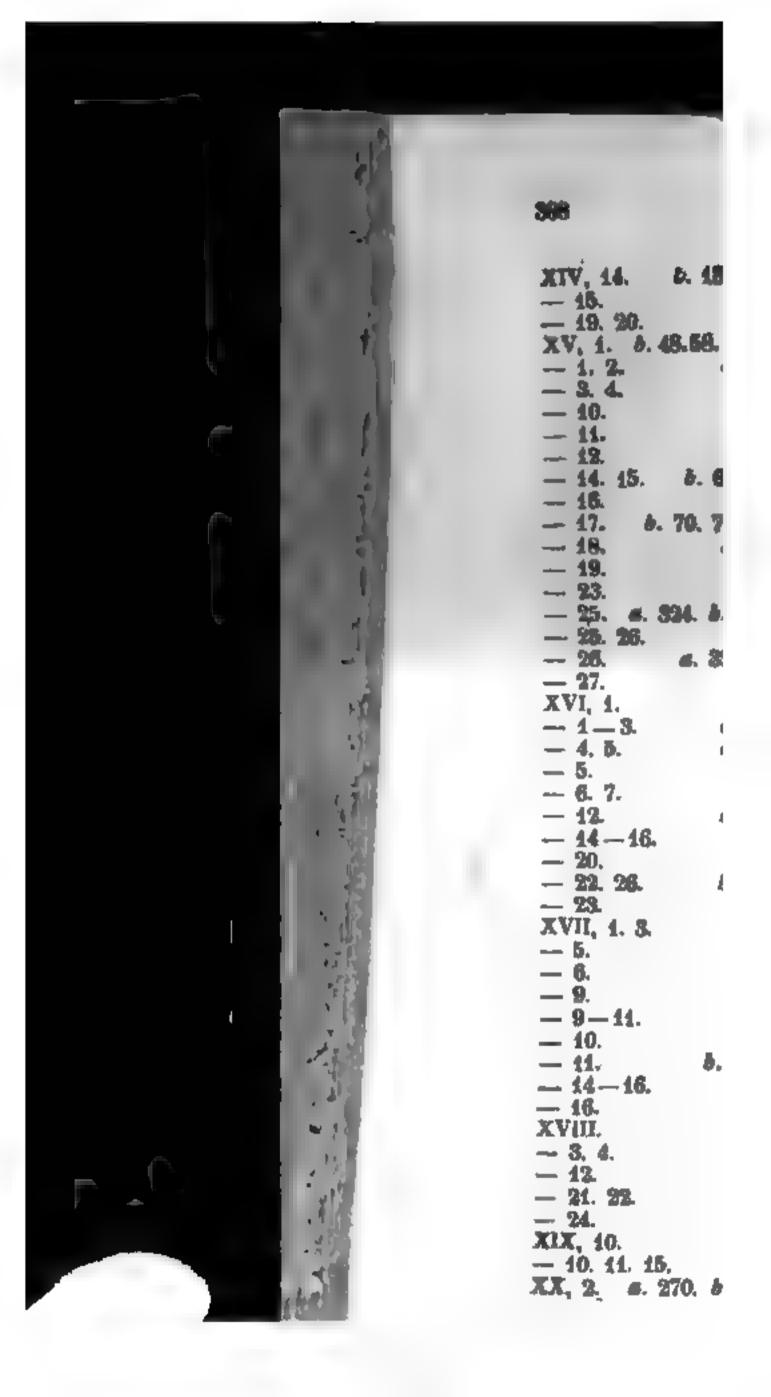

|               |                                   | •                           |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|               | Pag.                              | Pag.                        |
| <b>_9</b> .   | J. 179. VII, 10.                  | ð. 253.                     |
| - 9.<br>4.    | b. 174 11-15                      |                             |
| <b>*</b> *    | b. 187. — 14.                     | b. 256.                     |
|               | 5. 164. 175. — 15.                |                             |
|               |                                   | <b>b. 256. 258.</b>         |
| 3.<br>4.      | c. 356. — 16—18                   |                             |
| 4.            | <b>b.</b> 187. — 19—21.           |                             |
|               | <b>a.</b> 187. — 22 — 27.         |                             |
| L. 3.         | <b>a.</b> 187. — 28 — 34          | . ბ_ 266.                   |
|               | ð. 188. 196 30.                   | <b>3. 267. 268.</b>         |
| , seqq.<br>3. | <b>J. 175.</b> — <b>35 — 3</b> 8. |                             |
| 3.            | 6. 184. VIII,                     | b. 272.                     |
| 3. seqq.      | <b>8.</b> 176. — 1—9.             | b. 273.                     |
| 2. seqq.      | ð. 176 5.                         | 6, 277.                     |
| 9. 92dd.      | b. 191. — 7—9.                    | b. 279.                     |
| 2. 23. 7.     |                                   |                             |
| (-<br>00      | <b>b. 164. 195.</b> — 13.         | b. 282                      |
| 7. 28.        | 8. 194. X, 8-11.                  | A                           |
| 7. seqq.      | <b>b. 176.</b> — <b>9.</b>        | 6, 165.                     |
| ß.            | ð. 197. → 14. 15.                 | b. 298,                     |
| . seqq.       | 8. 197. <u>—</u> 17. 19.          | ė, <u>166</u> .             |
| ,             | ē. 165. XI, 2.                    | ø. 166.                     |
| . 3.          | ð. 201 3.                         | <b>4.</b> 166. 308,         |
| <b>—6</b> .   | <b>a.</b> 206. — 3—7.             | b. 307.                     |
| 5.            | b. 206, — 13.                     | b. 311.                     |
|               | b. 195. — 21 — 34.                |                             |
| 1.            | b. 254. — 27.                     | b. 166.                     |
|               | ð. 210. — 46.                     |                             |
| <u> </u>      |                                   | b. 167.                     |
| 5.            | 3. 211. XII, 1. 2.                | ð. 314.                     |
| 7. 28.        |                                   | . 313. 314. 316.            |
| l <b>5</b> .  | s. 218. — 3.                      | b. 319.                     |
| 2. seqq.      | b. 217. — 6.                      | b. 320.                     |
|               | b. 223. — 7.                      | ð. 316.                     |
| <b>—</b> 7.   | 5. 224 8.                         | b. 320.                     |
| <b>— 13</b> . | ð. 226. XIII.                     | a. 144. b. 312.             |
| 1 — 18.       | b. 229. — 2.                      | ð. 167.                     |
| 5. seqq.      | b. 237. — 12.                     | b. 325.                     |
| 6.            | b. 233. — 18. 24.                 | ò. 168.                     |
| 2 A 460       | 5. 230 — 232. — 29.               | b. 167.                     |
|               | b. 234. — 40. 41.                 | A. 3700.                    |
| } 23.         | 4 007 040 45                      |                             |
|               | 6. 237. 240. — 45.                | J. 168, 328.                |
| 5.            | b. 241. — 46.                     | b, 329.                     |
| В.            | b. 244. XIV, 2.                   | ė, 332. 338.                |
| 1. 2.         | <b>5.</b> 248. — 3. 4.            | b. 329.                     |
| •             | <b>b. 250.</b> — <b>5.</b>        | b. 168.                     |
|               | <b>4.</b> 249. 256 7.             | 6 OCC. THE                  |
|               | <b>b.</b> 250. — 7.—9.            | 6. ESS.                     |
|               | b. 250, 251. — 8. 9.              | <ul><li>838. 334.</li></ul> |
|               |                                   |                             |

```
Pag.
                                                     6. 168. 835. XXVI, 5. 6. 436 - 480.4
XIV. 9. 10.
                                                     b. 189, 337. — 5. 6.
- 11.
                                                                 b. 336. — 6.
                                                                                                                                              5. 439—
 - 13.
                                                                    6. 337. — 7.
6. 838. — 8.
 — 20.
                                                                    b. 169, - 9. 16.
  -- 35.
                                                  6. 368. — 11.
6. 339. — 12. 4, 247. 331. 6.1
6. 342. 343. 243. 243. 296. 4
  IVL
                                                   6. 344. — 12. 13.
6. 353. 857. — 27. 28,
   -- 12.
   - 12.
- 13. 14.
                                                    6. 363. Nunt.
  - 17. 6, 364, XVIII, 15, 6, 378. I, 1. XIX, 26, 31. c, 194. - 3. XX, 7. 6, 373. 375, c. 121. - 45.
   — 17.
                                                                                                                                                                                  6.1
                                                                                                                                                 c, 12
                                                                                                                                                                     6.8
   b, 377. IL
  XXI, 10. b. 386-388, - 12. seqq. c. - 10-15. b. 384. - 15. c. - 11. b. 388, 389. - 17. c. - 13. b. 394. - 22. seqq. c. - 13-15. b. 392. - 39. 43, c. - 14. b. 396. IV, 2 c. XXIII, 44. b. 398. - 3. c. 35. XXIV, 1-4. b. 398. - 5. c. 35. - 5. b. 404. - 18. c. 36. 38. - 5. c
                                                 b. 402. — 18. 19.
b. 407. — 47.
c.
b. 408. VI, 5.
b. 408—410. X.
c.
d. 412. 417. XI, 6.
d. 411. — 16.
d. 418. — 18.
d. 418. — 24. seqq,
d. 260. — 28.
d. 424. XII, 1. seqo.
                                            6, 412, 417. XI, 6.
     -- 10.
    --- 10---14.
    -- 14.
    — 15. 16.
    XXV, 22.
                                                                            b. 424. KII, 1. seqq.
    — 28.
    - 30.
                                                                            b. 422. — 2.
                                                                            b. 425. — 3.
                                                                                                                                                                                   4, 5
    -32
                                                                                                                                                                                     61
    XXVI.
                                                                             c. 305. — 5 — 10.
                                            8. 429. 430. — 8.
                                                                                                                                                                           c. 64.1
    — 3.
   - 4. 6. 430, 432 - 434, 436. - 9.
                                                                                                                                                                                     4 1
```

|                   | <b>D</b>                            |                    | <b>n</b>                               |
|-------------------|-------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|
|                   | · Pag.                              |                    | Pag.                                   |
| XII, 9. 10.       | c. 57.                              | XXI, 27.           | c. 145.                                |
| -10-12            |                                     | <b> 35.</b>        | c. 147.                                |
|                   | o. 00.                              |                    |                                        |
| <b>— 13. 14</b> . | C. 01.                              | XXII, 1. 2.        |                                        |
| <b>— 15.</b>      | c. 1.                               | <b>-</b> -4. b.    | 134. c. 3. 151.                        |
| <b>- 16.</b>      | c, 63.                              |                    | c. 148. 150.                           |
|                   |                                     | •                  | —————————————————————————————————————— |
| KIII, 1. seqq.    |                                     | <b>— <u>6</u>.</b> | c. 148, 152.                           |
| <b>— 1. 2.</b>    | c. 63.                              | <b>— 7.</b>        | c. 153.                                |
| <b>- 2.</b>       | c. 1.                               |                    | c. 4.                                  |
| _                 |                                     |                    |                                        |
| <u> </u>          |                                     | <b>- 9-12</b> .    |                                        |
| KIV.              | c. 77.                              | <b>— 11.</b>       | c. 158.                                |
| -8. c.            | <b>63</b> . <b>65</b> . <b>68</b> . | - 12               | c. 158. 159.                           |
|                   |                                     |                    |                                        |
| <b>— 11. 12.</b>  |                                     | <b>— 20.</b>       | c. 165.                                |
| <b>— 12. 22</b> . | c. 69.                              | <b> 28</b>         | c. 5.                                  |
| -23. c.           | <b>2. 69. 79.</b>                   |                    | c. 4.                                  |
|                   |                                     |                    |                                        |
| <b>— 33. 34.</b>  |                                     | <b>— 35.</b>       | c. 4. 207.                             |
| KV.               | c. 135.                             | XXIII, 1.          | 4.                                     |
| KVI, 5.           |                                     | <b>— 6.</b>        | c. 170.                                |
| _*_               |                                     |                    | ·                                      |
| <b>- 37.</b>      |                                     | <b>— 7.</b>        | c. 170, 172.                           |
| <b>- 37. 38</b> . | c. 75.                              | <b></b> 8.         | c. 174.                                |
| <b>- 39. 40</b> . | c. 74.                              | <b>— 9</b> .       | c. 175. 176.                           |
|                   |                                     |                    |                                        |
| -41-43.           |                                     | •                  | <b>169. 177</b> — <b>179</b> .         |
| <b>- 44. 45.</b>  | c. 79.                              | <b>— 11. 12.</b>   | c. 180.                                |
| <b>- 46.</b>      | c. 80.                              | <b>— 13—17.</b>    |                                        |
|                   |                                     | <b>- 18-24.</b>    |                                        |
| <b>- 50.</b>      |                                     | 2                  | c. 183.                                |
| KVII, 1—5.        | c. 85.                              | <b>— 19.</b>       | c. 183. 184.                           |
| <b>- 5. 8.</b>    | c. 88.                              | <b>— 20</b> .      | c. 188.                                |
|                   |                                     |                    | c. 188. 189.                           |
| KVIII.            | c, 100.                             |                    | _                                      |
| <b>- 1.</b>       | c. <b>92. 93.</b>                   | - ZZ.              | c. 189.                                |
| -1-3.7.           | c. 98 <sub>4</sub>                  | <b>— 23.</b> c.    | <b>153. 190. 196.</b>                  |
| _                 |                                     |                    |                                        |
|                   | 117—120.                            |                    | 197. 198. 200.                         |
| <b>- 9</b> .      | : <b>120, 123.</b>                  | <b>— 27. 28</b> .  | c. 201.                                |
| <b>- 12.</b>      | c. 108.                             | <b> 29. 30</b> .   | c. 202.                                |
|                   | 78. b. 287.                         |                    | c. 5. 204.                             |
|                   |                                     |                    |                                        |
| <b>- 21.</b>      | c. 3.                               | -1-3.              | <i>c</i> . 203.                        |
| CX, 10.           | c. 3. 50.                           | <b>— 3</b> .       | c. <b>6</b> . 207.                     |
| [XI, 5. 6.        | <b>–</b> – -                        | <b>— 3. 4.</b>     | c. 204.                                |
|                   |                                     | _                  | _                                      |
| <b>- 16.</b>      | . 125. <b>139</b> .                 |                    | c. 205, 207.                           |
| — 16. seqq.       | c. 139.                             | <b>—</b> 5.        | c. 6.                                  |
| <b>– 17. 18.</b>  |                                     | <b>- 5. 6.</b>     | c. 208. 211.                           |
|                   |                                     |                    |                                        |
| -18. c. 132       |                                     |                    |                                        |
| <b>— 18—20</b> .  | c. 184.                             | <b>—</b> 7.        | c. 6. 7. 214.                          |
| - 20.             |                                     | <b>- 7. 8.</b>     | c. 213.                                |
|                   |                                     | _                  |                                        |
| -21-24.           | <b>c. 138</b> .                     | _                  | 7. 8. 215. 216.                        |
| <b>- 23</b> .     | <b>:. 141. 142.</b>                 | — 8. seqq.         | c. 227.                                |
|                   | . 142. 143.                         |                    | c. 8. 216.                             |
|                   |                                     |                    |                                        |
| <b>— 25</b> .     | . 143. 144.                         | -10-14.            | c. 218.                                |
|                   |                                     |                    |                                        |

|                                                        | _                      |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Pag.                                                   | Pag                    |
| XXIV, 14. c. 173. 219— XXXIII, 2.<br>221. 241. — 3.    | c. 346. 347            |
| - 14, 15. c. 219 4.                                    | c. 30                  |
| - 15. 16. c. 221 7-                                    | c. 33                  |
| 16. c. 221. 224. — 9.                                  | 6.2                    |
| - 17. c. 219. 225-227 10. 11.<br>- 18. c. 227. 228 12. | c. 55                  |
| 19. c, 228. — 28. 27.                                  | c. 38                  |
| - 20. c. 330. 236 29 - 32.                             | e. 20                  |
| - 21. 22. c. 237 32. 35.                               | 6.3                    |
| - 23. 24. ε. 238 42-45 24. ε. 239 46. 47.              | c. 31                  |
| XXV, 1. c. 8. 249. XXXIV, 3.                           | A                      |
| - 4-3. c. 241. XXXVI. 6.                               | 6.                     |
| - 3. 4. c. 255. Deut                                   | eronom.                |
|                                                        | c \$                   |
| - 10. 11. c. 258. l, 3.<br>- 11. 12. c. 128 9.         | c. 87L F               |
| XXVI, 5-41. c. 266. III, 12.                           | 6. 8                   |
| - 13. 14. c. 270. IV, 12.                              | e. 3                   |
| 17. c. 269 19.                                         | 6.3                    |
| - 53. 54. c. 259. 261 21. c. 264 24.                   | 6, 3                   |
| XXVII, 16-20. c. 272. — 26.                            | c. 3                   |
| <b>EXECUTE</b> 1 — 3. c. 275, V, 17, 18.               | 5, 3                   |
| - 2. c. 274-276. 279. VI, 4.                           | C 1                    |
| XXX, 3. c. 296. — 12.<br>XXXI. d. 142. c. 42. — 13.    | e. 3.                  |
| - 1. 2. c. 303. VII, 7,                                | c. 3                   |
| 2. c. 304. VIII, 2.                                    | c. 3                   |
| - 3. 4. c. 305 2, 3.                                   | 4.3                    |
| - 7. 8. c. 306 8.<br>- 8. c. 173. 306 7.               | c. 340. 3<br>c. 374. 3 |
| - 15. 16. c. 306 11.                                   | c. 3.                  |
| - 16. c. 9. X, 12.                                     | c, 135, 2              |
| - 21. c. 312. XII, 4. 32.                              | c. 3                   |
| - 21-24. c. 314. XIV, 6. 9. c. 315. XVI.               | 2.3.<br>4.1.           |
| - 48 - 50. c. 316. 319 13.                             | 6.3                    |
| - 50. 54. c. 321. XVII, 17.                            | 6. 2                   |
| XXXII, c. 323. XVIII, 4.                               | 4.2                    |
| - 1. 4. c. 326 9-12.                                   | 4 H                    |
| - 6. 7. 48. 17. c. 327 13 - 16 28. 29. c. 327 15. 16.  | 数 (1)<br>数 (1)         |
| XXXIII, 1. c. 838, 344, XIX, 44.                       | 28                     |
| -1.2 c. 335. $-16$ .                                   | 6. \$1                 |

b

E

|                        | Pag.           |                      | Pag.            |
|------------------------|----------------|----------------------|-----------------|
| XIX, 16—21.            | b. 121.        | Jud.                 |                 |
| <b>— 20.</b>           | b. 128.        |                      |                 |
| XX, 8.                 | A 0/7/27       | T t.L.               | <b>6</b> , 142. |
| YYI 40 49              |                | XI.                  | c. 299.         |
| XXI, 10—13.            | 7. 000,        | XVIII.               | J. 160.         |
| <b>— 18.</b>           | c. 377.        |                      |                 |
| <u>— 23.</u>           | a. 139.        | I Sam,               |                 |
| XXII, 9, 10, 23,       | c. 376.        |                      |                 |
| XXIII.                 | 6. 177.        | 1. 4. 220            | . c. 299.       |
| 3. s. 179              | l. c. 378.     | 1.                   | <b>4.</b> 334.  |
| <b></b> 7. 8.          | c. 118.        | <b>— 11.</b>         | <b>b.</b> 377.  |
|                        | l. c. 119.     | II, 6.               | c. 240.         |
| XXIV, 6.               | c. 379.        | - Aut                | b. 224.         |
| XXV, 3.                | c. 379.        |                      | c. MUS.         |
|                        | 6. 919.        | 187                  |                 |
| -4.                    | è. 258,        | T/ 9 9 40            | <b>6.</b> 110.  |
| <u> </u>               | c. 233.        | V, 2. 8. 10.         | c. 191.         |
| XXVII, 5. 42.          | c. 380.        | VI, 2. 3. 7 - 9.     | c. 191.         |
| <b> 15</b> .           | c. 174.        | <b>— 11. 12.</b>     | c, 192,         |
| XXX, 15.               | å. 365.        | X, 6.                | c. 170.         |
| <b>— 19.</b>           | <b>4. 399.</b> | XV, 1-11.            | c. 233.         |
| XXXII, 4. 2.           | b. 430.        | <b>— 6.</b>          | c. 237.         |
|                        |                | - <b>11</b> .        | c. 234.         |
| - 2.                   | 6. 431.        |                      |                 |
| — <u>6</u> b.          | 68. 381,       | 22.                  | c. 226.         |
| — 7. b. :              | 144. 234.      | WA1 4                | c. 97.          |
| 8. c. :                | 116. 369.      | <b>— 13. 14. 23.</b> | c. 170.         |
| 8. 9. <i>a.</i> 213. 2 | 72 A Q2        | XIX. 23.             | c. <u>169</u> . |
| <b>— 14.</b>           | c. 200.        | AAV, 8/.             | c. 267.         |
| <b>— 15.</b>           | c 245          | XXX, 5. 16. 17.      | c. 235.         |
| <u> </u>               | c. 202.        |                      |                 |
|                        | b. 21.         | II Sam.              |                 |
| 21.                    | P. 21.         | T 4                  | A 095           |
| <b>— 22.</b>           | b. 246.        | VIT 40 A             | c. 235.         |
| <b>— 32.</b>           | 6, 73.         | XII, 43. b.          | <b>37.</b> 425. |
| <b> 39.</b> ▶. 207     | . c. 240.      | XXIV.                | c. 178.         |
| XXXIII. 1. 2.          | c. 381.        | — 11. seqq.          | c. 184.         |
| — 3. c. i              | 381. 382.      | - 11 18.             | c. 185.         |
| <b></b> 5.             | c. 382.        | - 12. seqq.          | c. 99.          |
| 89.                    | c. 137.        |                      | •               |
|                        | ** 2011        | 1 Regum.             | -               |
| Jos.                   |                |                      |                 |
| 77 48                  | A 994          | II, 6,               | <b>6. 163.</b>  |
| II, 18.                | v. 001.        | IV, 25.              | c. 274.         |
| V, 2. seqq.            | s. 159.        | ¥1, 7.               | a. 144.         |
| 18.<br>IX.             | c. 353.        |                      | c. 251.         |
| IX.                    | b. 260.        | 19.                  | J. 136,         |
| XI, 23.                | c. 273.        | XIL                  | a. 269.         |
| XIII, 14.              |                |                      | ø. 13.          |
| XIV.                   |                | XIII, 1-3. 5.        | d. 14.          |
| 16.                    |                | - 11. seqq.          | c. 51.          |
|                        | Li.            | - II. soddy          | U. 44.          |
|                        |                |                      |                 |

| 000              |                |                             |                 |
|------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
|                  | Pag.           |                             | Pag             |
|                  |                | TT 0                        | 6.6             |
| XVIL 1.          | u. 275.        |                             | a. 143          |
| XVIII, 21.       | 0, 97.         | <u>-6-6</u>                 | 440.478         |
| XXL              | 6. 129.        | XIV, 12.                    | c. 112. 175     |
| - 29.            | ъ. 360.        | <b>— 13. 14.</b>            | c (2)           |
|                  |                | <b>— 21.</b>                | a. 126          |
| ii Reg           | W975-          | XXVI, 18.                   | s. 185. 236. A  |
| 1.40             | b. 204.        | 42                          | 4. 297, c. 36   |
| 1, 10.           | - 98           | - 20.                       | 4. 131          |
| IV, 13.          | F 98           | XXIX, 4                     | c. £16.         |
| V1, 18, 17.      |                | _ 11. 12.                   |                 |
| <b>24. 25.</b>   |                |                             |                 |
| Vát, á.          | 0.00           | XXX, 6.                     | . 000           |
| XVII, 7. seqq.   | 4. 140.        | <b>— 26</b> .               | c. 368          |
| X1X, 35.         | s. 321.        | XXXII, 20.                  | c. 376          |
| XXI, 5. 6.       | c. 192. 183.   | XXXIV, 4.                   | 4, 31           |
|                  |                | - D.                        | 6. 95. c. 61    |
| Jes              |                | XXXV, 10.                   | 5, 294, c.181   |
| 1, 2.            | A. 381. 431.   | XXXVII, 3.                  |                 |
| <u>-</u> 6,      | A. 323.        | XL, 45.                     | 4.6             |
|                  | c 253          | XLIII, 3.                   | 8. 127          |
| <b>—</b> 8,      | 978            | - 3. 4.                     | 6. 34           |
| <b>- 9.</b>      | 6. 196. 225.   | 26                          | 6. 268          |
| - 11.            | 0, 100, 220,   | XLIV, 22.                   | a. 254          |
| <b>— 13. 14.</b> | 0. 221.        | TIV 4 4                     |                 |
| <b>— 44</b> .    | C. 270.        | XLV, 4-4.                   | G. 15           |
| <b>— 16.</b>     | D. 274.        | - 12                        | c. 177          |
| <b> 16-18</b> .  | b. 225.        | _ 23.                       | å. 61           |
| <b>— 18.</b>     | c. 350.        | XLVII, 13.                  | a., 37          |
| 20.              | a. 49.         | L, 4.<br>- 4. 5.            | 8. 68. 19h      |
| <b>— 25.</b>     |                |                             |                 |
| 113, 12.         | a. 217.        | - 11. b. 3                  | 57. c. 131. 201 |
| 14. 6.           | 222. c. 257.   | LII, 4.                     | ā. T            |
| V, 5.            | c. 253.        | LII, 4.<br>- 5.<br>- 7.     | b. 255. c. 🗯    |
| VI.              | b. 357.        | <b>— 7.</b>                 | 8, 133          |
| <b>— 5.</b>      | A 354 A17      | 41. A. St                   | D 970 375 4U.   |
| <b>— 7</b> .     | b. 354.        | LIII. 2. 3.                 | J. 54.          |
| <del>-</del> 9.  | c. 207.        | <b>– 5</b> .                | c. 190          |
| <b>9.</b> 10.    | c 361          | LIII, 2. 3.<br>— 5.<br>— 8. | A 59            |
|                  | 7 89           | - 9. b. 1                   | 77 394 - 1      |
| 10.              | J. 72          | # 787 *                     | 4 000           |
| VII, 9.          |                |                             | a. 180<br>c. 74 |
| 15.              | 9 40.<br>- 002 | LV, 8. 9.                   | E, 1%<br>L 02   |
| VIII, 12.        | a, 263.        | LVII, 7. 9.                 | <b>5.</b> 96    |
|                  | 0. 100.        | <u> </u>                    | c. 193          |
| X, 12. 13.       | c. 112,        | LVIII, S.                   | b. 378          |
| 13. 14.          | c. 139.        | _ 11. a. 1                  | 46. 265. c id   |
|                  |                | LX, 14.                     |                 |
| XI, 1. 2.        |                | LXI, 1. 2                   |                 |
| - 7-9·           | €. 48.         | <b>— 6</b> .                | b. 23f          |
|                  |                |                             |                 |

| Dog                                   | n                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Pag.                                  | Pag.                                  |
|                                       | XXX, 16. 6. 324.                      |
| LXII, 11. c. 179.                     | XXXI, 14. 6. 291.                     |
| LXIV, 4. c. 89. 285.                  |                                       |
| I VV 0 A 6 67 402                     | VVVIII 6 5 1 004 00r                  |
|                                       | XXXIII, 6. 7. 6. 324, 325.            |
| <b> 13. b. 291.</b>                   | LI, 25. c. 171.                       |
| <b>— 20.</b> <i>b.</i> 443.           |                                       |
| LXVI, 1. a. 107. 121. 122.            | Exech.                                |
|                                       | Leactive.                             |
| <b>— 2.</b> b. 275.                   | J. b. 252.                            |
| <b>— 8. b. 124.</b>                   | J. 6. 252,                            |
| <b>- 24.</b> b. 83. <b>357.</b>       | IV, 14. b. 258.                       |
|                                       | IX, 6. c. 93.                         |
| Jerem.                                | XVI. 6. 396.                          |
| _                                     | 10                                    |
| I. a. 294. b. 317.                    |                                       |
| - 1. c. 87.                           | <u>- 55.</u> <b>a.</b> 172. 173.      |
|                                       | XVIII, 4. a. 64. b. 366.              |
|                                       | 388.                                  |
| - 9. 10, c. 146.                      |                                       |
| - 11. seqq. b. 116. c. 87.            |                                       |
| II, 13. a. 75. c. 210.                | XXIII, 4. a. 178.                     |
| ·                                     | XXIV, 13. a. 308.                     |
| <b>— 21. 6.</b> 283.                  | XXVII, 36. 6. 223.                    |
| <b>~ 27.</b> a. 288.                  | YYYI A K                              |
| III, 1. b. 101.                       | XXXI, 1—5. a. 138.                    |
| - 3. <b>c.</b> 126.                   | - 8. 9. a. 139.                       |
|                                       | XXXIII, 11. 6. 69. 105.               |
| <b>4</b> . 6. 394.                    |                                       |
| <b> 7. 6.</b> 102.                    | XXXIV. 6. 204.                        |
| IV, 3. c. 286.                        | XXXVI, 20. 23. c. 20.                 |
| V, 8. a. 176.                         | <b>— 20.</b>                          |
|                                       | XXXVII, 7. 8. 6. 297.                 |
| VI, 7. 8. b. 102.                     | 44                                    |
| - 10. a. 154.                         |                                       |
| <b> 30.</b> b. 216.                   |                                       |
|                                       |                                       |
| VII, 11. a. 178.                      | Hos.                                  |
| - 18. b. 106.                         | 22001                                 |
| - 22. c. 202.                         | II, 5. 6. 97.                         |
| IX, 26. a. 154.                       |                                       |
|                                       | 10 00                                 |
|                                       | <b>— 19. 20.</b> a. 218.              |
| XIII, 16. c. 171. 298.                | <b>— 20. b. 393.</b> ′                |
| — 17. b. 145. c. 132. 324.            | III, 4. b. 81.                        |
| XVII, 5. a. 139.                      |                                       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                                       | - 14. a. 305. 308. b. 102.            |
| <b>XVIII,</b> 7—10. c. 187.           | V1, 2. 6. 52.                         |
| - 17. a. 216.                         | - 6. a. 243. b. 197.                  |
|                                       | VII, 4. 6. b. 252.                    |
|                                       |                                       |
|                                       | IX, 6. c. 376.                        |
|                                       | X, 12. b. 281.                        |
| - 24. a. 234. b. 248.                 | XI, 1. · c. 7. 215.                   |
|                                       | XII, 10. a. 252.                      |
|                                       |                                       |
| <b>XXX,</b> 12 — 17. b. 323.          | XIV, 10. c. 346.                      |

Z

|                                                                                                                                | Pag.                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | - to                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| i Jost.                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | XIII, 7,                                                                                                                                                                             | 6, 6                                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | XIV.                                                                                                                                                                                 | a. %                                                                                                   |
| 10/36                                                                                                                          | 4. 243.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                     | Maiach.                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| Amot.                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | 1 0 0 - 004                                                                                                                                                                          | . 50 6                                                                                                 |
| VIII, 11. 4. 194.                                                                                                              | 276. 6.                                                                                                                                             | 1, 2, 3, 6, 334.                                                                                                                                                                     | -                                                                                                      |
|                                                                                                                                | 131. 356.                                                                                                                                           | = 41.                                                                                                                                                                                | 6, 7                                                                                                   |
| •                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 101, 3.                                                                                                                                                                              | 8,1                                                                                                    |
| Jones.                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | Praim.                                                                                                                                                                               |                                                                                                        |
|                                                                                                                                | 404                                                                                                                                                 | a amum.                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
| 4.1.2                                                                                                                          | c. 184.                                                                                                                                             | I, 1.                                                                                                                                                                                | 4.8                                                                                                    |
| III.                                                                                                                           | c. 184.                                                                                                                                             | - 3.                                                                                                                                                                                 | 0.3                                                                                                    |
| <b>— 1 — 5. 10.</b>                                                                                                            | c. 185.                                                                                                                                             | - 6.                                                                                                                                                                                 | 6, 1                                                                                                   |
| 241.7                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      | 13. c. i                                                                                               |
| Mich.                                                                                                                          |                                                                                                                                                     | <b>— 3</b> .                                                                                                                                                                         | 4.1                                                                                                    |
| I, 3.                                                                                                                          | a. 167.                                                                                                                                             | - 8. a. 136. 2                                                                                                                                                                       |                                                                                                        |
| <u>-</u> 5.                                                                                                                    | a. 269.                                                                                                                                             | O. W. 100. 2                                                                                                                                                                         | 6.1                                                                                                    |
| V, 2                                                                                                                           | ð. 321.                                                                                                                                             | 111, 7.                                                                                                                                                                              | 6. 1                                                                                                   |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| VL 3-5.                                                                                                                        | c. 169,                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | . 350. 1                                                                                               |
| VII, 1. 2.                                                                                                                     | C. 211.                                                                                                                                             | VIII, 6.                                                                                                                                                                             | e 3                                                                                                    |
| Nahum.                                                                                                                         |                                                                                                                                                     | <u>- 6 - 8.</u>                                                                                                                                                                      | 6.                                                                                                     |
| At Gramm,                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | X, 12.                                                                                                                                                                               | e, 3                                                                                                   |
| I, 9.                                                                                                                          | b. 419.                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | . 113.1                                                                                                |
| *                                                                                                                              |                                                                                                                                                     | XIV, 1.                                                                                                                                                                              |                                                                                                        |
|                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                        |
| Habacue.                                                                                                                       |                                                                                                                                                     | <b>—</b> 3. <b>6</b> , :                                                                                                                                                             | 158. c                                                                                                 |
|                                                                                                                                | å. 50.                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                      | 158. ∠                                                                                                 |
| II, 15.                                                                                                                        | 6. 50.<br>A. 417.                                                                                                                                   | XV, 1. 2.                                                                                                                                                                            | - b. t                                                                                                 |
| II, 15.<br>III, 3.                                                                                                             | A. 417.                                                                                                                                             | XV, 1. 2.<br>— 3,                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| II, 15.                                                                                                                        | A. 417.                                                                                                                                             | XV, 1. 2.<br>— 3.<br>XVIII, 11.                                                                                                                                                      | 6. t                                                                                                   |
| II, 15.<br>III, 3.<br>— 8.                                                                                                     | A. 417.                                                                                                                                             | XV, 1. 2.<br>— 3.<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.                                                                                                                                           | 6. t<br>6. t<br>6. t                                                                                   |
| II, 15.<br>III, 3.<br>— 8.<br>Zephan.                                                                                          | b. 117.<br>b. 60.                                                                                                                                   | XV, 1. 2.<br>— 3.<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.<br>— 4. 6. 213.                                                                                                                           | 6. t<br>6. t<br>6. t<br>245. t                                                                         |
| II, 15.<br>III, 3.<br>— 8.                                                                                                     | A. 417.                                                                                                                                             | XV, 1. 2.<br>- 3,<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.<br>- 4. 6. 213.<br>- 5.                                                                                                                   | 6. t<br>6. t<br>4. 1<br>245. 6<br>6. 1                                                                 |
| II, 15.<br>III, 3.<br>— 8.<br>Zephan.<br>I, 15.                                                                                | b. 117.<br>b. 60.                                                                                                                                   | XV, 1. 2.<br>- 3,<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.<br>- 4. 6. 213.<br>- 5.<br>- 7-9.                                                                                                         | 6. 1<br>6. 1<br>245. 6<br>6. 1<br>6. 1                                                                 |
| II, 15.<br>III, 3.<br>— 8.<br>Zephan.                                                                                          | b. 117.<br>b. 60.                                                                                                                                   | XV, 1. 2.<br>- 3,<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.<br>- 4. 4. 4. 213.<br>- 5.<br>- 7-9.<br>- 7-10.                                                                                           | 6. 1<br>6. 1<br>245. 6<br>6. 1<br>6. 1                                                                 |
| II, 15.<br>III, 3.<br>— 8.<br>Zephan.<br>I, 15.<br>Hagg.                                                                       | 6. 117.<br>6. 60.<br>a. 143.                                                                                                                        | XV, 1. 2.<br>- 3,<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.<br>- 4. 6. 213.<br>- 5.<br>- 7-9.<br>- 7-10.<br>- 10.                                                                                     | 6. 1<br>6. 1<br>245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1                                                         |
| II, 15.<br>III, 3.<br>— 8.<br>Zephan.<br>I, 15.<br>Hagg.                                                                       | <ul><li>a. 117.</li><li>b. 60.</li><li>a. 143.</li><li>c. 328.</li></ul>                                                                            | XV, 1. 2.<br>- 3,<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.<br>- 4. 6. 213.<br>- 5.<br>- 7-9.<br>- 7-10.<br>- 10.<br>- 49                                                                             | 245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1                                                                 |
| II, 15.<br>III, 3.<br>— 8.<br>Zephan.<br>I, 15.<br>Hagg.                                                                       | <ul><li>a. 117.</li><li>b. 60.</li><li>a. 143.</li><li>c. 328.</li></ul>                                                                            | XV, 1. 2.<br>- 3,<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.<br>- 4.                                                                                                                                   | 245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1                                                         |
| II, 15. III, 3. — 8.  Zephan. I, 15.  Hagg. II, 7. — 14.                                                                       | <ul><li>a. 117.</li><li>b. 60.</li><li>a. 143.</li><li>c. 328.</li></ul>                                                                            | XV, 1. 2.<br>- 3,<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.<br>- 4. 6. 213.<br>- 5.<br>- 7-9.<br>- 7-10.<br>- 10.<br>- 12.<br>XX, 3.<br>XXII, 7.                                                      | 6. 1<br>6. 1<br>245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1                                         |
| II, 15. III, 3. — 8.  Zephan. I, 15.  Hagg.  II, 7. — 14.  Zachar.                                                             | a. 143.<br>c. 328.<br>b. 165.                                                                                                                       | XV, 1. 2.<br>- 3,<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.<br>- 4. 6. 213.<br>- 5.<br>- 7. 9.<br>- 7. 10.<br>- 10.<br>- 12.<br>XX, 3.<br>XXII, 7.<br>- 22.                                           | 245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 3<br>6. 3                                                 |
| II, 15. III, 3. — 8.  Zephan. I, 15.  Hagg. II, 7. — 14.  Zachar. L-3.                                                         | <ul> <li>a. 117.</li> <li>b. 60.</li> <li>a. 143.</li> <li>c. 328.</li> <li>b. 165.</li> <li>d. 114.</li> </ul>                                     | XV, 1. 2.<br>- 3,<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.<br>- 4.                                                                                                                                   | 245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 3<br>6. 3                                                 |
| II, 15. III, 3. — 8.  Zephan. I, 15.  Hagg.  II, 7. —, 14.  Zachar. i 3. II, 1.                                                | <ul> <li>a. 117.</li> <li>b. 60.</li> <li>a. 143.</li> <li>c. 328.</li> <li>b. 165.</li> <li>d. 114.</li> <li>c. 323.</li> </ul>                    | XV, 1. 2.  - 3,  XVIII, 11.  XIX, 1.  - 4.                                                                                                                                           | 6. 1<br>6. 1<br>245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3                 |
| II, 15. III, 3. — 8.  Zephan. I, 15.  Hagg.  II, 7. — 14.  Zachar.  i3. II, 1. III, 1. 3. b. 3                                 | <ul> <li>a. 117.</li> <li>b. 60.</li> <li>a. 143.</li> <li>c. 328.</li> <li>b. 165.</li> <li>d. 114.</li> <li>c. 223.</li> <li>348. 353.</li> </ul> | XV, 1. 2.  - 3,  XVIII, 11.  XIX, 1.  - 4.                                                                                                                                           | 245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 3<br>6. 3                                                 |
| II, 15. III, 3. — 8.  Zephan.  1, 15.  Hagg.  II, 7. — 14.  Zachar.  i 3. III, 1. III, 1. 3. b. 3. — 10.                       | 6. 117.<br>6. 60.<br>6. 143.<br>6. 328.<br>6. 165.<br>6. 114.<br>6. 323.<br>6. 17.                                                                  | XV, 1. 2.<br>- 3,<br>XVIII, 11.<br>XIX, 1.<br>- 4. 6. 213.<br>- 5.<br>- 7. 9.<br>- 7. 10.<br>- 10.<br>- 12.<br>XX, 3.<br>XXII, 7.<br>- 22.<br>- 31.<br>XXIII, 5.<br>XXIV, 1.<br>- 4. | 6. 1<br>6. 1<br>245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3                 |
| II, 15. III, 3. — 8.  Zephan. I, 15.  Hagg.  II, 7. — 14.  Zachar.  i 3. II, 1. III, 1. 3. b. 3. — 10. IV, 10.                 | 6. 117.<br>6. 60.<br>6. 143.<br>6. 328.<br>6. 165.<br>6. 165.<br>6. 223.<br>348. 353.<br>6. 17.<br>6. 50.                                           | XV, 1. 2.  - 3,  XVIII, 11.  XIX, 1.  - 4.                                                                                                                                           | 245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3 |
| II, 15. III, 3. — 8.  Zephan.  1, 15.  Hagg.  II, 7. — 14.  Zachar.  i 3. III, 1. III, 1. 3. b. 3. — 10.                       | 6. 117.<br>6. 60.<br>6. 143.<br>6. 328.<br>6. 165.<br>6. 165.<br>6. 17.<br>6. 50.<br>6. 46.                                                         | XV, 1. 2.  - 3,  XVIII, 11.  XIX, 1.  - 4.                                                                                                                                           | 245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 1                         |
| II, 15. III, 3. — 8.  Zephan. I, 15.  Hagg.  II, 7. — 14.  Zachar.  i 3. II, 1. III, 1. 3.  - 10. IV, 10. V, 6. 7. — 7.        | 6. 117.<br>6. 60.<br>6. 143.<br>6. 328.<br>6. 165.<br>6. 165.<br>6. 17.<br>6. 50.<br>6. 46.                                                         | XV, 1. 2.  - 3,  XVIII, 11.  XIX, 1.  - 4.                                                                                                                                           | 6. 1<br>6. 1<br>245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3 |
| II, 15. III, 3. — 8.  Zephan.  1, 15.  Hagg.  II, 7. — 14.  Zachar.  i 3. III, 1. III, 1. 3. b. 3. — 10. IV, 10. V, 6. 7. — 7. | 6. 117.<br>6. 60.<br>6. 143.<br>6. 328.<br>6. 165.<br>6. 165.<br>6. 17.<br>6. 50.<br>6. 46.                                                         | XV, 1. 2.  - 3,  XVIII, 11.  XIX, 1.  - 4.                                                                                                                                           | 245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3<br>6. 3 |
| II, 15. III, 3. — 8.  Zephan. I, 15.  Hagg.  II, 7. — 14.  Zachar.  i 3. II, 1. III, 1. 3.  - 10. IV, 10. V, 6. 7. — 7.        | a. 114. c. 328. b. 165. d. 114. c. 323. c. 17. a. 50. b. 46. b. 62. c. 172.                                                                         | XV, 1. 2.  - 3,  XVIII, 11.  XIX, 1.  - 4.                                                                                                                                           | 245. 6<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6. 1<br>6                                    |

.

|            | Pag                   |                   | Pag.                    |
|------------|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| ).         |                       | . LI, 5.          |                         |
|            |                       | Ŧ _               | ē. 318.                 |
| 5.         | <b>b. 193. 208</b>    | , — U.            | b. 145,                 |
|            | ø. 307                | 7.                | c, 356.                 |
|            |                       | . — 8.            | b. 294.                 |
|            |                       |                   |                         |
| _          | c. 134                | 11.               | c. 50.                  |
| 6.         | b. 243                | 12.               | ₽. 336. c. 50.          |
| 7.         |                       | 47.               |                         |
| 4.         |                       |                   | <b>6.</b> 87. 197. 225. |
|            | <b>b. 8</b> 8. 213    | . Rikl, H.        | b. 401. 436.            |
|            | at. 49                | . LVIII. 3.       | 6. 319. c. 30.          |
| 10.        |                       |                   |                         |
|            |                       | . — 6.            | b. 128.                 |
| 6.         | <b>4. 238. 25</b> 1   | , LXII, 2.        | b. 131.                 |
|            | c. 166                | LXIII, 9.         | 10. c. 116.             |
|            | A 405 004             | T WALLET          | 4 - 010                 |
|            |                       | . LXVIII, 4       |                         |
|            | <b>6. 290. 433</b>    | 16.               | a. 290. c. 227.         |
| , 8.       |                       | . — 27.           | <b>J.</b> 56.           |
| , 0.       |                       |                   | _                       |
|            |                       | LXIX, 1.          |                         |
|            | c. 329                | . LXXII, 4.       | c. 141.                 |
| I, 4.      |                       | LXXIII, 2         |                         |
| -,         |                       |                   | . 0, 00.                |
|            |                       | . — 5. 6.         | 5, 29.<br>4, 456, 170.  |
| a. 78.     | 227. b. 254           | . — 8.            | <b>4. 456. 170.</b>     |
|            | 292, c. 281           |                   |                         |
|            |                       |                   | a. 60.                  |
|            | 0. 26                 | 22.               | <i>6</i> , 23,          |
| 3.         | b. 363                | . LXXV, 8.        | c. 73.                  |
|            | . 60                  | TYYVI 4           |                         |
|            | G. 54                 | . LXXVI, 1        |                         |
|            | <b>6.</b> 60          | . LXXVIII,        | 2. c, 145.              |
|            |                       | . — 13.           | c. 342.                 |
| 2.         |                       |                   | A 900 - 70              |
| <b>D.</b>  |                       |                   | <b>♦. 380.</b> c. 78.   |
|            | ð. 109                | , — <b>8. 9</b> . | 6. 70.                  |
|            |                       | l — 12. 13.       |                         |
| ,          |                       |                   |                         |
|            | 4, 90                 | . LXXXI, 8        |                         |
| 9. 25.     | <b>a. 90</b>          | . — 10.           | õ. 24. 40,              |
|            |                       | - 12              | c. 165.                 |
|            |                       |                   |                         |
|            |                       | LXXXII,           |                         |
| €.         | . 328. <i>b</i> . 106 | . — 6.            | b. 64. 365. 378.        |
| id.        | b. 20                 | <b>6.</b> 7.      | 4. 43.                  |
| _          |                       |                   |                         |
| l <u>.</u> |                       | . LXXXIV,         | 1. % c. 339.            |
| 2.         | 5, 92                 | <b>.</b> — 7.     | c. 340.                 |
|            | c. 399                | L — 19.           | 5. 441.                 |
| 10 41      | _                     |                   |                         |
| 12, 4      | . 40. C. 030          | LXXXVII           | . 1. c. 171.            |
|            | 6.5                   | LXXXIX,           | 39-33. a. 307.          |
|            | c. 209                | - 99 RR           | a. 328. 3. 105.         |
|            | 404                   | W/75 A            |                         |
|            |                       | . XCI, 4.         | a. 50.                  |
|            | e. 306. 329           | . — <b>5. 6.</b>  | ð. 430.                 |
|            |                       | 41. 43.           |                         |
|            |                       |                   |                         |
|            |                       | - 15.             | c. 302.                 |
|            | a. 130                | . XCII, 12.       | c. 91.                  |
|            |                       | _                 | <b></b> -               |

九月 子丁名 林神

19

|                   | Pag.           |                 |   |
|-------------------|----------------|-----------------|---|
| XCVI, b.          |                | CXXXIX, 4       |   |
|                   | 0. 041         | CYTE A          |   |
| C1, 5.            |                | CXLI, 2         |   |
| 6.                | a, 49.         | , 3             | - |
| CR, 24.           | a. 288.        | - 5.            |   |
| <b>— 26.</b>      | c, 296.        |                 |   |
| Cill, 1. 6. 249.  |                | CXLVII, 4       |   |
|                   | - OC 4         | CALALIT &       |   |
| -1-4              |                | CKLVIII, 5.     |   |
| <b>— 3</b> .      | 6, 87.         | 3               | 1 |
| <b>— 12</b>       | #. 48.         | -               |   |
| CIV. 2. 6.        | 6. 388.        | 1, 5, 4, 2      | ı |
| - 15.             | b. 436.        | - 9.            |   |
| _ +               | _              | - 24-26.        |   |
|                   | 944            | 20 - 20.        |   |
|                   |                | III, 1. seqq.   |   |
|                   |                | <b> 18.</b>     |   |
| CIX, 7.           | <b>6. 261.</b> | <b> 24. 25.</b> |   |
|                   |                | V, 15. a. 2     |   |
|                   | s. 287.        | -1              |   |
| - 4. a. 205. 209. |                | _ 45 40         |   |
|                   |                |                 |   |
| 201. 245. 34      |                |                 |   |
|                   | 6. 17.         | VII, 4.         |   |
| CXII, 5.          | a. 156.        | -6-10           |   |
| CXIII, 7.         | b. 88.         | IX, 4. a. 2     | ı |
|                   | a 255          | <b>— 2. 3.</b>  | ' |
|                   |                |                 |   |
| <b>— 16.</b>      |                | <b>- 2-4</b> .  |   |
| *                 |                | <b>— 9</b> .    |   |
| 12.               | s. 203.        | Х, З.           |   |
| CXIX, 19. a. 233. | b. 163.        | XIII. 8.        |   |
| ,                 |                | - 25.           |   |
| <b>— 28.</b>      | b. 438.        |                 |   |
|                   |                |                 |   |
| <b>— 105.</b>     | 400.           | - b.            |   |
|                   |                | XVIII, 17.      |   |
| <b>— 140</b> .    | b. 363         | XX, 5.          |   |
| CXX, 6.           | c. 339. ·      | - 25.           |   |
|                   |                | XXII, 20.       |   |
| CXXII, 3.         | 474            | XXIII, 1.       |   |
|                   |                |                 |   |
|                   | . 171.         |                 |   |
|                   | , 154.         |                 |   |
| CXXVIII, 2.       | . 354.         | XXVI, 9.        |   |
| - 3. 6. 401. c    | . 246          | XXVII, 19.      |   |
| CXXX, 1.          | 6. 37.         | XXVIII, 4.      |   |
|                   | 448            | XXX, 27.        |   |
|                   |                | maa, a(.        |   |
|                   | . 195          | J               | , |
|                   | . 114.         |                 |   |
| CXXXVI, 13.       | ø. 56. l       | , 9. seqq.      |   |
| CXXXVII, 1 c      | . 171 -        | - 24.           |   |
|                   | JAT. I         |                 | 1 |
| 48. 44.           |                | 20.             |   |

| Pea                              |                                        | Do-                              |
|----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|
| Pag. ε. 246                      |                                        | Pag.<br>b. 225.                  |
| -6. 8. b. 318                    |                                        | c. 205.                          |
|                                  | <b>— 9</b> .                           | c. 356.                          |
| 1. 4. 54                         |                                        | <ul><li>357.</li></ul>           |
| 1. 6. 303                        |                                        | a. 16.                           |
| 4. c. 315                        |                                        | c. 189.                          |
| . 5. 4. 316. 318. 389            | 27-1                                   |                                  |
| i, 5. c. 171                     | . ITGMENT.                             |                                  |
| i, 5. c. 171.<br>X, 3. b. 401.   | I, 6. 9.                               | s. 214.                          |
| (VIII, 36. c. 222                |                                        |                                  |
| IIX, 9. c. 189                   | •                                      |                                  |
|                                  |                                        | s: 226.                          |
| •                                | . XXXIII, 3—6.                         | c. 198.                          |
| Cant. Cant.                      | Sap. Salom.                            |                                  |
| . b. 186, 215                    | 1.7                                    | b. 243.                          |
| 5. c. 116. 216<br>3. b. 186. 215 | 49                                     | a. 57.                           |
|                                  | 11 90                                  | <b>a.</b> 59.                    |
| c. 88<br>. 8. c. 251             | ' Iłl. 16.                             | c. 245.                          |
| 4. b. 186. 216                   | VII, 10.                               | c. 129.                          |
| mt                               | <b>— 17—20</b> .                       | c. 127.                          |
| Thren.                           | WILL O                                 | c. 216.<br>s. 182.               |
| ð. <b>97</b>                     | — 9.                                   | s. 226.                          |
| c. 278                           |                                        | b. <b>390</b> .                  |
| i. c. 84<br>). c. 869            | ' IT 45                                | c. 290.                          |
| Ecclesiast.                      |                                        |                                  |
| 100                              | Sap, Sir. (Ecclesia                    |                                  |
| c. 308                           |                                        | 4. 233                           |
|                                  | . II, <b>14.</b><br>. VII, <b>36</b> . | <i>b.</i> 97.<br><b>b. 118</b> . |
| 1.3. 6.60                        |                                        | c. 365.                          |
|                                  | XVI. 4.                                | c. 263.                          |
| 1. 6. 59                         | . XIX, 19.                             | c. 222.                          |
|                                  | . XXII, 19. a. 240.                    | b. 40.                           |
|                                  | . XXVIII, 10.                          | c. 72                            |
| . c. 356                         | Baruck.                                |                                  |
| Dan                              |                                        |                                  |
| c. <b>30</b> 8                   | Ш, 9.                                  | b. 78.                           |
| * 40, 00 004                     |                                        |                                  |
| 7. 19. 20. c. 224<br>c. 205      | Blee Sue (Dan )                        | KIII.)                           |

.

```
Pag.
                  J. 173. VI, 6.
Vers. 22. 23.
                  s. 13. — 10.
_ 42. 43.
                          — 12. 14. 15.
       II Maccab.
                          — 17.
                 a. 392 - 20.
VI. 13-16.
                           — 21.
                          - 22.
                                      a. 255
                           - 33.
                           VII, 2.
                           - 8. 4
         Matth.
                          -- 6.
              s. 212 247. VII, 18, 14.
                                         - 6. E
1, 4,
            d. 266. c. 156.
11, 2.
-- 9.
                   c. 226. — 14.
                c. 7. 215. — 18.
- 15.
                   a. 142. — 19.
Ш.
                    b 68. -- 23.
-- 9.
           c. 226. 382. VIII, 1 -4.
- 47.
                   b. 18. — 13.
IV, 4.
                    b. 12. - 22.
- 10.
                   c. 212. - 29. b. 30. 105.
-- 19.
٧.
                   a. 277. LX, 2.
                                       a. 327.
__ 3. seqq.
                   6. 415. - 12. 13.
                   a. 86. — 15.
-- 4.
                                        6. 3
         b. 424. c. 17. 328. — 17.
                                         b. 2
— 5.
             b. 130. c. 87. — 22.
- 6.
- 7.
                   b. 107. - 27.
                   a. 158. X, 15.
— 8.
                    a. 78. — 16.
-- 11.
                   b. 491. — 27.
--- 13.
         ■ 413. b. 242. c. -- 28.
-- 14.
                      181. - 30.
                                        b. 33
                   b. 162. — 34.
 — 15.
                                       4. 159,
          6. 109. 161. 212. — 42.
 - 16.
               b. 418. 255. XI, 6. 45.
                  c. 107. — 11.
 - 17.
 - 19. b. 161. 279. c. 134. - 12. b. 222. c.
 — 20 — 22. 27. c. 106. — 21. 22.
                  b. 138. — 25. 28.
 — 22. 34.
 - 23. 24.
                  c. 319. — 27.
                                       в. 299.
             b. 202. 278. -- 28. 29.
 — 28.
              c. 309. — 29.
— 29. 30.
                   b. 122. XII, 2-4. 7.
   38.
            b. 121. c. 377. - 29.
  38. 39.
                   b. 430. -- 36.
   - 45.
                                         . 354
                     a. 82. — 40.
  - 48.
```

| Pag.                                        | Pag.                                    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| XII, 42. b. 138.                            | XIX, 27. 28. <b>a</b> . 280.            |
| <b>— 43.</b> b. 348.                        | - 28. b. 138. c. 265. 370.              |
| <b>— 43. 44.</b> <i>b.</i> 409.             |                                         |
| 50.                                         | XX, 30. <b>6.</b> 194.                  |
|                                             | XXI, 2. c. 166.                         |
| 3. seqq. b. 62 3-9. c. 328.                 | - 13. <b>a.</b> 178 39. <b>b.</b> 177.  |
| - 9. a. 156. b. 123.                        | XXII, 2. seqq. b. 100.                  |
| - 41. b. 229. 410.                          | - 9. c. 255.                            |
|                                             |                                         |
| - 13. 15. c. 361.                           | - 14. c. 267.                           |
| <b>— 23. a.</b> 112.                        | <b>- 23</b> . <b>a. 267</b> .           |
| - 25. a. 222.                               | <b>— 31. b. 222.</b>                    |
| <b>— 32.</b>                                | — 32. c. 194.                           |
| - 34. b. 228 38. c. 244.                    | XXIII, 23. c. 106.                      |
| - 43. b. 138.                               | - 27. a. 140. c. 356 29. c. 174.        |
|                                             | - 35. a. 286.                           |
| - 52. a. 245. b. 214.                       |                                         |
| XIV. a. 238. 239.                           | — 37. b. 292. <b>339</b> . c. 277.      |
| 4K gann - h 92R                             | YYIV 4 soon a 400                       |
| <b>— 25. 29. b. 63.</b>                     | - 12. c. 262.                           |
| — 31.                                       | - 17. b. 302. c. 214.                   |
| - 15. seqq 25. 29.                          | 19. 24. 0. 129.                         |
| 13.                                         | - 30. 6, 237.<br>XXV 4 sens             |
|                                             | 400.                                    |
| XVI, 6. 6. 257.                             | <b>- 2. 6.</b> 442.                     |
| <b>— 14. 15. 6. 104.</b>                    | <b>- 9. b. 225.</b>                     |
|                                             | - 14. seqq. • a. 279. b.83.             |
| <b>—</b> 26. <b>6.</b> 125.                 | <b>126.</b>                             |
| XVII, 1—3. b. 145.                          |                                         |
| — 3. seqq. b. 275.                          |                                         |
| — 5. b. 146. c. 58. XVIII, 3. a. 143. c. 2. |                                         |
| - 6. b. 129. 266.                           |                                         |
| <b>— 10.</b>                                |                                         |
|                                             | XXVI, 4. 6. 285.                        |
| - 12. a. 214.                               | - 14. seqq. b. 24.                      |
| -15-17. <b>b.</b> 200.                      | <b> 26. b. 260.</b>                     |
| <b>— 19. b. 160.</b>                        |                                         |
| — 23. seqq. b. 126.                         |                                         |
| XIX, 4—6. 8. c. 186.                        | <b></b> 29.                             |
|                                             | XXVII, 17. <b>3.</b> 369.               |
|                                             | - 24. <b>c.</b> 285. <b>J.</b> 370.     |
|                                             | == ==================================== |

ORIGERIS OPERA. Tom. X.

28

H

| Dov                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15.                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| XVI, 19. seqq. c. 71. b. 346.                                                                                                                                                                                                                                                            | Pag                                                                                                                      |
| <b>AVI, 19.</b> seqq. <i>c.</i> 11.                                                                                                                                                                                                                                                      | III, 10 a. 164. c. 299.                                                                                                  |
| <b>— 22. 23.</b> 0. 346.                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 19. b. 54 20. b. 312.                                                                                                  |
| - 25. b. 106. 420. c. 188.                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>- 20. b.</b> 312.                                                                                                     |
| - 26. c. 369 29. b. 275. c. 322.                                                                                                                                                                                                                                                         | - 20. 21. a. 109.                                                                                                        |
| 29. b. 275. c. 322.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34. c. 363. IV, 6. a. 224.                                                                                               |
| <b>XVII.</b> 2. b. 385. c. 304.                                                                                                                                                                                                                                                          | IV. 6. a. 224                                                                                                            |
| XVII, 2. b. 385. c. 304. b. 119. c. 298.                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>- 7. a.</b> 219.                                                                                                      |
| - 28 27 a. 435                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 13 - 15 a 103                                                                                                          |
| - 26. 27. a. 135. XVIII, 8. b. 355. c. 80.                                                                                                                                                                                                                                               | 44 # 408 000 # 408                                                                                                       |
| YIV 44 cons                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 14. 6. 100, 202, C. 120.                                                                                               |
| XIX, 11. seqq. a. 206.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>- 24. b. 218.</b>                                                                                                     |
| - 12. seqq. c. 135.                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                          |
| - 17. b. 151. c. 114. 370.                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>- 38. b. 71.</b>                                                                                                      |
| - 17. b. 151. c. 114. 370.<br>- 19. c. 114. 370.                                                                                                                                                                                                                                         | V, 14. b. 327. 347.                                                                                                      |
| - 24. a. 206.                                                                                                                                                                                                                                                                            | -17. c. 282.                                                                                                             |
| XX. 87, 38. 4, 230.                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 22. c 280.                                                                                                             |
| XXI 20 a. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                            | - 23 A 50                                                                                                                |
| 24 7 797                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25. 5. 500.                                                                                                              |
| - 24.  - 24.  - 24.  - 24.  - 206.  - 230.  - 34.  - 34.  - 34.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36.  - 36. | 48 1 44 - 000 004                                                                                                        |
| AAII, 1. J. 0. 104.                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 40. 0. 41. c. 324. 324.                                                                                                |
| <b>— 30.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>V1, 83. 6. 86.</b>                                                                                                    |
| <b>XXIII, 21. 6. 65. 369.</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>— 37. a. 237.</b>                                                                                                     |
| <b>— 34.</b> <i>b.</i> 184.                                                                                                                                                                                                                                                              | -44. c. 254.                                                                                                             |
| - 43. a. 268. b. 349.                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>- 49. 50. 3.º 50.</b>                                                                                                 |
| <b>XXIV.</b> 2. <b>6.</b> 84.                                                                                                                                                                                                                                                            | - 46. b. 41. c. 322. 324. VI, 33. b. 86 37. c. 237 44. c. 254 49. 50. b. 50. 79. 437 52. 53. b. 305. 306 53. 54. c. 284. |
| - 28. b. 59.                                                                                                                                                                                                                                                                             | - 52 53 6 306 306                                                                                                        |
| - 32. a. 232. 247. b. 45.                                                                                                                                                                                                                                                                | - 53. 54. c. 284.                                                                                                        |
| 88. 147. 158. 363.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| 00. 147. 100. 000.                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                          |
| Joann.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 55. b. 293. 395. c. 56.                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b> 60. 66. ** 305.</b>                                                                                                  |
| I, 1. b. 23.                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>63.</b> b. 218. c. 199.                                                                                               |
| -1-3. a. 105.                                                                                                                                                                                                                                                                            | VII, 22. c. 281.                                                                                                         |
| - 4. a. 262.                                                                                                                                                                                                                                                                             | •                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 38. a. 108. 248. c. 126.                                                                                               |
| - 11. b. 177.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128.                                                                                                                     |
| _ 14. a. 204. b. 85. 147.                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |
| <b>— 29.</b> a. 46. 138. 284.                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>— 31. 32. b. 89.</b>                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>- 32.</b> a. 272.                                                                                                     |
| <b>48. a.</b> 280. <b>b.</b> 3.                                                                                                                                                                                                                                                          | • • • • • •                                                                                                              |
| II, 19. a, 290. b. 367.                                                                                                                                                                                                                                                                  | - 36. a. 188. b. 149.                                                                                                    |
| <b>— 21. 4. 290.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>- 40. 6.</b> 361.                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 44. a. 326. b. 11.                                                                                                     |
| V                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                          |
| - 13. a. 168.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                          |
| <b>— 15.</b> c. 63.                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>— 56. 4.</b> 216. <b>3.</b> 145.                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                          |

```
Pag.
                    s. 237. XVII, 21.
                   a. 244. - 21. 22.
- 16.
- 39.
        4. 314. c. 34. 206. - 24.
                    c. 337. XIX, 7.
X, 9.
                    6. 215. - 12.
- 16.
_ 27.
                    b. 204. — 34.
                    4. 67. XX, 17.
-- 30.
                    b. 299.
— 33.
                   c. 121. XXI, 5.
- 36.
XI, 25.
                   b. 366.
                                        Act.
— 49. 51.
                    c. 167.
                    5. 32. II, 13.
- 50.
                     6. 7. Hi, 6.
XII, 24.
                    c. 138. IV, 32.
<u> — 31.</u>
_ 32.
                            VI, 7.
                    c. 254.
                    a. 164. VII, 51.
XIII.
             b. 94. 60. 104. VIII, 39.
- 2.
                   5. 181. IX, 16.
— 8. 10.
             a. 327. b. 289. X.
- 33.
                                              Ċ.
- 34.
                     c. 81. -- 4.
                    b. 404. — 9 — 16.
XIV.
                                            ě. 3
             b. 416. c. 336. — 10. seqq.
— 2.
         a. 82. 112. b. 28. - 15.
-- 16.
                                            b. 2
           365. c. 141. 337. — 28.
             ■. 123. b. 405. XII, 13-15.
- 9.
                    d. 123. XIII, 2.
— 10.
                     c. 67. — 10.
-- 12.
                    c, 127. — 10. 11.
- 16. 17.
                    b. 107. - 48.
 — 2L
             6. 401. 439. XV, 10.
-- 27.
             b. 384. c. 138. XVI, 6.
- 30.
XV, 4.
             4. 292. c. 200. — 17. 18.
      5. 298. c. 200. 282. XVII, 23.
— 5.
                    c. 200. XX, 29,
-- 8.
                    6. 194. XXI, 13.
— 13.
                    4. 278. XXIII, 11.
- 15.
                     6. 84. XXVIII, 4.
-- 22.
_ 26.

 4. 132. — 27.

XVI, 17. 22.
                    s. 205.
                                        0.-
— 27.
                    c. 303.
- 28.
                    b. 329. I, 7.
- 33.
                    5. 349. — 13.
XVII, 1.
                     b. 59. — 14.

 296. — 20.

— ē.
                                             ð. 1
 - 10.
                     4. 93. - 23. 25.
                     2. 124. II. 6. E.
 - 19.
```

```
Pag.
                                       Pag.
        a. 314. 1X, 22.
                                    6. 314.
         6. 63, — 27.
                                    d. 292
         a, 77. X, 4.
                                    c. 273.
         c. 100. — 8. 9.
                                     b. 152.
        a. 297. — 9.
                                     b. 28.

    255. c. 20. — 18.

                                    213.
 a. 153. b. 238. — 21.
                                    b. 133.
   c. 103. 120. XI, 17. seqq.
                                    c. 177.
         6. 81. — 18. 19.
                                     1.00
 b. 351. c. 288. -- 22. 23.
                                      c. 70.
                              a. 194. b. 67.
        s. 225. — 25.
         b. 33. — 25. 26. °
                                      c. 52.
         c. 271. — 32.
                                     c. 271.
                                      c. 53.
         c. 279. — 33.
c. 78. 181. 271. - 34.
                                    c. 220.
         b. 52. XII, 1.
                                    ð. 161.
                                    c. 174.
        c. 179. — 14.
 s. 294. c. 136. - 15.
                                    b. 292.
                                    c. 103.
        c. 307. XIII, 9.
                                     c. 107.
        a. 159. — 10.
        a. 217.
                        5. 114. b. 274.
         b. 76. - 14.
                          b. 82. 256.
a. 181. b. 163. XIV, 2.
                                    c. 93.
        ð. 207. — 20.
                                     c. 93.
        a. 119. XV, 1.
    s. 189. 215. — 19. 20.
                                     c. 109.
                                    a. 346.
        b. 139. — 49.
    #. 62. 119. XVI, 20.
                                  b. 33. 57.
         a. 62.
                                    c. 163
                       I Cor.
        a. 190.
        a. 200.
                                      C. 98.
192: 288. 5. 55. 1, 4. 2.
c. 868. —
                                     ø. 314.
         6. 55. - 31. segg.
                                    D. 148.
 13. 204. c. 381. - 28. 27.
                                     c. 166.
  . 161. a 320. 11, 2. b. 1
                                     c. 331.
                                     b. 148.
         c 320.
         c. 294,
                                     €. 48.
          c. 25.
                                     9 286.
                                     B. 132.
                 - 10
          b. 31.
                                     b. 254.
         s. 198. — 12
                                     c. 324.
            237.
                                     c. 326.
            246.
                                     b. 186.
                                    29. 805
```

```
Pag.
111, 1. 2. d. 187. 257. VII, 29 - 31. d.
- 2 s. 296. b. 433. 256. — 31. s. 217. b. - 3. s. 257 c. 93. — 34. b. 112. c. - 3. b. 71. 424. VIII, 4. b. 91. c. - 40—12. b. 426. — 5. b. 92. 94. c.
a. 254. — 5. 6. b. 92. 6. 62. 416. — 6. a. 142. 6.
                                                    6
                . 0. 41. - 14.
            a. 41. — 14.
c. 93. 133. — 24.
— 19.
                                                   6
IA' 8'
_ 1L
- 11. 6. 438. - 25. c. - 45. 4. 227. 6. 5. 284. - 25. 26. 6.
- 8. 5. 263, c. 103. 120. - 18.
c. 111, XI, 3, b. 113. 115.
c. 94. — 18. 21. c.
b. 414. — 19. b. 216. c
VI. 3.
— 7.
— 9. 10.
                                             6,
6.
6,
                    6. 222. — 25.
— 10.
- 11. b. 231. - 27.
- 15. b. 231. - 27.
- 15. seqq a 291, 295. - 32.
- 16. c. 248. XII, 2.
- 17. a. 224. b. 395. - 3.
                                                    - ¢.
                                                    6.1
             c. 248. 283. — 10.
— 18. a. 191. → 20. 2t
 VII, 1. 6. 74 6. 141. 202. — 23.
                      b. 47. - 27.
  - 2.
                      c. 280 — 81.
   ō.
                      c. 187. XW, 1
  - ±0, 12
                                             6. 153. c
 - 23.
                              -- 7.3
                      5. 149.
 -- 25.
                      c. 187. - 8,
                                               c. 167.
 - 29.
                      a. 217. 🛶 9.
```

| Pag.                                     |                 | Pag.                                     |
|------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|
| 9. 10. 6. 262.                           | III, 16.        | 6. 142. 146.                             |
| a. 193. b. 232.                          | -16.47          | . 5. 174.                                |
| 250                                      | <b>— 17.</b>    | - 181. 5.146—149.                        |
| . c. 167.                                |                 | 218.                                     |
|                                          |                 | s. 181, 232. <i>5</i> . 148.             |
|                                          | - 504           | 970 A QUE                                |
|                                          | 19 4            | 379. c. 205.<br>c. 364.<br>b. 75. c. 85. |
| c, 99. 124.                              | 77              | A 75 - QE                                |
| a. 196. b. 40.                           | - 46            | # 464 007                                |
| . <b>6. 169.</b>                         | <b>— 10.</b>    | s. 161. <b>227</b> .                     |
|                                          |                 | s. 284. <i>b</i> . 288. 298.             |
| -7. c. 353.                              |                 | 393. c. 297.                             |
|                                          | \$7.            | c. 161.                                  |
| a. 266. c. 262.                          | <u>— 18.</u>    | a. 199. c. 120.                          |
| . 17. 6. 89.                             | v, 1.           | ē. 438.                                  |
| c. 109 <b>5</b> 114.                     | — ž             | <b>J. 110.</b>                           |
| c. 369.                                  | 4               | c. <b>99.</b>                            |
| c. 15.                                   | 10.             | . b. 356.                                |
| . h. 365, c. 137, 189,                   | <b>— 16.</b> 4  | i. 19 <b>6</b> . J. 147. 180.            |
| c. 189. 382.                             |                 | c. 296.                                  |
| b. 257.                                  | - 17, 4         | s. <b>21</b> 1. 321. <i>b</i> . 227.     |
| <b>42. 4.</b> 212.                       |                 | 372.                                     |
| #. 114. c. 22.                           | <b> 19</b> .    | a. 46. b. 349.                           |
| —44. ¢. 89.                              | VL 9.           | <b>4. 291</b> .                          |
| #. 114. c. 22.<br>44. c. 89.<br>c. 869.  | - 16            | a. 979.                                  |
| <b>6. 284.</b>                           | 13.             | ð. 115.                                  |
| 4 900 994                                | - 14.           | 4. 329. 5. 221.                          |
| <b>6. 200. 284. 4. 210.</b>              | - 44. 44        | i. 4. 30. 367.                           |
| _ qp                                     | - 45-4          | 17. 3. 99.                               |
| 4. 51.<br>13. 5. 38. 47.<br>c. 108. 109. | _ 46            | s. 331. è. 99. 243.                      |
| 10. 0. 00. 4/.<br>400 400                | - 14            | 282.                                     |
| c. 108. 109.                             | 49              | . 6. 243.                                |
| 11 00                                    | 18.<br>VIII, 2. | 8 A 204                                  |
| II Cor.                                  | THI, &          | <b>3</b> , 324.                          |
|                                          | IX, 6.          | A. 1000.                                 |
|                                          | <del>-</del> 7. | M. 909.                                  |
|                                          | X, 5.           | b. 441. c. 171.                          |
|                                          |                 | . 100, 392. c. 301.                      |
|                                          | -28             | c. 171. 172.                             |
| . a, 227. b. 117. 162.                   |                 | c. 171. 17 <u>1</u>                      |
|                                          | <b>— 17.</b>    | c. 187.                                  |
| . 16                                     | - 25. 44        | qq. c. 189.                              |
| a. 241, 242.                             | <b> 27.</b>     | 6, 274, 5, 436.                          |
| a. 241, 242,<br>b. 107. c. 100,          | XII, 4.         | a. 38. d. 36.                            |
| -5. <b>a.</b> 189.                       | _               | c. <b>221</b> .                          |
| b. 75. c. 857.                           | 7.              | e. 356.                                  |
| V. 19. C. 4841.                          | 40              | ъ. 207. 407.                             |
| 8, 43 - 45. b. 442.                      |                 | an Make and                              |
| 8. 13 — 15. 6. 142.<br>c. 186. 6. 142.   |                 | c. 98.                                   |

```
408
                    Pag.
         8, 254, 291, 292, VI, 8, 4, 400
           a. 122. 131.
                          Galat.
                   a. 139.
                   5, 113.
                                    Do.
                    0. 75.
 --- 18.
 - 19. 20. a. 161. c. 80.
 - 20. 6. 296. c. 300. 1, 3.
 111, 1. 8.
                   c. 331. — 10.
           a. 138. c. 107. — 14. 15.
 --- 13.
 - 16. a. 184.198.211. 253. - 22. 23.
 IV, 1. 2. a. 192. II, 6, a. 122.
                   a. 203. — 12
 — 2.
                   c 291. - 20.
                   c. 225. III, 1.
                   b. 315. - 14. 15.
 - 4 5.
                   c. 291. - 18.
 - 9.
 - 19. a. 185. b. 5. 124. IV, 4. 5.
       125. 284. 397. c. 61. — 8.
 — 21. 22.
                  a. 217. — 10.
 - 21-24,
                   a. 188. — 13.-
 - 22. a. 284. c. 104. - 17.
 — 22. seqq. a. 253, — 22. 24.
 — 24. 6. 181. 217. 284. → 27.
                    c. 104. — 28.
 — 26.
           6. 89. 381. 390. — 30.
                    c. 65. V, 18.
 - 27.
                   a. 185. — 27. a. 113
 __ 29.
              as 188. 190.
 - 31.
                   a. 188. — 32.
 V. 1.
                   6. 32. — 33.
           6. 278. c. 103. VI, 12. a. 2
 - 2.
                   6. 369,
 -- 3.
                                  349. 4
 — 6.
                   c. 179,
 — 13.
                   b. 149. — 13—17.
        a. 189. b. 356. — 14.
 — 17.
 ~ 20. 21.
                   a. 235. — 14. 15.
        a. 189. 279. 6. 115. — 14 — 17.
 - 22.
   188. 268. c. 92. 122. — 16.
                     286.
                   a. 236. — 17.
 – 22. 23.
  - 23, ,
                   c. 286. — 17. 18.
 VI, 4.
                   c. 479. - 19.
 - 7,
                    b. 63.
```

| Philipp. Pag.                                                                                             | Pag. 40. 4, \$1.                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1, 23, 23, 5 8, 195, TV,                                                                                  | 12. 5. 114.<br>2. 5. 134.                                |
| U, 1. 2. 5. 221. — 6—8. 4. 123. 5. 292.                                                                   | 6. a. 295.<br>I Then.                                    |
| - d                                                                                                       | 19. 26. a. 187.<br>6. 3. 721.                            |
| - 15. 6, 163. V                                                                                           | 15. 47. c. 15. 48.<br>10. c. 136.<br>17. c. 217. c. 163. |
| - 8. 5. 819 19. 6. 158                                                                                    | 17. a, 217. c. 163.<br>19. a. 263.<br>21. b. 139. 216.   |
| — 20. 8. 195. 876. c. 64. — 21. 6. 90. c. 190. TV, 1. 8. 47.                                              | 23. 4, 26.                                               |
| _ 7. 0. 439. <sub>11</sub>                                                                                | # These. 4. c. 140. 7. c. 252.                           |
| 2. 13. 5. 407                                                                                             |                                                          |
|                                                                                                           | I Theoth.                                                |
| I, 15. c. 123. 280. c. 115. I, 1<br>15. 16 c. 130                                                         | 7. 0. 262.<br>9. seqq. 0. 219.                           |
| 16. <b>3</b> . 92                                                                                         | 29. a. 311. c. 238.                                      |
| 18.                                                                                                       |                                                          |
| II, 3. 5. 214. c. 183. —                                                                                  | 8. 6. 133. 407.                                          |
| 8. c. 291                                                                                                 | 18. 8. 185. c. 245.                                      |
| - 9.<br>- 14.                                                                                             | 8. 6. 128.<br>6. c. 140.                                 |
| 44_45.                                                                                                    | 7. 1.977                                                 |
| 348. IV.                                                                                                  | , 18. a. 129.                                            |
| - 15. J. 44. 330, 349. V. J. 278. 300                                                                     | e. 357.                                                  |
| c. 289, —                                                                                                 |                                                          |
| - 16. 17. c. 283. —                                                                                       |                                                          |
| 18. c. 206                                                                                                | _                                                        |
| 19. 5, 282, VI,<br>20. 5, 229, 291,                                                                       | , B. <b>J. 428.</b>                                      |
| - 20. b. 229, 291, -                                                                                      | 24 AAB                                                   |
|                                                                                                           |                                                          |
| — 21. 22. c. 117. —<br>III, 1. s. 150. d. 371. —                                                          | 16. 5.383.                                               |
| — 21. 22. c. 117. — 111, 1. s. 150. d. 371. — 1. 2. s. 109. 192.                                          | 16.<br>17—19.<br>b. 84.                                  |
| — 21. 22. c. 117. — III, 1. a. 150. b. 371. — a. 109. 192. b. 302. c. 117. 275.                           | 16. 5. 353.<br>17—19. 5. 84.<br>II Timeth.               |
| - 21. 22. c. 117  III, 1. d. 150. b. 371  - 1. 2. d. 109. 192.  b. 302. c. 117. 275.  - 3. c. 60. 229. I, | 16.<br>17—19.<br>II Timeth.<br>14.<br>5. 220.            |
| — 21. 22. c. 117. — III, 1. a. 150. b. 371. — a. 109. 192. b. 302. c. 117. 275.                           | 16.<br>17—19.<br>II Timeth.<br>14.<br>20.<br>25.         |

| Pag.                                   |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| 11, 1. 6. 130. c. 318.                 | VII. 27.             |
| _ 5. a. 117. c. 161.                   | 28.                  |
| - B. b. 9.                             | VIII, 5. 6, 21       |
| - 11. c. 229.                          |                      |
| - 11. 12. c. 179.                      |                      |
|                                        | - 2-5                |
|                                        | <b>- 9. 10.</b>      |
|                                        | - 10.<br>- 11. b. 21 |
| - 20. c. 84. 162, 314.                 |                      |
| - 21. c. 84. 184.                      |                      |
|                                        | - 24. b. 108. 34     |
| <b>- 25.</b> 6. 127.                   |                      |
|                                        | - 4. A. 164. 31      |
| <b>— 12.</b> 6. 54. 129.               | c. 10                |
| IV, 4. a. 247.                         | 1. seqq.             |
| <b> б.</b> с. 96. 394.                 |                      |
| TVz.                                   | <b>— 28. 29</b> .    |
|                                        | 29.                  |
| 7                                      | 34.                  |
|                                        | — 17.                |
| - 3. c. 18.                            | <b>— 18. 19.</b>     |
| 10, 3-5. 6, 231.                       |                      |
| *                                      | <b>— 39</b> .        |
| Hebr.                                  | - 39. 40. c. 32      |
|                                        | ХЦ 4.                |
| - 14. s. 40. 59. c. 44.                | — 6. с. 307. 328.    |
|                                        | - 9.                 |
| 14. b. 7, c, 82.                       |                      |
| 4V, 9. a. 325. c. 280. d. 159. b. 443. | A.m.                 |
| - 12. d. 159. b. 443.<br>- 14. a. 328. | are an               |
| V. 1 b. 189.                           |                      |
| — 6. seqq. b. 340.                     |                      |
| - 11. a. 218.                          |                      |
| - 12, 14. a. 167.                      |                      |
| - 12 - 14. c. 291.                     | Jacob                |
| - 14. a. 296. b. 187.                  |                      |
| 225. 231. 250.                         | <b>— 8</b> .         |
| VI, 7. 8. 6. 111. 6. 431.              | <b>— 13.</b>         |
| - 13. 16. 17. a. 209.                  |                      |
| VII, 1. b. 381. b. 341.                |                      |
| - 17. 21 b. 341.<br>- 19. c. 61.       |                      |
| - 25. b. 179                           |                      |
| U, 214                                 | ***                  |

```
Pag. 6. 114.
                                                                    Pag.
                                     II, 8.
IV, 8.
                                                                  c. 81.
V, 14.
                           b. 193. — 11.
                                                                 b. 401.
— 20.
                           b. 192.
                                     — 12—14.
                                                                  c. 91.
                                      — 15. 16.
                                                                  b. 27.
             I Petr.
                                      - 16.
- 18.
                                                                 b. 375.
                           c. 111.
                                                                  b. 85.
I, 12.
                           ø. 294. III, 2.
                                                                  b. 64.
— 18.
11, 2.

- 5.

- 9.
                           c. 198. — 9.
b. 274. — 11. 23.
                                                                 b. 103.
                                                                  c. 81.
          a. 155. b. 226. 274. IV, 1. 340. 361. c. 38. — 2.
                                                                  b. 25.
                                                                 5. 160.
                          43. 133. — 7.
                                                                  c. 81.
- 10.
- 22.
- 24.
                           c. 381. — 9.
                                                                 c. 381.
                        c. 27. 49. — 16.
c. 230. — 18.
                                                                 c. 168.
                                                                 a. 191.b. 331.
                           b. 134. V, 6. 8.
III, 20.
                b. 192. — 16.
c. 218. — 16. 17.
d. 213. b. 116. — 19.
                                                          b. 125. 224.
IV, 8.
- 18.
V, 8.
                                                                b. 249.
                                                        a. 46. c. 139.
— 8. 9.
                    b. 205. 440.
                                                  Apocal.
— 9.
                  a. 213. b. 33.
                           L. 4. 11. seqq. c. 28.
b. 221. II. c. 113. 253. 256.
c. 228. — 7. b. 130.
c. 157. — 14. c. 242. 244.
             II Petr.
I, 4.
— 20.
                           c. 157. — 14. c. 242. 244. c. 149. III. c. 113. 253. 256.
II, 16.
— 19.
                                      VI, 9. seqq.
VII, 4. 5. seqq.
                                                               c. 97.
            I Joann.
                                                                  b. 4. .
                  a. 83. b. 213. XIV, 4.
b. 221. — 6.
                                                                c. 11Q
J, 1.
                                                                b. 206.
— 3.
11, 1. 2. b. 291. 351. c. 73. XIX, 16.
                                                                c. 133.
```



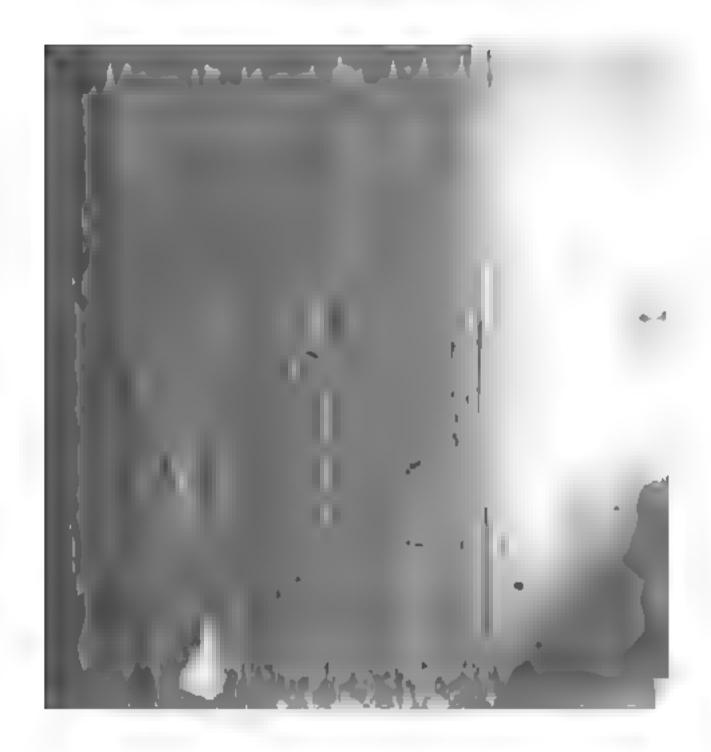

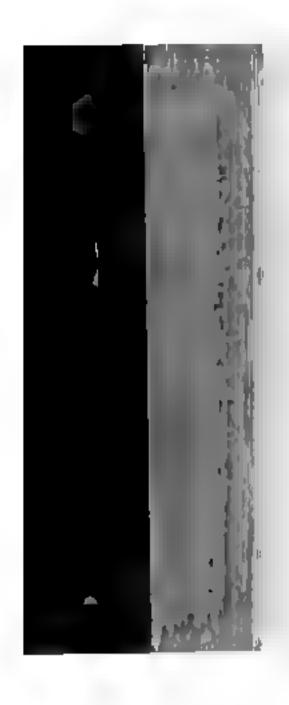



•





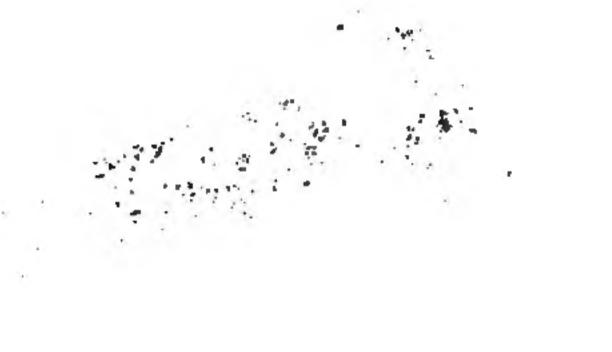

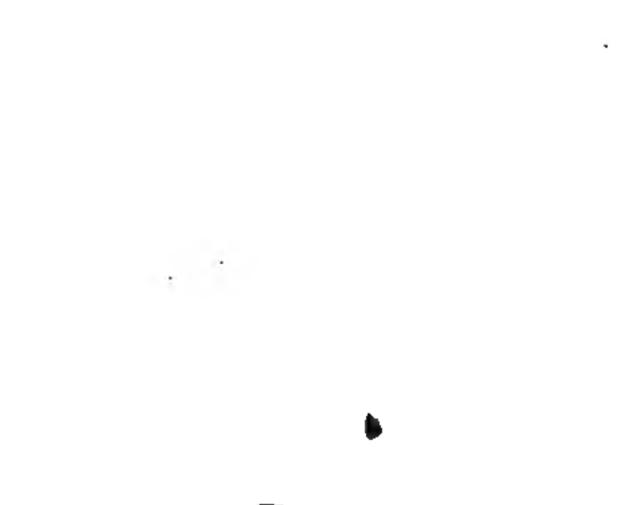

-2



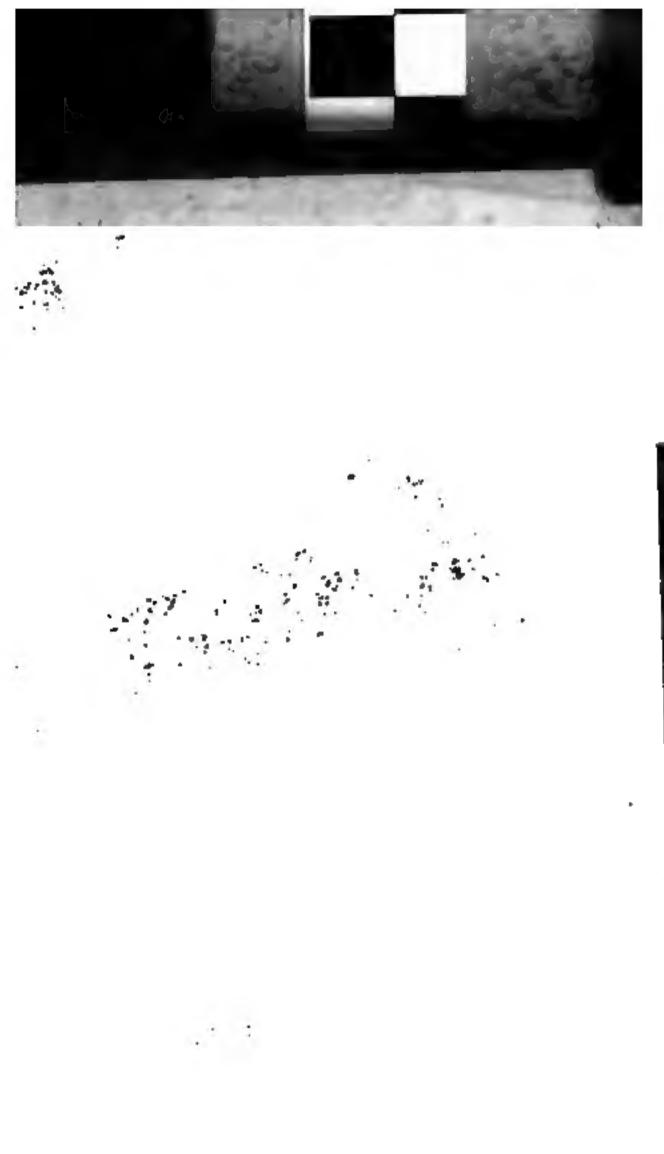

